











Digitized by the Internet Archive in 2013

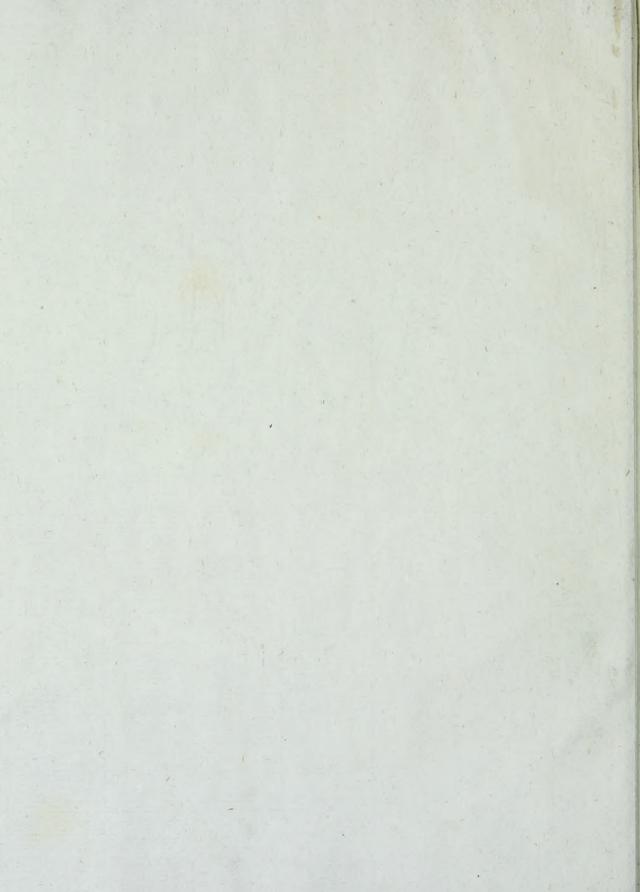

DAL PRINCIPIO

DELL'ERA VOLGARE

SINO ALL' ANNO 1500.

DAL PRINCIPIO

DELL'ERA VOLGARE

SINO ALL' ANNO 1500.

#### DAL PRINCIPIO DELL'ERA VOLGARE

SINO ALL' ANNO 1500.

COMPILATI

#### DA LODOVICO ANTONIO MURATORI

Bibliotecario del SERENISSIMO

#### DUCA DI MODENA.

れなったかれまったまったまったまったまった

#### TOMO SESTO

Dall'Anno primo dell'ERA volgare sino all'Anno 1170.



#### IN MILANO;

MDCCXLIV.

A spese di GIOVAMBATISTA PASQUALI

LIBRARO IN VENEZIA.

# OIULDMING.

ALTA TECH IN MATER

tan Istila Islandi Isl

Dal principio dell' ERA Volgare fino all' Anno 1500.

ዹዹ<sub>ኯዹ</sub>ዹኯዹቜኯዾቜኯዹቜኯዹቜኯዹቔኯዹቔኯዹቔኯዹቔኯዹቔኯቔኯኯቜኯዾቜኯዸቜኯ<del>ዸቜኯፙኯ</del>

Anno di CRISTO MI. INDIZIONE XIV. di SILVESTRO II. Papa 3. di OTTONE III. Re 19. Imperadore 16.

TAM giunti al principio del Secolo Undecimo, Secolo, che ERA Volg. produsse una mutazione insigne di governo e di costumi; e Annicoi. sopratutto ci farà vedere in rotta il Sacerdozio coll'Imperio, cioè un' Iliade di gravi scandali e sconcerti non meno in Italia, che in Germania. Ma ritornando al filo della Storia, noi sappiamo da S. Pier Damiano (a), che Ottone III. Augusto, perchè si Damiani sentiva mordere la coscienza d'aver sotto la fede del giuramento Vis. S. Roingannato e fatto decollare Crescenzio Console Romano nell' An-mualdi cap. 25. no 998. e ne volea far penitenza, dopo aver confessato il suo fallo a S. Romoaldo Abbate, per configlio di lui, nudis pedibus de Romana Urbe progrediens, sic usque in Garganum Montem ad sancti Michaelis perrexit Ecclesiam. Leone Ostiense (b) mette questo pellegrinaggio dell'Imperadore sotto l'Anno precedente Ostronico. 1000. con aggiugnere, che passando per Benevento sece istanza a que' Cittadini d'avere il Corpo di S. Bartolomeo Apostolo da riporre nella Chiefa di Santo Adalberto, ch'egli facea fabbricare nell'Isola del Tevere in Roma, e sommamente desiderava di arricchir di fante Reliquie. Gli accorti Beneventani, giacchè non ardivano di opporsi alla dimanda autorevole dell' Imperadore, in vece del Corpo dell'Apostolo, gli mostrarono e diedero il Corpo di S. Paolino Vescovo di Nola: con cui egli tutto contento, ma ingannato se n'andò. Perciò il Cardinale Orsino, poscia Benedetto XIII. Papa, a i di nostri vigorosamente sostenne il possesso de' Beneventani contra le pretensioni de' Romani, giacchè si attribuisce l'una e l'altra Città il Corpo di quell' Apostolo. E ben prevale l'autorità dell'Ostiense a gli Autori del Secolo susseguente, che diversamente ne scrissero. Seguita poi a dire Leone Tomo VI.

ERA Volg. Offiense, che scoperto l'inganno, s'adirò forte l'Imperadore Ann. 1001. contra de' Beneventani, e perciò sequenti tempore perrexit iterum super Beneventum, O obsedit eam undique per dies multos. Sed nibil adversus eam pravalens, Romam reversus est. Unde vix ad sua reverti disponens, mortuus est. La morte di Ottone III. cadde nel Gennaio dell' Anno seguente. Parrebbe perciò, che in quest' Anno seguisse l'assedio di Benevento. In fatti Romoaldo [a] Romual- Salernitano [a] scrive, che Ottone III. obsederat Beneventum Anno Ml. Indictione IV. (vuol dire XIV.) & acriter ipfam Ci-

dus Salernitanus Chronic. Tom. VII

vitatem expugnans vi caperat. Contuttociò non pare assai certo Rer. Italic. questo assedio, e molto meno è da credere, ch'egli prendesse quella Città. E quando pur fosse succeduto, difficile è lo stabilirne il tempo, cioè se nel presente, o nel precedente Anno. Credo bensì, che sul principio di quest' Anno succedesse l'assedio di Tivoli. Tangmaro Prete, Scrittore contemporaneo nella Vita [b] Tang- di S. Bervardo Velcovo d'Ildeseim [b], racconta, che quel sanmarus in Vita S. Ber- to Prelato a cagione d'una controversia inforta fra lui e Willigiso

Scriptor. Brunsvicenf. Leibmitii.

wardi T. I. Arcivescovo di Magonza, arrivò a Roma nel di 4. di Gennaio dell' Anno presente, ed espose le sue querele al piissimo Papa Silvestro, all' Imperadore Ottone, di cui era stato Maestro, e ad Arrigo Duca di Baviera, che si trovava allora alla Corte d'esso Imperadore. Fu raunato un Concilio, deciso in favore di lui, e spedito in Germania Federigo Cardinale della santa Romana Chiesa, Sassone di Nazione, per terminar quella briga con un'altro Concilio. In que'giorni, seguita a dire Tangmaro, avea l' Imperadore Ottone intrapreso l'assedio di Tivoli con tutte le macchine di guerra, e facea gran guerra a quella Città. S. Pier Damiano scrive, che l'origine d'essa venne dall'avere quel Popolo uccifo Mazzolino, Duca o sia Capitano d'esso Augusto Ottone III. e dall'aver anche obbligato lo stesso Imperadore a scappare dalla Città. Ma Tangmaro assai dà a conoscere, che la lite era insorta fra i Romani, e quei di Tivoli; e perciocche Ottone inclinava in favor de' Romani, i Tiburtini si ribellarono, e su necessitato l'Imperadore a prendere l'armi contra di loro, ma con trovare quell' osso più duro di quel, che si pensava. Se vogliam credere al medesimo S. Pier Damiano [c], si trattava di mettere in Vita S. a fil di spada tutti gli abitanti di quella Città; ma buon per lo-

> ziare la Badia di Classe. S' interpose egli, trattò d' accordo, e fece che l'adirato Augusto si contentò, che quel Popolo atterrasse

[c] Petrus Damiani Romualdi. ro, che capitò in quelle parti S. Romoaldo Abbate, per rinun-

una

una parte delle mura, gli desse de gli ostaggi, e in mano l'uc- ERA Volg. cisore del suo Ufiziale. Così su, e il Santo ottenne anche dalla Ann. 1001. Madre dell'uccifo la vita dell'uccifore. Come sieno sicuri i racconti di S. Pier Damiano, che nè pur'era nato in que'tempi, si raccoglierà dal confrontarli colla narrativa di Tangmaro Prete, il quale con S. Bervardo si trovò presente a questo fatto. Nulla scrive egli di S. Romualdo, ma bensì che trovando l' Imperadore gran resistenza ne gli assediati, e desiderando di uscir di questo impegno senza disonore: Papa Silvestro, e il Vescovo Bervardo, mossi da Ecclesiastico zelo, secero istanza d'entrare in Tivoli. Vi furono con giubilo accolti, e disposero quel Popolo a risottomettersi Imperatoris ditioni, con rendersi a discrezione. Il di seguente uscirono cunsti primarii Cives nudi, semoralibus tantum tecti, dextra gladios, læva scopas (flagelli) ad Palatium prætendentes; Imperiali jure se subactos; nil pacisci, nec ipsam quidem vitam; quos dignos judicaverit, ense feriat, vel pro misericordia ad palum scopis examinari faciat; si muros Urbis ad solum complanari votis ejus suppetat, promtos libenti animo cun-Eta exsequi, nec jussis ejus Majestatis, dum vivant, contradicturos. L'Imperadore alle preghiere del Papa e del Vescovo, loro perdond, e resto conchiuso di non distruggere quella Città. Notinsi quelle parole de' Tivolesi: Imperiali jure se subactos. In tali casi andavano i Nobili a chiedere perdono col mettersi la spada al collo, per dichiararsi degni del taglio della testa. Gl' ignobili portavano la corda al collo, per protestarsi degni d' essere impiccati.

TORNIAMO ora a S. Pier Damiano, il quale ci fa sapere, che Ottone III. venne a Ravenna nell' Anno presente, ed ivi attese a sar penitenza de'suoi falli nel Monistero di Classe. Ecco le sue parole: [a] Per totam etiam Quadrage simam in Class [a] Idem sense Monasterio beati Apollinaris, paucis sibi adbærentibus, man- cap. 25. sit. Ubi jejunio & psalmodiæ, prout valebat, intentus, cilicio ad carnem indutus, aurata desuper purpura tegebatur. Lecto etiam fulgentibus palliis strato, ipse in storea de papyris confecta tenera delicati corporis membra terebat. Promisit itaque Romualdo, quod Imperium relinquens, Monachicum susciperet habitum &c. Che Ottone III. fosse in Ravenna nel di 20. di Aprile, si può anche intendere da un suo Diploma confermatorio de i privilegj del Monistero delle Monache della Posterla di Pavia, a petizione di Pietro Vescovo di Como ed Arcicancelliere, e di Otto-

Era Vois ne Conte del Palazzo, Nipote d'esso Vescovo. Fu dato quel Di-Ann. 1001. ploma [a] XII. Kalendas Mai, Anno Dominica Incarnationis [a] Aniqu. ploma [a] XII. Kalendas Mai, Anno Dominica Incarnationis Italic. Dij- Millesimo Primo, Indictione XIIII. Anno Tercii Ottonis Regnantis XVII. Imperii V. Actum Ravenna. Pendeva tuttavia da esso Diploma il Sigillo di piombo coll' immagine e nome dell' Imperadore. Ma o io non osservai bene, se in vece di Regnantis XVII. fosse ivi scritto XVIII. o pure se veramente stava scritto XVII. perchè ciò essendo, converrebbe ammettere due Epoche diverse

del Regno. Altri simili esempli nondimeno abbiam veduto di soib' Ibidem pra. Ho io parimente prodotta una Lettera scritta [b] da Papa Dijer. 70. Silvestro II. al suddetto Imperadore, in cui raccomanda alla cura di Guido Vescovo di Pavia l'antichissimo Monistero delle Monache del Senatore. Vidi pendente la Bolla Pontifizia di piombo; e pure v'ha la seguente Data: Astum boc Anno Dominica Incarnationis Millesimo Primo, Indictione Terriadecima, Anno vero Pontificatus Silvestri universalis Papa Quarto. Ma in quest'Anno correa l'Indizione XIV. e l' Anno Quarto di Papa Silvettro II. cominciava solamente a correre nell' Anno seguente. Che anche verso il fine di Novembre tuttavia esso Imperadore loggiornasse in Ravenna, si raccoglie da un'altro Diploma, spedito in savore [c] Ibidem del Monistero delle Monache di San Felice di Pavia, [c] dato X.

Differt. 66. Kalendas Decembris, Anno Dominica Incarnationis Millesimo Primo, Indictione XV. Anno Tercii Ottonis Regnantis XVII. Imperii VI. Actum Kavenna. Si offervi ancor qu'i l' Anno XVII. del Regno, e non già il XVIII. come dovrebbe essere secondo l'Epoca ordinaria di questo Imperadore. Ma quivi è cosa strana, che sottoscriva Heribertus Cancellarius vice Willigist Archiepiscopi, quando Pietro Velcovo di Como era tuttavia Arcicancelliere. Apparteneva in questi tempi la nobil Terra di Carpi, oggidì Cit-

Differs. 8.

[d] Ibidem ta, al Contado di Reggio; e quivi [d] Anno Imperii Tercii Domni Ottoni, Deo propitio, Sexto, Pridie Kalendas Octubris, Indictione Quintadecima, cioè neil' Anno presente, Tedaldo Marchese e Conte del Contado di Reggio, Avolo della gran Contessa Matilda, terne un Placito, in cui si trovò in persona Berta Badessa del Monistero di Santa Giulia di Brescia, e vinse una lite di terreni. A qual Marca presedesse Tedaldo, io nol so dire. Circa questi tempi Leone Arcivescovo di Ravenna, caduto in mala sanità, rinunziò la sua Chiesa, ed in luogo suo entrò il sopra mentovato Federigo Cardinale della Santa Romana Chiefa. Non so io concertare con quanto abbiam veduto di topra intorno alla permanenza di

Ottone III. Augusto in Ravenna per tutta la Quaresima, il dir- Era Volgi si dal Cronograso Sassone [a], ch'egli Romam proficiscens sacrosan- Ann 1001. Elum Dominicæ Resurrectionis Festum debita ibi veneratione cele- [a] Chrono-brare instituit. Credo io più tosto, che in vece della Pasqua egli apud Leibvolesse dire il Natale del Signore. Nèsi dee tralasciare, che que-nitium. sto Imperadore da Ravenna fece una scappata a Pavia verso il sine di Giugno, ciò costando da un suo Diploma, dato in favore di Pietro Vescovo di Novara [b] X. Kalendas Julii, Anno Domi- [b] Bavon. nice Incarnationis Millesimo Primo Indictione XIV. Anno Tertii Annal. Ecc. Ottonis Regni XVII. Imperii V. Dee essere VI. Tornato poscia a Annum. Ravenna, sentendo sul fine dell' Anno, che v'erano de' torbidi in Roma, s'inviò a quella volta. Trovò più di quel che s'immaginava. Abbiamo da Ditmaro [c], che fra gli altri potenti [c] Ditmar. Romani Gregorio, personaggio assai caro al medesimo Augusto Chr. lib. 4. gli tendeva delle insidie per prenderlo. Un giorno in fatti divampò una follevazion de' Romani contra di lui, per la quale fu astretto a suggirsene per una porta suori di Roma, con lasciar molti de' suoi nella Città rinchiusi. Il Cronografo Sassone [d] [d] Chronoscrive, che quanti ne surono trovati, tutti restarono trucidati. graph. Saxo Ma Ditmaro narra, che i Romani ravveduti del loro fallo, li lasciarono in libertà, ed inviarono messi all'Imperadore, chiedendo perdono e pace. Ottone nulla fidandosi delle lor belle parole, attese a raunar quante soldatesche potè, e tutti i suoi Vasfalli; e chi dice, ch'egli esercitò varie ostilità contra de'Romani, e chi, che solamente si preparò a vendicarsi del ricevuto affronto. Fra quelli, che spezialmente assisterono in questo brutto frangente all' Imperadore per mettersi in salvo, si contò Ugo Duca e Marchese di Toscana; ma egli stette poco a terminare i fuoi giorni. Se vogliam badare a S. Pier Damiano [e], Scritto-[e] Petrus re, che credulo più de gli altri imbottì l'Opere sue di visio- 1.7 Epist. ni, sogni, e miracoli strani, racconta, che un Vescovo, di 12. seu Opucui avea dimenticato il nome, vide in un tizzone di fuoco scrit- son. 57. te queste parole: Hugo Marchio quinquaginta Annis vixit: indizio della vicina sua morte. Ma se è vero, come avvertii di sopra all' Anno 961. che già Ugo fosse Marchese di Toscana in quell' Anno, non si potrà già credere, ch'egli mancasse di vita in età solo d'anni cinquanta.

SEGUITA a dire S. Pier Damiano, che l'Imperadore Ottone, udita la morte del Marchese Ugo, o perchè poco si sidasse di lui, o perchè non gli piacesse la troppa di lui potenza, proruppe in

123.

ERA Volg. queste parole del Salmo (a): Laqueus contritus est, & nos libe-(a) Psalm. rati sumus. Ma ebbe poco a rallegrarsi e a gloriariene Ottone III. perciocche anch'egli paulo post, eodem scilicet Anno, O' ipse defunctus est. Sembrano queste parole indicare, che la morte d'Ugo accadesse sul principio di Gennaio dell' Anno seguente, perchè da lì a non molto in quello stesso Mese diede fine al suo vivere anche lo stesso Imperadore. Ma Don Placido Puccinelli, che con istile Romanzesco compilò la Vita di questo celebre e po-(b) Cosimo tente Principe, e il saggio Cosimo della Rena (b), pretendono,

della Rena, Serie de' Duchi di Toscana.

che la sua morte accadesse nel di 21. di Dicembre dell'Anno prefente: giorno, in cui i Monaci Benedettini della Badia di Firenze celebrano il di lui Anniversario. Che il Luogo, dove egli finì sua vita, fosse o Pistoia o Firenze, li credo io sogni de'moderni Scrittori. Certo è poi per attestato del suddetto S. Pier Damiano, che questo Principe, Figliuolo d'Uberto, e Nipote d'Ugo Re d'Italia, obtinuit utramque Monarchiam [ egli avrà scritto Marchiam ] O quam Tyrrhenum videlicet, O quam mare Adriaticum alluit. Cioè su Duca non meno della Toscana, che di Spoleti. Sed quum perpenderet, quia propter improbitatem injuste viventium strenue regere utramque non posset, ultroneæ renuntiationis arbitrio cessit Imperatori Marchiam Camerini cum Spoletano Dusatu, juri vero proprio Tusciam reservavit. Se non si dissotterrano altre memorie, non è facile il conoscere in qual tempo succedesse questa rinunzia del Ducato di Spoleti, e della Marca di Camerino; anzi può anche nascere dubbio intorno alla medesima. Abbiam veduto all' Anno 995. un Ugo Duca di Spoleti e Marchese di Camerino. Aggiungo ora, credersi da me lo stesso, che Ugo Marchese di Toscana. Perciocchè fra le Epistole di Gerberto, una se (c) Gerbert, ne legge scritta a lui, già divenuto Papa, con questo titolo: (c)

Epist. 158. Reverentissimo Papa Gerberto Otto gratia Dei Imperator Augustus, Rer. Franc. dove dice, che trovando nociva l'aria d'Italia alla sua sanità, Du chesne. vuol mutare paese; ma che in aiuto d'esso Papa egli lascia primores Italia, e massimamente Hugonem Tuscum vobis per omnia fidum S. [ forse scilicet ] Comitem, Spoletinis & Camerinis Prafectum, cui octo Comitatus, qui sub lite sunt, vestrum ob amorem contulimus, nostrumque Legatum eis ad præsens præsecimus, ut Populi Restorem habeant, & vobis ejus opera debita servitia exbibeant. Circa questi tempi si conosce scritta questa Lettera, e dalla medesima impariamo, che Ugo Marchese di Toscana comandava anche a Spoleti e a Camerino. Dove è dunque la cessione di

que' Principati a noi narrata da S. Pier Damiano? Anzi il Marche- ERA Vols. 1e Ugo, in vece di rinunziare in questi tempi ciò, ch'egli godeva, Ann. 1001. cercava ancora di goderne di più secondo il costume ordinario de i gran Signori, che mai non si saziano d'accrescere i loro Stati. Di qui appunto abbiamo, ch' egli acquistò otto Contadi, non goduti prima. E un Contado allora per lo più significava una Città col suo Distretto. Non lasciò dopo di sè il Marchese Ugo alcun Figliuolo maschio, e resta tuttavia involto nelle tenebre. chi fosse l'erede de gl'immensi suoi Allodiali. Gran sospetto ho io, che per qualche sua Figliuola, o Sorella, o Zia, passatane' Marchesi Progenitori della Casa d'Este, a loro devenisse Rovigo, Este, la Badia della Vangadizza con altri Stati, situati fra Padova e Ferrara; perciocchè gli Estensi, prima potenti nella Lunigiana e Toscana, si cominciano da qui innanzi a trovar Signori anche di questi altri Stati, e si vede ricreato in essi il nome di Ugo (a), essendo anche allora, non men che oggidì vigoroso il costu- (a) Antichime di rinovar ne i Nipoti i nomi de gli Avoli o Parenti si paterni tà Estensi che materni. Andando innanzi vedremo, chi succedesse al Mar- 12. chese Ugo nel Ducato della Toscana, e in quello ancora di Spole. ti e di Camerino.

TORNANDO ora ad Ottone III. Augusto, uscito ch'egli su di Roma, e raccoltiche ebbe tutti i suoi Vassalli e soldati, mostrava ben grande ilarità nel volto; ma riflettendo a varitrascorsi della sua giovanile età, internamente nondimeno stava malinconico. ed attendeva a farne penitenza (b) colle lagrime, orazioni, e li- (b) Annali. mosine. Secondo gli Annali d'Ildeseim (c), egli solennizzò la saxo. Festa del santo Natale in Todi in compagnia di Papa Silvestro. Po- Chr. 1.4. scia Salernum Oppidum adiit, sta scritto ne' suddetti Annali; ma (c) Annales Hildescon errore, dovendo dire Paternum Oppidum. Quel che è più stra- beim. no, e lo racconta Ditmaro, in questi medesimi tempi, senza che ne sappiam la cagione, in Germania molti Duchi e Conti, con participazione ancora de i Vescovi, macchinavano delle novità contra dello stesso Ottone III. e ricorsero per questo ad Arrigo Duca di Baviera. Ma perchè il ritrovarono ricordevole de gli avvertimenti lasciati a lui dal Duca Arrigo suo Padre di osservare religiosamente la fedeltà dovuta al Sovrano, non andò più innanzi la loro mena. Scrivono alcuni, che esso Duca Arrigo si trovava coll'Imperadore, allorchè questi su forzato a scappare di Roma. Ciò, ch'io rapporterò all' Anno seguente, ci darà abbastanza a conoscere, che Arrigo dimorava sul fine di quest'Anno in Ger-

ra S. Berwardi.

ERA Volg. mania. Ma s'io ho da confessare il vero, temo forte, che Dit-Ann. 1001. maro, e i suoi Copiatori non sieno stati assai informati di questi (a) Tang. sconcerti. Tangmaro Prete (a), che come dissi, ci diede la Vita marus in Vi- di S. Bervardo, e fu non solo Scrittore contemporaneo, ma testimonio di vista di tali avvenimenti, lasciò scritto, che terminato l'assedio di Tivoli [ assedio succeduto ne' primi Mesi dell'Anno presente ] col perdono dato a que' Cittadini, il Popolo Romano, il quale volea pur disfatta quella Città, ed atterrato quel Popolo per una gara, che vedremo continuata anche dipoi, la prese contra dell'Imperadore, serrò le Porte di Roma, negò ad esso Augusto, non che a i suoi l'entrarvi, ed arrivò anche ad uccidere alcuni de'fedeli del medesimo Imperadore. Si venne perciò all'armi, ma Dio volle, che i Romani si ravvidero, implorarono ed ottennero la pace, eglino stessi levarono la vita a due capi della sedizione, e tutto restò quieto. Pacem petunt, sacramenta innovant, fidem se Imperatori perpetuo servaturos promittunt. Sul principio dell'Anno tutto quello accadde. Tornò in Germania S. Bervardo, e perchè con tutto l'appoggio del Papa e dell' Imperadore non potè ottener giustizia dall'Arcivescovo Willigiso, risped) verso il fine dell'Anno il suddetto Tangmaro in Italia. Questi Imperatorem in Spoletanis partibus reperit; vi arrivò anche il l'apa, ed amendue Tudertina Natalem Domini celebrarunt. In essa Città su poi tenuto nel di seguente un Concilio di molti Vescovi d'Italia, e di tre Tedeschi, nel quale Tangmaro espofe le doglianze del suo Vescovo, e ne riportò buon provvedimento. Licenziato dipoi con affai regali si parti alla volta della Germania nel di II. di Gennaio, con aggiugnere, che l'Imperadore poco appresso, cioè X. Kalendas Februarii per una sebbre già incominciata terminò i suoi giorni. Però non so vedere, come regga quella guerra contra de'Romani, e quella vendetta, che ci vien raccontata da Ditmaro. Tutto era in pace, ed anche Papa Silvestro in buona armonia co' Romani pacificamente celebrò quel Concilio in Todi. Ma prima di terminare gli avvenimenti di quest' Anno, dee farsi menzione d'uno, che altronde non s'ha, se non da due Storici Milanesi del Secolo, di cui par-(b) Arnulf. liamo, cioè da Arnolfo (b), e da Landolfo seniore (c). Stando Histor. Me- fermo Ottone III. di volere per Moglie una Principessa dell'Im-1.1. cap. 13 perial Corte di Grecia, giacchè indarno l'avea chiesta con una (c) Landul-fut senior precedente Ambasceria, spedì colà, per quanto si può conghiettulib. 2. c. 18. rare, nell' Anno presente, Arnolfo II, Arcivescovo di Milano. V'.

andò

andò egli con superbissimo accompagnamento, ricevette insigni ERA Volgi onori da Basilio e Costantino Augusti, ed ottenne quanto diman- Ann. 1001. dò. Ma inutile riuscì il suo viaggio e trattato, perchè tornato in Italia trovò Ottone III. chiamato da Dio all'altra vita. Il suddetto Landolfo seniore, Scrittore talvolta Parabolano, lasciò scritto, che oltre a molti altri regali riportati da quella Corte, esso Arnolfo Serpentem aneum, quem Moyses in deserto divino imperio exaltaverat, Imperatori requisivit, & habere meruit; & veniens in Ecclesia Sancti Ambrosii ipsum exaltavit. Mirasi tuttavia nella Basilica Ambrosiana di Milano un Serpente di bronzo sopra una colonna di marmo, creduto il medesimo, di cui parla Landolfo: e sopra di questa infigne Reliquia è mirabile il vedere, quanto abbiano scritto vari Scrittori Milanesi, senza accorgersi, che questa è una delle grossolane semplicità de' Secoli barbarici. Sembra a me d'aver prodotta altrove (a) la vera origine di que- (a) Antiq. sto serpente di bronzo, conservato in essa Basilica; e però altro serio. Disnon ne soggiungo.

Anno di Cristo MII. Indizione xv. di SILVESTRO II. Papa 4. di Ardoino Re d'Italia 1.

IMORAVA l'Augusto Ottone III. nella Terra di Paterno con poca sanità, intento a gli esercizi di penitenza. Queîta Terra di Paterno Cosimo della Rena (b) la crede situata nel (b) Cosimo Contado di Perugia, distante una giornata da Todi. Leone Ostien-della Rena, se (c) chiaramente scrive, che Ottone si ritirò apud Oppidum, Duchi. quod nuncupatur Paternum, non longe a Civitate, qua dicitur (c) Leo O-Castellana. Nelle Tavole del Magini tuttavia si osserva Paterno lib, 2.6, 24. del Contado di Città Castellana; e però non occorre senza testimonianza de gli antichi cercare altro sito che questo. Stando in essa Terra Ottone, che s'intitola Servus Apostolorum, diede un Diploma (d) in favore della Badia di Firenze VI. Idus Januarii, (d) Pucci-Anno Dominica Incarnationis MII. Indictione XV. Anno Tertii O- nic. della thonis Regni XVIII. Imperii VI. Datum in Paterno. Si offervi an- Badia Fiocor quì l'Anno del Regno XVIII. che secondo l'Epoca ordinaria dovrebbe essere il XIX. e però indica un' Epoca diversa dall' altra. Forse è presa dall'Anno 884, dappoichè colla cessione del Duca Arrigo egli fu ristabilito sul Trono. Poscia nel di 11. del me-Tomo VI. В desi-

Era Voig. desimo Mese ne spedi un altro in confermazione de' Beni del Mo-Ann. 1002. nistero di Santa Maria di Prataglia (a), III. Idus Januarii Anno (a) 16.p.209 Dominica Incarnationis MII. Indictione XV. Anno autem Domni Ottonis inclitissimi Tertii Imperatoris, Regnantis quidem XVII. Imperantis VI. Actum in Paterno. Ma da li a pochi di la morte rapi questo giovane Imperadore, della cui nobilissima indole, maravigliole doti d'animo e sapere, non si saziano di parlare gli Storici antichi della Germania. La morte sua ne gli Annali d' Ilde-(b) Annal. seim (b), e da Ermanno Contratto (c), vien registrata nel dì 23.

Hildes-Leim.

di Gennaio del presente Anno. Ditmaro, che la mette nel di 24. (c) Herman. forse volle intendere della sepoltura. Se ad alcuni Scrittori Tedesnus Contra- chi s' ha da credere, Ottone III. su portato all' altra vita da una sebbre petecchiale. Ma Leone Ostiense, Landolfo seniore, Roberto Tuiziense, Radolfo Glabro, ed altri, tutti concordemente asseriscono, che mancò di vita per veleno datogli da Stefania, già Moglie di quel Crescenzio, ch'egli avea satto decapitare, benchè sieno discordi nella maniera, ed abbiano infrascato di molte dicerie popolari questo avvenimento. L' incauto Principe s' avea presa per concubina questa Donna, laonde su a lei facile il sar vendetta dell'ucciso Marito. Che Ottone l'avesse presa per Moglie, come hanno asserito alcuni, e poi la ripudiasse, son favole a mio credere nate nell'immaginazione della buona gente. Fors' anche è una favola quel concubinato, che non s'accorda colla penitenza, a cui egli attendeva in questi tempi. Fu incredibile il dolore e pianto di tutti i suoi per l'immatura morte di questo da loro amatissimo Principe. La tennero esti celata, finche si raunasfero le soldatesche sparse per le Castella; e poi si misero in viaggio per riportarne il Corpo ad Aquisgrana, dove egli desiderò d' (d) Diemar. effere seppellito. Ditmaro (d), e l'Annalista (e), e il Crono-(e) Annali- grafo Sassoni (f), scrivono, che divulgata la morte di Ottone III. e che veniva trasportato in Germania il cadavero suo, i Rograph. Saxo mani [ se pure non voglion dire gl'Italiani ] barbaramente si scaapud Leib- tenarono contro la picciola Armata de' Tedeschi, ed ora in aguati, ora a campagna aperta l'assalirono, con essere spezialmente succedute tre battaglie, nelle quali ebbero la peggio i Romani. In somma per sette giorni continui bisognò marciar quasi sempre combattendo; nè si trovarono mai sicuri, finchè ad Bernam perveniunt Civitatem. Ma in vece di Berna si ha a mio credere da (g) Adel- scrivere Beronam, cioè Verona, in cui era Marchese Ottone Duca Vie. S. Hen- di Carintia. In fatti nella Vita di Santo Arrigo Imperadore (g) si

leg-

lib. 4. Ra Saxo. (1) Chronomitium.

rici Imper.

legge: Cum maxima difficultate & periculis pluribus per Vero- ERA Volg. nam, per Bavariam, cadaver ipsius reportabant. Furono poi ac- Ann. 1002. colti ad una Corte del Vescovo d' Augusta da Arrigo III. Duca di Baviera, il quale cominciò di buon' ora a fare i suoi negoziati, per esfere eletto Re, giacchè il defunto Augusto non avea lasciato dopo di sè prole alcuna maschile. Era esso Arrigo, Figliuolo di Arrigo Duca, e Nipote d'un altro Arrigo Duca, già da noi veduto Fratello di Ottone il Grande Augusto; e per conseguente fe era mancata la linea d'esso Octone, durava nondimeno in lui l'altra, in guisa, ch' egli pretendeva come per diritto ereditario la Corona. Però per forza occupò lo Scettro, la Corona, il Pomo, e gli altri ornamenti Imperiali. E perchè il santo Arcivescovo di Colonia Eriberto avea mandata innanzi la Lancia, il fece arrestare, nè il rilasciò senza sigurtà, che gliel avrebbe inviata. Fu poi data sepoltura al Corpo del defunto Imperadore in

Aquisgrana.

In questo mentre, cioè appena intesa la morte di Ottone III. Augusto senza successione, i Principi, Vescovi, edaltri Primati d'Italia furono in gran moto. A i più pareva, che fosse risorta la lor libertà per poter eleggere quel Re, che fosse loro più in grado; e tanto per amore della propria Nazione, quanto perchè non erano molto soddisfatti del governo de' Monarchi Tedeschi, s'accordarono assaissimi d'essi nella Dieta tenuta in Pavia di eleggere un Re Italiano. Ardoino Marchese d'Ivrea, Principe per accortezza e per ardire, ma non già per le Virtù Cristiane, superiore a molti, quegli fu, che guadagnò i voti de gli altri, e si fece eleggere e coronare Re nella Basilica di S. Michele di Pavia. Episcopicida il chiama Ditmaro, e ne abbiam veduta la ragione di sopra all' Anno 999. Favole io reputo quelle, che racconta Valeriano Castiglione (a), spacciando, che in una Dieta di Lodi se- (a) Castiguisse l'elezion di Ardoino. Arnolfo Milanese chiaramente scri-glione nelle ve: Papiæ eligitur. Nella Cronichetta de i Re d'Italia (b), da ni al Regno me data alla luce, si legge, che dopo la morte di Ottone III. fuit d'Italia del tunc Regnum sine Rege XXIV. dies. Die qui suit Dominico, O (b) Anecdor. fuit XV. Mensis Februarii in Civitate Papia inter Basilicam San Latin. T.2. Eti Michaelis fuit coronatus Ardoinus Rex. Cadde appunto il dì XV. pag. 204. di Febbraio dell' Anno presente in Domenica; e di quì ancora s' apprende, contando i di 24. del Regno vacante, che Ottone finì di vivere nel di 23. di Gennaio. Ardoino chiamato da Ditmaro Hardwigus, & Hardwicus, e da Arnolfo Storico Milanese di que-

ERA Volg. sto Secolo (a) nobilis Ipporegia Marchio, era Figliuolo di Dodone, Ann. 1002. O sia Doddone, come si ha da un suo Diploma, dato (b) Anno Histor. Me- Dominica Incarnationis MXI. Tertio Kalendas Aprilis, Indictiodiolan.l.t. ne IX. Actum Bobii in Episcopali Palatio. Quetto contiene una noa Biblio. Donazione fatta a S. Siro di Pavia pro anima Patris nostri Doddothec. Sebus. nis, & pro anima Patrui nostri Domni Adalberti, rogante Domno Wilelmo Marchione carissimo Consobrino germano nostro. Nè cap. 10. dà egli il titolo di Marchese al Padre nè allo Zio. Da altri il Padre d'Ardoino sembra appellato Oddone, cioè Ottone; ed aven-(c) 1b. c. 3. do Ardoino avuto un Figliuolo nomato Ottone, (c) pare, che non sia senza fondamento un tal Nome. Per quanto ancora ho offer-(d'Anzichi- vato nelle Antichità Estensi (d), non è inverisimile, che Odelri-Tà Estens P.I.c. 13. co Magnifredo, o sia Manfredi, Marchese celebre di Susa, e Fratello di Alrico Vescovo d'Asti, sosse suo Zio paterno. Comunque sia, Ardoino diede principio al suo governo col confermare i Privilegi di varie Chiese. Uno de' suoi Diplomi pel Monistero di S. (e) Bullar. Salvatore di Pavia si vede spedito (e) X. Kalendas Martii, An-Calinen !. no Dominica Incarnationis MII. Anno Domni Arduini Regis I. A-T. 2. Conflicar. 71. Aum in Papiensi Palatio. Il Margarino ha dimenticata l'Indizione. Due altri dati nello stesso giorno per la Chiesa di Como si (f) Tatti leggono presso il Padre Tatti (f) colle seguenti note: VIII. Ka-Ift. della Chiefa di lendas Aprilis Anno Dominica Incarnationis Millesimo Secundo, Como T. 2. Indictione Quintadecima, Anno vero Domni Ardoini Regis Regnantis Primo. Actum Castro Montigio. Così passavano gli affari d'Italia, ed intanto si disputava in Germania per l'elezione del nuovo Re. I due principali concorrenti, oltre ad Ecchicardo Marchese di Turingia, erano Erimanno Duca di Alemagna e d' Alfazia, Figliuolo di Udone Duca, morto nella sconfitta data da i Saraceni in Calabria ad Ottone II. e il sopra mentovato Arrigo III. Duca di Baviera. Prevalse in fine, ma dopo molti movimenti d'armi, co'fuoi aderenti esso Duca Arrigo, il quale in Magon-(g) Diemar. Za per attestato di Ditmaro (g) VII. Idus Junii in Regem eligi-Chron. 1.5. tur, acclamatur, & a Willigiso Prasule benedicitur & coronatur. (h) Aselbol- Adelboldo (b) scrive, Octavo Idus Junii. Cioè sarà stato eletto s. Henrici. nel di 25. di Maggio, e coronato nel di 26. E n'era ben degno: tante viriù d'animo concorrevano in lui, e massimamente la Religione e Pietà, per cui si meritò poscia il titolo di Santo. Claudus, cioè Zoppo, fra gli Arrighi vien appellato da alcuni, perchè zoppicava di un piede. Avea per Moglie Cunegonda, Figliuola di Sigefredo Conte di Lucemburgo, che con lui gareggiava nel posfeffo

sesso de le più rare Virtù, e per cagion d'esse arrivò Era Volg. anch' ella ad essere registrata nel catalogo de' celesti Cittadi- Ann. 1002. ni. (a) Ricevette anch' essa dipoi la Corona Regale nel giorno di (a) Annales Hildes-San Lorenzo in Paderbona. Sotto il presente Anno Lupo Protospa- heim. ta (b) racconta, che obsedit Saphi Caytus [cioè il Generale de' (b) Lupus Saraceni, o sia de' Mori Affricani, padroni della Sicilia] Barum inChronico. a die II. Maii usque ad sanctum Lucam Mense Octobris. Tunc liberata est per Petrum Ducem Veneticorum. Questo fatto glorioso di Pietro Orseolo II. Doge di Venezia non su ignoto all' accuratissimo Cronista di Venezia Andrea Dandolo (c), di cui sono le se- (c) Danguenti parole: Iste Dux etiam contra Saracenos, qui Barensem Chronico Urbem Apuliæ obsessam detinebant, cum navali stolo perrexit, Tom. XII. O' Urbem intravit, O victualibus muniit. Et cum Gregorio Catapano Imperiali ex Urbe exiens, de Saracenis victoriam babuit, O liberata Urbe ab obsidione Venetias rediit. Il Sigonio differì que-

sta impresa fino all' Anno 1005.

NON fu l'assunzione del Re Arrigo al Trono Germanico senza contrasti, e massimamente dalla parte del suddetto Erimanno Duca d'Alemagna, o vogliam dire di Suevia. Tuttavia giacchè chiunque de' Baroni a tutta prima non aveva acconsentito alla di lui elezione, di mano in mano veniva a rendergli ubbidienza: Erimanno anch'egli preso miglior consiglio, sul principio d'Ottobre di quest' Anno, e non già nel seguente, come hanno gli Annali d'Ildesheim, andò a gittarfegli a'piedi, e a giurargli fedeltà. Di questi prosperosi successi del Re Arrigo informato il Re Ardoino già andava prevedendo, che non tarderebbe molto il Re Germanico a portar la guerra in Italia (d); ma in questo mentre (d)Ditmar. si fabbricava egli la sua rovina col trattar'aspramente que' mede- lib.5. simi Principi d'Italia, che l'aveano messo sul trono. Fra gli altri, perchè il Vescovo di Brescia gli disse alcune spiacevoli parole, il prese pel ciusto, e il cacciò vituperosamente in terra, come se sosse sur bisolco. Questa sua sfrenata collera su cagione, che molti de' Principi Italiani, pentiti d'averlo innalzato, segretamente spedirono o messi o lettere ad invitare in Italia il buon Re Arrigo (e). Era, come ho detto di sopra, in questi (e) Adeltempi Duca di Carintia e Marchese della Marca di Verona, o vir. S. Hensia di Trivigi, Ottone, quel medesimo, che vedemmo Padre di rici. Gregorio V. Papa, il cui Padre fu Corrado Duca di Franconia, la Madre Liutgarda Figliuola di Ottone I. Augusto. Il discender'egli dal sangue d'esso Imperadore, congiunto col credito di

ERA Volg. una rara probità e saviezza, parvero tali prerogative allo stesso Ann. 1002. Arrigo, non per anche Re, che gli mandò ad offerire il Regno. Ma egli con umiltà si sottrasse a questo onore e peso, e per quanto potè, cooperò dipoi all'efaltazione d' Arrigo. Dalla Germania, ove era ito esso Ottone, ebbe ordine di tornarsene in Italia con un picciolo corpo di Armata. Ardoino, che teneva di buone spie, non solo penetrò la di lui venuta, ma seppe ancora, che calato esso in Italia, erano per unire con lui le sorze loro Federigo Arcivescovo di Ravenna, e Teodolfo Marchese. Così ha il te-(a) Anna- sto di Dirmaro, e quello eziandio dell'Annalista Sassone (a); lista Saxo apud Ec- ma senza dubbio in vece di Teodolfo, s' ha quivi da leggere Teodaldo, o sia Tedaldo Marchese, Avolo della gloriosa Contessa Ma-(b) Adel: tilda. Tieboldus è nominato da Adelboldo (b). Però Ardoino frettolosamente con tutte le sue forze accorse alle Chiuse d' Italia, che finqu'i erano state guardate da gli uomini del Vescovo di Verona, e per forza le prese. S' avanzò anche fino a Trento, credendo, che colà fossero già calati i Tedeschi; ma non avendoli trovati, se ne tornò in fretta alla campagna di Verona. Celebrava egli la Festa del santo Natale in un Castello, quando

> giunto il Duca Ottone alla Chiusa dell'Adige, e trovato serrato quel passo, mandò al Re Ardoino pregandolo della licenza di poter passare. Trattenne Ardoino i Messi fino alla mattina seguente, e nella notte raunate le sue truppe, sul sar del giorno in ordinanza di battaglia portoffi ad affalire i nemici. Calda fu quell' azione, molto sangue costò all'una e all'altra parte; ma in fine

cardum. boldus uti Supra.

Histor. Me. extra fines Regni fugavit. Curiosa cosa è il vedere un contrasto, diolan. lib. seguito in quest' Anno fra Conone, o sia Corrado Vescovo di Pe-(g) Ughell. rugia, e l'Abbate del Monistero di S. Pietro di Perugia, (g) Pra-Ital. Sacr. sidente Domno Sylvestro II. Romanæ Sedis Pontifice in Synodo ha-Tom. IX.

pag. 918.

restarono sconfitti i Tedeschi, e pochi se ne salvarono coll'ajuto delle gambe. Narra il Sigonio questo fatto sotto l' Anno 1003. ma assai chiaramente si raccoglie da Ditmaro, che ciò seguì sul (c) Pagius terminare dell'Anno presente. Non errò già egli, come preten-Critic. ad de il Padre Pagi (c), in raccontare una tal battaglia e vittoria, Annal. Ba. essendo cosa indubitata, perche asserita da Ditmaro (d), e da Adelboldo (e) Scrittori di questi tempi. Parimente Arnolfo Sto-(d. Ditmar. rico del presente Secolo scrive (f), che il Re Arrigo per consiglio de' Principi d'Italia segretamente a lui savorevoli, direxit in Itadus in Vita liam suum cum exercitu Ducem. Cui occurrens viriliter Ardoinus, S. Henrici. facta congressione in campo Fabrica, quamplures stravit, ceteros

bita

bita in Palatio sacrosancto Lateranensi Anno Quarte ordinationis ERA Vols. sua, Mensis Decembris die Tertia, Indictione Prima, comincia- ANN. 1032. ta nel Settembre. Pretendeva il Vescovo superiorità sopra quel Monistero; pretendeva il Papa, che sosse esente, ed immediatamente sottoposto alla santa Sede in vigore d'un Privilegio Pontificio. Rispondeva il Vescovo: Privilegia hac non reprobo; sed sine consensu Antecessoris mei, cujus temporibus illud primum Privilegium factum est, factum fuisse dico. Si solum viderem consensum, baberem inde aternum silentium. Gli fu mostrata la Lettera del suo Predecessore col consenso, anzi con preghiera, che fosse privilegiato quel Monistero; laonde convenne al Vescovo di cedere. Così i Vescovi d'allora consentivano alla diminuzion della loro giurisdizione. E di quì si scorge, che si esigeva questo loro consenso. Ma andando innanzi, su creduto in Roma superfluo il chiederlo, e si privilegiarono tutti quanti i Monisteri, secondochè piaceva a i Romani Pontefici.

Anno di Cristo Mili. Indizione 1. di Giovanni XVII. Papa i. di GIOVANNI XVIII. Papa 1. di ARDOINO Re d'Italia 2.

CIRCA il di II. di Maggio dell'Anno presente diede fine alla sua carriera Silvestro II. Papa, prima chiamato Gerberto. Se si volesse credere all'Annalista Sassone (a), quella me- (a) Annalidesima Stefania, già Moglie di Crescenzio Console, decapitato, sa Saxo ad Ann. MI. che attossicò Ottone III. Augusto, malamente conciò anche il suddetto Pontefice. Veneficio ejusdem mulieris etiam Papa Romanus gravatus asseritur, ita ut loquendi usum amiserit. Non si può dir, quante ciarle si spargessero dipoi in discredito di esso Silvestro. Cioè su spacciato per Negromante, e che per patto segreto del Diavolo egli arrivasse al Pontificato, e poco mancò, che miseramente poi tra le griffe di lui non ispirasse l'anima. Stomacose calunnie son queste, o inventate o spacciate da Bennone, Cardinale Scismatico a' tempi di Papa Gregorio VII. nell' infame sua invettiva contra della Corte Romana (b). Sigeberto, Marti- (b) Menno Polacco, Tolomeo da Lucca, ed altri, da questa puzzolente chenius Scriptor. scrittura trassero la favola indegna del merito raro di questo Rer. Ger-Pontefice. Perciocche per consentimento de gli antichi e miglio- man. T. I.

ANN.1003.

Chronic.

Sub finem lib. 6.

Thefaur.

Era Volz. ri Storici, Gerberto, o sia Silvestro II. se si eccettua la sua ambizione, su uno de' più insigni personaggi di questi tempi: tanto era il suo Sapere, non disgiunto dalla Pietà, per cui parve a que' Secoli ignoranti, ch'egli più che umanamente possedesse l'Arti e le Scienze. A lui anzi ha grande obbligazione l'Italia, potendosi in certa maniera dire, che dall'aver'egli aperta Scuola nel Monistero di Bobbio, cominciò fra noi il risorgimento delle buone Lettere; e così in Germania, e in Francia, dove egli coll'esempio suo infervorò allo studio i dormigliosi Ingegni. Di lui perciò si dilettava forte Ottone III. Imperadore, e sopra tutto, perchè egli era assai istruito dell' Arti Matematiche. Quelle linee e que'triangoli, cose allora troppo sorestiere, probabilmente gli acquistarono il titolo di Mago presso il gosso popolaccio. Optime, icriveva Ditmaro [a] callebat Astrorum cursus discernere, O contemporales suos varia Artis notitia superare. In Magdaburg Horologium fecit, illud recte constituens, considerata per fistulam quadam Stella, nautarum duce. Anche prima dell'invenzione del Cannocchiale, si servivano gli Astronomi di un tubo per mirar le stelle, ma senza giugnere a saper adoperare e congegnar lenti ed obbiettivi di vetro, che oggidì cotanto ingrandiscono, e rendon visibili gli oggetti lontani. Il Padre [b] Pez Pez diede alla luce la Geometria d'esso Gerberto [b]. Altre sue Operette, oltre alle Epistole, scritte con assai vivacità, sono P.II.T.III. rammentate da gli Scrittori della Storia Letteraria. Ora a Silvestro II. succedette nella Cattedra di S. Pietro un Giovanni, sopranominato Siccone, o Secco, il quale secondo la Cronologia Pontificia dovrebbe essere appellato Giovanni XVI. e pure si truova nomato da alcuni Giovanni XVII. perchè quantunque Giovanni Calabrese, che occupò la Sedia a Gregorio V. nell' Anno 997. non meriti luogo tra i Romani Pontefici, pure altro sentimento dovettero avere i Romani d'allora, giacchè troviamo, che il Successore di questo Giovanni Secco venne sempre chiamato ne gli Atti pubblici Giovanni XVII. Così il chiamò anche Mariano Scoto, e l'Annalista Sassone; e che così s'abbia [c] Pagius a chiamare, saggiamente lo pretese il Padre Pagi [c]. Ma que-Critic. ad sto Giovanni XVII. dopo aver tenuta la Cattedra Pontificia appena sei Mesi, colla sua morte sece luogo ad un altro Giovanni XVIII.

> che su sopranominato Fasano. Crede il suddetto Padre Pagi seguita la di lui ordinazione nel di di fanto Stefano 26. di Dicem-

Annal. Ba-Ton.

bre dell'Anno corrente.

In quest' Anno ancora mi sia lecito il riferire quali Principi ERA Volg. d'Italia tenessero in favore del Re Arrigo, segretamente nondi. Ann. 1903. meno; credendo io, che il solo Ottone Marchese di Verona e Duca di Carintia, si dichiarasse apertamente contra di Ardoino. Trovavasi tuttavia in viaggio, tornando dall' Ambasciata di Costantinopoli Arnolfo II. Arcivescovo di Milano, allorchè venne a morte Ottone III. Augusto, e segui l'elezione e coronazio. ne d'esso Ardoino. Dovette egli aversi a male, che senza di lui, Primo fra' Principi della Lombardia, e in possesso di coronare i Re d'Italia, si fosse dato il Regno e conferita la Corona al Marchese d'Ivrea. Perciò Ardoino, secondochè s'ha da Arnolfo Storico [a], cognito jam dicti Presulis reditu, occurrit in itinere [a] Arnul. obvius, securitate, quanta valuit, sibi illum applicare procurans. Phus Hist. Mediolan. Gli diede a mio credere il Prelato delle buone parole; ma inter- lib.1.c. 14. namente seguitò ad essergli contrario. Anzi, se si volesse credere a Landolfo seniore [b], da lì a pochi giorni questo Arcivesco- [b] Landulvo in Ronchalia cum omnibus Italia Primatibus colloquium ha. fus senior Histor. Mebuit, ubi quum diverse de Regni negotiis trastassent, Arduini diolan. 1.2. spreto dominio, quod malis artibus usurpaverat, Henricum I. c. 19. Theutonicum scientia illustrem, armis fortissimum, militumque copiis abundantem, O' divitiis affluentem elegit. Ma non presti qu'i fede il Lettore a Landolfo, Autore solito a vendere delle fanfaluche. Non è credibile questa Dieta tenuta in Roncaglia (io non so come il Sigonio la metta in Lodi) allorchè Ardoino era tuttavia forte, nè avea competitore in Italia. Arnolfo Storico di maggior credito, fotto l'antecedente Anno scrive con più apparenza di verità, che inforta la lite del Regno fra Arrigo, & Ardoino, in medio Principes Regni (Italici) fraudulenter incedentes, Ardoino palam militabant, Henrico latenter favebant, avaritiæ lucra sectantes. Adelboldo [c], Autore contemporaneo, [c] Adelbolci viene annoverando, quai fossero i fautori del Re Arrigo in Ita- dus in Vica S. Henvici. lia, che nell' Anno precedente l'invitarono in Italia. In voluntate hujusmodi, dice egli, aliqui manifesti, aliqui erant occulti. Tieboldus namque Marchio O' Archiepiscopus Ravennas, O' Episcopus Mutinensis, Veronensis, & Vercellensis, aperte in Regis Heinrici fidelitate manebant. Archiepiscopus autem Mediolanensis, & Episcopi Cremonensis, Placentinus, Papiensis, Brixiensis, Comensis, quod volebant, manifestabant. Omnes tamen in commune Regem Henricum desiderabant, precibus per Legatos & Literas invitabant. Fra quei che camminavano con più riguardo, v' Tomo VI. era

lib. 3.

ERA Vola, era l'Arcivescovo di Milano. Veggasi dunque, se regga la spa-Ann. 1093 rata di Landolfo Storico Milanese. Quel Tieboldo Marchese, siccome già accennai, altro non è, che Teodaldo, o Tedaldo, Avolo della Contessa Matilda, e Figliuolo di quell' Adalberto Azzo, Conte o pure Marchese, da noi veduto a' tempi di Ottone I. Augusto. Di esso Tedaldo parla anche Benzone Vescovo d' Alba in quel suo scomunicato Panegirico di Arrigo III. fra gl'Imperadori (a) Benzo con dire (a): De Tadone vero, qui propter metum Ardoini pede-Penegyuc. ster Legatus Marchionis Teodaldi, atque Episcopi Leonis [ di Ver-Tom.I.Rer. celli] quid fecit venerabilis clementia magni Henrici serenissimi German. Henckenii. Imperatoris? Certe uni Filio ejus dedit Veronæ Episcopatum; alreri Comitatum; Patri vero Gardam, & totum Benacum. Volle il (b) Pagius Padre Pagi (b) darci informazione di questo Principe con dire, Baron. ad ch' egli sposò Willa, o sia Guilla, Sorella di Ugo Duca e Mar-Ann. 1002. chese di Toscana. Certo che una Willa su Moglie d'esso Tedaldo; ma un sogno è del Padre Pagi, perchè senza pruova alcuna dell' antichità, il darle per Fratello il Marchese Ugo. Soggiugne francamente, che Tedaldo succedette al Marchese Ugo nel Ducato della Toscana: il che hanno creduto alcuni Moderni, ed inclinò (c) Fioren- a crederlo anche l'accuratissimo Francesco Maria Fiorentini (c). tini Memo. Per provarlo adduce esso Pagi la sondazione da lui satta del Monirilde lib. 3. stero di Polirone, dove s' intitola Ego in Dei nomine Teudaldus Marchio, filius quondam Adelberti itemque Marchio. Stima eziandio, che Adalberto suo Padre sia stato Marchese di Toscana. Ma è da dire, che la Storia della Tolcana per questi tempi è involta in molte tenebre. Per conto di Adalberto, tale è l'error del Pagi, che non occorre confutarlo. Abbiam già veduto, a chi finora sia stato appoggiato il governo della Toscana. Che poi Tedaldo tuo Fighuolo tuccedesse ad Ugo Marchese, nulla serve a provarlo il titolo di Marchese. Altri v'erano in que' tempi di questo titolo decorati, e fra gli altri anche gli Antenati della Cala d'Este, senza che si possa dire, che governassero la Toscana. Nè perchè si truovi in Toscana un Marchese, ci è lecito il tosto inferirne, ch'egli fosse ancora Marchese di Toscana. Altrimenti con più ragione si avrebbe ad asserire Marchese di (d) Antichiquella contrada (d) Adalberto Marchese, Figliuolo di Oberto zà Estensi Marchese, e Nipote di Oberto Marchese, uno de gli Antenati del-P. 1. c. 21. la suddetta Casa d'Este, che poco più di due mesi dopo la mor-(e) Fiorenti, te d'Ugo, potente Marchese di Toscana, sa una vendita di beni Viemorie ni (e) Anno ab Incarnatione Millesimo Secundo, O Tertio Idus di Musilda MarMartii, Indictione XV. infra Burgo de Luca prope Portam Sancti ERA Volg. Fridiani. Ma io non mi sono arrischiato per questo solo Documen- Ann. 1003. to a crederlo e chiamarlo Marchese di Toscana. Tornando dunque al Marchese Tedaldo suddetto, altro io non so dire, se non che egli era Conte di Reggio e di Modena, come altrove ho provato. Di lui scrisse ancora Donizzone Monaco (a) nella Vita della Contessa (a) Donize Vita Ma-Matilda sua Nipote, che il Papa l'investi di Ferrara. thildis l. I. cap. 3.

Regibus exsistit carus, notissimus illis, Romanus Papa quem sincere peramabat, Et sibi concessit, quod ei Ferrarea servit.

Inclino parimente a credere, ch' egli governasse Mantova, perchè nel seguente Anno truovo Bonifazio suo Figliuolo con titolo di Marchese in quella Città. Ed ancorchè non sappia io ben dire, se il sopra mentovato Monistero di Polirone sosse allora situato nel Contado di Mantova, o pure di Reggio: pure di qu'i ancora scorgiamo, che la potenza di Tedaldo Marchese si stendeva per queste parti, senza che resti memoria alcuna comprovante, ch'egli fosse Marchese di Toscana. Perchè Arrigo Re di Germania niun possesso e dominio godeva peranche in Italia, potrebbe sembrare alquanto strano un suo Diploma, riferito dall'Ughelli (b), dato II. Kalendas Martii, Anno Incarnationis Domini (b) Ughell. MIII. Indictione I. Anno vero Domni Henrici Regis Primo. Actum Tom. II. in Noviomagi, in cui esso Re Arrigo, interventu nostri fidelis Theo- Episcop. daldi Marchionis [così abbiam veduto, che era appellato da i Tedeschi il suddetto Tedaldo I concede a Sigefredo Vescovo di Parma la pingue Badia di Nonantola sul Modenese: parendo poco verifimile, che Tedaldo Marchese e il Vescovo si portassero a Nimega, senza timore d'incontrar la disgrazia del regnante Ardoino. Ma questo broglio, e l'aggraffamento di questa infigne Badia sarà seguito per Lettere e raccomandazioni segrete. E il buon Re Arrigo non avea allora scrupolo a guadagnarsi de' partigiani in Italia, facendo il liberale co i beni ancora delle Chiefe. Quatenus [Sigefredus] firmatus in fide acriter deserviret nobis: lo dice chiaramente lo stesso Arrigo. Nè vo'lasciar di dire, avere Lupo Protospata (c) scritto sotto quest' Anno: Sarraceni obsede- (c) Lupus Protospata runt Montem Scaviosum Mense Martii, sed nihil profecerunt.

ERA Volg. ANN 1004. Anno di Cristo MIV. Indizione II.

di GIOVANNI XVIII. Papa 2.

di Ardoino Re d'Italia 3.

di Arrigo II. Re di Germania 3. d'Italia 1.

turbato, per quanto si sappia da guerre interne, ma colla

IINQUI' era durato il Regno di Ardoino in Italia senza essere

Italic. Differt. 21. pag. 965.

fede vacillante di molti Principi, che inclinavano al Re Arrigo, o erano da lui mossi colla speranza di maggiori vantaggi. Ho io [a] Antigu. pubblicato [a] un Placito tenuto da Adelelmo, qui O Azo, Missus Domni Arduini Regis in Cremona, Anno Regni Domni Arduini Regis Tercio, Quinto Kalendas Marcii, Indictione II. cioè nel Febbraio dell' Anno presente. Ma non andò molto, che arrivò in Italia, chi gli rovesciò il suo Trono. Arrigo II. Re di Germania tra perchè gli stava a cuore l'Italia, e perchè da' suoi parziali gli veniva dipinta per assai facile la conquista di questo Regno, sbrigato che su da alcune guerre civili, e creato che ebbe Duca di Baviera Arrigo Fratello dell' Augusta Cunegonda, s' incamminò con un possente esercito a questa volta, e nel di delle [b] Annali- Palme arrivò a Trento. Se crediamo all' Annalista Sassone [b], già erano iti a trovarlo fino in Germania il Vescovo di Verona,

fla Saxo would Ecvardum.

Clyonic. 1ib. 6.

en Annal.

in Critica Baronii. Hildesheim.

Henrici.

O alii quidam Italici Primores Regni cum regiis muneribus. Se-[c] Ditmar. condoché scrive Ditmaro [c], la venuta d' esso Arrigo in Italia accadde nell' Anno seguente 1005. consummata Millenarii linea numeri, O' in Quinto cardinalis ordinis loco. Però il Cardinal [d] Baron. Baronio [d], e dopo di lui il Padre Pagi [e] rifiutando gli An-Ecclesisse. nali d'Ildeseim, [f] che la mettono nell' Anno presente, scri-[e] Pagius ve: Henrici expeditionem Italicam in Annum sequentem MV. differt Ditmarus Libro Sexto, eique standum existimo. Ma il Padre Ist Annales Pagi non colpì nel segno. Il testo di Ditmaro quivi è scorretto, e in vece di Quinto vi si ha da scrivere Quarto. L' Annalista Igl Chrono- Sassone, e il Cronografo Sassone [g], copiatori d'esso Ditmagraphus a pud ro, chiaramente scrivono, che nell'Anno presente il Re Arrigo Leibnitium calò in Italia. Così ha Ermanno Contratto [b] con altri. E [h]Herman. questa verità vien chiaramente confermata da Atelboldo [i], Elusin Chr. Scrittore contemporaneo, e da i documenti, che accennerò. Arboldus in rivato dunque a Trento il Re Germanico coll'esercito suo, tro-Vita Sanct. vò prese e ben sortificate da Ardoino le Chiuse dell' Adige, in

maniera che gli era impossibile lo ssorzare quel passo. Per con-

figlio

siglio de' suoi rivolse le sue speranze al Popolo della Carintia, Era Volgi il quale portossi ad occupare un'altra Chiusa verso la Brenta, non Ann. 1004. so se sul Vicentino o sul Trivisano, che non era custodita con tanta gelofia. Presa questa, Arrigo col fiore della sua Armata per monti scoscesi e dirupi tanto fece, che da quella parte scese al piano d'Italia in vicinanza d'esso Fiume Brenta. Quivi riposò le stanche soldatesche, e celebrò la santa Pasqua, che venne in quest' Anno nel d' 17. d'Aprile. Degno di considerazione è uno Strumento dato alla luce dal Padre Bacchini [a], in cui [a] Bacchi-Bonifacio Marchio Filius Domni Teudaldi itemque Marchio, qui ni Istor. del Monister.di professus sum ex Natione mea Lege vivere Longobardorum, fa un Polirone donativo di terre al Monistero di Polirone. Tali sono le Note di Append. quella Carta: Henricus gratia Dei Rex, Anno Regni ejus, Deo propitio, bic in Italia Primo, Mense Martius, Indictione Secunda. Actum in Civitate Mantuæ. Credette esso Padre Bacchini spettante all'Anno seguente 1005, questa donazione, non so se così persuaso dal Padre Pagi, che ad esso Anno mette la venuta del Re Arrigo in Italia. Ma è fuor di dubbio, che appartiene all'Anno presente, dimostrandolo l'Indizione Seconda, corrente in quest'Anno. Sicchè vegniamo ad intendere, che Bonifazio Marchese, Padre della Contessa Matilda, vivente ancora il Marchese Tedaldo suo padre, portò il titolo di Marchese, e signoreggiava in Mantova. Di esso Bonifazio appunto scrive Donizone.

Cui juravere, Patre tunc vivente, Fideles

Servi, prudentes Proceres, Comites pariterque. Intendiamo in oltre, che esso Marchese Bonisazio, appena udita la mossa del Re Arrigo verso l'Italia, senza nè pur aspettare, ch'egli valicasse i monti, il riconobbe per Re d'Italia, e cominciò a contare l' Anno Primo del suo Regno. Si doveva egli fidar molto della fortezza di Mantova, siccome suo Padre della Rocca di Canossa. Nella terza Festa di Pasqua passò il Re Arrigo la Brenta, ed accampossi per ispiare gli andamenti di Ardoino. Ma da lì a poco gli giunse il lieto avviso, che l'Armata d'esso Ardoino s' era sciolta, e chi l'una via, e chi l'altra avea preso. Arnolfo Milanese [b] così racconta il fatto. Ex adverso Ardoinus st- [b] Arnulf. dens viribus, nec minus armis instructus, non tantum defendere, Histor. Mequantum super eum (Heinricum) paratus insurgere, occurrit illi l.i.cap. 16. Veronæ. Sed deceptus perfidia Principum, majori militum parte destituitur. Quumque cessisset invitus, Regnum Heinricus ingreditur. Non avea saputo Ardoino cattivarsi l'amore de' Principi; abbon-

ERA Volg. abbondava anche di vizj, oltre al sapersi, che il pescare nel tor-Ann. 1004. bido è mestiere non ignorato da i Grandi; nè mancava allora i n Italia, chi credea di poter vantaggiare gl'interessi suoi sotto i Re Tedeschi e lontani. In somma il Re Arrigo, esentato da ogni contrasto su ben tosto ricevuto in Verona con sommo applauso, e quivi se gli presentò Tedaldo Marchese col suddetto Bonifazio Marchese suo Figliuolo, e con gli altri parziali, che s'erano cavata la (a) Atelbol- maschera (a). Con pari lietissimo incontro su accolto in Brescia

dus in Vita S. 48.

S. Henrici da que' Cittadini, e dal loro Vescovo, per quanto pare, appellato Adalberone da Ditmaro, sebbene l'Ughelli mette allora Vescovo di quella Città Landolfo. Ibi, soggiugne Atelboldo, Archiepiscopus Ravennas cum suis & sibi finitimis ei obviam venit, O manus nondum dominio adulterino pollutas, Seniori diu exspe-Etato reddit: parole significanti, che Federigo Arcivescovo di Ravenna co' Popoli dell' Esarcato non avea voluto riconoscere per Re in addietro Ardoino, e ch'egli giurò fedeltà ad Arrigo, come a suo Signore. Dal che resta sempre più avverato, che in que' tempi l'Esarcato di Ravenna era parte del Regno d'Italia, e non ne godevano i Papi alcun temporale dominio. Ma poco più dovette fopravivere esso Arcivescovo di Ravenna, siccome apparirà da quanto diremo all' Anno 1014. Andossene dipoi Arrigo a Bergamo, e colà venuto l'Arcivescovo di Milano Arnolfo II. prestò ad esso Re il giuramento di fedeltà. Giunto finalmente a Pavia, fu eletto ed acclamato Re d'Italia dalla maggior parte de' Principi, e coronato nella Chiesa di S. Michele. Nella prima delle Cronichette de (b)Chronic. i Re d'Italia, da me date alla luce (b), si legge: In die Dominico, qui fuit die .... Mensis Madii inter Basilicam sancti Michaelis, quæ dicitur Majore, fuit electus Henricus, & coronatus in secundo die, qui fuit die Luna XII. die Mensis Madi. Nell' altra Cronichetta abbiamo: Deinde venit Anricus Rex. Fuit coronatus in Regem in Papia Tertio die ante festivitatem Sancte Xiri, que fuit in Mense Madio. Nel di 17. di Maggio in Pavia si celebra la Traslazione di S. Siro. Tre giorni prima, cioè nel dì 14. d'esso Mese, correndo allora la Domenica, dovette seguir l'elezione del Re Arrigo, e la sua coronazione nel Lunedì seguente giorno 15. d'esso Mese. Però in vece di die Luna XII. die Mensis

Regum Ital. T.I. Anecdot. Latin.

> MA queste allegrezze restarono funestate da un terribilissimo accidente. Nello stesso giorno della coronazione del Re verso la sera insorse lite fra i Pavesi e i Tedeschi, che erano in Pavia. Gli

Madii vo io credendo, che s'abbia a leggere XV.

Storici Tedeschi, da' quali soli vien con qualche particolarità es- ERA Volg. posto il fatto, attribuiscono l'origine della discordia all'ubbria- Ann. 1004. chezza de'Cittadini [ il Lettore più facilmente l' immaginerà de i Tedeschi] e a qualche fazionario [ il che può essere ] di Ardoino, che incitò il Popolo all'armi. Presero i Pavesi le mura, e crescendo la loro furia s' inviarono al Palazzo, dove era il Re Arrigo. Eriberto Arcivescovo di Colonia per placare il rumore, s'affacciò ad una finestra; ma i Sassi e le saette il secero ritirare ben tosto. Intanto s' attrupparono quanti Tedeschi si trovavano nella Città, e cominciò la mischia, che durò tutta la notte fino al giorno chiaro, in cui accorsi gli altri soldati, ch'erano suori della Città, ridussero a mal punto i Cittadini. Ma perciocchè dalle case venivano pietre, legni, e verettoni, i Tedeschi s' avvisarono di attaccar fuoco in vari siti della Città; e questo crebbe a tal segno, che tutta quella nobil Città restò preda delle siamme insieme col Palazzo Regale. Restarono vittima delle spade o del suoco non pochi de' Pavesi; e ciò, che non consumò il suoco, andò miseramente a sacco. Ritirossi il Re Arrigo suori della Città nel Monistero di S. Pietro in Calo aureo, sece cessare, ma molto tardi la guerra; eintanto, come scrive Arnolfo, (a) quum non advotum (a) Arnulf. sibi obtemperasset, uno totam Papiam concremavit incendio. I Histor. Medician. l. 1. saggi Imperadori Tedeschi, per evitar simili Tragedie, amavano di aver fuori delle Città i loro Palagj. Ugo Flaviniacense (b) (b) Uugo scrive, che Arrigo obbligo i Pavesi a rifare il Palazzo Regale. Noi cens. in Chr. non possiam ben sapere il netto di questi satti, perchènon gli abbiamo se non da Storici Tedeschi, i quali ce ne danno notizia, e li dipingono come lor torna meglio. Ma si può ben credere, che una si barbarica vendetta non fece gran credito al Re Arrigo, e meno alla gente sua, e sparse l'orrore per tutta l'Italia. Perciò stimò bene esso Re di non fermarsi molto in un paese, dove lasciava segni tanto vivi di bestial surore per colpa de'suoi. Pare nondimeno, ch'egli tuttavia dimorasse in Pavia nel dì 25. del Mese di Maggio, avendo io pubblicato un suo Diploma (c) in favo- (c) Antiqu. re di Guinizone Abbate di S. Salvatore di Monte Amiata, da- Italici. Difto VIII. Kalendas Junii Anno Dominica Incarnationis Millesimo Quarto, Indictione II. Anno vero Domni Heinrici Regis II. Actum Papiæ. Non parrà a taluno molto credibile, che il Re Arrigo si fermasse tanto in una Città interamente bruciata, e in mezzo a' Cittadini, che l'odiavano a morte. Quel che è certo, da Pavia se ne andò a Pontelungo, dove ricevette molti Deputati di Città e Luo-

ERA Volg. Luoghi, che vennero a sottomettersi. Poscia visitò Milano. In-Ann. 1004. de Chromo perveniens Pentecostem Sanctam pia animi devotione celebravit. Che Luogo sia questo, nol so. Grommo è chiamato dall' (a) Annali. Annalista Sassone (a). Parmi di aver veduto Gromello nelle vec-Sta Saxo. chie Carte, ma mi è ignoto il suo sito, e per conseguente non posso discernere, se convenga a questo racconto. Diede egli un (b) Antiq. amplissimo Privilegio a Sigefredo Vescovo di Parma (b), II. Ka-Italic. Dif- lendas Junii, Anno Dominica Incarnationis MIIII. Indictione II. fert. 71. Anno vero Domni Heinrici Regis II. Actum in Rodo. Abbiam qu'i l' Epoca del Regno di Germania, ma dovrebbe essere l'Anno III. Il Luogo poi è Rhò, Terra del Contado di Milano. Un altro Di-(c) Tatti ploma dal Tatti (c), e dall' Ughelli si dice dato ad Everardo Ve-Ist. della scovo di Como nello stesso giorno, cioè II. Idus Junii, Anno Do-Chiefa di Como T.II. minicæ Incarnationis MIIII. Indictione II. Anno vero Domni Henrici Secundi Regis Terrio. Actum in Lacunavara. Si offervi il nome di Henricus [ si soleva scrivere Heinricus ] e il titolo Francorum pariterque Longobardorum Rex, che è cosa rara. Aggiugne (d) Atelbol- Atelboldo (d), che nel partirsi Arrigo da Crommo, Tusci ei ocdus in Vita S. Henrici. currunt, & manus per ordinem singuli reddunt. Se la Tolcana avesse riconosciuto per Re Ardoino, nol so dire. Certo di quì impariamo, che que' Popoli si diedero al Re Arrigo; e non vedendosi parola del loro Marchese, nasce sospetto, che in questi tempi niuno essa ne avesse. Pare eziandio, che vada per terra l'opinion di coloro, che tennero Tedaldo, Avolo della Contessa Matilda, per Marchese di Toscana. Se tale sosse stato, non sì tardi quella Provincia avrebbe accettato per Re Arrigo, fapendofi, che Tedaldo era de' suoi più parziali. Sbrigato così da gli affari d'Italia il regnante Arrigo, s'inviò alla volta dell' Alemagna, e celebrò in Argentina la Festa di S. Giovanni Batista. Quindi attese alla guerra contra di Boleslao usurpatore della Boemia. Che il Sigonio non abbia conosciuto la venuta in quest' Anno di Arrigo in Italia, e gli altri atti fuddetti, non è da maravigliarsene. Mancavano a lui molti lumi, che noi ora abbiamo. Più tosto si può (e) Smuvius chiedere, come abbondando di questi lumi Burcardo Struvio (e), Gorp. Hist. fcrivesse, che Arrigo su coronato Re d'Italia in Pavia nell' Anin Henrico no 1005. Ma anch' egli senza altro esame dovette tener die-

tro al Pagi.

Ho io pubblicata una Donazione (f), che Bonifacius gloriosus (f) Antiqu. Italic. Dif- Marchio [ non so se sia il Padre della Contessa Matsida ] sece al fert. 6. Monistero di S. Salvatore Anno Deo propitius Pontificatus Domni

Toban-

Johannis summi Pontificis &c. Secundo, sicque regnante Domno Era Volg. Heinrico piissimo Rege in Italia Anno Tertio, die XXIII. Mensis Ann 1004. Septembris, Indictione Septima. Fontana Tanoni. Gli Anni del Papa e del Re indicano l'Anno presente. Ma l'Indizione è scorretta, e dovrebbe essere o Secunda, o Tertia. Se sapessi, dove fosse il Luogo di Fontana Tanoni, saprei anche dire, perchè entrino qui gli Anni del Romano Pontefice. Ne gli Annali Pisani (a) (a) Annal. si legge sotto quest' Anno: Fecerunt bellum Pisani cum Lucensi- Pisani sum Lucensi- Tom. VI. bus in Aqualonga, & vicerunt illos. Questo è il primo fatto d' Rer. Italic. armi e la prima guerra d'una Città Italiana contra dell'altra, che ci somministri la Storia d'Italia. Finquì le Città di questo Regno erano state governate ognuna dal suo Conte. I Conti delle varie Provincie erano subordinati a qualche Marchese o Duca, cioè al Governatore della Provincia. E i Duchi e Marchesi all'Imperadore, o sia al Re d'Italia. Così ognuno vivea in pace, e nascendo discordie fra l'un Popolo e l'altro, o i Duchi e Marchesi, o pure gli Ufiziali e Messi Imperiali, tosto le sopivano. Abbiam solamente veduta fin qui una discordia civile in Milano. Se è vera la guerra suddetta, già cominciamo a scorgere, che le Città d'Italia alzano la testa, e si attribuiscono, ovvero si usurpano il diritto Regale di far guerra. Vedremo andar crescendo questa musica, la quale si tirò dietro col tempo una gran mutazion di cose in Italia. Ancor questo potrebbe parere indizio, che allora la Toscana fosse senza un Capo, cioè senza un Marchese, la cui autorità tenesse a freno, o troncasse somiglianti discordie. Nota appunto il Sigonio (b) sotto il presente Anno, che Pisa, Geno- (b) sizonius va, e Firenze cominciarono a far figura, e ad acquistarsi gran de Regno Italia i. 8. nome; perciocchè coll' esempio de' Veneziani si diedero alla mercatura e all'armi, e fecero flotte navali. Delle due prime Città possiamo accordarci con lui; ma per conto di Firenze cominciò ella più tardi a salire in potenza e ricchezza, e a segnalarsi nell'armi. Per altro conviene andar ritenuto in credere tutto ciò, che narrano i suddetti Annali, e dopo d'essi il Tronci (c), di tante (c) Tronci prodezze de' Pisani co i lor vicini in questi tempi. Altri d'essi An-Annal. Pinali raccontano all' Anno 1002. la suddetta sconsitta de' Lucchesi ad Acqualunga. Poscia all' Anno presente narrano, che Lucani cum magno exercitu Lombardorum venerunt usque ad Pappianam, O Pisani eos fugaverunt usque ad Ripam Fractam. Non è sì facilmente da credere una tale Armata de' Lucchesi, perchè non peranche i Popoli d'Italia aveano scosso il giogo, nè soleano far Tomo VI. tanto

Era Volg. tanto i bravi l'un contra l'altro. Secondochè osservò il Cardi Ann. 1004. nal Baronio, in quest' Anno la peste infieri non poco in Roma. Confermò ancora il Re Arrigo tutti i suoi beni e privilegi alla [a] Antiqu. Chiesa di Cremona con un Diploma dato [a] VII. Idus Ostubris, Italio. Disservi. Indictione II. Anno ab Incarnatione Domini MIIII. Anno vero Domini Henrici Secundi Regis II. Datum in Agidburgo. A Giovanni Petrella Duca di Amalsi succedette in quest' Anno Sergio suo Figlio, il quale avendo dichiarato suo Collega nel governo Giovanni suo Figliuolo, dopo tredici anni su scacciato dal Popolo, [b] 1b. T. 1. mal soddissatto di lui [b]. Nell' Anno poscia 1019. lo stesso Giovanni iuniore su di nuovo proclamato Duca, e regnò tredici anni.

Anno di Cristo Mv. Indizione 111. di Giovanni XVIII. Papa 3. di Ardoino Re d'Italia 4. di Arrigo II. Re di Germania 4. e d'Ital. 2.

UALOR si voglia prestar sede a gli Annali Pisani, fuit capta Pisa a Saracenis [c]. Il Tronci Storico di quella Cit-[c] Annal. tà narra, che i Pisani colla lor Armata navale passarono Pifan.T.VI Rer. Italic. in Calabria contra de' Sataceni, e trovatili rifugiati nella Città di Reggio, vi posero l'assedio, e datale aspra battaglia se ne impadronirono con mettere a fil di spada tutti quegl'infedeli, edare il facco alle lor case. Aggiugne, che Musetto Re Saraceno, divenuto padrone della Sardegna, inteso, che la Città di Pisa si trovava allora sprovveduta di combattenti, per esser eglino andati in corso, venne con grossa armata, prese quella Città, la saccheggiò, e ne bruciò quella parte, che si chiamò poi Chinsica, perchè una Donna chiamata Chinsica Gismondi, vedendo il pericolo della Città, andò gridando al Palazzo de' Rettori della Repubblica, e fece dar campana a martello: per la qual cosa i Barbari si diedero alla suga. Fu poi alzata una statua a questa donna, e dato il nome di lei alla parte abbrugiata d'essa Città. V' ha delle contradizioni in quel racconto, e quanto a me io il credo in parte savoloso. Forse il nome di Chinsica venne dalla Lin-[d]Dandul. gua Arabica a quella parte di Pisa, perchè ivi soleano abitare i in Chronico Mercatanti Arabi o sia Saraceni, che venivano a trafficare in Pi-Tom. XII. 1a. Abbiamo dal Dandolo [d], che nell' Anno XV. di Pietro Ret. Italie. Orfeo-

Orseolo II. Doge di Venezia, il quale dovrebbe coincidere coll' ERA Volg. Anno presente, o col susseguente, una terribil carestia e moria Ann. 1005. fu non solamente in Venezia, ma per tutto il Mondo, in guisa che innumerabil gente perì. Fra gli altri, che restarono preda di questo malore, si contò Giovanni Figliuolo d'esso Doge e suo Collega nel Ducato. E da lì a sedici dì soggiacque al medesimo funesto influsso anche Maria sua Moglie, quella stessa, ch' egli avea condotta da Costantinopoli, Sorella di Romano, poscia Imperadore de' Greci, come di sopra vedemmo all' Anno 999. Di questa Donna s'ha da intendere ciò, che scrive S. Pier Damiano colle seguenti parole [a]: Dux Venetiarum Constantino- [a] Petrus politanæ Urbis Civem habebat uxorem, quæ nimirum tam tenere, Opuscul. tam delicate vivebat, & non modo superstitiosa, ut ita loquar, de Institut. se se jucunditate mulcebat, ut etiam communibus se aquis dedigna- Monial.c.11 retur abluere; sed ejus servi rorem cali satagebant undecumque colligere, ex quo sibi laboriosum satis balneum procurarent. (lo creda chi vuole ) Cibos quoque suos manibus non tangebat, sed ab Eunuchis ejus alimenta quæque minutius concidebantur in frusta; que mox illa quibusdam fuscinulis aureis atque bidentibus ori suo liguriens adhibebat. Ejus porro cubiculum tot thymiamatum aromatumque generibus redundabat, ut O nobis narrare tantum dedecus fæteat, & auditor forte non credat. Seguita poscia a dire, che Dio colpì la vanità e superbia di questa Donna, perchè corpus ejus omne computruit, ita ut membra corporis undique cuncta marcescerent, totumque cubiculum intolerabili prorsus fætore complerent. In tale stato suggita da tutti, terminò la sua vita questa vanissima Principessa. S'ingannò il Dandolo, riferendo parte di queste parole di S. Pier Damiano a'tempi di Domenico Silvio, che su eletto Doge di Venezia nell'Anno 1071. A questi tempi appartiene un tal statto. Ma perciocchè l' Abbate Urspergense [b] mette la Fame sotto gensis in l'Anno precedente, nel quale parimente accadde la Peste, per testi- schonico. [c] Baron in monianza del Cardinal Baronio [c]: potrebbe taluno credere, che Annal. Ecc. a quell'Anno si avesse da riferire l'avvenimento suddetto. Parla [d] Herman-Ermanno Contratto [d] di questa Carestia all'Anno presente. All'in- stus in Chr. contro Sigeberto [e], e gli Annali d'Ildeseim [f] la mettono nell'An- [e] Sigeberno seguente. Attese in quest'Anno il Re Arrigo a domar Boleslao oc- tus in Chr. cupator della Boemia, e il ridusse a capitolare con giubilo di tutti i Po-Hildespoli. Stando in Utrecht confermò i Privilegi del Monistero Ambro- [g] Puricel. siano con Diploma [g], dato Anno Dominica Incarnat. MV. Indictio lius Monune III. Anno vero Domni Heinrici II. Regis III. Data VI. Nonas Maii. Ambrofian. Actum Trajectum . D 2 An-

Anno di Cristo MVI. Indizione IV.

di GIOVANNI XVIII. Papa 4.

di Ardoino Re d'Italia 5.

di Arrigo II. Re di Germania 5. e d'Ital. 3.

ERA Volg.

ANN. 1006. TORSE perchè nell'Anno presente su l'Italia, anzi l' Europa tutta, afflitta dalla Carestia e Pestilenza, di cui s'è fatta menzione nel precedente Anno, la Storia è assai digiuna di fatti, e massimamente l'Italiana. Della Germania altro non sappiamo, se non che Baldoino Conte di Fiandra, per avere occupata la Città di Valencienes, appartenente alla Marca della Lorena, e sottoposta allora al Regno Germanico, obbligò il Re Arrigo ad impugnar l'armi contra di lui, ma con poco profitto. Però fu riserbata all' Anno venturo la maniera più propria di metterlo in dovere. Grande affetto avea preso il buon Re Arrigo alla Chiefa di Bamberga, con desiderare spezialmente di farne un Vescovato. Però ne cominciò con vigore in quest' Anno il negoziato, ma ritrovando renitente Arrigo Vescovo di Virtzburg, o sia d' Erbipoli, per lo smembramento, che si voleva sar della (a) Alla sua Diocesi, (a) solamente nell'Anno seguente ebbe compimento la di lui premura. Ne gli Annali Pisani (b) abbiamo sotto il

presente Anno, che fecerunt Pisani bellum cum Saracenis ad Rhe-

Bollandi ad diens XIII. Julia. (b) Anal. gium, & gratia Dei vicerunt illos in Die Sancti Sixti. Questa è la

Tom. III. Clufin.

P.faniT.VI vittoria riferita dal Tronci all' Anno precedente. Ma altro è l'ave-Rer. Italic. re sconsitti i Saraceni ad R begium, altro l'essersi impadroniti, come vuole esso Tronci, di quella Città, perchè di ciò non resta vestigio. (c) Ughell. Leggesi presso l' Ughelli (c) un Placito tenuto Anno Incarnationis Domini MVI. Indictione IV. Quarto Nonas Aprilis dal Re Arin Episcop. rigo in Germania, dove su agitata una lite fra Arialdo Vescovo di Chiusi in Toscana, e Guinizone Abbate del Monistero di S. Salvatore di Monte Amiato, e Bosone Abbate di Santo Antimo. Il suo principio è questo: Dum resideret Domnus Henricus Rex in caminata in Castello hereditatis suæ, quod dicitur Novum Burgum [ Neoburgo ] alla prefenza di alcuni Vescovi ed Abbati. Fra gl' Italiani v'intervennero Olderico Velcovo di Trento e lo stesso Vescovo di Chiusi, Ivizone Abbate Leonense sul Bresciano, Ugo Abbate di Farfa, Buono Abbate di Ravenna, Ildeberto Abbate di Siena, Giovanni Abbate forse di Lucca, Ildebrando, Rinieri, e Ardingo Conti, probabilmente di Toscana, Pietro Traversario da

Raven-

Ravenna, e i Messi de' Vescovi di Arezzo e di Siena. Ecco come Era Volg. gl'Italiani frequentavano in questi tempi la Corte del Re Arrigo, Ann. 1026. e massimamente gli Abbati, tutti per loro negozi, e per impetrar Privilegi o beni o giustizia, giacchè non mancavano mai prepotenti, che usurpavano a i Monisteri gli stabili con quella stessa facilità, con cui i Monaci gli acquistavano.

Anno di Cristo MVII. Indizione v.

di GIOVANNI XVIII. Papa 5.

di Ardoino Re d'Italia 6.

di Arrigo II. Re di Germania 6. d'Italia 4.

I, SIGE ben la Storia d'Italia, che a quest' Anno si faccia menzione di Fulberto creato circa questi tempi, come comunemente vien creduto, Vescovo di Sciartres [Carnutum] in Francia. Siccome osservò il Padre Mabillone (a), fondamento (a) Mabill. c'è di tenerlo per nato in Italia. Bassi ben surono i natali suoi, nedistin.ad ma passato in Francia, per l'elevatezza dell'ingegno e saper Ann. 992. suo, meritò d'essere innalzato a quella Cattedra. Aveva avuto in Rems per maestro Gerberto, che su poi Papa Silvestro II. Aprì anch' egli Scuola, e la continuò anche dopo essere salito al Vescovato; e dalla medesima uscirono poi eccellenti Discepoli. Più celebre Scuola di questa non v'era allora tra i Franzesi. L'opere di così infigne Prelato sono assai note nella Storia Letteraria. Già avea Tedaldo Marchese, Filius quondam Adalberti itemque Marchio, Avolo della celebre Contessa Matilda, ridotto a perfezione il magnifico Monistero di S. Benedetto, situato tra il Po, e il Fiumicello Larione, oggidì appellato di Polirone. Al medesimo fece egli un'amplissima donazione di beni in quest' Anno. Presso il Padre Bacchini (b) si legge lo Strumento stipulato in- (b) Bacchifra Rocca Canossa, con queste Note: Henricus Dei gratia Rex, ni Istor. di Anno Regni ejus, Deo propitio, bic in Italia, Quarto, Mense nell' Ap-Junii, Indictione Quinta. Dal che impariamo, che in Italia si pendice. usava l'Epoca particolare del Regno Italico, diversa da quella del Germanico. Un' altra donazione parimente da lui fatta al Monistero medesimo si vede scritta Anno Millesimo Septimo, Indictione Quinta, secundo die intrante Mense Aprilis, senza apporvi gli Anni del Re. Comunemente si crede, ch' esso Marchese Tedaldo desse fine in quest' Anno a i suoi giorni. Io non ne

fono

ERA Volg. sono abbastanza persuaso, siccome dirò qui sotto all' Anno 1012. Ann. 1007. Nel presente riulcì al Re Arrigo di appagar le sue piissime voglie con ergere in Velcovato e dotare magnificamente la Chiesa di Bamberga, e sottoporla al solo Romano Pontefice. Fu confermato quest' Atto con sua Bolla particolare data in quest' Anno da Gio-(a) Hofmannus Annal. vanni XVIII. Papa, come si legge presso l'Hosmanno (a), ed altri Bamber-Scrittori (b). Con gagliardo esercito passò circa questi tempi il (b) Apud medesimo Re Arrigo la Schelda contra di Baldovino Conte di Ludewig Fiandra, il quale veggendo di non potere resistere, si gittò alla To. I. Soiiptor. Bam. misericordia di lui, e ne ottenne buona capitolazione. Si riaccese anche la guerra fra esso Re Arrigo, e Boleslao Duca di Polonia e de gli Sclavi. Questo è poi l'Anno, in cui venne alla luce in Ravenna Pietro Damiano, grande ornamento del Secolo pre-(c) Petrus sente (c). Fu il suo nome Pietro di Damiano, cioè Pietro Fratel-Damiani lo di Damiano. Confessa egli in più d'un luogo, che attese allo Ojuscul. 67. 6.5. studio delle Lettere prima in Faenza, poscia in Parma: il che ci dà a conoscere, che le Lettere a poco a poco risorgeano anche in Italia. Terminò il corso di sua vita in quest' Anno Landol-(d) Camil fo IV. Principe di Capoa (d), sopranominato da Sant' Agata, nus Histor, nel di 24. di Luglio, e lasciò successore nel Principato Pandol-Princip. Langobard. fo II. Andavano di male in peggio gli affari della Chiesa di Cremona. Non su si presto uscito del Mondo Odelrico, o sia Olderico Vescovo di quella Chiesa, che i beni d'essa patirono non lieve detrimento. Gli succedette Landolfo Cappellano del Re Arrigo, il quale nell' Anno presente ottenne da esso Re un Diploma di (e) Antique protezione per la sua Chiesa (e) Anno Dominica Incarnationis Italic. Dif-MVII. Indictione V. Anno Regni Domni Heinrici Regis Secundi fert. 61. Regnantis VI. [questa è l'Epoca del Regno Germanico]. Actum Polede. In Milano Fulcoino figliuolo di Bernardo, vivente secondo la Legge Salica, fondò in quest' Anno la Collegiata di Santa Maria, oggidi appellata Folcorina. Lo Strumento ha queste Note: Henricus gratia Dei Rex, Anno Regni ejus Quarto VIII. die Mensis Octobris, Indictione ingrediente Sexta. Ancor quì abbiamo

l'Epoca del Regno d'Italia del Re Arrigo.

Anno

Gardi Gardi Con

1....

(:0

Tip.

4:

Nici

ATT.

15

Arc. Grant Nation

factor Massing

> (...) No

His.

Anno di Cristo MVIII. Indizione VI.

di GIOVANNI XVIII. Papa 6.

di Ardoino Re d'Italia 7.

di Arrigo II. Re di Germania 7. d'Italia 5.

E BBE in quest' Anno de gli aspri affari il Re Arrigo per ca-gione di uno de' Fratelli dell' Imperadrice Cunigonda sua Moglie, chiamato Adalberone. Essendo vacata l'Archiepiscopale Chiesa di Treveri, su egli eletto, benchè mal volentieri da quel Clero e Popolo per Arcivescovo. Ma non vi consentì il Re Arrigo, da cui fu data quella Chiesa a Megingaudo, Camerario di Willigiso Arcivescovo di Magonza (a). Per questa cagione (a) Herinsorse guerra fra esso Re, e lo stesso Adalberone, al quale suro-mannus Contractus no in aiuto Teodorico Vescovo di Metz, Arrigo Duca di Baviera, inChronico. suoi Fratelli. Li soggiogò il Re Arrigo, e tolse poi il Ducato al Cognato Arrigo. Intorno a che si possono leggere gli Annali di Treveri del Browero (b). Gl'Imperadori Greci possedevano in (b) Browequesti tempi quasi tutta la Puglia, cominciando da Ascoli, e se-rus Annal. Trevinens. guitando la costa dell' Adriatico a riserva di Siponto e del Monte Gargano, dipendenti dal Principato di Benevento. Erano anche in possesso della maggior parte della Calabria, con ritenere ancora qualche sovranità o almeno autorità ne' Ducati di Napoli, Amalfi, e Gaeta. Soleano chiamar Longobardia quegli Stati, e mandarvi un Governator Generale col nome di Catapano, come già accennammo. Abbiamo da Lupo Protospata (c), che nell' (c) Lupus Anno 1006. Xifea Catapano era venuto a quel governo. Ma es- Protospata sendo egli mancato di vita nell'Anno appresso, in quest' Anno descendit Curcua Patricius mense Maii, cioè su inviato per Governatore d'essa minor Lombardia. Pare, che in quest' Anno il Re Arrigo confermasse i suoi Privilegi e beni al Monistero delle Monache di S. Sisto di Piacenza con un Diploma (d), dato Anno Do- (d) Antiqu. minica Incarnationis Millesimo Octavo, Indictione V. Anno vero Italic. Dis-Domni Heinrici Secundi Regis regnantis VI. Actum in Ingilheim. Ma qui v' ha errore o nell' Anno, e si dee scrivere Mille simo Septimo, ovvero nell'Indizione, e si dee leggere Indictione VI. Ed è considerabile, che nè in questo, nè nell'altro Diploma, accennato all' Anno precedente, non comparisce il Giorno, nè il Mese, contro il costume delle Regali Cancellerie. Anche il Padre Mabillone (e) offervo questo rito o disetto in altri Diplomi d' (e) Mabill.

ERA Voig. ANN.1008.

plomatica.

eflo

ERA Volg. esfo Re Arrigo. Nell'Archivio del Monistero di Subbiaco si leg-Ann. 1008. ge una Bolla o Strumento con queste note: Anno Deo propitio Pontificatus Domni Johanni summi Pontifici XVIII. Papæ in sacratissima sede beati Petri Apostoli V. Indictione VI. Mense Junii die VI. cioè nell' Anno presente. Vo io tuttavia contando gli Anni del Re Ardoino, perciocchè sebbene ha creduto più d' uno Scrittore, ch'egli dopo la venuta in Italia del Re Arrigo, e dopo la di lui Coronazione, decadesse affatto dal soglio Regale: pure è certo, ch' egli ritenne circa nove anni ancora non solamente il titolo di Re, ma anche ne esercitò l'autorità in molti luoghi. Allorchè gli convenne cedere al Re Arrigo, egli si ritirò nelle Fortezze del Piemonte in salvo. Ma non sì tosto uscì Arrigo d' Italia, che Ardoino tornò ad alzare la testa, e trovando spezialmente inviperito il Popolo di Pavia contra de' Tedeschi per l'immenso danno recato colla spada e col suoco alla lor Città, si può facilmente credere, che su quivi di nuovo riconosciuto per Re. (a) Guiche- Porta il Guichenon (a) una Donazione fatta alla Cattedrale di Panon Biblio via da Ottone Conte, chiamato ivi Filius serenissimi Domini, chec. Sebuf. Via da Ottone Conte, chiamato IVI Intus ferenifimi Domini, Centur. 11. O metuendissimi Patris mei Domini Ardoini Regis. Lo Strumento ha queste Note: Ardoinus divina tribuente gratia piissimus Rex, Anno Regni ejus propitio Septimo, Indictione VII. Manca il Mese e il Giorno, con restare incerto, se fotse fatta quell' offerta ne gli ultimi quattro Mesi dell' Anno corrente, o ne i due primi del seguente. Lo Strumento è sottoscritto dallo stesso Re Ardoino, e vi si legge: Actum apud Papiam in Palatio juxta Ecclesiam Santti Michaelis. Sicche abbiam qualche fondamento di credere ritornato questo Re al suo comando in Pavia.

Anno di Cristo Mix. Indizione 7.

di SERGIO IV. Papa I.

di Ardoino Re d'Italia 8.

di Arrigo II. Re di Germania 8. d' Italia 6.

(b) Ditmar. in fine 1.6. Ra Saxo.

C. 3.

IUNSE al fine di sua vita in quest'Anno, senza saperse-I ne il più preciso tempo, Giovanni XVIII. Papa, che da (c) Annali. Ditmaro è chiamato Phasan (b), e dall' Annalista Sassone (c), Phasianus, idest Gallus, cioè Fagiano. Uno Strumento si legge nel Monistero di Subbiaco, che porta le seguenti Note: Anno Deo propitius, Pontificatus Domni Johanni summi Pontifici & uni-

2181-

versali XVIII. Papa in sacratissima Sede beati Petri Apostoli Sex- ERA Volz. to, Indictione Septima, Mensis Januarii die XI. cioè nel presen- Anni 1009. te Anno. Rapporta il Cardinal Baronio (a) un' Epitaffio, che (a) Baron. era nella Basilica Vaticana, attribuito da Matteo Veggio a questo in Annal. Papa. Lo riferisce ancora Pietro Manlio (b), ma con dirlo cu- Ecclesiasi. jusdam Johannis Papæ. Non oserei io crederlo sepolcro di questo T. VII. Ju. Papa. Ivi si legge: Etor. Bolland.

NAM GRAJOS SUPERANS, EOIS PARTIBUS UNAM, SCHISMATA PELLENDO, REDDIDIT ECCLESIAM.

Non è probabile, che di questa gloriosa azione niuno avesse lasciata qualche menzione nella Storia Ecclesiastica di Oriente o d' Occidente. Egli è chiamato ancora

AUGUSTIS CARUS, GENTIBUS, ET TRIBUBUS.

Più convien questo titolo a qualche Papa Giovanni, vivuto allorchè i Greci Augusti signoreggiavano in Roma. Successore di questo Pontefice su Sergio IV. il quale per attestato di Ditmaro (c) (c) Ditmare vocabatur Bucca Porci. Erano sorse in voga ancora in que' tem- Chronic. pi i Sopranomi, molti de' quali, tuttochè fossero imposti più lib.6. per vituperio, che per onore, tuttavia passarono dipoi in Cognomi di Famiglie, siccome ho osservato altrove (d). Negò il (d) Antiqu. Cardinal Baronio, che questo Papa portasse un tal Sopranome, Italia. Disperchè dal suo Epitassio si scorge, che prima del Pontisicato era chiamato Pietro.

## SERGIUS EX PETRO SIC VOCITATUS ERAT.

Ma questo a nulla ferve. Pietro fu il suo Nome Battesimale; ma per Sopranome, secondo il costume d'allora, egli dovette essere chiamato Bocca di Porco, siccome il suo Predecessore Giovanni fu sopranominato Fasano, o sia Fagiano. Per attestato del Dandolo (e), in quest'Anno pagò il tributo della natura Pietro (e) Dan-Orseolo II. Doge di Venezia, Principe glorioso, per avere assais Chronico simo ampliato il dominio Venero, sconsitti i Saraceni, e governa. Tom. XII. Rer. Italic. ti con somma prudenza e dolcezza i suoi Popoli. Gli succedette circa il Mese di Marzo Ottone Orseolo suo Figliuolo, dianzi creato suo Collega, non inferiore nella Religione e Giustizia al Padre, e ricchissimo di beni di fortuna. Ebbe egli per Moglie una Figliuola di Geiza Duca di Ungheria, e sorella di Santo Stefano, primo Re regnante allora in quelle contrade, il quale gareggiava nelle Virtù col Fratello. Era per testimonianza di Camillo Pellegrino (f), in questi tempi Principe di Capua Pandolfo II. Peregrinius Prese egli per suo Collega in quel Principato Pandolfo II. Principe Hist. Principato Pandolfo II. Tomo VI. E

bard.

ERA Vola, di Benevento, suo Zio paterno. Non ne veggiamo assegnato il

Ann. 1009. motivo, ma probabilmente su, perchè mancandogli successione maschile, volle assicurare ne' Parenti suoi il Principato. Abbiamo [a] Lupus sotto quest' Anno da Lupo Protospata, [a], che cecidit maxima inChronico, nix, ex qua siccaverunt arbores oliva, O pisces O volatilia mortua sunt. Poscia aggiugne: Mense Maii incepta est rebellio: il che io intendo de' Pugliesi, che cominciarono a ribellarsi a i Greci. Et Mense Augusti apprehenderunt Saraceni Civitatem Cosentiam (Metropoli della Calabria) rupto fædere nomine Cayti Sati, cioè del Generale de' Mori. Ancorchè Ardoino Re avesse ripigliate le forze, e signoreggiasse a mio credere in Pavia, pure la maggior parte delle Città del Regno stava costante nella divozione e fedeltà giurata al Re Arrigo, e fra queste Milano, Piacenza, Cremona. Landolfo Vescovo appunto di Cremona ottenne in quest' Anno da Arrigo un divieto a Lamberto Abbate del Monistero di S. Lorenzo, situato presso a Cremona, di non poter' alienare, livellare, o contrattare in altre guise i beni di quel sacro Luogo fenza la licenza del Vescovo suddetto, il quale poscia se [b] Ughell. ne abusò. Il Diploma si dice dato [b] VII. Idus Octobris, Anno Ital. Sacr. ab Incarnatione Domini MVIIII. Anno vero Domni Henrici Primi (scrivi Secundi) Regis VII. Actum Maideburg. Dovrebbe essere Cremonens. l' Anno VIII. se pure non appartiene all' Anno precedente: il che non si può comprendere per la mancanza dell'Indizione. Ho veduta un'autentica Donazione fatta in Correggio alla Chiefa di S. Michele, oggidi di S. Quirino con queste Note: Enricus gratia Dei Rex ic in Italia Quinto, die Quinto de Mense Octubris, Indictione Octava, che appartiene all' Anno presente. Sot-[c] Bullar, to quest' Anno ancora abbiamo dal Bollario Casinense [c], e dall' Ughelli [d] una donazione fatta alla Badia di Santa Maria di Firenze, Anno ab Incarnatione Domini Nono post Mille, Pridie Idus stitut. 75. renze, Anno ab Incarnatione Domini Nono post Mille, Pridie Idus di Ughell. Augusti Indictione Settima. Il suo principio è questo: Ego quidem Bonifatius inclitus Marchio, Filio Domni Alberti, qui fuit Comes, qui professus sum Legem vivere Ribuariorum. Lo Strumento fu stipulato in Loco Planoro territorio Motinense. Dove fosse questo Pianoro del Contado di Modena, nol saprei dire. Pianoro si truova sulle montagne di Bologna; Pianorso in quelle di Modena. Meno poi so, di qual contrada fosse Marchese questo Bonifazio.

> Cosimo della Rena nella Seconda Parte, a noi promessa, ma non mai data, della Serie de i Duchi di Toscana, pare che inclinasse a crederlo Duca di Toscana. Non c'è fondamento al-

Casinense T. II. Con-T.III.

Episcop.

cuno per sì fatta opinione. I Duchi, e Marchesi, Conti, e Si- ERA Volg. gnori grandi per lo più possedeano allora de i beni in varie parti Ann. 1029. d'Italia, nè basta una Donazione di beni privati, satta da alcun d'essi in qualche territorio, per argomentare dominio Principesco in quel paese. Di questo Bonifazio Marchese vivente secondo la Legge Ribuaria, ho io trattato altrove [a] con crederlo di- [a] Antique scendente da quel Bonifazio, che già vedemmo Duca di Spoleti, sert. 22. e Marchese di Camerino, e da Teobaldo parimente Duca e Marchese di quelle contrade nel Secolo precedente. Ma non apparisce punto, se questo giovane Bonisazio governasse Marca alcuna: e certamente egli su personaggio diverso da Bonifazio Marchese, Padre della gran Contessa Matilda.

Anno di Cristo Mx. Indizione VIII.

di SERGIO IV. Papa 2.

di Ardoino Re d'Italia 9.

di Arrigo II. Re di Germania 9. d'Italia 7.

CE vogliamo qui prestar sede a Giovanni Villani [b], che bi Giovannarrando avvenimenti lontani da' suoi tempi, ci conta bene Istor. lib. 40 spesso delle favole, o pure con favolose particolarità sconcia i cap. 5. fatti veri : in quest' Anno i Fiorentini, mirando da gran tempo di mal'occhio la vicina Città di Fiesole, con inganno finalmente se ne secero padroni. Nel d'i solenne di San Romolo, Protettore de' Fiesolani, mentre quel Popolo era intento alla sesta, spedirono i Fiorentini colà una mano de' lor giovani segretamente armati, che presero le Porte, e diedero campo all' esercito d' essi Fiorentini d'impadronirsi di quella Città, con ismantellarla poi tutta, e ridurre quel Popolo a Firenze. Questo racconto passò dipoi in tutte le Storie Fiorentine, non mancando nondimeno altri Scrittori moderni, che tengono succeduto un tal fatto nell' Anno 1024. Credane il Lettor ciò, che vuole. Quanto a me vo assai lento a persuadermi cotali bravure in questi tempi, ne'quali le Città d'Italia non aveano peranche nè facoltà nè uso di muovere l'armi da sè, nè di distruggersi l'una l'altra: Molto meno credo, che in questi tempi, come vuole Scipione Ammirati [c] [c] Ammirati [c] [rati Istor. con altri, fosse Duca di Toscana Bonifazio Marchese, Padre del- Fiorentin. la Contessa Matilda. Niuna pruova di questo viene addotta; e senza pruove l'asserir cose antiche, non è diverso dal fabbricar

Era Volg. nelle nuvole. Leggesi sotto quest' Anno una magnifica donazio-

Jert. 65.

Ann 1010. ne fatta a i Canonici di Ferrara da Ingone Vescovo di quella Cit-(a) Antiqu. tà con uno Strumento scritto, (a) Pontificatus Domni nostri Ser-Italic. Dif- gii summi Pontificis & universalis Papæ in Apostolica sacratissima beati Petri sede Anno Primo, Regnante vero Domno Enrico Rege a Deo coronato, pacifico, magno, in Italia Septimo [dovrebbe essere Sexto die Tertia Mensis Februarii, Indictione Octava. Ferrariæ. Si osfervi, come in Ferrara son contati gli Anni di Arrigo Re d'Italia. In questi tempi per la Toscana spezialmente, e pel Ducato di Spoleti, San Romoaldo Abbate spargeva odore di gran santità, edificava Monisteri, e dilatava l'Ordine Religioso, che si chiamò Camaldolense, e su una Risorma del Benedittino in Italia. Abbiamo da Lupo Protospata (b) nell' (b) Lupus Protofrata Anno presente, che Curcua Patrizio, Governator de gli Stati in Chronico. posseduti da' Greci in Italia, diede fine a i suoi giorni, e in luogo suo venne a quel governo Basilio Catapano nel Mese di Marzo con un corpo di milizie tratte dalla Macedonia. Aggiugne questo Scrittore, che Syllistus incendit multos bomines in Civitate Trani. Da un' altro testo s'ha, che Langobardia [ così chiamavano i Greci, come già si accennò, gli Stati loro in Italia | rebellavit a Cafare [cioè dal Greco Augusto] opera Melo Ducis. Isque accurrens præliatus est Barum contra Barenses, ubiipsi obierunt. Questo Melo di nazion Longobarda, siccome c'insegna (c) Leo Leone Ostiense (c), Barensium Civium, immo totius Apulia primus, & clarior erat, Arenuissimus valde ac prudentissimus vir. 116.2. c. 37. Sed quum superbiam, insolentiamque, ac nequitiam Gracorum, qui non multo antea, tempore scilicet Primi Octonis, Apuliam sibi Calabriamque, sociatis in auxilium suum Danis, Russis, & Gualanis, vindicaverant, Apuli ferre non possent, cum codem Melo, & cum Datto quodam aque nobilissimo, ipsiusque Meli cognato, tamdem rebellant. Che strepitole conseguenze si tiralse seco questa ribellion de' Pugliesi, l' andremo a poco a poco scor-

(d) Ademar. gendo. Abbiamo da Ademaro (d), e da Glabro (e), che cirin Chronico atud Lub. ca questi tempi i Saraceni infierirono sotto vari pretesti contra (e) Glaber Rodulfus

Chronic.

de' Cristiani abitanti in Gerusalemme con ucciderne assaissimi, e forzarli ad abiurare la Fede di Cristo. Diroccarono eziandio inChronico. la Basilica del Santo Sepolcro con varie altre Chiese. Era allora Gerulalemme sottoposta al Califa, o sia al Sultano dell' Egitto, e non già a i Turchi. Fecero ancora i Saraceni dimoranti in Italia, o pure in Sicilia una battaglia, per attestato del

fud-

suddetto Protospata, co i Greci a Monte Peloso non lungi dal distretto di Bari, unde peremptus est Dux, senza sapersi, se de' Greci o de' Mori.

Anno di Cristo MXI. Indizione IX.

ERA Volg. ANN.1011.

di Sergio IV. Papa 3.

di Ardoino Re d'Italia 10.

di Arrigo II. Re di Germania 10. e d'Ital. 8.

IA' ho accennata la ribellion de' Pugliesi, capo de' quali era Melo con essersi sottratti al dominio de' Greci. Scrive Romoaldo Salernitano (a): Anno MXI. Indictione IX. Fames vali- (a) Romualda Italiam obtinuit. Quo tempore Mel Catipanus cum Normannis dus salernitanus Chr. Apuliam impugnabat. Ecco il Catipanus o Catapanus adoperato Tom. VI. in vece di Capitanus, o Capitaneus. Ma questo Storico anticipa Rev. Italic. di troppo la venuta de i Normanni a guerreggiare in Puglia. Potrebbe ben essere, che nell' Anno presente seguisse l'assedio di Bari fatto da Basilio Generale de' Greci, ed accennato da Leone Ostiense. In un testo di Lupo Protospata (b) pare, che tale asse- (b) Lupus dio sia narrato all' Anno precedente. In un altro è posto sotto l' Protospata Anno 1013. Fors' anche la ribellion de' Pugliesi non divampò, se non in quest' Anno, o pure nel seguente, perchè lo Storico Greco Curopalata (c) mette ne' primi Mesi dell' Anno presente alcu- (c) Curopane disgrazie, che servirono di preludio. Comunque sia, abbia- lata. mo dall'Ostiense (d), che ancorchè entro essa Città di Bariassi- (d) Leo Ostesse Melo alla disesa, pure quel Popolo vilmente sosteneva il pe- stien. lib. 2. to de gli assalti; e però dopo un mese d'assedio trattarono di rendersi e di dar lo stesso Melo in mano de' Greci. Ebbe Melo conoscenza di questa trama, e la fortuna di salvarsi segretamente in compagnia di Datto, con rifugiarsi in Ascoli, Città, che s'era anch' essa ribellata. Quivi su di nuovo assediato, laonde una notte gli convenne suggire anche di là insieme con Datto, e ritirarsi a Benevento. Poscia andò a Salerno, indi a Capoa, meditando sempre le maniere di liberar la sua Patria dalla tirannia de' sa Saxo. Greci, e studiandosi di muovere que' Principi in aiuto suo. Eb. Hermanbe nuova guerra in quest' Anno il Re Arrigo con Boles lao Duca sus in Chr. di Polonia (e). Con gran solennità sece esso Arrigo (f) dedi- (f) Marian. care anche nel presente Anno [ ie pure non fu più tosto nel se- Chronico. guente] la Chiela di Bamberga. Giovanni Patriarca d'Aquileia Dimar.

con

cap. 10.

Ton IV.

ye T. II.

Example con plu di trenta velcovi fece quella facra funzione. Ci fom-Ann. 1011. (a) Guiche. ministra a quest' Anno il Guichenone (a) una donazione satta dal non Biblio. Re Ardoino a S. Siro, cioè alla Cattedrale di Pavia, pro anima Pathec. Sebus. tris nostri Doddonis, & pro anima Patrui nostri Domni Adalberti, rogante Domno Wilelmo Marchione cariffino Consobrino germano nostro. Tale Atto su scritto Anno Dominica Incarnationis MXI. Tertio Kalendas Aprilis, Indictione IX. Actum Bobii in Episcopali Palatio. E'osservabile, che non compariscono qui gli Anni del suo Regno. Scorgiamo poi, che il dominio d'esso Re Ardoino si stendeva anche nella Città di Bobbio, situata sulla Trebbia ventiquattro miglia sopra di Piacenza. Se è vero questo Documento, converrà dire, che prima dell' Anno 1014. cioè prima di quel (b) Ughell. che pensasse l'Ughelli (b), sosse creato il primo Vescovo di Bob-Italia Vacor. bio. Ma Ditmaro (c) Storico di questi tempi ci assicura, che in Episcop. quel Vescovo su istituito nell' Anno 1014. e però fondamento giu-Boutens. (c) Ditmar. Îto ci è di dubitare della legittimità di questo Documento. Qua-Chron. 1.7. lora poi si potesse provare, come pensò il suddetto Guichenon (d), (d) Guiche-non Histoire che Berengario II. Re d'Italia avesse avuto un Figliuolo, chiamade la Mai- to Doddone, o sia Oddone, noi potremmo dedurre dal Documento son de Savo- suddetto, che il Re Ardoino sosse Nipote di lui, e per pretensioni ereditarie avesse conseguito la Corona d'Italia. Perciocchè in tal caso Adalberto, Zio paterno d'esso Ardoino, sarebbe quel medesimo, che abbiam veduto Re d'Italia, scacciato da Ottone il Grande. E Guglielmo Marchele qui nominato, sarebbe Otton Gu-

Annal. Benedictin. ad hunc

Annum.

che Berengario II. avesse, se non tre Figliuoli, cioè Adalberto, Conone, o sia Corrado, e Guido; e qui poi si tratta di un Documento, che non è affatto sicuro. Per testimonianza del Padre Ma-(e) Mabill. billone (e), in quest' Anno Undecima die Decembris, Anno Sergii Papæ Tertio, tenuto su un Placito in Roma davanti a Giovanni Patrizio, e a Crescenzio Presetto della Città, in cui Guido Abbate del Monistero di Farsa evinse una Casa di ragione del suo Monistero. Resta a noi ignoto, come allora si regolasse il governo di Roma. Era in questi tempi Console e Duca di Napoli Sergio IV. mentovato da Leone Ostiense, e in un Documento da me

glielmo, Figliuolo d'esso Re Adalberto, che in questi tempi tuttavia vivente era Conte, o sia Duca di Borgogna. Ma io non so,

(f) Antique dato alla luce (f). Italic. Dif-

Sert. 5. pag. 195. Anno di Cristo MXII. Indizione x.

di BENEDETTO VIII. Papa 1.

di Arpoino Re d'Italia II.

di Arrigo II. Re di Germania 11. d'Ital. o.

CRIVE Ermanno Contratto (a), che in quest' Anno su chia- (a) Hormanmato da Dio all' altra vita Corrado Duca di Carintia. Que- nus Contrasti era Figliuolo di Ottone, Duca parimente di Carintia, e Mar- Gus in Chr. chese della Marca di Verona, da noi menzionato di sopra, e Fratello di Brunone, cioè del già Papa Grogorio V. Lasciò dopo di sè un Figliuolo, appellato anch'esso Corrado. Mail Re Arrigo, forse perchè questo Principe si trovava in età non per anche capace di governar Popoli, conferì il Ducato suddetto della Carintia ad Adalberone, giacche non erano peranche stabilite le Leggi Feudali, usate oggidh. Ho io prodotto un Placito (b) tenuto nell' An- (b) Antichino seguente suori di Verona da esso Adalberone, chiamato ivi ra Estensi Adalperio Dux istius Marchia. Se Ottone su nello stesso tempo Duca di Carintia e Marchese di Verona, e tale veggiamo ancora, che fu il suddetto Adalberone: per conseguenza intendiamo, che anche Corrado Duca di Carintia, morto in quest' Anno, dovette essere Marchese di Verona. Andavano allora congiunti questi due governi. Fra i documenti pubblicati dal Padre Bacchini (c) nel- (c) Bacchila Storia del Monistero di Polirone abbiamo una Donazione fatta ni Islor. del Monister. di ad esso Monistero da Bonifazio Marchese, Padre della Contessa Ma- Polir. nell' tilda, esistente in Pigognaga, oggidi Terra del Mantovano. Le Append. Note son queste: Henricus gratia Dei Rex, Anno Regni ejus Deo propitio in Italia Nono, VIII. Kalendas Augustus, Indictione Decima, cioè nell' Anno presente. Egli s'intitola nella seguente sorma: Ego in Dei nomine Bonifacius Marchio, Filius Domni Theudaldi itemque Marchio, qui professo sum ex Natione mea Lege vivere Longobardorum. Han creduto il Sigonio, il Fiorentini, ed altri moderni, che Tedaldo Marchese, Padre d'esso Bonifazio, cessasse di vivere nell'Anno 1007. Ma non trovandosi qui segno alcuno, che Tedaldo fosse morto, cioè non comparendo il quondam, usitata parola per tale effetto; ed essendo simile questa formola all'altra, che abbiam veduto nella Donazione fatta dal medesimo Marchese Bonifazio nell' Anno 1004, quanto a me sospendo la credenza della di lui morte in quell'Anno. Per altro abbiam già osfervato introdotto il costume, che vivente ancora il Padre

ERA Volge

ANN.1012.

Era Volg. Marchefe, i Figliuoli talvolta venivano decorati del medefimo ti-Ann. 1012. tolo per concessione, credo io, de gl'Imperadori, o sia de i Re [a] Chronic. d' Italia. Abbiamo nella Cronica del Monistero del Volturno [a]

Vultumens. una Bolla data da Papa Sergio IV. in savore di quell' insigne Mo-P. II. T. I. Rer. Italic. nistero con queste Note: Data V. Kalendas Martii, Anno Deo propitio Pontificatus Domni nostri Sergii sanctissimi Quarti Papa, sedente Anno Tertio, Indictione supradicta Decima, cioè nell' Anno presente. Altri Atti del medesimo Papa spettanti al Marzo e all' Aprile di quest' Anno, son citati dal Padre Mabillone, & uno del di 16. di Giugno dal Cardinal Baronio. Però ragionevolmente dopo il Padre Papebrochio pensò il P. Pagi, che questo Pontefice pasfasse a miglior vita prima dell' Agosto dell' Anno presente, e che immediatamente gli succedesse Benedetto VIII. il quale in fatti si truova Papa nel di 22. d'esso Mese d'Agosto. Ciò costa da una Carta [b] Chronic. d'accordo, seguito fra Guido Abbate di Farfa, [b] O inter Jo-

Farfense

P.H.T.H. bannem, Domini gratia, Ducem atque Marchionem, necnon O' Rer. Italic. Crescentium, Dei nutu, honorabilem Comitem germanum ipsius, de Curte, que vocatur Sancti Getulii. Fu stipulato quello Strumento nello stesso Monistero di Farfa, Anno, Deo propitio, Pontisicatus Domni nostri Benedicti summi & universalis Octavi Papa Primo, Indictione X. Mense Augusto, die XXII. La Moglie di Crescenzio Conte viene appellata Hitta illustrissima Ducatrice.

NoI non sappiam bene, se il Monistero di Farfa posto nella Sabina, il quale ne' tempi addietro era compreso nel Ducato di Spoleti, fosse in questi tempi suggetto al temporal dominio de' Papi. Ne ho io sospetto al vedere mentovati ne' Catalogi, anteposti alla Cronica di Farsa Leo Dux Sabinensis, Rayno Dux Sabinensis, e Joseph Dux Sabinensis, con trovarsi poi de gli altri. che altro non portano, se non il titolo di Comes Sabinensis. I primi paiono Ministri del Papa, gli altri dell'Imperadore, o sia del Re d'Italia. Per altro essendosi finora osservato, che il Dux & Marchio soleva indicare chi era Duca di Spoleti e Marchese di Camerino: inclinerei a credere, che quell' Johannes Dux & Marchio avesse goduto amendue que' Governi, succeduto forse ad Ugo [c] Bullar, già Marchele di Toscana. Leggesi poi nel Bollario Casinense [c] un Diploma del Re Arrigo, dato Pridie Idus Maji, Anno Dominica Incarnationis MXII. Indictione Decima, Domni vero Heinrici Regis Secundi Regnantis X. Actum Pavenberg, cioè in Bamberga. Conferma egli alla Badia di Firenze le Corti, quas quondam Bonefacius Marchio per chartulas offersionis eidem tradidic

Casinens. T. 2. Con-Mitut. 76. Monasterio, cioè donate, come di sopra vedemmo nell'Anno 1009. ERA Volg. da Bonifazio Marchese, Figliuolo di Alberto Conte, vivente le- Ann. 1012. condo la Legge Ribuaria, e differente dal Padre della Contessa Matilda. Siccome ho io con chiari Documenti provato [a], da [a] Antichi-Oberto I. Marchese e Conte del sacro Palazzo, Progenitore de Prin- p. I. c. 14. cipi della Casa d'Este, nacque Oberto II. Marchese; e questi eb. e 15. be due Figliuoli, cioè Adalberto, o sia Alberto Azzo I. ed Ugo, amendue Marchesi, vivente ancora il Padre. Truovansi questi in Casal Maggiore, Terra di lor dominio, in quest' Anno, dove fanno una donazione al Vescovato di Cremona. Sono iviappellati: Nos in Dei nomine Azzo & Ugo germanis, Filii Auberti Marchio, qui professi sumus ex Natione nostra Lege vivere Longobardorum. Ipso namque Genitor noster nobis consentiente &c. Si sottoscrivono Azo, Ugo Marchio, Othertus Marchio, cioè il loro vivente Padre. Lo Strumento si vede scritto: Enricus gratia Dei Rex, Anno Regni ejus, Deo propitio, hic in Italia Octavo, VI. Kalendas Martii, Indictione Decima, cioè nell' Anno presente. In un altro Strumento parimente di quest' Anno, scritto IX. Kalendas Martii, sono chiamati Azo & Ugo germanis, & Filii Uberti Marchio. In un altro Documento dell' Anno 1011. Sexto die Mensis Madii, Indictione IX. Adelaide, o sia Adela Comitissa & Conjus Azoni Marchio, compera vari beni. La stessa in un altro, stipulato Sesto die Mensis Septembris dell' Anno presente, dona Beni posti in Comitatu Auciense (oggid) lo Stato Pallavicino tra Parma e Piacenza ) al Vescovato di Cremona. Quivi è appellata Adela Comitissa, conjus Azoni Marchio &c. ipso namque jugale & Mundoaldo meo mihi consentiente, & mihicui supra Azoni predictus, Othertus Genitor meus, similiter mihi consentiente. Col lume di sì fatti Documenti andremo vedendo la continuazione de' Principi, appellati poscia Marchesi d'Este. Ma Papa Benedetto VIII. poco di quiete potè godere nella Sedia Pontificia. Ditmaro [b] ci fa sapere, ch'egli nell'elezione ebbe per [b] Ditmar. concorrente un certo Gregorio, il quale restò bensì allora inferio- Chr. lib. 6. re ne' voti, ma da l'i a non molto divenne superiore nella forza, in maniera che Papa Benedetto su costretto ad uscire di Roma. Andossene egli in Germania a trovare il Re Arrigo per raccomandarsi alla di lui protezione, e celebrò con esso lui in Palithi il santo Natale. Allora fu, che si concertò di creare Imperadore Arrigo. Ne ardeva egli di voglia, e il Papa conosceva anch'egli la necessità di mettere un Augusto sulle teste troppo allora caparbie e Tomo VI.

sediziose de' Romani. Quando e come tornasse il Papa in Roma. prima che vi giugnesse Arrigo, non è a noi ben noto.

ERA Volg. ANN.1013.

cap. 16.

Anno di Cristo MXIII. Indizione XI.

di BENEDETTO VIII. Papa 2.

di Arpoino Re d'Italia 12.

di Arrigo II. Re di Germania 12. d'Ital. 10.

GIA' s'è veduto; che Ardoino Re d'Italia avea ripigliato il dominio di Pavia e d'altre Città, e si può credere, che il Piemonte tutto aderisse a lui. Non abbiamo Storia d' Italia, che ci dia lume per gli avvenimenti d'allora. Contuttociò è facile, ed insieme giusto l'immaginare, che durasse molto la guerra fra Ardoino, e quei della sua fazione dall' una parte, e le Città aderenti al Re Arrigo dall' altra. Il solo Arnolfo, Storico (a) Arnulf. Milanese di questo Secolo (a), ci ha lasciato due parole, bastan-Histor. Me-diolan. l. 1. ti a farci conghietturare il resto. Così egli scrive: Verumtamen reassumtis interim viribus Ardoinus juxta posse ultionem exercet in persidos. Siquidem postea Vercellen sium Urbem cepit, Novariam obsedit, Cumas invasit, multaque alia demolitus est Loca sibi contraria. Siccome vedremo, pare, che ciò avvenisse nell' Anno seguente, come ancora osservò il Sigonio (b), quantunque Arrigo (b) Sigonius Italie 1. 8. allora fosse venuto in Italia, e forse creato Imperadore. Puossi ben conghietturare da questo, che non dovettero godere gran calma le Città aderenti in Lombardia ad Arrigo prima della di lui seconda venuta in Italia. Ora quì due importanti punti cominciano a trasparire nella Storia d'Italia. L'uno è, parer verisimile, che da questi torbidi avesse principio la gara e l'odio implacabile, che andrem da qui innanzi offervando fra le due nobilissime Città di Milano e Pavia, giacchè la prima teneva per Arrigo, e l'altra per Ardoino: gara facile e familiare fra le Città vicine, e massimamente se potenti, ma accresciuta fra queste due per la suddetta discordia, e per le pensioni dure, che tengono dietro alla guerra. L'altro è, che i Popoli della Lombardia per questa occasione e necessità cominciarono ad imparare a maneggiar l' armi da sè stessi, o per offendere altrui, o per disendere le proprie cose: il che loro ispirò animi più grandi, ed anche dell'orgoglio, di modo che presto li vedremo alzar la testa fin contro i

Sovrani, e tendere a gran passi alla Libertà, e conseguirla in si-

ne con un considerabile cambiamento di governi in Italia. Ma pri- ERA Volg. ma di narrar la seconda venuta del Re Arrigo, raccoglieremo Ann. 1013. alcune altre poche notizie, che riguardano l'Anno presente. Leggesi una Donazione fatta da Papa Benedetto VIII. a Guido Abbate di Farsa (a) Anno Deo propitio, Pontissicatus Domni Benedicii (a) Antiq. summi Pontissicis & universalis Papæ VIII. in sacratissima Sede bea- set. 56. ti Petri Primo, Indictione XI. Mense Junio, die II. In quest'Anno parimente die quinto Mense Madio, Indictione XI. Adalberone Duca di Carintia, e Marchese della Marca di Verona, tenne un Placito (b) in Comitatu Veronense in loco & fundo Monasterii (b) Ansichi-Sancti Zenonis, non longe prope muros Civitatis Veronense, do- tà Estensi ve su decisa una causa in savore del nobilissimo Monistero di S. Zacheria di Venezia. Perchè quivi si trattava di una Corte posta nel territorio di Monselice, di cui erano padroni allora i Marchesi Alberto Azzo I. ed Ugo Fratelli, Antenati della Casa d' Este, perciò anch' essi v'assisterono, e il Notaio scrisse la Carta ex jussione Domni Azoni & Ugoni Marchionis. Abbiamo oltre a ciò un altro Placito, tenuto da i suddetti due Marchesi in Monselice f segno del loro dominio in quella riguardevol Terra ] Anno Domni Henrici Regis bic in Italia Decimo die Mense Madio, Indictione XI. Il suo principio è questo: Dum in Dei nomine in Comitatu Patavensi & in Judiciaria Montisillicana in predicto loco Montesilice in mansione publica resideret Domnus Azo & Ugo germanis Marchiones &c. Nelle sottoscrizioni si legge Adelbertus, qui Azo vocatur &c. Ugo Marchio &c. Però cominciamo a scorgere in que' paesi i Principi progenitori della Casa d' Este, forse per eredità loro pervenuta da Ugo Marchese di Toscana. Ed è ben verisimile, che già possedessero Este, Rovigo, ed altre Terre e Castella, che troveremo andando innanzi di loro giurisdizione. Dopo avere il Re Arrigo dato buon festo a gli affari della Germania, e stabilita qualche concordia con Boleslao Duca di Polonia, determinò di tornare per la seconda volta in Italia. Doveano essere frequenti e caldi gl'inviti, che venivano dalle Città di Lombardia, travagliate dall' Armi del Re Ardoino. Ma quel, che più stava a cuore al Re Arrigo, era la protezione impresa di Papa Benedetto VIII. e la brama di vedersi in capo la Corona Imperiale. Però sul finir dell'Autunno (c) colla Regal Consorte (c) Annali-Cunegonda, e con un possente esercito, al dispetto delle pioggie sa Saxo, dirotte, e delle inondazioni de'siumi, comparve in Italia, ed ar- Hildesheim rivato a Pavia, quivi Natale Domini honorifice celebravit. Giro-

ERA Volg. lamo Rossi (a) scrive, che esso Re in quest' Anno su in Raven-Ann 1013. na, dove confermò Abbate del Monistero di Santo Adalberto vi-Histor, Ra- cino al Po S. Romoaldo, sommamente da lui venerato per la venn. 1.5. sua santità. Ho io pena a credere succeduto nell' Anno presente un tal fatto. Contuttociò si vegga all' Anno seguente. L'ingresso poi d'esso Arrigo in Pavia, senza che gli Scrittori facciano menzione d'opposizione alcuna, porge a noi motivo di credere, che i Pavesi atterriti dalle forze d'Arrigo tornassero, prima ch'egli arrivasse, alla di lui divozione senza farsi pregare, ed ottenessero il perdono.

Anno di Cristo MXIV. Indizione XII.

di BENEDETTO VIII. Papa 3.

di Arrigo II. Re di Germania 13. Imperad. 1.

di Ardoino Re d'Italia 13.

A Pavia, non ostante il verno, passò il Re Arrigo a Ravenna, dove per attestato dell' Annalista Sassone (b), (b) Annali-Au Sixo. raunato un Concilio, fece eleggere Arcivescovo s fe pur non era prima eletto ] Arnoldo, o sia Arnaldo suo Fratello. Da che in quella Città mancò di vita Federigo Arcivescovo [ probabilmente nell' Anno 1004. I un certo Adelberto avea senza legittima elezione, e con male arti occupata quella sedia Archiepiscopale, e detenuta finora. Poscia in Roma sece il Re Arrigo consecrare (c) Ditmar. da Papa Benedetto VIII. questo suo Fratello (c). Volle anche Chr. lib. 7. far degradare il suddetto Adalberto; ma alle preghiere di molte persone pie alteri prafecit Ecclesia, nomine Aricia. L' Annalista Sassone dice: Arecina prafecit Ecclesia. Crede il Padre Mabillone, ch'egli fosse creato Vetcovo d' Arezzo, ma presso l' Ughelli nulla si truova di lui. Sarebbe mai qui mentovata la Riccia, che in questi tempi godesse l'onore del Vescovato? Poicia continuò il Re Arrigo alla volta di Roma il suo viaggio. (d) Glaber Secondo la testimonianza di Glabro Rodolfo (d) Papa Benedet-Hist. lib. 1. to VIII. gli venne incontro: il che ci sa intendere, che esso Papa era già rimesso sul Trono Pontifizio. Ditmaro scrive, che il Papa l'aspettò a S. Pietro: e questo era il costume. Abbiamo poi ne i testi d'esso Ditmaro, e dell'Annalista Sassone, che si fece la solenne Coronazione Imperiale di Arrigo e di Cunegonda sua Moglie, VI. Kalendas Martii, cioè nel di 24. di Febbraio, die

die Dominica. Ma non essendo caduto quel d'i in Domenica nell' ERA Volg. Anno presente, il Padre Pagi con ragione pretende (a), che la Ann 1014. magnifica sunzione si sacesse XVI. Kalendas Martii, cioè nel di in Critis. 14. di Febbraio, giorno veramente di Domenica. Abbiamo da Baron. Dirmaro, che in quella solennità l'Augusto Arrigo, Secondo fra i Re, e Primo fra gl'Imperadori, comparve, a Senatoribus duodecim vallatus, quorum sex rasi barba, alii prolina, mystice incedebant cum baculis. Prima d'entrar nella Basilica Vaticana, secondo il costume, su interrogato, se voleva essere Avvocato e Difensore della Chiesa Romana, e sedele al Papa, e a' suoi Succeffori. Rispose con gran divozione di sì. Dopo di che ricevette colla Moglie l'unzione e la Corona Imperiale. Nota il medefimo Dirmaro, e dopo lui l'Annalista Sassone, che Giovanni Figliuolo di Crescenzio, Apostolica Sedis destructor, muneribus suis & promissionibus phaleratis Regem palam honoravit; sed Imperatoriæ dignitatis fastigium eum ascendere multum timuit, omnimodisque id probibere clam tentavit. Abbiam trovato di sopra all' Anno 1012. Giovanni Duca e Marchese, sospettato da me Duca di Spoleti, Fratello di Crescenzio Conte. Forse quì si parla di lui. Non amavano i Romani in que' tempi di avere sopra di sè un'Imperadore, perchè senza questo freno faceano ballare i Papi, come loro piaceva. Ed è anche da offervare ciò, che il suddetto Ditmaro scrive: (b) Rex Henricus a Papa Benedicto, qui (b) Ditmar. tunc præ ceteris Antecessoribus suis maxime dominabatur, Mense fine. Februario in Urbe Romulea cum ineffabili bonore suscipitur. A mio credere vuol dire, che i Romani aveano per molti Anni addietro ritagliata di molto l' autorità temporale de i Papi in Roma. Ma da che Papa Benedetto ebbe fatto ricorso al Re Arrigo, e se ne tornò a Roma, per paura d'esso Re i potenti Romani dovettero cedergli, in guisa che egli esercitava più di molti suoi Antecessori la temporal Signoria. O pure gli Ottoni Augusti, e massimamente [per quanto vo io sospettando] il Terzo, aveano accorciato non poco il temporal dominio de' Romani Pontefici, con averlo poi ricuperato il suddetto Papa Benedetto VIII. dal piissimo Imperadore Arrigo regnante. A quest' Anno rapporta il Cardinal Baronio (c) il Diploma, che si pretende dato dall' (c) Barona. Eca Augusto Arrigo alla Chiesa Romana, per confermare ad essa i clesiass. suoi Stati temporali; e veramente ad altro Anno, che a questo, non dee appartenere. Ma esso è una copia informe senza l'Anno, in cui fu dato, e senza gli Anni del Regno e dell' Impe-

ERA Volg. rio. Contiene eziandio varie notizie, che patiscono difficultà, Annioia ficcome prima d'ora ho io altrove accennato [a]. Conviene Esposizione aggiugnere qui ciò, che osservò il Padre Mabillone colle seguenper la Con- ti parole [b]: Baronius ad boc tempus revocat Privilegium Ro-Comacchio. mana Ecclesia ab eodem Imperatore concessum. At subscriptiones [b] Mubill. quædam satis ostendunt, boc esse posterioris temporis, quippe cui nedictin.ad subscribit Richardus Abbas Fuldensis, qui vix ante Annum MXXII.

Aan. 1014. hanc Prafecturam iniit. Così colla sua solita modestia quell'insigne Letterato, volendo anch' egli significare, che il Privilegio

suddetto è finto, o pure interpolato.

NELL'ottavo giorno dopo la Coronazione inforse una strepitosa rissa fra i Romani e Tedeschi nel Ponte del Tevere, e molti caddero estinti dall' una parte e dall'altra. Si trovò, essere stati autori di tale Iconcerto germani tres, Hug, Hecil, Ecilin, non so se tre Tedeschi, o tre Fratelli. Furono presi, incarcerati, e poi condotti fra le catene in Germania. Che anche Arrigo Primo di questo nome fra gl'Imperadori godesse al pari de'suoi Predecesfori la Sovranità in Roma, si raccoglie dal suo Nome, enunziato con quello de' Papi nelle Monete, e ne gli Atti pubblici di Roma, e dall'avere anch' egli amministrata pubblicamente Giusti-[c] Idem zia in essa Città. Pubblicò il Padre Mabillone [c] un' insigne Placito del medesimo Augusto, in cui per ordine suo su decretato il possesso del Castello di Bucciniano ad Ugo Abbate di Farfa. Igitur (quivi si legge) quum memoratus Heinricus Romam venisset, & intra Basilicam beati Petri Apostoli resideret ad legem & justitiam faciendam &c. Da Roma s'incamminò l' Augusto Arrigo alla volta di Pavia. Ch'egli venisse per la Toscana, [d] Antique lo raccolgo da due Diplomi da me pubblicati [d], e dati nel meser. 18. 6 desimo Luogo del Contado di Pisa, il primo in savore del Monistero antichissimo delle Monache, oggidì appellate di Santa Giustina di Lucca; e l'altro in favore de Canonici d' Arezzo. Le Note Cronologiche son queste: Datum Anno Dominica Incarnationis MXV. Indictione XII. Anno Domni Heinrici Imperatoris Augusti Regnorum XII. Imperii ejus I. Actum in Comitatu Pisano in Villa, qua dicitur Fasiano. Io nel pubblicar tali Diplomi, li rapportai all' Anno 1015. senza esaminare, se in quell' Anno Arrigo potesse soggiornare in Toscana. Ora veggo, che appartengono al presente Anno, ed essere quivi usato l' Anno Pisano, che nove Mesi prima del nostro ha il suo principio. Dalla Toscana passò Arrigo a Ravenna, dove Iasciò il Fratello, cioè Arnoldo

Ar-

inidem.

Arcivescovo, il quale [a] Quartodecimo Anno post Millesimum ERA Volz. divinitus mortalitatis assumtæ, sub Imperio clementissimi Augusti [a] Ugbell. Domni Henrici in Tertio (si dee scrivere Primo) Anno, Pridie Ital. Sacr. Kalendarum Majarum tenne un Concilio Provinciale in Raven- T.II. in Ar-chiepiscop. na, in cui annullò vari Atti dell'usurpatore Adalberto. In pas- Ravenn. sando poi per Piacenza l'Imperadore confermò i suoi beni alla Badia di Tolla con un Diploma [b], dato Anno Dominica [b] Campi Incarnationis MXIV. Indictione XII. Anno vero Domni Heinrici Istor.diPia-Regni ejus XIII. Imperii autem Primo. Actum Placentia. An. cen. To. 1. cor quì come in tanti altri d'esso Arrigo, manca il Giorno e il Mese. Giunto a Pavia, celebrò ivi la santa Pasqua, e diede un Diploma in favore del Monistero di S. Salvatore. Actum Papia [c]. Quivi ancora Septimo die Mensis Madii, davanti a [c] Bullar. lui tenne un Placito Ottone Conte del Palazzo, da me dato alla Casinense T. II. Conluce [d] coll' intervento di Oberto, ed Anselmo Fratelli Marche- stat. 78. si. Poscia s' inviò verso la Germania, e passando per Verona, id Antichiconfermò i suoi Privilegi alle Monache di Santa Giulia di Bre- P.I.c. 14. scia. [e] Lo stesso fece in favore della Badia di S. Zenone di Ve- [e] Antiqu. rona con Diploma dato XII. Kalendas Junii (si osservi qu'il fert. 28. giorno e Mese) Anno Dominica Incarnationis MXIIII. Indictione XII. Anno Domni Heinrici Imperatoris Augusti regnantis XII. Imperii vero ejus I. Actum Veronæ. Un'altro suo Diploma [f] in [f] Ibidem favore del Monistero Veronese di Santa Maria all' Organo, è da- Dissert. 19. to VIIII. Kalendas Junii, Indictione XII. Oc. Actum Liciana. Leggesi parimente un Placito tenuto in quest' Anno, [g] Quarto [g] Ibidem die Mensis Madii in Pavia da Ottone Conte del Palazzo. Papa Benedetto VIII. anch'egli in quest' Anno confermò al Monistero di Farfa il Castello di Bucciniano con Bolla data [b] XV. Ka- [h]Chronic. lendas Augusti, Anno Domni Benedicti Papa Octavi Tertio, Im P.II. T. II. perante Domno Henrico, Anno ejus Primo. Se così era nell' ori- Rer. Italic. ginale, abbiamo di quì, che questo Pontefice dovette ottenere il Papato prima del di 18. di Luglio nell' Anno 1012. Ma non è cosa certa, perchè di sopra si legge scriptum in Mense Augusti. In fatti tenne questo Papa un bel Placito nel dì 2. d' Agosto dell' Anno presente, per ricuperare il Castello suddetto; e tal Documento si legge presso il Padre Mabillone, e nella suddetta Cronica di Farfa. Ci somministra ancora la medesima Cronica un Placito senza Data, ma probabilmente circa quest' anno, tenuto da Rainerius Marchio & Dux in Turri de Corgnito. Il trovarsi intorno a questi tempi Rinieri Marchese

ERA Volg. di Toscana, fa ch' io il creda il medesimo enunziato in quella Ann 1014. Carta.

Chronic. lib. 6. 0 Jegu.

ARRIVO' felicemente l' Augusto Arrigo a Bamberga, e vi celebrò la festa di Pentecoste. Ma appena aveva egli messo il piede fuori d' Italia, che il Re Ardoino più feroce che mai ripigliò l'armi, e ricominciò la guerra. E da sapere per testimo-(a) Diemar. nianza di Diemaro (a), che esso Ardoino all' avviso, che Arrigo con gran potenza calava di nuovo in Italia, ben conoscendo di non poter cozzare con un Re si poderoso, gli spedi incontro de gli Ambasciatori, con esibirsi pronto a rinunziar la Corona, purchè gli concedesse un certo Contado. Il buon Re lasciatosi condurre da alcuni suoi Consiglieri, rigettò l'offerta; ma egli ad maonum suis familiaribus provenire damnum id postea persensit. Racconta dipoi lo stesso Storico, che uscito d'Italia l'Imperadore, Ardoino, che dianzi era stato ritirato in un forte Castello, Vercellensem invasit Civitatem, Leone ejusdem Episcopo vix effugiente. Omnem quoque banc Civitatem comprehendens, iterum superbire capit. Abbiam veduto di sopra colla testimonianza di Arnolfo Storico, ch'egli non solamente prese Vercelli, ma assediò anche Novara, Cumas invasit, multaque alia demolitus est loca sibi contraria. Prestarono aiuto in questa mossa d'armi ad Ardoino anche i Marchesi, Progenitori della Casa d'Este, forse perchè parenti suoi, sapendo noi, che Berta Figliuola del Mar-(b) Anti- chese Oberto II. su maritata (b) con Odelrico Manfredi, Marchechità Estensi se celebre di Susa, il qual forse era della Casa del Re Ardoino.

P. I. c. 13.

De i danni inferiti da questa guerra ne toccò la sua parte alla Chiesa di Pavia, quam ipsi in suis pertinentiis igne & rapinis vehementer devastaverunt; perciò quel Vescovo o Clero in quest'Anno ricorfe all' Augusto Arrigo in Germania, chiedendo giustizia e compenso. Egli dunque con suo Diploma, dato Anno Incarnationis Dominica MXIIII. Indictione XII. Anno vero Domni Henrici Imperatoris Augusti Regni XIII. Imperii vero Primo. Actum Solega [non so che Luogo sia questo] dopo avere esposto, Ubertum Comitem Filium Hildeprandi, Othertum Marchionem, O Filios ejus, O' Albertum Nepotem illius, postquam Nos in Regem O' Imperatorem elegerunt, O post manus Nobis datas, O sacramenta Nobis facta, cum Dei Nostroque inimico Arduino Regnum nostrum invasisse, rapinas, prædas, devastationes ubique fecisse Oc. erano secondo le Leggi incorsi nella pena della vita, e tutti i lor Beni devoluti al Fisco: assegna perciò alla Chiesa di Pavia una

tenuta di beni spettanti ad essi Marchesi in S. Martino in Stra- ERA Volg. da, e in altri siti. Succedette di più, bench' io non sappia, se in Anni 1014. questo, o pure in alcuno de i susseguenti Anni, cioè che (a) l' (a) Arnulf. Augusto Arrigo Marchiones Italia quatuor, Ugonem, Azonem, diolan. lib. Adelbertum, & Obizonem captione una constrinxit. Nè dice già 1. cap. 18. esso Arnolfo, come scrisse trecento anni dipoi Gualvano Fiamma(b), ch'egli facesse anche tagliar loro la testa. Solamente scrive, (b) Flamma che gli ebbe prigioni. Ma che per la sua innata clemenza lor po- in Manipuscia rendesse non solamente la libertà, ma anche gli Stati, l'abbiam di certo dal veder da li innanzi fiorire in Italia questi medesimi Principi, come costa da i Documenti da me dati alla luce nelle Antichità Estensi. E ne resta in oltre la positiva asserzione dell' Autore della Cronica Novaliciense (c), che scrisse in questo (c)Chronic. Secolo, laddove parlando di Arrigo Primo Imperadore, così fa- Novalic. vella: Marchiones autem Italici Regni sua calliditate capiens, & Rev. Italic. in custodia ponens, quorum nonnulli fuga lapsi, alios vero post correctionem ditatos muneribus dimisit. Si noti quest'ultima particolarità. Già abbiam veduto, che i Marchesi Ugo ed Alberto Azzo I. erano Figliuoli di Oberto II. Marchese, ed Alberto [lo stelso è che Adalberto ] Azzo II. su Figliuolo di Azzo I. tutti Principi della Casa d'Este, ma non peranche chiamati Marchesi d' Este, quantunque anche allora possedessero la nobil Terra d' Este, che ne gli antichi tempi su Città.

In quest' Anno 1014. e poi nel 1016. in due Strumenti di Rodolfo Re di Borgogna, si comincia a vedere un Bertoldo Conte, chiamato da altri Beroldo, da cui il Guichenone, e gli altri Storici del Piemonte, fanno discendere la Real Casa di Savoia. Allora i Conti, siccome perpetui Governatori di qualche Città, entravano nel ruolo de' Principi. Però nel Regno di Borgogna, o sia Arelatense, si hanno a cercare gli Antenati del medesimo Bertoldo. Truovasi dipoi in quelle parti Umberto, o sia Uberto Conte, e questi è asserito Figlio d'esso Beroldo. Dal medesimo Umberto discende la suddetta Real Famiglia. E questa, dappoichè con istendere ampiamente il suo dominio in Italia, quì da tanti Secoli gloriofamente regna, ed ora maggiormente risplende per la faviezza e valore del regnante Carlo Emanuello Re di Sardegna, Duca di Savoia, e Principe del Piemonte, meriterebbe bene, che penna più ficura di quella del Guichenone diradasse le tenebre, che tuttavia restano nella Genealogia de' primi ditcendenti da esso Conte Beroldo, e più accuratamente ne cer-

Tomo VI.

ERA Volg. casse gli Ascendenti, e mostrasse il vero tempo, in cui passarono Ann. 1014 in essa gli ampi Stati della celebre Casa de' Marchesi di Susa. Si può certamente con ragion presumere, che la Nobiltà d'esso Conte si stendesse anche ne' Secoli addietro, e non avesse già sì corti principi, come ha preteso il Tedesco Eccardo.

Anno di Cristo MXV. Indizione XIII. di Benedetto VIII. Papa 4. di Arrigo II. Re di Germania 14. Imperad. 2. Dan

00

1000

gr. R:

100

10

ERMINARONO in quest' Anno tutte le bravure e le sconfigliate speranze del Re Ardoino, non già come immagi-(a) Sigonius no Gualvano Fiamma, e dopo lui il Sigonio (a), perchè l' Arde Regno liu. 8. civescovo di Milano Arnolfo con un gagliardo esercito assediasse Asti, ed obbligasse Ardoino disperato a farsi Monaco; ma perchè cadde gravemente infermo, e dovette finalmente intendere, quanto sieno caduchi i Regni della Terra. Ad ultimum [scrive (b) Arnulf. di lui Arnolfo Storico Milanese di questo Secolo (b) 7 labore con-Histor. Me- fectus, & morbo, privatus Regno, solo contentus est Monasterio nomine Fructeria [ o sia Fructuaria nella Diocesi allora d'Ivrea ] cap. 16. ibique depositis Regalibus super Altare, sumtoque babitu paupere, suo dormivit in tempore. Ma una tal risoluzione su da lui presa solamente, allorchè ebbe perduta la speranza di poter più vivere: che così usavano allora anche i gran Signori sul fine de' loro giorni, per comparire davanti a Dio diversi da quello, che erano stati in vita. Il tempo della sua morte su a noi conser-(c) Annali- vate dall' Annalista Sassone (c) con queste parole all' Anno pre-Ra Saxo. fente. Interim Hardwigus, nomine tantum Rex, perdita Urbe Vercelli, quam expulso Leone Episcopo diu injuste tenuerat, infirmatur, radensque barbam sche tutti i Secolari solevano allora portare ] & Monachus factus, Tertio Kalendas Novembris obiit, sepultus in Monasterio, cioè di Fruttuaria. Il Padre Mabillo-(d) Mabill. ne (d) avvertì, che la morte di Ardoino vien registrata nel Annal. Benedictin.ad Necrologio di Dijon XIX. Kalendas Januarii. Così restò libehunc An- ro da questo impaccio in Italia l'Imperadore Arrigo, fra il quanum. le, e Boteslao Duca di Polonia durava intanto la discordia e la guerra in Germania. Tenuto fu un bel Placito in quest' Anno (e)Chronic. da Papa Benederro VIII. in Roma, di cui ci arricchi il medesimo Padre Mabillone. Ha le seguenti Note: (e) Pontificatus Farfense P.II. T. II. Domni Rer. Italic.

Domni nostri Benedicti summi Pontificis & universalis Octavi Pa- ERA Volz. pæ Oc. Quarto, Imperante Domno nostro Heinrico piissimo Impe. Ann. 1015. ratore Augusto &c. Anno II. Indictione XIV. Quarto die Decembris. La lite era di beni fra Ugo Abbate di Farfa, & Domnum Romanum Consulem & Ducem, & omnium Romanorum Senatorem, atque germanum prænominati Domni Pontificis. Si veggono mentovati in esso Placito Johannes Domini gratia Urbis Romæ Præfectus, Albericus Consul germanus prædicti Præsulis Oc. La Dignità di Prefetto della Città di Roma, sì cospicua ne gli antichi Secoli, pare, che si rimettesse in piedi sotto gl' Imperadori Ottoni. Anche a' tempi di Pippino e Carlo Magno Patrizj di Roma, la medesima illustre Dignità ivi si osserva. Geroo Proposto Reicherspergense, Scrittore del Secolo susseguente (a), in (a) Apud una Lettera scritta ad Henricum Presbyterum Cardinalem, ci av. Miscellan. vertì, che da' Senatori Romani si conoscevano le Cause civili so- lib. 5. Paglamente; e che grandiora Urbis & Orbis negotia longe superexcedunt eorum judicia, spectantque ad Romanum Pontificem, sive illius Vicarios, Lino & Cleto consimiles; itemque ad Romanum Imperatorem, five illius Vicarium URBIS PRÆFECTUM, qui de sua Dignitate respicit utrumque, videlicet Domnum Papam, cui facit hominium, & Domnum Imperatorem, a quo accipit suæ Potestatis Insigne, scilicet exertum Gladium. Sicut enim bi, quorum interest exercitum campo ductare, congrue investiuntur per Vexillum, sie non indecenter ex Longo Usu Præsectus Urbis ab Imperatoribus cognoscitur investitus per Gladium contra malefactores Urbis exertum. Præfectus vero Urbis desuper sibi dato Gladio tunc legitime utitur ad vindictam malorum, laudem vero bonorum, quando exinde tam Domno Papa, quam Domno Imperatori ad honorificandum Sacerdotium & Imperium famulatur, promissa vel jurata utrique Fidelitate &c. Tale era in que' tempi il Governo di Roma e del suo Ducato. Ho io pubblicato un bel Placito (b), (b) Rer. Itache ci fa conoscere, che Bonifazio Marchese, Padre della celebre Tom. I. Contessa Matilda, non meno che del su Marchese Tedaldo suo pag. 11. Padre, signoreggiava in Ferrara. Fu esso tenuto, Pontificatus Domni nostri Benedicti summi Pontificis Anno Quarto, Regni vero Henrici Regis, qui antea regnabat, quam Coronam Imperii suscepisset, Undecimo [ questa è l'Epoca del Regno d'Italia ] sed postquam Coronam Imperii suscepisset, Secundo, in Dei nomine, die XIV. Men sis Decembris, Indictione XIV. Ferraria. La lite era fra Martino Abbate del Monistero di S. Genesio di Brescello, & Ugo

ERA Volg. Vescovo di Ferrara, a cagione del Monistero di S. Michele Arcangelo, Ann. 1015. posto in essa Città di Ferrara. Secondo l'abuso di que'tempi si venne all'esibizion del Duello; ma in fine il Vescovo si diede per vinto.

> Anno di Cristo MXVI. Indizione XIV. di BENEDETTO VIII. Papa 5. di Arrigo II. Re di Germania 15. Imperad. 3.

ERCHE' l' Anno preciso, in cui succedette un movimento d'armi in Lombardia, resta incognito, mi so lecito di rise-Histor. Me. rirlo qu'i: L'abbiamo da Arnolfo Storico Milanese [a]. Narra diolanens. egli, che il Vescovo d'Asti, perchè favorì le parti del Re Ardoilib. 1. c. 18. no, cadde in disgrazia dell' Augusto Arrigo, e però venuto a Milano, quivi fino alla morte stette ascoso. Dederat Imperator, vivente ipso, O abjecto, Episcopatum cuidam Olderico Fratri Mainfredi Marchionis eximii, cioè di Manfredi Marchese di Susa, Marito di Berta, Figliuola del Marchese Oberto II. Progenitore de' Marchesi d'Este. Arnolfo Arcivescovo di Milano, non parendo a lui giusta la deposizione del predetto Vescovo, conseguentemente ricusò di confecrare Olderico, chiamato in alcuni Documenti Alrico. Ma questi confidando nella potenza sua, e del Marchese Manfredi suo Fratello, se n' andò a Roma, dove con falle rapprelentanze ottenne dal Papa la consecrazione, che apparteneva di diritto all' Arcivescovo di Milano. Irritato da tali Atti Arnolfo Arcivescovo, scomunicò in un Concilio esso Olderico. Poscia raunato un numeroso esercito, andò insieme co' suoi Vassalli a mettere l'assedio alia Città d'Asti, e vi colse dentro non meno Olderico, che il Marchele suo Fratello. Si osfervi, come in Lombardia si cominciano a raunare eserciti e a sar guerra, senza dipendere dall'Imperadore, nè da'suoi Ministri. Strinse egli tanto quella Città, che furono costretti gli assediati a capitolare, come volle l'Arcivescovo. E su ben dura la capitolazione. Cioè tre miglia lungi da Milano, nudis incedendo vestigiis Episcopus Codicem, Marchio Canem bajulans, ante fores Ecclesia beati Ambrosii reatus proprios devotissime sunt confessi. Per attestato di Ottone [b] Ono Frisingense [b], se qualche Nobile commettea tal fallo, che me-Frisingersis ritasse la morte, secondo l'antica consuetudine de Franzesi e Suedereb. gest. vi, ad confusionis sue ignominiam, Canem de Comitatu in prosimum Comitatum gestare cogebatur. Depose Olderico il baiton

Frider.

Pa-

Pastorale, e l'anello sopra l'Altare di Santo Ambrosio, che gli Era Volge furono poi restituiti. E il Marchese Manfredi offerì alla Chiesa Ann. 1016. una buona somma d'oro. Ciò satto, co' piedi nudi per mezzo alla Città andarono alla Metropolitana, dove ebbero pace dall' Arcivescovo, Clero, e Popolo. Se crediamo all'Ughelli [a], Odelrico, o sia [a] Ughell. Olderico, su intruso nell' Anno 1008. e nel seguente legittimamente Tom. IV. eletto, laddove Tristano Calco, il Sigonio, e il Puricelli, fanno in Episcop. succeduta questa scena chi nell'Anno 1014. e chi nel 1015. o Astens. nel 1016. Il Guichenon [b] porta un Diploma del regnante Arri- [b] Guichego Augusto, dato in favore del Monistero di Fruttuaria nell'An-thec. Sebus. no 1014. in cui fra l'altre cose conserma, que dederunt Manfre- Centur. II. dus Marchio, O Berta ejus Uxor, O Fratres ejusdem Manfredi, idest Abricus Episcopus &c. Adunque Alrico, o sia Olderico godea nell' Anno 1014. pacificamente il Vescovato d' Asti. Contuttociò sembra a me tuttavia scuro il tempo di tale avvenimento. Perchè come mai nell'Anno 1008. tempo, in cui era tuttavia vivente e in forze il Re Ardoino, decadde il Vescovo d'Asti, che il favoriva; e come potè il Re Arrigo lontano mettere un altro Vescovo in quella Città? Arnolfo in oltre dice, che l'Imperadore diede quella Chiesa ad Olderico. Arrigo non prese la Corona Romana, se non nell' Anno 1014. E però altri han creduto, che non già Arrigo, ma Ardoino promovesse Odelrico a quella Chiesa. Nè il Diploma del Guichenon è Documento esente da difficultà, mancandovi l' Anno dell' Imperio, e il Luogo, e venendo chiamato Everardo Archicappellano, che ne gli altri Diplomi è detto Archicancelliere. Intorno a ciò nulla io decido, bastando a noi di tenere la sostanza del fatto. Ho io rapportato un Placito [c], tenuto Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi Mil-[c] Antiqu. le simo Sextodecimo, Anno vero Imperii Domni Heinrici Imperato- fert. 6. ris Tertius, Mense Hoctubri, Indictione Quartadecima. Il suo principio è questo: Dum Raginerius Marchio O Dux Tuscanus Placitum celebraret in Civitate Aretina cum Hugone Comite ip sius Comitatus &c. Or vengano moderni Scrittori a volerci persuadere, che alcuni anni prima Bonifazio Marchese, Padre della Contessa Matilda, era stato creato Duca e Marchese della Toscana. Basta questo Documento per farci conoscere, che in ciò s'ingannarono. Noi troviam quì, chi in questi tempi governava la Tofcana co i titoli di Duca e di Marchese, cioè Rinieri, da noi anche veduto di sopra. Nè si toglievano i lor governi a i Duchi, Marchesi, e Conti senza qualche grave delitto. Vedremo a suo

ERA Volg. tempo, quando probabilmente il Marchese Bonifazio ottenne la

Ann. 1016. fignoria o sia il governo della Toscana. Egli intanto signoreggiava nelle parti della Lombardia, e spezialmente in Mantova, (a) Vit. S. dove il trovò con Richilda di lui Moglie, S. Simeone Romito (a), Symeonis apud Mabil- che da qualche tempo s'era fermato nel Monistero di Polirone, lon. Secul. Scuola allora di grande esemplarità, in tempo che uno di que' VI Benedi-Elin. Part. I Lioni, quos Princeps magnificentissimo alebat sumtu ac pompa, era fuggito dal serraglio con gran terrore de' Cittadini, e su da quel Servo del Signore ricondotto al suo luogo. Ed appunto nell'Anno presente, come si ha dall'Autore contemporaneo della di lui Vita, esso S. Simeone passò al Regno de' Beati Anno Dominica Incarnationis MXVI. Indictione XIV. Septimo Kalendas Augusti, Romani Imperii Monarchiam obtinente Henrico Primo Augusto, Ducatus quoque Principatum triumphante [ parola a mio credere scorretta ] Bonifacio glorioso Duce ac Principe. Trattossi poi in Roma della di lui Canonizzazione, e resta tuttavia intorno a ciò una Lettera scritta da Papa Benedetto VIII. Bonifacio gratia Dei Marchioni inclyto.

E per conto d'esso Papa, di lui si racconta un fatto strepitoso accaduto in quest' Anno, la cui memoria su a noi conservata (b) Dirmar. da Ditmaro (b). Vennero i Saraceni con un grande stuolo di na-Chron. 1.7. vi alla Città di Luni, che allora era della Provincia della Toscana, e la presero, essendone suggito il Vescovo. Quivi s'annidarono, scorrendo poi tutto il vicinato, e svergognando le Donne di que'contorni. Ciò udito, Papa Benedetto non perdè tempo a mettere in armi quanti Popoli potè per terra e per mare, a fin di cacciarli. Spedì un' Armata navale davanti a Luni, affinchè quegl'Infedeli non potessero scappare co i loro legni. Ebbe nondimeno la fortuna di salvarsi a tempo in una barchetta il Reloro, che probabilmente era Mugetto, occupator dell' Isola di Sardegna. Gran difesa, grande strage de' Cristiani secero per tre di que Barbari; ma finalmente rimasero rotti, e su sì ben compiuta la sesta, che nè pur un d'essi vi restò, che la potesse contare. Alla loro Regina, che su ivi presa, nè pure si perdond. La sua conciatura da testa, ricca d'oro e di gemme, che ben valeva mille libre, su inviata in dono all'Imperadore Arrigo dal Papa. Il P. (c) Pagius Pagi (c), dopo avere anch'egli contato questo avvenimento, aggiugne una cosa, che potrebbe farci maravigliare, se non sapessimo, che non v' ha Scrittore, per grande che sia, il quale non sia suggetto a prendere de i granchi, ed anche a grossolanamen-

Crit. Baren.

te ingannarsi. cioè scrive : Luna autem, hodie Luca appellata, ERA Volg. Civitas libera, a qua aliquot loca pendent. Sa ogni Italiano, pra- Ann. 1016. tico alquanto di Storia, o di Geografia, che la Città di Luni, da alcuni Secoli scaduta alla sboccatura della Magra, nulla ha che fare con Lucca, ed esserci tuttavia il Vescovo di Luni, abitante nella Città di Sarzana, con bella Diocesi, diversa dal Lucchese. L' impresa suddetta d'essa Città di Luni la credo io accennata ne gli Annali Pifani colle seguenti parole: (a) Anno MXVI. Pifani & Ja- (a) Annal. nuenses secerunt bellum cum Mugeto, & vicerunt illum. Ne gli Pisani Tom.VI. altri Annali, ove è scritto sotto quest'Anno: Pisani O Januen. Rev. Italic. ses devicerunt Sardineam, v'ha dell'errore; e si conosce da quel p. 107. @ che segue; perciocchè solamente nell' Anno seguente i Pisani e Genovesi andarono in Sardegna. Alle cose dette di sopra aggiugne Ditmaro, che il Re de' Mori, da me creduto Mugetto, irritato per la perdita suddetta, inviò al Papa un sacco di castagne, volendo fignificare, che altrettanti soldati [ sarebbono stati ben pochi I nella state ventura avrebbe spedito contra de'Cristiani. Il Pontefice in contracambio gli mandò un sacchetto di miglio, per fargli conoscere, che non era figliuol di paura. Nè voglio tacere, che il fopra mentovato Marchese Bonifazio, e Richilda sua Moglie [ Figliuola di Giselberto Conte del sacro Palazzo in Italia, e non già di Giselberto Fratello di Cunegonda allora Imperadrice 7 tutti e due gran cacciatori di Beni e Stati, ricorsero in quest' Anno all' Imperadore Arrigo per ottenere la metà della Corte di Trecenta, oggidì sul Ferrarese, colla metà del Castello, e sue dipendenze, sicut a Berengario & Hugone filiis Sigefredi Comitis, nostro Imperio rebellantibus hactenus visa sunt possideri. Li donò Arrigo ad essa Richilda con un Diploma dato (b) (b) Antiq. Anno Dominica Incarnationis Millesimo Decimo sexto, Indictione Italic. Dis-XIIII. Anno Domni Heinrici Regni XIII. Imperii ejus III. Actum Panvembero o sia Pavemberg, cioè come voglio credere, in Bamberga. ] Fu di parere il Sigonio (c), che le Nozze di Richilda (c) Sigonius col Marchese Bonisazio seguissero nell'Anno 1021. Ecco quanto de Regno Italia 1.8. prima era contratto il lor Matrimonio. Nè già in occasion d'esse Nozze si fece quella battaglia, che viene accennata da Donizone, come si pensò il suddetto Sigonio, ma in qualch'altra congiuntura, siccome diremo. Nell'Anno presente sì, per attestato dell'Annalista Sassone (d) l'Augusto Arrigo tenne una gran Die- (d) Annali. ta in Argentina, dove anche si trovò Rodolfo Re di Borgogna, su Saxo. con sottoporre il suo Regno all' Imperio Romano. Vo io pen-

. .

(a) Revum

cap. 37.

ERA Volg. fando, che allora si stabillissero quelle tre Leggi d'esso Arrigo. Ann. 1016. che si leggono fra le Longobardiche (a); giacchè nella Prefa-(a) Rerum zione si dice, che surono satte in Civitate Argentina, que vulgari nomine Straburge appellatur, coll'intervento de gli Arcivescovi di Milano e di Ravenna, de i Vescovi d' Argentina, Piacenza, Como &c. ed anche de' Marchesi e Conti d' Italia. Ab-(b) Lupus biamo in oltre da Lupo Protospata (b), che in quest' Anno Civi-Protospata tas Salernum obsessa est a Saracenis per mare & per terram, & (c) Leo nihil profecerunt. Se si ha a credere a Leone Ostiense (c), su in Chron. 1. 2. questa occasione, che i Normanni, de'quali parleremo all'Anno seguente, capitando dal viaggio di Terra santa a Salerno, surono in aiuto di Guaimario III. Principe di quella Terra, e colla lor prodezza obbligarono que' Barbari a levare l'affedio. Ma Gugliemo Pugliese, siccome vedremo, diversamente ne parla.

> Anno di Cristo MXVII. Indizione XV. di BENEDETTO VIII. Papa 6. di Arrigo II. Re di Germania 16. Imperad. 4.

Pisani pag. 107. O 167. Tom. VI. Rer. Italic.

L'Tronci ne' suoi Annali Pisani, non so su qual fondamento, scrisse, che i Pisani fatta nell' Anno 1014. una grossa Armata, sbarcarono nella Sardegna, vennero alle mani coll'esercito de' Mori, il misero in rotta, e s' impadronirono di quell'Isola, dopo esserne suggito il Re di que' Barbari Mugetto. Meritano ben (d) Annal. più fede gli antichi Annali di Pisa (d), che sotto il presente Anno raccontano quell'impresa. Se n'era tornato in Sardegna Mugetto, fortunatamente scampato da Luni, tutto nelle furie contra de' Cristiani di quell'Isola, molti de' quali sece barbaramente crocifiggere. Erasi anche messo in pensiero di fabbricar in quell' Isola una sorte Città. Benedetto Papa intanto, che l'avea cominciata bene, volle finirla meglio. Spedì per suo Legato a Pisa il Vescovo d'Ostia, per animare quel Popolo a cacciar fuori di Sardegna Mugetto. Lo stesso probabilmente sece a Genova, da che confessano gli stessi Annali di Pisa, che anche i Genovesi concorsero a quell'impresa. Passarono in fatti in Sardegna questi due Popoli con tutte le lor forze, obbligarono Mugetto a salvarsi colla fuga in Affrica, e presero il possesso di quell' Isola. Soggiungono quegli Annali, che il Papa investi d'essa Sardegna i Pilani. Ma non tardò a nascere discordia fra gli stessi conquistatori, perchè

chè il buon boccone facea gola a tutti. Si sforzarono i Genovesi Era Volg. di cacciarne i Pisani; ma i Pisani, che in questi tempi erano più Ann. 1017. forti, li spinsero suori di tutta l'Isola, e ne restarono padroni. Tale principio ebbe la potenza della Città di Pisa, tuttochè non apparisca, ch'essa per anche avesse acquistata la libertà, perchè era tuttavia suggetta a i Duchi o sia a i Marchesi della Toscana. Cominciò anche in Puglia per questi tempi una bella danza, che parve cosa da nulla sul principio, ma ebbe col tempo delle mirabili conseguenze. Era venuto per testimonianza di Guglielmo Pugliese (a), nell'Anno precedente dalla Normandia un pugno di quella (a) Guillelgente per sua divozione al Monte Gargano, dove S. Michele Ar- mus Apulus Poem. de cangelo era in gran venerazione. Quivi per accidente trovatosi Normann. Melo, quel potente e savio Cittadino di Bari, che s' era ribella- lib. 1. to a' Greci, appena ebbe egli addocchiati questi uomini, bella e nerboruta gente, che tenuto con esso loro discorso della bellezza di quel paele, della dappocaggine de' Greci, e della facilità di vincerli, e di farsi gran Signori, gl' invogliò di seco imprendere guerra in quelle parti contra del dominio Greco. Presero essi tempo, tanto che tornassero alle lor case, ed invitassero altri compagni all'impresa. Venuti in quest'Anno senz' armi, ne surono ben forniti da Melo, e dopo aver preso riposo, portarono la guerra addosso a i Greci. Era allora Generale de' Greci in quelle contrade Turnichio, appellato da altri Andronico, che senza dimora uscito in campagna colle sue forze, Mense Maii, come ha Lupo Protospata (b), fecit prælium cum Melo, & Nortmannis. Questa (b) Lupus prima battaglia pare che fosse savorevole a Melo. Si tornò a com- Protospata inChronico. battere nel dì 22. di Luglio, e secondo il testo d' esso Lupo Protospata, benchè restasse morto nel conflitto Leone Paziano, che in luogo del Catapano Turnichio comandava l' Armata de' Greci, pure vi restò sconfitto Melo co i Normanni. Ma forse quel testo è guasto. Guglielmo Pugliese, Autore di maggior credito in questo, attesta, che Melo e i Normanni ne uscirono vincitori, senza raccontar altro, che un solo fatto d'armi. Gran credito, che s'acquistarono con ciò que' pochi, ma valentissimi Normanni; gran bottino che fecero. Anche l'Anonimo Casinense (c), o sia (c) Anony-Alberico Monaco, scrive sotto il presente Anno: Normanni Me- mus Casi-nensis T.V. lo Duce cœperunt expugnare Apuliam.

ABBIAMO da Girolamo Rossi (d), che un riguardevol Placi- (d) Rubeus to su in quest' Anno tenuto in Ravenna da Pellegrino Cancelliere e Histor. Ra-Messo Henrici Imperatoris, e da Tadone Conte, Messo anch' egli Tomo VI. del

ERA Volg. del medesimo Augusto, Anno Benedicti Papæ Quinto, Henrici Im-Ann. 1017. peratoris in Italia Anno Tertio, die XV. Februarii Indictione XV. Harnaldo gratia Dei sanctissimo O coangelico Archiepiscopo san-Eta Ravennatis Ecclesia. In esso Placito il suddetto Pellegrino apprebendens manibus virgam, misit eam in manibus suprascripto Harnaldus gratia Dei sanctissimo & coangelico Archiepiscopo, & investivit ipsum & Ecclesiam Ravennatem, ex parte Henrici Imperatoris de omni Fisco & de omni publica re Ravennate, sive Ripæ aut Portæ, O de Comitatu Bononiense, O Comitatu Corneliense [ Imola ] & Comitatu Faventino, & Comitatu ..... & Co. mitatu Ficoclense [ Cervia ] cum omni Fisci, & publicis eorum Comitatibus &c. Noi abbiamo bensì presso del Cardinal Baronio i Diplomi di Lodovico Pio, di Ottone I. e del regnante Arrigo I. Augusto, ne'quali si veggono confermati alla Chiesa Romana l'Efarcato di Ravenna, il Ducato di Spoleti, il Ducato di Benevento con altri paesi. Ma essendosi per disgrazia perduti gli Originali, e non rapportandosi se non le Copie, suggette a molte alterazioni, secondo il bisogno e l'interesse delle persone, non porgono esse bastante lume per quetar l'intelletto. E tanto poi meno, se con esse combattono fatti certi e Documenti, su i quali non cadano sospetti. Già s'è veduta più d'una pruova, che da gran tempo l'Esarcato era divenuto parte del Regno d'Italia, forse per qualche convenzione seguita fra la santa Sede, e gl'Imperadori. Ne abbiamo ancor quì una pruova chiara. Altrettanto pure s'è offervato del Ducato di Spoleti. Per conto poi del Ducato di Benevento, nè pur convien disputarne. E a comprovare quanto s'è detto della Romagna servirà anche ciò, che scrisse S. Pier Damia-(a) Petrus no (a) circa l'Anno 1060. Eo tempore quum adhuc Romana Ecclesia spatiosius multo quam NUNC jura protenderet, & inter ce-Mauri Cæ- tera Casenate Oppidum possideret &c. Adunque a' tempi del Damiano Cesena non apparteneva più al dominio temporale de'Papi. Chi ne fosse padrone, l'abbiamo già veduto. Ho io prodotta una Carta di Livello di un Porto, dato dal sopra mentovato Arnaldo (b) Antiqu. Arcivescovo di Ravenna a Pietro Abbate della Pomposa, (b) creduta da me spettante all' Anno seguente 1018. ma siccome ho

Italic. Differt. 56.

poi avvertito per più esatta collazione satta coll'Originale, essa appartiene a quest' Anno. Ivi sono le seguenti Note: Anno, Deo propitio, Pontificatus Domni Benedicti summi Pontificis, O buniversalis Papa VIII. &c. Quinto; sed & Imperante Domno Heinrico mangno Imperatore in Italia Anno Quarto, die XX. Mensis

Fe-

11:

300

Fei

1

11

Februarii, Indictione XV. Abbiamo qui l'Anno 1017. Adunque Era Volg. Arrigo I. fra gl'Imperadori avea nell'Anno 1014. e nel di 20. di Ann. 1017. Febbraio già ricevuta la Corona Imperiale. Di esso Pietro Abbate è fatta menzione nella Vita di S. Guido Abbate della Pomposa (a). In quest' Anno parimente s' incontra un Placito (b), che (a) Mabill. Donus Adelpeyro Dux istius Marchiæ Carentanorum, O' Rambal- Bensdict. dus Comes istius Comitatu Tervisianense, unitamente tennero in Part. I. Comitatu Tervisianense in Villa Axilo, non multum longe ad Ca- Italic. Disstro Axilo de subtus, in cui contra del Monistero di Santa Giusti-sere. 5. na di Padova fu decisa una lite in savore del Monistero delle Monache di S. Zacheria di Venezia. Abbiamo quì, che la nobil Terra d' Asolo era in questi tempi del Contado di Trivigi. Leggesi in oltre sotto il presente Anno una Donazione (c) fatta nel (c) Ibidem Mese di Marzo al Monistero di Nonantola da Bonifacius Marchio, Dissert. 20. Filius bone memorie Teudaldi, qui fuit itemque Marchio, & Richelda conjuge ejus jugalibus, Filia bone memorie Giselberti, qui fuit Comes Palatii, qui professi sumus Legem vivere Longobardorum.

Anno di Cristo MXVIII. Indizione 1.

di Benedetto VIII. Papa 7.

di Arrigo II. Re di Germania 17. Imperad. 5.

E vogliam riposaré sulla sede di Girolamo Rossi (d) seguita- (d) Rubens to dall' Ughelli, Arnaldo Arcivescovo di Ravenna, Fratel-Histor. Ralo dell'Augusto Arrigo, compiè il corso de' suoi giorni nel dì 19. di Novembre dell'Anno seguente, ed ebbe per successore Eriberto. Ma secondo l'Annalista Sassone (e) egli mancò di vita nell' (e) Annali-Anno presente. Potrebbono le Carte pecore dell' Archivio di Ra- saxo. venna mettere in chiaro, qual di queste asserzioni sia vera. Et è da sperarlo, da che il Padre Don Pietro Paolo Ginanni Abbate Benedettino con infaticabil premura va raccogliendo le antiche memorie di quella Città nobilissima. Aveva anche diligentemente osservato il Signor Sassi (f), che Arnolfo II. Arcivescovo di (f) Saxins Milano cessò di vivere non già nell'Anno 1019. come si pensò il in Notis ad Sigonio, non già nell'Anno 2014. Sigonio, non già nell' Anno 1015. come s'ingegnò di provar l'Au-Regn. Ital. tore delle Annotazioni all' Ughelli (g), ma bensì nell'Anno pre- (g) T. IV. sente 1018. In fatti il suddetto Annalista Sassone sotto quest' An- Italia Sasso.

Ughell. no medesimo scrive: Mediolanensis Archiepiscopus obiit, & praposi-

Era Volg. positus ejusdem Ecclesia Heribertus successit, cioè Eriberto de loco Ann. 1018. Antimiano, come si ha da' suoi Strumenti, Arcivescovo famoso fra quei di Milano, che fece, siccome vedremo, sudare il ciusfo all'Imperador Corrado. Ch' egli ancora ottenesse in quest'Anno la Cattedra Milanese, si compruova con un Placito tenuto in

Italic. Diffirt. 70.

[a] Antique Belasio [a], territorio di Como, da Anselmo Messo dell'Imperadore Arrigo, Anno Imperii Domni Henrici Imperatoris Quinto, Mense November, Indictione Secunda. Produsti io questo Documento come scritto nell' Anno 1019. Ora m' avveggo, che appartiene all' Anno prefente, perchè l'Indizione Seconda ebbe principio ne! Settembre. Quivi Domnus Aribertus sancta Mediolanensis Ecclesia Archiepiscopus, & Albericus sancta Cumensis Ecclesia Episcopus, citati, e presenti, cedono alle lor pretensioni sopra certe terre in favore del Monistero di Santo Ambrosio di Milano, e del suo Abbate Gotifredo. Erano gli Augusti Greci adirati pon poco contra di Melo ribello del loro Imperio per la guerra da lui mossa in compagnia de' Normanni contro la Puglia di [b] Infus lor siurisdizione. Però, secondochè s'ha da Lupo Protospata [b], in Chronico. fredirono in quest' Anno al comando delle lor armi in Italia, o sia per loro Catapano, o Capitano, Basilio sopranominato Bu-

[c.Ron.ca. giano, nomo di gran senno ed attività. Romoaldo Salernitano [c] ranu, Cir. scrive, che costui portò seco un gran tesoro, cioè il principal ner-Tim. l'II. bo per ben fare la guerra. Aggiugne dipoi, ch'esso Basilio Anno MXIII. (va scritto MXVIII.) Indictione I. sece risabbricar nella Puglia l'antica Città di Ecana (si dee scrivere Eclana) che anticamente ebbe i suoi Vescovi, e le impose il nome di Troia. Noi sappiamo da Mario Mercatore, e da altri antichi Scrittori, che Giuliano fiero difensor di Pelagio, e confutato ne' suoi mirabili Libri da Santo Agostino, su Vescovo Eclanense. Camillo Pellegrino pretese, che la moderna Città di Frigento sia succeduta [d] Noris all'antichissima Eclana. L'Olstenio, e il Cardinal Noris [d] cre-Hist. Pela- derono, che Eclana sosse il Luogo, appellato poscia Quintodecimo. Sembra ora, che si possa con più fondamento aderire all'opinione di Romoaldo Salernitano, Autore vivuto cinquecento an-

ni prima, e pratico di que' paesi, allorche attesta, che la moderna Città di Troia su l'antica Eclana, o vogliam dire Eclano. Oltre a questa Città sabbricò il suddetto Basilio Draconaria, Fiorentino, ed altri Luoghi forti nella Provincia, che oggidì si noma Capitanata. Aggiugne il già citato Protospata, che Ligorius Tepotriti (leggo Topotiviti, cioè Conservatore del Luogo) fecit

sap. 18.

præ-

prælium Trani, & occisus est ibi Joannatius Protospata. Et Ro- ERA Volz. moald captus est, & in Constantinopolim deportatus est. Sono Ann. 1018. scure tali notizie, ma bastano a farci comprendere la continuazion della guerra in Puglia fra i Greci, e i Pugliesi ribellati. Vien citata sotto il presente Anno dal Padre Mabillone [a] una [a] Mabillo Donazione fatta da Giovanni Duca e Console di Gaeta al Moni-nedistinad stero di S. Teodoro di quella Città: il che ci fa conoscere, chi bunc Anfosse allora Principe di Gaeta.

Anno di Cristo MXIX. Indizione II. di Benedetto VIII. Papa 8. di Arrigo II. Re di Germania 18. Imperad. 6.

SOTTO il presente Anno scrive Ermanno Contratto [b], che [b]HermanConradus adolescens filius Conradi quondam Ducis Carentani nus ContraEus Chro(e Marchese ancora della Marca di Verona) auxiliante patruenicedition. le suo Conrado, postea Imperatore, Adalberonem tunc Ducem Ca-Canissi. rentani apud Ulmam pugna victum fugavit. Abbiam veduto di fopra, che questo Adalberone era anch' egli Duca di Carintia, e insieme Marchese di Verona. L'aveva con lui il giovinetto Corrado, quasichè gli avesse Adalberone rubati quegli Stati, che se non di giustizia, almeno per introdotto costume doveano toccare a lui dopo la morte del Padre suo Corrado. E' da credere, che Adalberone possedesse ancora de gli Stati in Germania, e che per cagion d'essi tra lor seguisse il constitto suddetto. Per attestato di Lupo Protospata [c], Bugiano Generale de' Greci venne [c] Lupus Protospata a battaglia in questo medesimo Anno circa il di primo di Otto- inChronico. bre coll' Armata di Melo, e gli diede una rotta tale, che non potè più risorgere. Leone Ostiense [d] lasciò scritto, che Melo col tè più risorgere. Leone Ostiense [d] lasciò scritto, che Melo col Ostiensis soccorso de' Normanni avea dianzi riportate tre vittorie de' Gre-Chronic. ci, primo apud Arenolam, secundo apud Civitatem (Marsicum la lib.2.6.37. chiama Angelo della Noce ) tertio apud Vaccariciam campestri certamine dimicans, tribus cos vicibus vicit, multosque ex his interficiens, & usque Tianum eos constringens, omnes ex hac parte, quas invaserant, Apulia Civitates & Oppida recepit. Quarta demum pugna apud Cannas Romanorum clade famosas, Bojani Catapani insidiis O' ingeniis ( macchine di guerra) superatus, universa, quæ facile receperat, facilius perdidit. Appresso racconta, essere stata sama, che di dugento cinquanta Normanni, aiu-

Era Volg. tatori di Melo, non ne rimanessero in vita, se non dieci: e che Annio19. la vittoria nondimeno costò ben cara a i Greci. Melo disperato, non sapendo più dove rivolgere le sue speranze, dopo avere raccomandato i pochi Normanni, che gli restavano, a Guaimario III. Principe di Salerno, e a Pandolfo II. Principe di Capua, imprese il viaggio di Germania, o per muovere l'Imperadore Arrigo a venire in persona in Italia, o almeno per ottenere da lui un poderoso soccorso di milizie. Ecco come di quest'ultimo satto d'armi

parla Guglielmo Pugliese (a).

(a) Guilielmus Aru!us de Norman. lib. I.

Vicinus Cannis qua defluit Aufidus amnis, Circiter Octobris pugnatur utrimque Calendas, Cum modica non gente valens obsistere Melus, Terga dedit magna spoliatus parte suorum, Et puduit victum patria tellure morari. Samnites adiit superatus, ibique moratur, Post Alemannorum petiit suffragia Regis Henrici, solito placidus qui more precantem Suscipit, auxilii promittens dona propingui.

Italic. Differt. VI.

(b) Antiqu. scovato di Cremona (b) da Bonefacius Marchio filius quondam Teotaldi itemque Marchio, & Richilda filia quondam Giselberti Comitis nell'Anno presente. Bonifazio è il Padre della Contessa Matilda. Vo io credendo, che appartenga ancora all'Anno presente un Diploma, spedito dall'Imperadore Arrigo in savore del (c) Gattola Monistero di Monte Casino, e dell' Abbate Atenolso (c). Le No-Histor. Mo- te son queste: Datum III. Idus Julii Anno Dominica Incarnationis nast. Cast. Mille simo Vige simo, Indictione Secunda, Anno Domni Heinrici Regis Decimo septimo, Imperii vero ejus Quinto. Actum Redesbone. Se crediamo al Padre Gattola, il Diploma è originale; ma io ho pena a crederlo. L'Indizione Seconda accenna l' Anno prefente. Come poi sia l' Anno MXX. se non ricorriamo all' Anno Pisano, non si sa capire. E resta poi da mostrare, come in Germania avesse luogo l'Era Pisana. Posto ancora, che sia l'Anno nostro MXIX. non si accorda con esso l' Anno XVII. del Regno, nè il Quinto dell' Imperio.

Leggesi una cessione fatta delle Decime di quattro Pievi al Ve-

Anno di Cristo MXX. Indizione III. di BENEDETTO VIII. Papa 9. di Arrigo II. Re di Germania 19. Imperad. 7.

ERA Volg. ANN, 1020.

Anno su questo, in cui Papa Benedetto VIII. andò in Germania a trovar l'Imperadore Arrigo, che l'aspettava in Bamberga. Il Sigonio, il Baronio, l' Hoffmanno, e sopra tutto il Padre Pagi hanno pretefo, che questa andata del Pontefice accadesse nell' Anno precedente 1019. e che mal si sieno apposti coloro, che la riferiscono all' Anno presente, con citare per la loro fentenza Lamberto da Scafnaburgo, Mariano Scoto, gli Annali d'Ildeseim, e l'Abbate Urspergense. Ma non ha fatta assai riflessione il Padre Pagi a questo punto di Storia. Mariano Scoto, se ben si guarda, a quest' Anno (a) appunto parla del viag- (a) Mariagio di Papa Benedetto. E si conosce, che le stampe hanno altera- inChronico. to i testi di Lamberto e dell' Urspergense, e de gli Annali d' Ildeseim. Dico, si conosce, perchè ivi la morte di Sant' Eriberto Arcivescovo di Colonia si mira ne' loro testi stampati all' Anno 1020. quando è fuor di dubbio, che avvenne nell' Anno 1021. come confessa lo stesso Padre Pagi. Però gli Autori suddetti si dee credere, che abbiano posta l'andata del Papa nel presente Anno 1020. e nel seguente la morte di Sant'Eriberto. Che poi veramente il Papa in quest' Anno si portasse a Bamberga, l'abbiamo da Ermanno Contratto (b) nell'edizion migliore e più copiosa del (b)Herman-Canisio, da Sigeberto (c), dall' Annalista Sassone (d), dal Cro dius contranografo Sassone (e), da Alberico Monaco de i tre Fonti, e da Chronico altri Storici. Lo stesso si scorge dall'antica Vita dello stesso Santo canissi. Arrigo (f) pubblicata dal Gretsero, e da altri. Quivi è scrit- (c) Sigeberto, che il Papa invitato dall' Imperadore, in proximo Aprili tus in Chro-Alemanniam intravit, omnibusque Civitatibus illius regionis (d) Annaliperagratis, tempore, quo condixerat, Babengerg locum adire (e) Chronodisposuit. Venit ergo V. Feria majoris hebdomada, bora sexta graphus sacris Pontificalibus vestimentis indutus &c. Questo minuto rac- (f) Vita S. conto fa conoscere, che l'Autor d'essa Vita prese un tal satto Henrici inda buone notizie, e probabilmente da quella che scrisse Adel- sanctor. boldo, giunta a noi troppo mancante. Ma se Papa Benedetto Bolland. entrò d' Aprile in Alemagna, ed arrivò nel Giovedì Santo a addiem 14. Bamberga; adunque nell'Anno presente arrivò colà, e non già nel precedente. Perciocche nell'Anno 1019, la Pasqua cadde nel

Era Volg. di 29. di Marzo, e in quen Anno il Celebro ena nei di 17. Ann. 1020. d' Aprile. Nè voglio tacere, che viene anche citata la Vita di

cap. 38.

[a] Vita S. S. Meinwerco Velcovo di Paderbona [a], per comprovar l'opi-Meinwerei nione de'suddetti sostenitori dell' Anno 1019. Ma quella Vita, wirium T.I. quand' anche dicesse ciò che pretendono, essendo scritta nel Seco-Brunswie. lo susseguente, non può chiamarsi un testimonio infallibile di quel che cerchiamo. Oltre di che fors'anche quella va d'accordo coll'opinione mia, scorgendosi, che il medesimo Autore all'Anno susseguente mette il passaggio a miglior vita del suddetto Sant' Eriberto, il qual pure viene stabilito nell' Anno 1021. Fra l'altre cose, che aggiugne l'Autore della Vita suddetta di Santo Arrigo Imperadore, racconta, che nel Matutino di Pasqua il Patriarca d' Aquileia recitò la prima lezione, l'Arcivescovo di Ravenna la seconda, e il Papa la terza. E che poscia il Pontefice medesimo VIII. Kalendas Maii Basilicam in honore Sancti Stephani consecravit; e lo stesso ancora abbiamo dall' Autore della Vita di S. Mein Werco. Il dì 24. d' Aprile qu' enunziato più s' accorda colla mia suddetta opinione. Saggiamente osfervò il Cardinal Baronio, che fra i motivi per li quali andò volentieri Papa Benedetto, ancor quello vi dovette essere di commuovere l' Augusto Arrigo a condurre o spedire una buona Armata per far'argine a i progressi de i Greci. Circa il di primo d' Ottobre nell' Anno precedente era succeduta, come dicemmo, la disfatta del picciolo esercito di Melo. Tutto perciò andava a seconda de i Greci, i quali non solamente ricuperarono quanto aveano perduto, ma eziandio tirarono nel loro partito Pandolfo II. Prin-[b] Leo O. cipe di Capua. Scrive l'Ostiense : [b] Quum Capuanus Prin-

stien. Chro- ceps latenter faveret Constantinopolitano Basilio, fecit interim nic. lib. 2. fieri claves aureas, O misit ad illum, tam se, quam Civitatem Capuanam, immo universum Principatum ejus per bæc Imperio contradens.

> DAVANO ne gli occhi, e gran gelosia recavano a Papa Benedetto questi maneggi ed avanzamenti de' Greci, che stendevano il lor dominio fino ad Ascoli; e se mettevano il piede anche fopra il Principato di Capua, già se li sentiva alle Porte di Roma. Nè era già da sperare, che i Greci Augusti avessero voluto lasciar'a i Papi, se si fossero impadroniti di Roma, quella Signoria, che secondo i patti con gl' Imperadori d' Occidente da più di due Secoli godeva. Però dovette il buon Papa sollecitare, per quanto potè, l'Augusto Arrigo ad impiegar le sue forze contra

,

C+ 1.

118

(

di quella Nazione, nemica ancora de i Latini, la quale aspirava ERA Volg. allora a de i gran voli. Abbiamo anche da Glabro [a], che Ro- BVAI o [a] Glaber dolfo Normanno fuggito da Normandia a Roma con alquanti com- Chronic. pagni, andò a trovar Papa Benedetto VIII. per contargli i suoi ib 3. c. E. guai. Ma il Papa cæpit ei querel am exponere de Græcorum inva sione Romani Imperii, e indusse que' Normanni a militar contra di loro. Portò intanto la disgrazia, che Melo trovandosi in Germania per muovere quella Corte contra de' Greci, infermatosi quivi nell'Anno presente cessò di vivere. L'abbiamo da Lupo Protospata [b]. E Guglielmo Pugliese [c] l'attesta anch' egli [b] Lupus scrivendo d'esso Melo, e dell'onore sattogli alla sepoltura, le inChronico. seguenti parole:

At Melus regredi praventus morte nequivit; Henricus sepelit Rex bunc, ut Regius est mos; Funeris exsequias comitatus ad usque sepulcrum, Carmine Regali tumulum decoravit humati.

Nella Cronica del Protospata egli è appellato Dux Apulia, nè senza ragione. Questo titolo gliel diede l'Augusto Arrigo per premio del già operato, e per animarlo ad operare di più: il che è da avvertire per intendere, se gli Augusti avessero donato a i Papi il Ducato di Benevento; e con ciò va concorde il suddetto passo di Glabro col seguente. Abbiamo nella Vita d' esso santo Imperadore [d], benchè non con tutta l'esattezza, che esso Im- [d] Vita S. peradore Apuliam a Gracis diu possessam, Romano Imperio recu- Henrici peravit, & eidem Provincia Ismaelem (vuol dire Melo) Ducem Adiisanct. præfecit, qui postea in Babenbergensi loco mortuus, & in Capi- ad diem tulo majoris Monasterii sepultus requiescit in Domino. Oltre a 14.Julii. ciò sappiamo dal Protospata, che in quest' Anno i Saraceni alsediarono la Città di Bisignano, e la sottomisero al loro dominio: ficchè e Greci e Mori malmenavano forte quelle contrade. Spezialmente poi in questi tempi si studiavano i Principi e gran Signori di pelare or foavemente or violentemente le Chiefe. La maniera soave era quella di prendere i loro beni e Castella a livello con promettere un'annuo canone, e intanto donar qualche terra in proprietà ad essi Luoghi sacri, per indurre i Vescovi e gli Abbati col picciolo presente vantaggio a livellar'essi beni, l' ususrutto de'quali mai più non soleva arrivare a consolidarsi col diretto dominio. Uno de i gran cacciatori di tali beni già ho detto, che era il Marchese Bonifazio, Padre poscia della gloriola Contessa Matilda. Può essere motivo di stupore l'osserva-Tomo VI.

[c] Guilielmus Apulus lib. 1. de Normann.

Eza Volg. re, quante Castella, Corti, Chiese &c. egli carpisse al solo Ann. 1020. Vescovato di Reggio. Ne ho io pubblicata la lista (a). Al-Italic. Dif- trettanto, o poco meno dovette egli fare co' Vescovi di Modena, Sert. 36. Parma, Cremona, Mantova, ed altre Città circonvicine. Ed in quest' Anno appunto egli ottenne a livello da Warino, o sia Guarino Vescovo di Modena Medietatem de Monte uno, qui dicitur Barelli, ubi antea Castrum edificatum fuit, cum fossatum in parte circumdatum.

> Anno di Cristo MXXI. Indizione IV. di Benedetto VIII. Papa 10. di Arrigo II. Re di Germania 20. Imperad. 8.

RDEVANO di voglia i Greci di avere in lor mano Dat-

to, che già dicemmo uno de' principali della Puglia, ribellati alla lor fignoria, e parente del defunto Melo. Dopo l' (b) Leo O. infelice battaglia di Canne, per attestato dell' Ostiense (b), s' fliensis lib. era egli ritirato colla sua Famiglia sotto la protezione di Atenolfo Abbate di Monte Casino. Ma poscia Papa Benedetto VIII. perchè il conosceva fedele all' Imperadore Arrigo, il mise alla custodia della Torre del Garigliano, quam idem Papa tunc retinebat, con alcuni Normanni. Che fece il Catapano Greco Boiano [ lo stesso è che Bugiana ] per averlo? Guadagnò con danari Pandolfo II. Principe di Capua, acciocchè gli permettesse di prendere il milero Datto. All'improvviso dunque arrivato colle

ma in fine colla Torre rimasero presi. Alle preghiere dell' Abbate Atenolfo lasciò Bugiano la libertà a i Normanni; ma Dat-(c) Lupus to (c) fra le catene, e sopra un' Asinello, condotto a Bari nel inChronico. di 15. di Giugno, a guisa de' paricidi chiuso in un sacco di

sue soldatesche sotto quella Torre, cominciò a tormentarla con assalti e macchine. Per due giorni si disesero quei di dentro,

(d) Annal. cuoio su gittato in mare. Secondo gli Annali di Pisa (d), avea Pisan.T.VIRer. Italic. Mugetto Re de' Mori, o pur, come io credo, Corsaro potente, preso nell' Anno precedente Castel Giovanni [ forse in Sardegna ] che era fotto l'Arcivescovo di Milano. Nell'Anno presente poi

con poderosa Armata di navi tornò in Sardegna. Allora i Pisani, tirati in lega i Genovesi contra di questo comune nemico, fatto un grande sforzo di navi e di gente, il cacciarono dall'Isola, e

maggiormente poscia attesero a stabilirsi e sortificarsi in quella

172

vasta Isola. Il ricco tesoro d'esso Mugetto, venuto alle loro ma- Era Volg. ni, su da essi ceduto a i Genovesi in pagamento delle loro spese e Ann 1021. fatiche. Il Tronci Storico Pisano scrive (a), che Mugetto in (a) Tronci quest' Anno s' impadroni di nuovo della Sardegna, e che nel se- Annal. Piguente ne su cacciato. E quì combattono gli Storici di Pisa con quei di Genova, pretendendo i primi, che niun diritto acquistassero i Genovesi sopra la Sardegna, e gli altri sostenendo il contrario: intorno a che li lasceremo duellare. Se parimente vogliam credere al Tronci suddetto, i Pisani divisero poi quell' Isola in quattro Giudicati, che furono dati in governo a quattro Nobili Pifani, cioè di Cagliari, di Gallura, di Arborea, e di Torri, volgarmente detto Safferi. E tali Giudici arrivarono a tanto fasto, che furono anche nominati Regi, e le loro Mogli Regine. Ma temo io forte, che non sieno assai sicure tali notizie, dappoichè ho altrove fatto vedere (b), che in questo medesimo Secolo v'era in Sar- (b) Antique Italic. Disdegna la division de i Giudicati, e che quei Giudici usavano anche fert. 5. 6 liberamente il titolo di Re: il che punto non conviene a chi uni- 32. camente fosse stato Governatore di quelle contrade per la Repubblica Pisana. Oltre di che non v'ha ne gli Atti di quei Giudici o Re, menomo vestigio di dipendenza da Pisa. Anzi da un fatto narrato dall'Ostiense (c) circa l'Anno 1063. si scorge, che i Pi- (c) Leo Osani miravano con invidia i Sardi, ed aveano nemicizia con Ba-Chronic. rasone Re di quell'Isola. Però si può sospettare, che molto più lib.3. c. 23, tardi la potenza de' Pisani fissasse il piede nella Sardegna; o almeno meriterebbe questo punto d'essere più sodamente chiamato ad esame. L'insulto fatto alla Torre del Garigliano colla presa e morte crudele di Datto dovette far rinforzare le istanze e preghiere di Papa Benedetto VIII. all' Augusto Arrigo, perchè accorresse alla difesa dell' Italia Orientale, che era in manifesto pericolo di perdersi. Perciò Arrigo, siccome scrive Leone Ostiense (d), (d) Idem reputans secum, fore ut Graci amissa Apulia ac Principatu, Romam quoque maturarent, Italiamque totam simul amitteret: determinò di tornare, e ben'armato in Italia. Comunemente il Sigonio, il Baronio, il Padre Pagi, ed altri hanno scritto, ch'egli venisse solamente nell' Anno seguente.

MA si ha a tenere per certo, che la sua calata su nell' Autunno dell' Anno presente, sotto il quale Ermanno Contratto (e) mannus racconta che Henricus Imperator in Italiam expeditionem movit. Contractus E l'Annalista Sassone (f) aggiugne, ch'egli Natale Domini ce Canissi. lebravit in Italia. Abbiamo in oltre Documenti, che ce ne affi. (f) Annal,

I

Eccardum.

di

1

ERA Volg. curano. Ho io prodotto un infigne Placito (a), da lui stesso tetà Estensi P.1.6. 14.

Ann. 1021. nuto in Verona, Anno pradicti Domni Heinrici gloriosissimi Imperatoris Deo propicio, bic in Italia, Octavo, Sexto die Mensis Decembris, Indictione V. cominciata nel Settembre di quest' Anno. Degno è d'essere rapportato qui il principio di quell'atto: Dum in Dei nomine foris, & non multum longe Urbis Veronensis, in solario proprio beatissimi Sancti Zenonis Confessoris Christi, quod est constructum juxta prædictum Monasterium Sancti Zenonis Confessoris Christi, in caminata dormitoria ad Regalem imperium in judicio resideret Domnus gloriosissimus Heinricus Romanorum Imperator Augustus, unicuique justitias faciendas, bac deliberandas, residentibus cum eo Domnus Popo sancta Aquilegensis Ecclesia Patriarcha. Fermiamoci qui per dire, che non meritava censura il Sigonio, per avere scritto, che Arrigo passò in Italia cum Piligrino Coloniensi, O' Poppone Aquilejensi Prasulibus, con pretendersi, che non Poppone Patriarca d'Aquileia, ma bensì Poppone allora Arcivescovo di Treveri, ignorato dal Sigonio, quegli fosse, che accompagnò in tale spedizione l' Imperadore. Perchè l'Ostiense chiamò Arcivescovo questo Poppone, perciò si (b) Browe- è creduto, che sbagliasse il Sigonio. Il Browero (b) anch'egli, rus Annal. [ e poscia il Padre Mabillone (c) ] fondato solamente sopra quella parola dell' Ostiense, quasichè il Patriarca d'Aquileia non sosse (c) Mabill. anch' egli Arcivescovo, si figurò, che il suo Poppone venisse in in Annal. Beneditsin. Italia, e seco menasse un grosso corpo di truppe. Ma noi qui abbiam chiaramente Poppone Patriarca d' Aquileia al corteggio dell'Imperadore, e non già l'Arcivescovo di Treveri, e però salda faldissima resta l'asserzion del Sigonio. Seguitano le parole del Placito: Pelegrinus Coloniensis, Eribertus Mediolanensis, sanctarum Dei Ecclesiarum Archiepiscopis, Johannes Veronensis, Leo Vercellensis, Siginfredus Placentinus, Henricus Parmensis, Airnaldus Tervianensis [di Trivigi] Ermingerius Cenedensis, Rigizo Feltrensis, Ludovicus Bellunensis, Ugo Marchio &c. De' Marchesi d'Italia non si trovò in tal'occasione a corteggiare Arrigo, se non Ugo, uno de gli Antenati della Casa d'Este, di cui ternerà occasion di parlare. Fra i pochi, che tottoscrissero, si legge ancora Ugo Marchio. Era, come abbiam veduto, l'Imperadore in Verona nel dì 6. di Dicembre. Io il truovo nel dì 10. d'esso Mese in Mantova, ciò costando da un suo Diploma, dato da esso Augusto in savore d' Itolfo Vescovo di quella Città, e (d) Antique da me pubblicato (d), le cui Note guaste, da me allora non efa-

Italic. Dif-Ser: 73.

Tom. I.

esaminate, convien ora raddirizzare. Tali son esse nella copia, ERA Volzi ch' io n'ebbi: Data IIII. Idus Decembris, Indictione V. Anno Do-Ann. 1021. minica Incarnation. MXX. Anno Domni Heinrici Regnantis XVIII. Imperii vero VII. Actum Mantuæ in Palatio ejusdem Episcopi. L' Indizione V. cominciata nel Settembre ci da a conoscere, che nell' Originale sarà stato scritto Anno Dominica Incarnationis MXXI. &c. Regnantis XX. Imperii VIII.

Anno di Cristo MXXII. Indizione v. di Benedetto VIII. Papa 11. di Arrigo II. Re di Germania 21. Imperad. 9.

TEL Gennaio dell' Anno presente col suo poderoso esercito continuò l' Augusto Arrigo il suo viaggio alla volta della Puglia. (a) Per la Marca di Camerino inviò il Patriarca Poppo- (a) Leo ne con quindicimila combattenti contra de' Greci; e per quella di Oftiensis Chron. 1. 2. Spoleti, e del Ducato Romano spedì Piligrino, o sia Piligrimo cap. 39. Arcivescovo di Colonia con altri ventimila armati verso Monte Casino e verso Capua, ad oggetto di prendere Atenolfo Abbate, e il Principe di Capua Pandolfo II. suo Fratello, amendue proclamati come segreti fautori de' Greci, e che avessero tenuta mano alla morte di Datto. L'Abbate non volle aspettar questo turbine, e se ne suggi ad Otranto con disegno di passare a Costantinopoli. Ma imbarcatofi e colto da una fiera burasca, lasciò con tutti i suoi la vita in mare. Saputasi dall' Arcivescovo la di lui fuga, per timore, che Pandolfo Principe non gli scappasse dalle mani, con isforzata marcia arrivò sotto Capua, e la cinse d' assedio. Allora Pandolfo, che sapea d'essersi colle sue iniquità comperato l'odio de i Capuani, anzi era informato, che macchinavano di tradirlo, la fece da difinvolto; ed affidato fi venne a mettere in mano dell'Arcivescovo Piligrino, con dire, che gli dava l'animo di giustificarsi delle imputazioni disseminate contra di lui. Intanto l'Augusto Arrigo era passato all'assedio di Troia, Città, che, quantunque non fossero peranche terminate le incominciate fortificazioni, pure tante n'avea, e s'icopioso presidio di Greci, che si accinse ad una gagliarda disesa. Sotto a quella Città fu a lui presentato il Principe di Capua, il quale poco mancò, che non vi lasciasse la testa, perchè condennato a morte dal pieno Configlio. Ma cotanto fi adoperò l'Arcivescovo di Colonia,

Germania. Ma non si dee tralasciar, che prima d'imprendere

1/2:

1 2

3. . .

(:

10

...

Lynn

96

Pil

15

se.

ERA Volg. geloso del salvocondotto a lui dato, che gli guadagnò la vita. Posto nondimeno in catene, su dipoi menato prigione in

(a) Lupus Garnus Annal. brev. inter Scriprov. Rer. Aleman.

l'assedio di Troia, l'Imperadore Arrigo, per attestato di Lupo Protospata (a), giunse di Marzo a Benevento, dove da Landolfo PrininChronico, cipe, e come lasciò scritto Epidanno (b), a Beneventanis gratulanti-(b) Hepi- bus honorifice ac magnifice suscipitur, e su riconosciuto ivi per Sovrano. Di questo ancora ci restano buone testimonianze ne' Documenti di quelle contrade, vedendosi il suo no me ne'pubblici contratti d'allora, e trovandosi de'Placiti tenuti da lui per l'amministrazione della giustizia in quelle parti. Uno di questi si legge nella Cronica del Mo-(c) Chronic. nistero del Volturno (c), tenuto interritorio Beneventano in locum, P. II. T.I. qui nominatur ad Campum de Petra, ibique insprasentia Domni Rer. Italic. Henrici Serenissimi Imperatoris &c. Fu icritto quel Giudicato Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi sunt MXXII. & Imperante Domno Henrico Sereni simo Imperatore Augusto, Anno Imperii ejus Deo propitio in Italia Octavo, & dies Mense Februarii per Indiction. IV. [ scrivi V. ] Actum in territorio Beneventano. Un altro Placito tenne nel Mese di Marzo di quest' Anno in Balva Domnus Ambrosius, qui est Missus, & Capellanus Domni Henrici Imperatoris Augusti. Un altro parimente in essa Cronica si legge, tenuto nell' Aprile dell' Anno presente da Leone Vescovo di Vercelli, e da un altro Vescovo deputati a praclara potestate Serenissimi Einrici Augusti, in territorio Beneventano junta Ecclesiam Sancti Petri Apostoli, situs propinguo hanc Beneventi Civitatem &c. Ci sa anche vedere un Diploma d'esso Augusto in savore del Monistero di Santa Sofia di Benevento, rapportato dall' (d) Ughell. Ughelli (d), che il medesimo soggiornava in Benevento VI. Idus Tom. VIII. Martii. Posesi dunque l'Imperadore all'assedio della Città di Troin Archiepi-fcop. Bene. ia, valorosamente disesa da que' Cittadini, e dalla guarnigione Greca, di modo che per tre mesi convenne tener iviil campo con gran disagio de gli assedianti, e non minore de gli assediati. Radolfo Glabro (e), Storico di questi tempi, descrive un tal assedio. Era tormentata la Città da i mangani, e da altre macchine di guerra. Uscirono i Cittadini, e ne secero un falò: perlochè montato forte in collera l'Imperadore, sece prepararne dell'altre coperte di crudo cuoio, e continuar le offese. Indarno surono invitati i difensori alla resa con buone condizioni: s'ostinarono essi;

perchè lor si faceva credere imminente un gagliardo soccorso.

Per questo impazientatosi l'Imperadore, gli uscì di bocca, che

ventan.

(e) Glaber Hift. 116. 3. cap. I.

se potea mettere il piede in quella Città, volea mandar tutti quan- ERA Vole. ti a fil di spada. Ma non potendo più i Cittadini, allora si rivol- Ann. 1022. fero a chiedere misericordia: al qual fine spedirono fuori della Città un Romito con dietro tutti i lor fanciulli in processione, che gridavano Kyrie eleison, cioè Signore, abbiate pietà. Arrigo colle lagrime a gli occhi ordinò, che si rimandassero in Città. Torno il di seguente il Romito co' fanciulli, e colle stesse voci, ed uscito l'Imperadore dal suo padiglione, non potè reggere a quel tenero spettacolo, e perdonò a que' Cittadini: con che abbattessero quella parte delle mura, che aveano fatta resistenza alle sue macchine, e che poi le rifacessero. Lasciato dunque ivi presidio, e presi gli ostaggi, se ne venne a Capua, dove per attestato dell' Oftiense (a), diede quel Principato a Pandolfo Conte di Tiano, (a) Leo Osenza che s'oda, che Papa Benedetto VIII. pretendesse ivi giuris-stiensis 1. 2. dizione alcuna temporale. Creò ancora Conti non si sa di qual Luogo Stefano, Melo, e Pietro, Nipoti del già defunto Melo Duca di Puglia, co' quali allogò que' pochi Normanni, che erano re-

stati in quelle contrade.

Di là passò in compagnia del Romano Pontefice al Monistero di Monte Casino, dove seguì l'elezione di Teobaldo Abbate, confecrato poscia dal Papa. Pativa l'Imperadore de i gravi dolori, e ne su guarito per intercessione di S. Benedetto; per la qual grazia fece de i ricchi regali a quell'infigne Santuario. Rapporta il Padre Gattola (b) un Diploma da lui dato allo stesso Monistero (b) Gattola con queste Note: Anno ab Incarnatione Domni MXXII. Indictio- Hist. Monane V. Anno vero Domni Heinrici Romanorum Imperatoris Augusti nens. P. I. Secundi Regnantis XXI. Imperantis autem Nono. Actum in Monte Casino. Non dia fastidio ad alcuni il veder ivi sottoscritto il Cancellier Teodorico vice Ebbonis Papembergensis Episcopi & Archicapellani, quando ne gli altri Diplomi questo Vescovo di Bamberga porta il nome di Eberardo, e di Archicancelliere, perciocchè Ebbane è lo stesso nome di Eberardo; ed egli era anche Arcicappellano dell'Imperadore, se pure in questi tempi non era lo stesso il grado di Arcicancelliere e di Arcicappellano. Leggesi in oltre una Lettera del medesimo Augusto a Papa Benedetto, in cui gli raccomanda efficacemente il Monistero Imperiale di Monte Casino, sottoscritto colle stesse Note cronologiche. Tutti i sopra narrati avvenimenti appartengono all'Anno presente; e se il Sigonio li riferì all' Anno seguente, non si dee già argomentare, che in lui mancasse la diligenza, ma bensì, che gli man-

Era Volg. carono molte Storie e Documenti, de' quali noi godiamo ora, dif-Annaiozz. fotterrati da gli Eruditi. Lo stesso dee dirsi del Cardinal Baronio, il quale si figurò, che l'Imperadore Arrigo si trattenesse sino all' Anno seguente in Italia, quando è fuor di dubbio oggidì, ch' egli in questo se ne tornò frettolosamente in Germania. Ma prima di accennare il suo viaggio convien qu'i avvertire, avere scritto (a) Hepi- Epidanno (a), Monaco di S. Gallo in questo Secolo, che l' Audannus in gusto Arrigo Trojam, Capuam, Salernum, Neapolim, Urbes Im-Annal. perii sui ad Gracos deficientes ad deditionem coegit. Che anche brev. Guaimario III. Principe di Salerno, atterrito dall'esempio di Capua, riconoscesse per suo Sovrano l'Imperadore, niuna difficultà (b) Antiq. ho a crederlo. Leggesi tuttavia un Diploma (b) d'esso Arrigo, Italic. Difconceduto ad Amato II. Arcivescovo di Salerno, dove è chiamato fert. 5. Fidelis noster, dato Pridie Kalendas Junii, Indictione V. cioè nell'

poli. Ma abbiamo ancora Ermanno Contratto, che lo conferma (c) Herman. con iscrivere sotto il presente Anno: (c) Beneventum intravit, nus Contra-Trojam oppidum oppugnavit & cepit; Neapolim, Capuam, Saedit. Canis. lernum, aliasque eo locorum Civitates in deditionem omnes accepit.

Anno presente coll' Actum Troje. Potrebbe solo dubitarsi di Na-

ERA già insorta durante l'assedio di Troia la peste, o pure una epidemia nell'efercito dell' Augusto, e questo aveva anche servito a lui di maggiore impulso a perdonare a quel Popolo, per isbrigarsi da que' contorni. Si mise dunque in viaggio alla volta della Germania, e dovette passare per la Toscana, avendo io (d) Antique pubblicato un suo Diploma (d) in savore de' Benedettini di Arezzo, dato X. Kalendas Augusti, Anno Incarnationis Dominica MXXII. Indictione V. Anno Domni Heinrici Regnantis Secundi XXI. Imperii vero VIIII. Actum Privaria in Comitatu Lucensa. Perchè a cagion de' calori d'Italia crebbe nell' Armata Imperiale l'epidemia, che ne fece grande strage, Arrigo in fretta, e con poche guardie Alpium cacumina citato transgreditur cursu, (e) Annali- come s'ha dall' Annalista, e dal Cronologo Sassoni (e), e giun-Chronogr, to in Germania rauno un numeroso Concilio di Vescovi. Crede il Padre Solerio della Compagnia di Gesù (f), che tal Concilio Sanctorum sia stato quello di Saligenstad, pubblicato dal Labbe nel Tomo IX. de' Concilj, e tenuto nel di 12. d'Agosto dell' Anno presente. Ma AlV. Julii. se Arrigo, come abbiam veduto, nel di 25. di Luglio era tuttavia nel territorio di Lucca, resterebbe da esaminare, come egli potesse compiere in tempo sì stretto il suo viaggio in Germania, e l'adunamento di tanti Prelati a quel Concilio. Oltre di che in

Italic. Differt. 63.

Ma Saxo.

Bollandi ad diem

0

De

S:..

10

p . . 11:

jen

800

M

10.

Salingensta d non si trovò se non l'Arcivescovo di Magonza con Era Volg. cinque suoi suffraganei : laddove quel di Arrigo su composto di Ann. 1022. moltissimi Vescovi. Nel Mese di Dicembre dell' Anno presente il Marchese Bonifazio Padre della Contessa Matilda, insieme con Richilda Contessa sua Moglie, prese a livello da Landolfo Vescovo di Cremona due Corti (a) cum Castro inibi babente, e colla (a) Antiq. lor Pieve; ed all'incontro egli cedette al Vescovo la Corte di Pia-Italio. Disdena, Patria del celebre Storico Bartolomeo Platina. Assistè al contratto Tadone Conte di Verona. E in questi tempi fiorì nel Monistero della Pomposa Guido Abbate rinomato per la sua santità, siccome ancora Guido Monaco di patria Aretino, a cui ha non poche obbligazioni il Canto Fermo, da lui riformato, ed insegnato colle sue regole. Truovasi tuttavia scritto a penna un suo Trattato de Musica col titolo di Micrologus, di cui ancora sa menzion Donizone nella Vita della Contessa Matilda.

Anno di Cristo MXXIII. Indizione vi. di BENEDETTO VIII. Papa 12. di Arrigo II. Re di Germ. 22. Imperadore 10.

C ECONDOCHE' abbiam dal predetto Donizone (b), ebbe il (b) Donizo Marchese Bonifazio, Padre della poco sa mentovata Matil- Vii. Comi. da, due Fratelli. L'uno fu, non Tebaldo, come scrisse il Padre 1.1.c.5. 66 Pagi (c), ma Teodaldo, o sia Tedaldo, che Vescovo di Arezzo (c) Pagius vien lodato da quello Storico per la sua Religione, Continenza, in Criticed avversione a i Simoniaci. Questi nell' Anno presente sece una Baron. Donazione a i Benedettini d'Arezzo, (d) Mense Augusti, Indi- (d) Antique ctione Sexta, da me data alla luce. L'altro cioè Corrado, era gio- Italic. Difvane di molto fuoco. Cercarono gli emuli di questa Famiglia di mettere la discordia fra esso lui, e Bonifazio Fratello maggiore, ma loro non venne fatto. Non si sa poi nè il tempo nè il perchè, si sece una gran raunata di gente ex Regno toto contra di questi due Fratelli, che venne a trovarli sino a Coviolo, un miglio e mezzo lungi da Reggio. Quivi seguì un sanguinoso satto d' armi. Bonifazio vi fece di molte prodezze: pure gli convenne ritirarsi, quand'ecco uscire di un bosco il fratello Corrado con cinquecento cavalli, che l'incoraggì a tornare in campo contra de' nemici. Rinforzossi la battaglia, e finalmente da i due Fratelli fu messa in rotta l' Armata nemica. In quel constitto riportò K Tomo VI.

Co: .

:---

ļ. . .

; ; -

4 "

. .

...

.

. .

46

J.:

. .

P.

2.1

1.00

ERA Volg. Corrado una ferita, che fu bensì curata; ma perchè il giovane Annicas. non s'ebbe riguardo alcuno da li innanzi nel giocare e mangiare, da li a più anni, post plures annos, come s'ha da Donizone, (e non già in quel fatto d'armi, come scrisse il Sigonio) essa ferita il portò all' altro Mondo nel di 13. di Luglio dell'Anno 1030.

Anni Terdeni tunc Verbi Mille sereni.

Ci porta questo a conoscere, che oramai i Popoli della Lombardia cominciavano a farsi guerra l'uno all'altro, senza dipendere da i Ministri Imperiali, che governavano il Regno d'Italia, e le particolari Città. Il che non vuol dire, che i Conti e Marchesi perdessero la loro autorità sopra de' Popoli; ma anch' essico i lor Popoli faceano guerra a gli altri, e come si può credere, senza chiederne licenza all'Imperadore: il che in addietro non leggiamo, che si praticasse. E di qui avvenne, che a poco a poco andò crescendo l' ardimento ne' Lombardi, con giugnere finalmente, siccome vedremo, ad erigere in Repubblica le loro Città. Confermò in quest' Anno l'Augusto Arrigo al Monistero di Monte Casino, e a Tebaldo Abbate di quel sacro Luogo tutti i suoi Privilegi con diploma [a] Garrola dato [a] II. Nonas Januarii Anno Dominica Incurnat. MXXIII. Anno vero Domni Henrici Regnantis XXI. Imperii vero eju. VI: II.

nens. P. I. Indictione Sexta. Actum Poderbrunnon, cioè in Paderbona. Ci ha anche conservato il Registro di Pietro Diacono conservato in quell' infigne Badia il Diploma, con cui esso Imperadore Nonis Januarii Indictione VI. Anno Domini MXXIII. concedette Principibus inclitis, nostris quidem Fidelibus dilectis Pandalfo O Jobanni filio ejus, Principatum Capuæ cum omnibus ad eum pertinentibus, ita videlicet ut avus ejus Pandulfus tenuit, exceptis Abbatibus Imperialibus sancti Benedicti de Monte Casino, & sancti Vincentii. Leggesi ancor quetta concessione presso il Padre Abbate Gattola, & è degna di attenta confiderazione. Nella copia del Diploma, con cui lo stesso Arrigo Primo tra gl'Imperadori si dice, che nell' Anno 1014. confermò alla Chiesa Romana i di lei Stati, leggiamo in partibus Campania Sora, Arces, Aguinum, Arpinum, Theanum, Capuam, Città componenti il Principato di Capoa. Quando ciò fosse stato, non si può già credere sì privo di memoria, nèsì mancante di Religione Arrigo I. Imperadore santo, ch' egli avesse dopo investito d'essa Capoa e del suo Principato Pandolfo e Giovanni suo Figliuolo. E se pur fatto l'avesse, avrebbe reclamato il Romano Pontefice: del che niun vestigio apparisce. Che

Che dunque si ha da dire della copia del Diploma dell' Anno 1014. ERA Volge rapportata dal Cardinal Baronio? Abbiamo poi da Lupo Protof- Ann. 1023. pata [a], che in quest' Anno venit Raya (o sia Rayca) cum [a] Lupus Saffari Criti Barum Mense Junii, & obsedit eam uno die. Et amo- Protospata inChronico. ti exinde comprehenderunt Pelagianum Oppidum. Et fabricatum est Castellum in Motula. Erano questi due assediatori di Bari, Pugliesi ribelli a i Greci, e riuscì loro di prendere la Terra di Pelagiano, o sia di Corigliano, come ha un altro testo. Sotto quest' Anno Poppone Patriarca d' Aquileia, per quanto narra il Dandolo, [b] fidatosi nell'appoggio dell'Imperadore, mosse lite al Pa- [b]Dandul. triarca di Grado davanti a Papa Benedetto, chiamandolo usurpa- in Chionico. Tom. XII. tore di quel titolo, e pretendendolo suggetto alla Sedia sua. Ac. Rer. Italic. cadde, che per dissensioni nate in Venezia su obbligato Ottone Orseolo Doge di ritirarsi in Istria come esiliato in compagnia di Orso Patriarca di Grado suo Fratello. Si prevalse Poppone di tal congiuntura per entrare coll'armi in Grado, e dopo avere spogliato ed abbattuto piu d'una Chiefa ed alcuni Monisteri, quivi lasciò una guarnigione di suoi soldati. A questo colpo si ravvidero i Veneziani, ( e forse nell'Anno seguente ) richiamato il Doge col Patriarca Fratello passarono con grandi sorze a Grado, e ripigliarono quella Città ed Isola, con iscacciarne le genti del Patriarca d'Aquileia.

Anno di Cristo MXXIV. Indizione VII. di Giovanni XIX. Papa 1. di Corrado II. Re di Germania, e d'Ital. 1.

ANCARONO in quest' Anno alla Repubblica Cristiana i suoi due primi luminari, cioè il Papa e l'Imperadore. Forse il primo su Papa Benedetto VIII. che terminò il suo Pontificato, per quanto si crede, nel Mese di Giugno, come osservò il Padre Pagi [c]. Ebbe per successore Giovanni XIX. soprano-[c] Pagius minato Romano, Fratello del predesunto Benedetto, ma Papa ad Annal. screditato da Glabro [d], e dal Cardinal Baronio [e], perchè di [d] Glaber Laico, ch'egli era, coll' intercessione della pecunia guadagnati Hist. lib. 4. i voti, sali sul Trono Pontificio. Uno eodemque die O Laicus O [e]Baionin Pontifex fuit, dice Romoaldo Salernitano [f], il che fu contra Annal. Ecc. gli antichi Canoni. Che l'assunzione sua seguisse per la prepo-dus Salernitenza de' Conti Tuscolani, lo scrive il Porporato Annalista, del rante Cor. che

Rer. Italic.

cap. 2.

ERA Volg. che io non veggo le pruove. Glabro solamente attesta, che su l' Ann. 1024. efficace mezzo dell'oro, che il portò in alto: e questo dire, se è vero, ferisce chiunque l'elesse. Quanto all'Imperadore, ab-(a) Wippo biamo da Wippone (a), da Ermanno Contratto (b), e da altri radi Salici, antichi Storici, ch'egli fu chiamato da Dio ad un Regno miglio-(b) Herman re nel dì 13. di Luglio dell' Anno presente, e gli su data sepolnus Contra-Ett., in Chr. tura nella sua prediletta Città di Bamberga. Imperadore, le cui ed t. Canif. molte Virtù, e massimamente l'insigne Pietà, coronata da varie gloriose azioni, meritarono, ch' egli sosse ascritto nel Catalogo de' Santi, con celebrarsene anche la festa nel di 14. d'esso Mese, giorno probabilmente della fua sepoltura. Consegnò egli prima di morire a i Parenti l'Imperadrice Cunegonda sua Moglie, Vergine, per quanto la fama divolgò, quale l'avea ricevuta, Principessa anch' ella dotata di sì luminose Virtù, che non men del Marito arrivò a conseguir la laurea de i Santi. Per gloria di lei, e per documento delle strane vicende, alle quali sono esposti an-(c) Vis. S. che i migliori, non si vuol tacere, che così fanta Principessa (c) Cunegund. fu acculara d'infedeltà all'Augusto suo Consorte. Si esibì ella di provare l'innocenza sua colla pruova del Fuoco, usata in que' Secoli d'ignoranza; e però co' piedi nudi senza lesione alcuna passeggiò sopra dodici ferri roventi. Ma di questo gran satto, nè della verginità di Cunegonda noi non abbiamo testimonio alcuno contemporaneo, che incontrastabilmente ce ne assicuri; ed ella potè lenza di questo essere Principessa di rara santità. Le Vite de' Santi scritte lungo tempo dopo la lor morte son suggette a vari riguardi, perchè la fama, che cresce in andare, aggiugne talvolta quello che non fu.

VENNE dunque colla morte di Santo Arrigo a vacare l'Imperio Romano col Regno della Germania e dell'Italia. L' effere egli mancato senza prole, aprì il campo alle pretensioni di varj Principi, e per conseguente alla discordia. Secondo l'attestato (d) Wippo di Wippone Storico di questi medesimi tempi (d), i due princiradisulici. pali concorrenti furono due Cononi, cioè due Corradi, i quali per distinzione erano appellati a cagion dell'età, l'uno il Maggiore, l'altro il Minore, Cugini germani. Era nato il maggiore da Arrigo Duca della Franconia, il fecondo da Corrado, che vedemmo Duca di Carintia e Marchese di Verona, amendue Fratelli, e Fratelli ancora di Gregorio V. Papa. Ottone Avolo de i suddetti due Cugini, Figliuolo di Liutgarda nata da Ottone il Grande, fu anch'egli Duca di Franconia. Però questi due Principi, siccome

in Vit. Cor-

di-

dicent

F: :'I

1.... 1 .. , 1

1: ::

1.10.

Tarries.

6:1

fin:

100

10 7

U.

13 1

. .

20

13 7

by1.

1.40

...

2 ...

1,0

1

1

1

Pi 23 discendenti dal sangue di Ottone I. Augusto, surono creduti i più Era Volg. propri per succedere; e fra questi due competitori su amichevol- Ann. 1024. mente conchiuso, che quegli sarebbe Re, il quale riportasse più voti. Cadde pertanto l'elezione in Corrado il Maggiore, Figliuolo d'Arrigo, che su poi appellato per sopranome il Salico. Scrivono, che Arrigo Augusto nell' ultima sua infermità configliò i Principi ad eleggere questo, siccome Principe di gran valore e senno. E non furono già i sette Elettori, che diedero il Re alla Germania, ma bensì tutti i Vescovi, Duchi, e Principi di quel Regno, che concorfero nella scelta di lui, come attesta il medesimo Wippone. Vi surono invitati anche i Principi d'Italia, ma non giunsero a tempo. Nel di 8. di Settembre in Magonza segui la Coronazione Germanica di Corrado il Salico; e per allora si tacque il minore Corrado, benchè mal contento d'essergli stato posposto. Ma appena il Popolo di Pavia ebbe intesa la morte del santo Imperadore Arrigo, che ravvivando la non mai estinta rabbia per l'atroce danno inferito da lui, o per dir meglio da' fuoi foldati, alla loro Città, nè sapendo qual' altra vendetta sare, proruppero in una sollevazione, e corsi ad atterrare il Palazzo Regale, lo ridussero in un monte di pietre. Tunc Papienses in ultionem incensa Urbis, Regium, quod apud ipsos erat, destruxere Palatium: sono parole di Arnolfo Storico Milanese (a). (a) Arnulf. Udiamo anche Wippone (b). Erat, dice egli, in Civitate Pa- Histor. Me-diolan. l. 2. piensi Palatium a Theodorico Rege miro opere conditum, ac po- cap. 1.
stea ab Imperatore Ottone Tertio nimis adornatum. Questo è il (b) Wippo in Vit. Con-Palazzo, che secondo Wippone diruparono i Pavesi. Ne dubito radi Salici. io. Siccome abbiam veduto all' Anno 1004. restò incenerito nella sedizione insorta in Pavia il Regal Palazzo, e i Pavesi surono condennati a rifarlo, o pure a fabbricarne un nuovo. Così di Arrigo scrive Ugo Flaviniacense (c): Papiam veniens, ab eis miri flaviniac. operis Palatium sibi construi fecit. Questo dunque, e non già il in Chronico Palazzo di Teoderico, dianzi rovinato, dovette più verisimil- ad Ann. mente restar nell' Anno presente vittima del suror de'Pavesi. Per altro motivo ancora [bifogna confessarlo] s'indusse quel Popolo a tal risoluzione; perciocchè i Regali Palagi, siccome altrove abbiam detto, solevano essere suori delle Città primarie, a fine appunto di schivar gli accidenti funesti, che per sua mala sorte provò Pavia; e perciò rincresceva al Popolo Pavese di vedere il suo piantato nel cuore della loro Città. Totumque Palatium [feguita a dir Wippone ] usque ad imum fundamenti lapidem eruebant, ne quis-

quisquam Regum ulterius infra Civitatem illam Palatium ponere decrevisset.

ERA Volg. ANN. 1025.

Reg.

126.3. 6.9.

Anno di Cristo MXXV. Indizione VIII. di Giovanni XIX. Papa 2. di CORRADO II. Re di Germania 2.

TON mancarono Principi d'Italia, che concordi nel genio col Popolo di Pavia abborrivano di aver più in Italia Re, o Imperadori Tedeschi, i quali doveano sorse parer loro troppo gravosi. Fra questi spezialmente ci su Maginfredo Marchese chiarissimo di Susa, con Alrico Vescovo d'Asti suo Fratello, e i Marchesi Progenitori della Casa d'Este, cioè Ugo, ed Alberto (a) Bestius Azzo I. Siccome offervo il Besti (a), si voltarono essi a Robergin. Hugon. to Re di Francia, esibendo a lui la Corona del Regno d'Italia; e quando a lui non piacesse, almeno ad Ugo suo Figliuolo, già dichiarato Collega nel Regno. Ma egli non se ne volle impacciare, perchè non gli piaceva di tirarsi addosso una guerra col Re (b) Glaber Corrado. Glabro (b) scrive in parlando del medesimo Ugo, che ubique provinciarum percitus peroptabatur a multis, pracipue ab Italis, ut sibi imperaret, in Imperium sublimari. E ne i versi fatti sopra la morte di lui:

Omnis quem prona poscebat Italia, Casar ut jura promeret Regalia.

Perduta questa speranza, e tanto più perchè esso giovinetto Ugo fu rapito dalla morte in quest' Anno nel di 17. di Settembre, passarono que' Marchesi a tentare Guglielmo IV. Duca d'Aquitania, o pure suo Figliuolo Guglielmo V. Fulberto Vescovo di (c) Fulber- Chartres così ne scrive a Roberto Re di Francia. (c) Guillelmus zus Fristol. Pictavorum Comes [ lo stesso è, che il Duca d' Aquitania ] berus meus loquutus est mihi nuper dicens, quod postquam Itali discesserunt a vobis, diffisi, quod vos Regem baberent, petierunt Filium suum ad Regem. Quibus ille invitus coactusque respondit, tamdem acquiescere se voluntati eorum. Ma per non imbarcarsi male a proposito, sece il Duca Guglielmo avvitare per mezzo del Conte d'Angiò il Re Roberto dell'esibizion sattagli da gl'Italiani; e ch'egli l'accetterebbe, qualora il Re volesse secondarlo, e muovere all'armi i Duchi della Lorena contro il Re Corrado: al qual fine egli offeriva una buona somma di danaro. Nè questo

10

gli bastò. Volle in persona venir'egli in Italia, per meglio scan- Era Volg. dagliare gli animi e le forze di questi Principi. Ma qui non tro- Ann. 1025. vando quella concordia, che occorreva in un'affare di tanta importanza, e non gli piacendo certe condizioni, che si dimandavano da i Principi Italiani, se ne tornò in Guienna, e si diede a disfare la tela ordita. In una Lettera (a) da lui feritta a Ma- (a) Idem Epist. 58. ginfredo Marchese, gli dice: Quod captum est de Filio meo, non videtur mibi ratum fore, nec utile, neque honestum. Gens enim vestra infida est. Insidia graves contra nos orientur. Però il prega di rompere con buon garbo questo negoziato. Odasi ancora Ademaro Monaco di Santo Eparchio, che nella sua Cronica scrive: (b) At vero Langobardi, fine Imperatoris [Henrici] gavisi, (b) Apud destruent Palatium Imperiale, quod erat Papia, O jugum Impera- bliothec. torium a se excutere volentes, venerunt multi Nobiliores eorum MSS.T.1. coram Pictavam Urbem ad Willelmum Ducem Aquitanorum, O eum super se Regem constituere cupiebant. Qui prudenter cavens cum Willelmo Comite Engolisma Langobardorum fines penetravit, O diu placitum tenens cum Ducibus Italia, nec in eis finem [ o piuttosto fidem | reperiens, laudem O' honorem eorum pro nibilo duxit. Leone Vescovo di Vercelli, uno di quelli su, che si sbracciò non poco, per tirare in Italia l'amico suo Duca d'Aquitania. Leggesi una Lettera faceta del Duca ad esso Leone, nella quale venendo poi al serio, scrive. (c) Longobardos non arguo deceptio- (c) Fulberi. nis, quam in me exercere vellent. Quantum enim in ipsis fuit, Epist. 126. partum erat mibi Regnum Italia, si unum facere voluissem, quod nefas judicavi: scilicet, ut ex voluntate eorum Episcopos, qui essent Italia, deponerem, & alios rursus illorum arbitrio elevarem. Sed absit, me rem bujusmodi facere &c. Ecco quanta foise la Pietà e faviezza di quel Principe.

In occasione di questi trattati passò, come vedemmo, in Francia Ugo Marchese, uno de gli Antenati Ettensi, per indurre il Re Roberto ad accettar la Corona d'Italia, e passando per la Città di Tours, quivi si sermò per due giorni a sin di soddissare alla divozione sua verso San Martino. Questa notizia ci è somministrata da una Carta dell' Archivio di que' Canonici, dove si legge: (d) Orta est querela Cannicorum Sancti Martini, circa (d) Martequosdam Marchiones Italia, Bon sacium videlicet, Albertum, & neThefaur. Aczonem, Othertum, & Hugonem, propter terras beati Martini dot. Tom.I. de Italia, quas injuste tenebant. Quorum Hugo accidit, ut in ter- pag. 51.

ra legationis causa Robertum Francorum Regem adiret, O per Jan-

Era Volg. Sanctum beati Martini locum transiret &c. Siccome ho altrove Ann. 1025. dimostrato, erano questi Principi della Famiglia de' Marchesi, appellati poscia d'Este. Soddisfece il Marchese Ugo a que'Canonici. Ora il negoziato finqu'i esposto de' Principi d' Italia per iscuotere il giogo Tedesco, per la maggior parte su fatto nel precedente Anno, e terminò poi nel presente. Tra perchè abortirono le speranze concepute di avere un Re dalla parte della Francia, e perchè l'unire e tener'unite tante teste, era cosa più che difficile, Eriberto Arcivescovo di Milano, il primo fra' Principi di Lombardia, prese il partito suo, e seguitato da moltissimi altri, andò in Germania a darsi al Re Corrado, e a promettergli la Corona del Regno Italico, ognivolta ch'egli calasse in Italia.

Histor. Mecap. I.

L'abbiamo da Arnolfo Storico Milanese [a]. Fastum est (scrive diolan. 1.2. egli) ut simul convenientes in commune tractarent de constituendo Rege Primates. Diversis itaque in diversa trabentibus, non omnium idem fuerat animus. Interque talia fluctuante Italia, suorum comparium declinans Heribertus consortium, invitis illis ac repugnantibus adiit Germaniam, solus ipse Regem electurus Teutonicum. Quumque Teutones sibi Chuonradum eligerent, eumdem ipsum laudavit, omniumque in oculis coronavit. Ma non fussiste, che Eriberto intervenisse all'elezion Germanica, e molto meno, ch'egli coronasse Corrado, nè che v' andasse solo. Un Autore meglio informato, che era allora in Corte d'esso Cor-

[b] Wippo rado, cioè Wippone [b], ci afficura, che il suo Re venuto alvadi Salici. la Città di Costanza, quivi celebrò la Pentecoste, che cadde nel di 6. di Giugno dell' Anno presente. Ibi Archiepiscopus Mediolanensis Heribertus cum ceteris Optimatibus Italici Regni occurrebat, & effectus est suus, fidemque sibi fecit per sacramentum & obsidum pignus, ut quando veniret cum exercitu ad subjiciendum Italiam, ipse cum reciperet, O cum omnibus suis ad Dominum O Regem publice laudaret, statimque coronaret. Similiter reliqui Langobardi fecerant (fecerunt) propter (præter) Ticinenses, qui & alio nomine Papienses vocantur, quorum Legati aderant cum muneribus O amicis, molientes, ut Regem pro offensione Civium placarent, quamquam id adipisci a Rege juxta votum suum nullo modo valerent. Tenevali offelo il Re, perchè i Paveli avesfero demolito il Palazzo Imperiale. E questi dicevano: Chi abbiamo noi offelo? Finchè l'Augusto Arrigo è vivuto, gli siamo stati ubbidienti e fedeli. Morto lui, non avendo noi Re, nè obbligo verso chi peranche non era nostro Re, abbiamo smantella1101 Ful .

Action.

C .. c. . . .

\*\*\*\*\*\*

milly .

. Parki !

1010 2. 2.

contin.

Friel 77. 1.

Ü .. :

18: 15

na L . .

1.1.0

6:17.

1921-6-1

& Maries

7.

: : : : : :

: · · · ·

1000

16 00 000

7 1

. . .

I. . . .

C. fr.

192721 I:n

to un Palazzo, su cui niun, suorchè noi, avea diritto. Ma Cor- ERA Volg. rado non l'intendeva così, pretendendo, che se moriva il Re, Ann. 1025. il Regno nondimeno vivo restava; e che quel Palazzo era del Re d'Italia, e non de' Pavesi. Per questa cagione senza pace se ne tornarono indietro gli Ambasciatori di Pavia. Reliqui vero Italici amplissimis donis a Rege honorati in pace dimissi sunt. Nè già i Pavesi ricusavano di risabbricare quel Palazzo Regale, che era loro di gloria, ma lo volevano fuor di Città. Corrado all' incontro lo voleva dentro, come prima. In ciò consisteva la lor discordanza. In quest' Anno propriamente, siccome osfervò il Padre Mabillone [a], ed io ancora [b], ebbe principio il cele- [a] Mabillone. bre Monistero della Cava nel Principato di Salerno per cura di Benedictin. Guaimario III. Principe di quelle Contrade. Il suo primo Ab- [b] Rerbate su Santo Adelferio, o sia Alferio. Abbiamo ancora da Leo- Tom. VI. ne Ostiense [c], e dall' Anonimo Casinense, che in quest' An- Presat. ad no Pandolfo IV. Principe di Capoa, già condotto prigione in Cavens. Germania dal defunto Arrigo Augusto, ad intercessione dello Ostiensis stesso Guaimario ottenne la sua libertà, e tornossene tutto umile Chronic. e mansueto secondo le apparenze in Italia, con accignersi dipoi a lib.2. c. 38. ricuperare il perduto Principato.

Anno di Cristo MXXVI. Indizione IX. di Giovanni XIX. Papa 3. di Corrado II. Re di Germania 3. d'Italia 1.

A NCORCHE' nell'Anno addietro tendessero alla ribellione, e facessero varj movimenti contra del Re Corrado, il giovane Corrado Duca di Franconia, Ernesto Duca di Alemagna, o sia di Suevia, e Guelfo Conte Suevo, figliastro del medesimo Ernesto, e Federigo Duca di Lorena [d] con altri probabilmen- [d] Herman-te mossi da Roberto Re di Francia, che già faceva conto di pesca- in Chronicore nel torbido: pure tal fu l'industria e il senno d'esso Re Corrado, che seppe quetar questi rumori, e dissipare in gran parte le alleanze tramate contra di lui. Però non sì tosto si vide quieto in Germania, che si accinse a calare in Italia, per prevalersi della buona disposizione, che avea trovato ne' Principi d' Italia, e nel Romano Pontefice in favore di lui. Per attestato di Arnolfo Storico [e], l'Arcivescovo Eriberto gli avea già gua- [e] Arnulf. dagnati gli animi di quasi tutti, parte con fatti, e parte con Histor. Mendiolan. 1, 24 Tomo VI.

ERA Volg. isperanze di premj. Pertanto s'incamminò egli alla volta dell' Ann. 1026. Italia, feco menando un poderolo esercito. (a) Per Verona pasin Vie. Con- sò a Pavia, e trovando chiuse le porte di quella Città, andò a radi Salici. Vercelli, dove celebrò la santa Pasqua nel di 10. d'Aprile. In ipsis diebus Paschalibus Leo ejusdem Civitatis Antistes, vir multum sapiens, mundum cum pace reliquit, cui Ardericus Mediolanensis Canonicus successit. Adunque circa il tempo della Quaresima, come vuole Ermanno Contratto, dell' Anno presente era allora Leone Vescovo di Vercelli; pertanto è da vedere, come l' (b) Ughell. Ughelli (b) metta in questi tempi Vescovo di quella Città Pie-Ital (aer. tro, tenuto ivi per Santo, con dire, ch'egli morì nel dì 13. di Febbraio di quest' Anno 1026. Secondo il suddetto Storico Arnol-

fo, veniens Chuonradus Italiam, ab Heriberto Archiepiscopo, ut

moris est, coronatur in Regno. Vogliono gli Storici Milanesi, ch' egli fosse coronato nella Basilica di Santo Ambrosio, allora suori (c) Bonin- di Milano. Buonincontro Storico di Monza aggiugne (c), che nic. Mo. questo Re ab Henrico Archiepiscopo Mediolani, primo in Modoedoet.T.XII tia, postea Mediolani in sancto Ambrosio coronatur. Ne pur sa-Rer. Italic. pea questo Scrittore, che allora sedea nella Cattedra di Santo Ambrosio Eriberto Arcivescovo: laonde nè pur noi sappiamo, cola sia da credergli in questo particolare. La verità si è, che la Coronazione in Re d'Italia si dee tenere per certa; ma per conto del tempo e del luogo, questo tuttavia resta involto nelle tenebre. Persistendo poi Corrado in non volere dar pace a i Pavesi, fece loro quanta guerra potè nel territorio d'essa, con incendiar le Castella e le Chiese, e far morire di ferro o di suoco i poveri contadini rifugiati in que' facri Luoghi, con tagliar tutte le viti, e far'altre simili azioni abbominevoli e scellerate per un Re Cristiano, perchè contra quella parte di Popolo, che niuna colpa avea nel delitto, benchè il buon Wippone le racconti quasi come gloriose prodezze del Re Corrado. Ma non si mise egli a sar l' assedio di Pavia, perchè la conobbe Città forte, e piena di Popolo, e però capace di far lunga e vigorosa resistenza. Racconta (d) Wiber- Guiberto (d) nella Vita di San Leone IX. Papa, che questi in Leonis IX. età di ventitre anni, chiamato allora Brunone, correndo l'An-

lib. 1. c. 7. no 1025. vice sui Pontificis Herimanni in expeditione Conradi Imperatoris [ suo Zio ] Longobardiam, & maxime super Mediolanum, tunc rebellem, est profectus. S' inganno Guiberto, e volle dir Pavia; perciocchè Milano era tutto allora per Corrado.

ATTE-

ATTESE esso Re per qualche tempo a sottomettere alcuni ERA Volg. gran Signori, collegati co' Pavesi, cioè Adalberto Marchese, e Ann. 1026. Guglielmo, ed altri Principi in que' contorni, con desolare un lor Castello chiamato Orba verso i confini oggidì dell' Alessandrino. Passò dipoi a Ravenna, e come scrive il suddetto Wippone, cum magna potestate ibi regnavit : il che sempre più ci assicura, che Ravenna col suo Esarcato era allora, anzi da gran tempo compresa nel Regno d'Italia. Ma anche in Ravenna si attaccò una zuffa tra que Cittadini e gl'indiscreti Tedeschi, per la quale su in armi tutta la Città, e si combattè alla disperata sra l' una parte e l'altra, e ne segui una non picciola strage colla peggio in fine de'Ravennati. Lo stesso Re Corrado udito il rumore, si fece armare, domandò il cavallo, ed uscì suor del Palazzo. Ma veggendo scappare i Cittadini, e salvarsi nelle Chiese, e ne i nascondigli, misertus eorum, quia ex utraque parte sui erant, exercitum de perseguutione Civium revocavit. Nel di seguente davanti a lui i primi della Città co' piedi nudi, e colle spade nude in mano, per segno d'essere degni del taglio della testa comparvero a chiedere il perdono, e l'ottennero. Grandi furono in quest' Anno i calori nell'Italia, e molte perciò le malattie. A sine di custodir la sanità, il Re ultra Atim fluvium propter opaca loca, O aeris temperiem in montana secessit, ibique ab Archiepiscopo Mediolanensi per duos menses O amplius Regalem victum sumtuose habuit. Che fiume sia questo Ati, nol so. Credo guasta la parola. Parrebbe Athesis, cioè l'Adige; ma le spese a lui satte sà magnificamente da Eriberto Arcivescovo, m' inclinano più tosto a crederlo un Luogo del Milanese. Celebrò finalmente in Ivrea la Festa del santo Natale, e non già in Ravenna, come si pensò il Sigonio. Riportò in quest' Anno Ingone Vescovo di Modena la conferma de'beni e privilegi della sua Chiesa da esso Corrado con un Diploma pubblicato, ma non senza scorrezioni, dal Sillingardi (a), e dall'Ughelli: (b) Le Note son tali nell'Ori- (a) Silling. ginale: Data XIII. Kalendas Julii Anno Dominica Incarnationis Episcopor. MXXVI. Indictione Nona, Anno vero Domni Chuonradi Secundi Mutinens. Regnantis Primo. Actum Cremonæ. L' Anno Primo del Regno Ital. Sacr. d'Italia si vede qu'i adoperato. Si dee anche correggere un Di- Tom. II. ploma d'esso Corrado dato in Piacenza in favore del Monistero di San Salvatore di Pavia (c), e conceduto in quest' Anno, e non (c) Bullar. già nell' Anno MXXIII.

Calmense.

ERA mancato di vita dopo cinquant' Anni d' Imperio Basilio

Esa Vola, Imperadore de' Greci nel precedente Anno 1025, ed era restato Ann. 1026. solo Imperadore Costantino suo Fratello. Pensò questi nell'Anno presente alla conquista della Sicilia, che da tanti anni languiva sotto la tirannia de'Saraceni. La spedizione sua è narrata da Lupo (a) Lupus Protospata con queste parole. (a) Despotus Nicus Sforse Andro-Protospata nicus ] in Italiam descendit cum ingentibus copiis Russorum, Wandalorum, Turcarum, Bulgarorum, Brunchorum, Polonorum, Macedonum, aliarumque nationum ad Siciliam capiendam. Captum est autem Rhegium, O ob Civium peccata destructum est a Vulcano Catapano, & Basilius Imperator obiit Anno secundo. Si dee scrivere Constantinus, come osservo Camillo Pellegrini. La morte di questo Imperadore, succeduta nell' Anno seguente a d'i 9. di Novembre, e la peste entrata nell'esercito de' Greci, mandò a male tutta quella impresa. Oreste è chiamato da Cedreno il Generale de' Greci, spedito secondo lui in Sicilia, quand' anche era vivo Basilio Augusto. Sconvolse in quest' Anno la di-(b) Dandu- scordia la Città di Venezia. (b) Perchè Ottone Orseolo Doge non lus in Chro-nico T.XII. volle investire Domenico Gradonico, o sia Gradenigo iuniore, elet-Rer. Italic. to Vescovo di quella Città, alzossi contra del Doge una potente fazione, che il depose, e tagliatagli la barba, il mandò in esilio a Costantinopoli. Orso Patriarca di Grado suo Fratello, siccome sospetto, su anch' egli in tal congiuntura cacciato dalla sua Sedia. In luogo del bandito Ottone venne eletto Pietro Barbolano, o sia Centranico. Ma poca quiete provò egli, parte perchè di tanto in tanto si formavano delle sedizioni contra di lui, e parte perchè Poppone Patriarca d' Aquileia, assistito da gli aiuti del Re Corrado, infestava i confini de' Veneziani. Anzi lo stesso Corrado, senza voler confermare gli antichi patti, si mise anch'egli a perseguitare e danneggiar' i Veneziani. Secondo l' Anonimo (c) Anony- Casinense (c), Pandolfo IV. ritornato libero dalle carceri di mus Casi. Germania, e andando dietro alla ricupera del suo Principato di Rer. Italic. Capoa, uniti tutti i suoi seguaci e sautori, ottenne anche un rin-Leo Ostien-sie l. 2. c. 58. forzo considerabile d'armati da Boiano, o sia Bugiano Generale dell'armi Greche, e da Guaimario III. Principe di Salerno, marito di Gaitelgrima sua Sorella. Ebbe anche dalla sua Rainulso e Arnolfo capi de' Normanni, e i Conti di Marsi. Con questo sforzo di gente mise l'assedio a Capoa, che durò, chi scrive sei Mesi, e chi un' Anno e mezzo. Pandolfo Conte di Tiano, già' creato Principe di Capoa da Arrigo I. Augusto, finchè ebbe forza, discse la Città; ma in fine la necessità il costrinse a render-

1 2 2 2 2

1 ....

Jus : 5

g. 330 . 1

C+ 4 ... 1. Lt : 15

in Milas

lo set Si

tehes G

Mon .:

100

Peril.

Ani

U.T.

C. 750

11. 11.

:::02

- A L ...

Mante.

11 2 1.0

(1)

14.

1. . .

(i, ...

onel .

12001

la. Affidato dal Catapano de' Greci, insieme con Giovanni suo Fi- ERA Volg. gliuolo, e con tutti i suoi aderenti su condotto a Napoli, e lascia- Anni 1026. to in libertà. Così Pandolfo IV. tornò ad essere Principe di Capoa, e dichiarò suo Collega nel Principato Pandolfo V. suo Figliuolo. Fu chiamato da Dio in quest' Anno nel d' 30. di Agosto a miglior vita Bononio Abbate di Lucedio nella Diocesi di Vercelli. Le sue insigni Virtù, ed azioni di rara Pietà, accompagnate da miracoli, industero Arderico Vescovo di Vercelli a riconoscerlo per Santo: il che fu anche approvato dal Sommo allora Pontefice Giovanni XIX. Nacque Bononio in Bologna, e quivi nel Monistero di Santo Stefano per alquanti anni visse Monaco. La Vita di lui, scritta da Autore contemporaneo, si legge presso il Padre Mabillone (a).

(a) Mabill. Secul. VI. Benedict. Part. I.

Anno di Cristo MXXVII. Indizione x.

di GIOVANNI XIX. Papa 4.

di Corrado II. Re di Germ. 4. Imperadore 1.

TEL Febbraio dell' Anno presente dovette muoversi il Re Corrado alla volta di Roma, dove secondo i maneggi e il concerto seguito fra loro, Papa Giovanni XIX. era per concedergli la Corona Imperiale. Un suo Diploma (b), dato proba- (b) Antique de l'alic. Difbilmente nel Febbraio di quest' Anno, benchè manchi il Mese e sert. 45. il giorno, ci fa vedere in Verona appellato solamente Re lo stesso Corrado, cioè non peranche nomato Imperadore. Rinieri Marchese di Toscana, per quanto ne lasciò scritto Wippone (c), con (c) Wippo tutta quella Provincia, non avea voluto peranche riconoscerlo per radi Salici. Re, estava forte nella ribellione. A quella volta marciò Corrado colla sua Armata, cioè con un possente esorcismo per costrignerlo all' ubbidienza. In fatti Rinieri, dopo essersi tenuto chiuto in Lucca per pochi giorni, vedendola malparata, venne finalmente ad arrendersi. L' esempio di Lucca, e del Marchese, servì a ridurre in breve la Toscana tutta a suggettarsi. Ci mancano Documenti per conoscere, se dopo questo satto seguitasse il Marchese Rinieri a reggere la Toscana, o pure s'egli sosse deposto, e in luogo di lui creato Duca di Toscana Bonifazio Marchese, Padre dell'inclita Contessa Matilda. Inclino io a credere, che Bonifazio profittasse di tal congiuntura. Andossene dipoi Corrado a Roma, e quivi nel Mercordì santo con sommo onore e magnifi-

Ricevette eziandio la facra unzione e coronazione la Regina Gisela sua Moglie, Figliuola di Erimanno Duca di Alemagna. Fu quella gran sunzione onorata dalla presenza di due Re, cioè di Rodolfo III. Re di Borgogna, e di Canuto, o sia Cnuto Re d'Inghil-

ERA Volg. gnificenza fu accolto da Papa Giovanni, e da tuttii Romani. Po-Ann. 1027. Icia in die sancto Paschæ, qui eo Anno VII. Calendas Apriles terminabatur, a Romanis ad Imperatorem electus [ doveano dunque concorrere anche i Romani col Papa all'elezion dell'Imperadore Imperialem benedictionem a Papa suscepit,

Casar & Augustus Romano nomine dictus.

terra, in mezzo a i quali l' Augusto Corrado se ne tornò al Palazzo. Ma anche in Roma succedette il medesimo, che era avvenuto in Ravenna. Mi sia permesso il dirlo, doveano ben essere allora indisciplinati, barbari, e bestiali i Tedeschi. Perogni picciolo rumore correvano a far laghi di sangue, e ssoggiavano nella crudeltà: dal che poi venne, che si tirarono addosso l'odio de gl'Italiani, e ne stancarono la pazienza, siccome vedremo. Per un vil cuoio di bue in un di di quella settimana nacque contesa fra un Romano e un Tedesco, e vennero a i pugni. In vece di spartirli, diede all'armi tutto l'esercito Imperiale, e i Romani anch' essi ricorrendo per difesa all' armi loro, secero una pazza refistenza; ma in fine convenne loro dar alle gambe, & innume. rabiles ex illis perierunt. Nel di seguente i così maltrattati Romani, ante Imperatorem venientes, nudaris pedibus, liberi cum nudis gladiis, servi cum torquibus vimineis circa collum, quasi ad suspensionem præparati, ut Imperator jussit, satisfaciobant. Queste surono le allegrezze e consolazioni de' Romani. Se vo-(2) Arnulf. gliam credere ad Arnolfo Storico Milanese di questo Secolo (a), lan. 1.2.c.3. accadde in occasione della stessa Coronazione anche una rissa fra Eriberto Arcivescovo di Milano, ed Eriberto Arcivescovo di Ravenna. Quest' ultimo arditamente si mise alla destra di Corrado. L'Arcivescovo di Milano, ciò veduto, e sentendo, che il corteggio de' suoi Milanesi, che era grande, incominciava a sar tumulto, e poteane succedere scandalo, saviamente si ritirò. Accortosene Corrado, fermò il passo, e disse, che siccome toccava all' Arcivescovo di Milano di dar la Corona al Re d'Italia, per cui si saliva all'Imperio, così convenevol cosa era, che quel medesimo presentasse il Re al Papa per ricevere dalle di lui mani la Corona Imperiale; e però tolta la man destra all' Arcivescovo di Ravenna, giacchè se n'era ito quel di Milano, per parere del Pontefi-

tefice Giovanni XIX. fece supplire le di lui veci ad Arderico Vesco- ERA Volz. vo di Vercelli, Suffraganeo dell' Arcivescovo. Intanto i Milanesi Ann 1027. altercando co' Ravennati, vennero con essi alle mani, e ne seguirono molte ferite, e crebbe sì fattamente la mischia, che lo stefso Arcivescovo di Ravenna su obbligato a mettersi in salvo colla fuga. Da li poi a pochi giorni in un Concilio tenuto dal Papa fu deciso, che l' Arcivescovo di Ravenna avesse da cedere la mano a quel di Milano. Lite nondimeno, che non finì, e noi la vedremo risorgere all' Anno 1047. Abbiamo un Diploma di Corrado Augusto (a), in cui conferma tutti i suoi Beni al Monistero (a) Chronic. di Farfa, dato V. Kalendas Martii, Anno Dominica Incarnatio. Farfense P. II. T. II. nis MXXVII. Anno vero Domni Chuonradi regnantis III. Imperii Rer. Italic. quoque I. Actum Romæ: il che maggiormente ci afficura della fua Coronazione. Ch' egli abitasse fuori di Roma in Civitate Leoniana, si raccoglie da un suo Diploma, dato Nonis Aprilis dell'Anno presente, e da me tolto alle tenebre (b).

L'ATTIVITA' di questo Imperadore nol lasciò consumare inu- fert. 65. tilmente il tempo in Roma. Però da lì a poco, marciò egli coll' Armata a Benevento e a Capoa; ed esse Città coll'altre di quella contrada, sive vi, sive voluntaria deditione sibi subjugavit. Diede anche licenza a i Normanni, che si trovavano in quelle parti, di abitarvi, e difendere i confini da i tentativi de' Greci. Ciò fatto ritornò a Roma, e s' avviò alla volta dell' Alpi. Era egli in Ravenna nel dì 3. di Maggio, e in Verona nel dì 24. di esso Mese, come costa da due suoi Diplomi, pubblicati dall' Ughelli (c), e da uno riferito dal Padre Celestino nella Storia di (c) Ughell. Bergamo. Tanto fece, che in questi viaggiebbe nelle mani Taf- Teal. Suor. felgardo Italiano, grande spogliator delle Chiefe, e delle Vedo- in Eriscop. ve; e colla sua morte sopra un patibolo liberd non so qual Pro- Pariv. Es vincia da gl'insulti di costui. Filii Taselgardi quondam Comitis si veggono nominati all' Anno 1029. nella Cronica del Monittero di Farfa (d). In uno Strumento ancora da me pubblicato (e) e (d) Chronic. scritto nell'Anno 1045. si truova Tesselgardus Comes filius bonz Faifens. memoria Tesselgardi Comitis ex Civitate Beneventi . Sembra, Rer. Italic. che del medesimo personaggio si parli in tali memorie. Men- halio Distre queste cose passavano in Italia, Guelfo Conte nella Svevia, sert. 19. dives in pradiis, potens in armis, turbò la quiete della Germania. Impadronitosi della Città d'Augusta, devastolla, e diede il facco al tesoro di quel Vescovo. Oltre a Corrado Duca di Franconia, che faceva di molti preparamenti, anche Ernesto Duca d'Ale-

(b) Antiqu.

Era Volg. d' Alemagna, o sia della Suevia, benchè figliastro dell' Impera-Ann. 1027 dore, prese l'armi contra di lui. L'arrivo di Corrado ad Augusta dissipò tutti i disegni di que' Principi. Guelfo, Ernesto, e Corrado, vennero all'ubbidienza, e colla prigionia, e coll'esilio di qualche tempo, pagarono la pena della lor ribellione. Raccon-(a) Wippo ta Wippone (a), che Corrado per biennium omnes Ticinenses afin Vit. Con-flixit, donec omnia quæ præcepit omni dilatione postposita compleverunt. Però si può credere, che i Pavesi in quest' Anno indotti a rifabbricar entro la lor Città il Palazzo Regale, tornafsero in grazia dell' Augusto Corrado. Circa questi tempi, per (b) Arnulf. quanto si raccoglie da Arnolfo Storico (b), venne a morte il Ve-Histor. Me- diolan. I. 2. scovo di Lodi, e quel Popolo secondo l'antico rito elesse il Successore. Ma Eriberto Arcivescovo di Milano, che in ricompensa cap. 6. delle tante fatiche e spese fatte per esaltare l'Imperador Corrado, e per potere signoreggiar egli sotto l'ombra di lui in Lombardia, avendo fra gli altri Privilegi ottenuto da esso Augusto di poter dare a Lodi quel Vescovo, che gli piacesse, scelse e consecrò Vescovo di quella Città Ambrosio, uno de' suoi Cardinali : che allora molte Chiese d'Italia, massimamente le maggiori, avevano i lor Cardinali al pari della Chiefa Romana. Sdegnati i Lodigiani per questa novità, che era anche contra de' Canoni, gli fecero testa. Ma il feroce Arcivescovo, messa insieme un'Armata, lor mosse guerra, prese all'intorno le lor Terre e Castella, e portò l'assedio alla stessa Città di Lodi. Non potendo di meno que Cittadini, cedettero alla forza, accettarono Ambrosio Vescovo, il qual poscia sece ottima riuscita; ma di là nacque un odio implacabile de' Lodigiani contra de' Milanesi, il qual poscia partor) immense ruberie, incendi, e stragi per moltissimi anni avvenire. Credesi, che in quest' Anno terminasse i suoi giorni, e le fue mirabili fatiche S. Romoaldo Abbate Istitutore dell' Ordine Camaldolese, in età di cento vent'anni, come lasciò scritto S. Pier (c) Petrus Damiano (c). V' ha chi crede, che il Damiano, Autore avvezzo a credere e spacciare il mirabile dapertutto, senza avvederse-Damiani in Vita S. Romualdi, ne abbia accresciuto di troppo gli Anni di questo Santo. Ma intorno a ciò son da vedere le Dissertazioni Camaldolesi del Padre (d irandi, Abbate Grandi celebre Letterato, che dottamente ha esaminato

no Camal. questo punto (d). S'ebbe a male Pandolfo IV. dopo avere ricupedu enses. rato il Principato di Capoa, (e) che Sergio Duca di Napoli avesmus Casi- se dato ricovero nella sua Città a Pandolfo di Tiano, cioè al vinr M. T. V. to emulo. E senza di questo che non sa il mantice dell'ambi-

zio-

zione ne' potenti Signori? (a) Quando men Sergio se l'aspetta- ERA Volg. va, eccoti Pandolfo colla sua Armata volare all'assedio di Napo- ANN 1027. li, e strignere talmente quella Città, che l'obbligò alla resa. Ser- Oftenis gio ebbe maniera di fuggirsene; e Pandolfo di Tiano scappò an- Chron. 1. 2. ch' egli a Roma, dove miseramente terminò i suoi giorni. A niu- cap. 58. no de' Principi Longobardi era mai riuscito ne' Secoli addietro di mettere il piede in Napoli. Questa su la prima volta; ma Pandolfo nè pur egli potè lungamente sostenere una tal conquista, siccome diremo. Nella Cronica del Volturno (b) si vede, che (b)Chronic. Pandolfo IV. e suo Figliuolo Pandolfo V. contavano nel Mese di Valturnens. Marzo, e d'Aprile dell'Anno seguente 1028. l'Anno Primo Due Rev. Italic. catus Neapolitani.

Anno di Cristo MXXVIII. Indizione XI. di GIOVANNI XIX. Papa 5. di Corrado II. Re di Germania 5. Imperad. 2.

NEA nell'Anno precedente terminato il corfo di fua vita Arrigo Duca di Baviera, (c) però l'Augusto Corrado scel· (c) Annali. se per quel Ducato la persona più cara, ch'egli avesse, cioè il suo su la persona più cara, ch'egli avesse, cioè il suo su la persona più cara, ch'egli avesse, cioè il suo su la persona più cara, ch'egli avesse, cioè il suo su la persona più cara, ch'egli avesse, cioè il suo su la persona più cara, ch'egli avesse, cioè il suo su la persona più cara, ch'egli avesse, cioè il suo su la persona più cara, ch'egli avesse, cioè il suo su la persona più cara, ch'egli avesse, cioè il suo su la persona più cara, ch'egli avesse, cioè il suo su la persona più cara, ch'egli avesse, cioè il suo su la persona più cara, ch'egli avesse, cioè il suo su la persona più cara, ch'egli avesse, cioè il suo su la persona più cara, ch'egli avesse, cioè il suo su la persona più cara, ch'egli avesse, cioè il su la persona più cara, ch'egli avesse, cioè il su la persona più cara, ch'egli avesse, cioè il su la persona più cara, ch'egli avesse, cioè il su la persona più cara, ch'egli avesse, cioè il su la persona più cara, ch'egli avesse, cioè il su la persona più cara, ch'egli aveste, cioè il su la persona più cara, ch'egli aveste con che cara più c stesso Figliuolo Arrigo. In quest' Anno poscia gli proccurò una mag- nus Contragior dosa d'onore, con farlo eleggere Re di Germania in età di Eusin Chr. soli undici anni. La sua Coronazione su solennemente satta in Aquisgrana nel dì 14. di Aprile, cioè nel giorno santo di Pasqua. Abbiam veduto di sopra, che Corrado Duca di Franconia, o sia di Wormacia, Cugino dell'Imperadore, restò escluso dal Trono Imperiale. Da li innanzi non si quetò giammai, e sece guerra contra d'esso Imperadore per più Anni, ma con suo grave discapito. Alla perfine l'Augusto Corrado in riguardo massimamente della parentela, ed anche per compensarlo de i danni a lui recati, perchè gli avea smantellate tutte le sue Fortezze, il rimise in sua grazia, gli restituì tutti i suoi Stati di Germania; e poi ficcome diremo all' Anno 1035, gli fece anche una confiderabil giunta e regalo. Chi dopo la morte di Ugo Marchese di Toscana, succeduta sul fine dell'Anno 1001. succedesse a lui nel governo del Ducato di Spoleti, e della Marca di Camerino, e reggesse quel paese fino a questi di, non l'ho saputo finora discernere per man- (d)Chronic. canza di documenti. Nelle giunte, da me pubblicate alla Croni- Cafauriens. ca del Monistero di Casauria (d), noi troviamo, chi in quest'Anno P. II. T. II. Tomo VI.

ANN.IC23.

ERA Volz. fosse Duca di Spoleti, e Marchese di Camerino, cioè un altro Ugo. Veggonsi due Placiti, tenuti l'uno nella Città di Penna, e l'altro nella Città di Marsi, Anno ab Incarnatione Domini M-XXVIII. & imperante Domno Chonrado gratia Dei Imperatore Augusto, Anno Imperii ejus in Italia Primo, O die Mensis Januarii, per Indictionem X. Nell' Originale farà stato Indict. XI. Era presidente ad essi Placiti Ugo Dux O' Marchio. La pena imposta a i trasgressori è di mille libre d'oro ottimo, medietatem ad partens Imperatoris, & medietatem ad partem prædicti sancti Monasterii di Cafauria: parole indicanti il dominio dell'Imperadore in quella contrada, e che per conseguente ivi si parla del Ducato di Spoleti; o pur della Marca di Camerino, o sia di Fermo. Probabilmente questo Ugo ebbe per Padre Bonifazio iuniore Duca di

(a) Antique Spoleti, come ho conghietturato altrove (a).

Italic . Differt. 6. Differt. 15. cap. 2.

CIRCA questi tempi succedette, quanto lasciò scritto Glabro Pag. 987. & Storico (b), benchè con qualche imbroglio di Cronologia. Cioè in un Castello, appellato Monforte, nella Diocesi d'Atti, pieno pag. 355. in un Cattello, appenato tromotte, actual con rinovare i riti de' Pagani e de' Giudei. Per quel che dirò, furono costoro più tosto Manichei, giacchè questa mala razza s'era di soppiatto molto prima introdotta in Italia e in Francia; e pur troppo in tutti e due questi Regni avea sparse di gran radici coll' andare de gli anni. Sapissime tam Mainfredus Marchionum prudentissimus, quam frater ejus Alricus, Astensis Urbis Præsul, in cujus scilicet Diece si locatum babebatur bujusmodi Castrum, ceterique Marchio. nes ac Prasules circumcirca creberrimos illis assultus intulerunt. Ciò che avacaisse di quel Castello e di quegli Eretici, Giabro lo lasciò nella penna. Ma ne. parla ben diffusamente Landolso (c) Landul- seniore (c), Storico Milanele del presente Secolo, con dire, che Histor. Me. Eriberto Arcivescovo in questi tempidi Milano, trovandosi in Torino, ud' l'Eresia de gli abitanti del Castello di Monforte. Fatto prendere un di coloro, appellato Girardo, volle intendere da lui, in che consistesse la setta e credenza di quel Popolo. Allegramente espose costui i suoi dogmi, e chiaro si scorge, che era l'Eresia de' Manichei. Allora Eriberto spedi le sue milizie a quel Castello, e sece prendere tutti quanti quegli abitatori, e spezialmente la Contessa di quel Luogo. Fattili condurre a Milano, cercò tutte le vie di ridurli a ravvedimento, ma in vece d' abiurare i loro errori, si misero a sedurre chiunque andava a visitarli. Perciò su loro intimata la morte, se non ritornavano

fus leavor divian. lib. 2. c. 27.

13 1

16:00

27,41

b.00

1. 2

11 -

4 1

5

. . . . .

20

C3:

ni, Tap alla vera Fede di Cristo. Alcuni, almeno in apparenza, l'ab- Era Volg. bracciarono; ostinati gli altri vivi furono bruciati. Ma giacchè Ann. 1028. abbiam parlato quì di Odelrico, Maginfredo o sia Manfredi Marchese di Susa, da noi altre volte menzionato, ed onorato da altri Scrittori di questi tempi coll'elogio di Principe prudentissimo: bene sarà il ricordare, ch'egli fondò in quest' Anno [ come costa da uno Strumento presso l' Ughelli (a) ] il Convento delle (a) Ughell. Monache di Santa Maria di Caramania, oggidì nella Diocesi di Ital. Sacre. Torino, insieme con Berta Contessa sua Moglie. Con queste parole si veggono essi enunziati: Nos in Dei nomine Odelricus, qui miseratione Dei Magnifredus Marchio scilicet nominatus, filius quondam Magnifredi similiter Marchionis, & Berta, auxiliante Deo jugales, filia quondam Auberti itemque Marchionis. Dal che si scorge, che Berta sua Moglie su Figliusla del Marchese Oberto II. Progenitore della Casa d'Este. Hassi ancora all' Anno seguente la fondazione fatta da questi due piissimi Consorti, e da Alrico Vescovo d'Asti, Fratello d'esso Marchese, della Badia di S. Giusto di Susa, (b) in cui si vede, che Berta avea per Fratel- (b) Antichili Adalberto Marchese, Azzo, ed Ugo, che appunto si truovano ta Estensi P.I.c. 13. in questi tempi Figliuoli del suddetto Marchese Oberto II. Da Azzo vengono i Principi Estensi.

Anno di Cristo MXXIX. Indizione XII. di Giovanni XIX. Papa 6. di Corrado II. Re di Germ. 6. Imperadore 3.

ORDEVA il freno Sergio Duca di Napoli, perchè cacciato fuori del suo nido da Pandolfo IV. Principe di Capoa, e studiava tutte le vie di rientrare in casa. Dopo due anni e mezzo, ch'egli era esule (c), gli venne satto di ricuperare il suo (c) Anony. Principato, e per conseguente o sul fine di quest' Anno, o pur mus Casi-nell' Anno seguente. Probabilità di la quest' Anno, o pur mus Casi-nens. T.V. nell'Anno seguente. Probabilmente gli prestarono aiuto per ma- Rev. Italia. re i Greci, perchè Napoli finquì s'era sempre tenuta salda sot- Leo Ostiento la sovranità de gl'Imperadori d'Oriente, benchè i suoi Du cap. 58. chi, appellati anche Maestri de' Militi, godessero una piena signoria in quella Città, e nelle sue dipendenze. Sembra anche certo, che a tale impresa concorressero in aiuto suo i Normanni, i quali andavano crescendo in quelle contrade, gente, che sapeva pescare nel torbido, e seguitava senza scrupolo ora l'uno,

ERA Volg. ora l'altro di que' Principi, anteponendo sempre chi gli dava o Ann. 1029. prometteva di più. Nè mancavano a Sergio de i partigiani nella stessa Città di Napoli; e però ne tornò felicemente in possesso. Si sa, ch' egli donò un delizioso e sertile territorio fra Napoli e Capoa ( senza fallo per guiderdone del buon servigio ) a i Normanni, con crear Conte Rainulfo capo de' medesimi, e imparentarsi seco. Allora su, che i Normanni si diedero a sabbricar case in quel sito, che a poco a poco divenne una Città, chiamata Aversa, di cui su il primo Conte il predetto Rainulso, e che servì di baluardo da lì innanzi contro la potenza de' Principi di Capoa. Il trovarsi poi così ben agiati e savoriti in Italia i Normanni, e la fama delle lor delizie portata in Normandia, andava facendo venire di colà nuovi compagni nella Campania a participar della fortuna e felicità de' lor nazionali. Abbiamo da Lupo Protospa-[2] Lupus ta [a], che in quest' Anno su mandato in Italia per Catapano, inChronico. o sia Generale de Greci Cristoforo; e che Bugiano con Oreste se ne tornò a Costantinopoli. Aggiugne il suddetto Cronista, che mense Julii venit Potho Catapanus, secitque pugnam cum Rayca in Baro. Tanto son corte queste memorie, che non si arriva a distinguere nè le persone, nè le azioni succedute in que' paesi. [5] Anony. Tuttavia affai traluce dall' Anonimo Barense [b], che dopo la morte di Melo questo Rayca si sece capo de'Pugliesi ribelli a i Greci. Abbiamo di nuovo sotto quest' Anno memoria di Ugo Marche-Ton. I. Rev. Italie. se, uno de gli Antenati della Casa d' Este in uno Strumento, da-[c] Campi to alla luce dal Campi [c], e scritto colle Note seguenti : Con-Mondipla. radus gratia Dei Imperator Augustus, Anno Imperii ejus, Deo pro-Apread. pitio Secundo, X. Kalendas Februarii, Indictione XII. che indicano l'Anno presente. Egli è quivi chiamato Ugo Marchio filius bonæ memoriæ Oberti, qui fuit item Marchio. E' magnifica la compra, ch'egli fa di una gran quantità di Beni, ascendenti secondo la milura a dieci mila ingeri, che secondo il Campi danno cento ventimila pertiche. Fra questi beni posti ne' territori di Pavia, Piacenza, Parma, e Cremona, si contano vari Castelli, Rocche, Corti, e Chiese, che si truovano poi confermate nell'Anno 1077. da Arrigo III. detto il IV. alla Cala d'Este. Così coll'una mano raunava questo Principe delle ricchezze, ma coll'altra ne faceva anche parte a i facri Luoghi. Perciocchè in quest'Anno appun-

to, o pure nel 1038. come vuole il Campi, si osserva in un altro sa Essa su porzioni della Decima di Portalbero, e la terza alla Chiesa di San-

ta Ma-

ta Maria de ipso loco Portalbero. Molt'altri effetti della sua Pietà ERA Volg. e munificenza verso le Chiese ci ha nascoso il tempo; ma non ci Ann. 1029, è già ignoto, ch'egli magnificamente arricchì l'antica Badia della Pomposa, situata oggidi nel distretto di Ferrara, e governata dal vivente allora Guido Abbate, uomo santo, di cui s'è parlato di fopra. Arrigo II. fra gl'Imperadori in un suo Diploma, da me dato alla luce nelle Antichità Estensi, e scritto nel Settembre dell'Anno 1045. chiama essa Badia ab Ugone Marchione magnifice ditatam, e le conserma quiequid sibi junior Ugo Marchio Filius Uberti dedit. L'Anno in cui questo Principe mancò di vita, è a noi ignoto. Probabilmente non molto sopravisse dopo l'Anno presente. Ebbe Moglie, ma non apparisce, ch' egli lasciasse dopo di sè Figlinoli: laonde la sua eredità pervenne al Marchese Alberto Azzo I. suo Fratello, se era vivo, o pure al Marchese Alberto Azzo II. suo Nipote, del quale cominceremo a parlar da qui innanzi. Fu di parere l'Ughelli [a], che Eriberto Arcivesco- [a] Ughell. vo di Ravenna passasse a miglior vita nell' Anno 1027. Non T.II. in Ar. ne adduce alcuna pruova. Ben certo è per uno Strumento addot- chiepiscop. to da Girolamo Rossi [b], che si truova in quest'Anno, Anno Ravenn. Quarto Joannis Papæ, Imperante Chuonrado Anno Tertio, die Histor. Ra-XI. Aprilis , Indictione XII. Arcivescovo di quella Città Ge-venn. lib.5. beardo. In vece di Anno Quarto, avrà avuto la pergamena Anno V. o pure VI. e il Rossi per isbaglio avrà letto Anno IV. egli stesso confessa, che nell'Anno seguente 1030. a di 6. di Giugno correva tuttavia l' Anno VI. di Papa Giovanni XIX. In un Documento, da me dato alla luce [c], torna a farsi vedere il Mar-[c] Antigu. chese di Susa Odelrico Magnifredo, o sia Manfredi, il quale si Italic. Disprotesta Figliuolo di un' altro Magnifredo Marchese. Di questo 341. Principe avremo occasion di parlare in breve.

Anno di Cristo MXXX. Indizione XIII.

di GIOVANNI XIX. Papa 7.

di Corrado II. Re di Germania 7. Imperad.4.

TNSORSE in quest' Anno guerra fra l' Imperador Corrado, Le Stefano, Primo Re d'Ungheria, Principe santo, per colpa non già de gli Ungheri, ma bensì de'Bavaresi lor confinanti. [d] [d] Annal. Mosse Corrado un potente esercito a quella volta, e giunse fino al heim. fiume Rab. Seguirono saccheggi ed incendi sì nell'Ungheria, che Wippoin nella

di Salici.

Era Volg. nella Baviera. Ma il buon Re Stefano, a cui non piaceva questa Ann.1030. brutta mulica, e che si trovava anche inferiore di sorze, con un'

Oftenfls

Cr 1674.

ambalciata spedita al giovinetto Re Arrigo dimandò pace; e questi dall' Augusto Corrado suo Padre l'ottenne. Circa questi tempi Pandolfo IV. Principe di Capoa, ingrato a i benefizi a lui compartiti da Dio, tornò ad imperverlar come prima contra del nobilifsimo Monistero di Monte Casino, nulla curando, che quel sacro Luogo fosse sotto l'immediata signoria e protezion de gl'Im-(a) Leo peradori (a). (hiamò a Capoa Teobaldo Abbate con invito di lile 2 c. 58. gran benevolenza, e il forzò a non partirsi da quella Città. Si tece giurar fedeltà da tutti i fudditi di quella Badia, distribuì a i Normanni, allora suoi aderenti, una parte delle Castella, dipendenti da esso Monistero, e diede l'altra in governo ad un certo Todino, uno de Famigli del Monistero, che aspramente cominciò a trattare i poveri Monaci. In una parola fu ridotto a tal miseria quel sacro Luogo, che un giorno i Monaci disperati prefero la risoluzione d'andarsene tutti in Germania a' piedi dell'Imperadore, per implorar'aiuto, e si misero in viaggio. Avvisato di ciò il suddetto Todino, corse, e tante preghiere e promesse adoperò, che li sece tornare indietro. Ab-(b) Annal. biamo da gli Annali Pisani (b), che in quest' Anno in Nativi-Pilan.T.VI tate Domini Pisa exusta est. Di simili incendj di Città Italiane in questi Secoli noi ne andremo trovando da qu'i innanzi non pochi. Non erano allora molte d'esse Città sabbricate colla durevolezza e pulizia de'nostri tempi. Moito legname concorreva a farle, e in molti di quegli edifizi duravano ancora i tetti coperti (c) Antigu. di paglia, siccome ho io altrove accennato (c). Però non è da stupire, se attaccato il suoco in un luogo, facilmente si diffondesse la fiamma sino a prendere la maggior parte delle Città. Abbiam parlato di sopra con lode di Magnifredo Marchese di Susa. Non si vuol' ora tacere un fatto narrato dall' Autore della (d) Chronic. Cronica della Novalesa (d). Secondo gli abusi di questi Secoli P.II. T.II. barbari avea l'Imperador Corrado, stando in Roma, conferita Rer. Italic. la Badia della Novalesa al Nipote di Sant' Odilone Abbate di

Clugni, il quale per essere giovinetto, dopo averle recato non lieve danno, la concedette in benefizio [probabilmente per danari] ad Alberico Vescovo di Como. Questo Prelato ingordo Taurinum veniens, egit arte callida cum Marchione Maginfredo, O fratre suo Adelrico Prasule [d'Asti], datoque multo pretio,

fert. 21.

pag. 760.

ut Abbatem caperet: quod & fecit. Nel di seguente i Cittadini

-

di Torino, che amavano, ed apprezzavano forte quell' Abbate, ERA Volz. fecero una gran raunata per levarglielo dalle mani. Sed pradi- Ann. 1030. Etus Marchio cum turba militare pravaluit, interdicens illis, ne quid offenderent. Può essere, che sel meritasse l'Abbate. Ne ho io fatta menzione, acciocchè il Lettore osservi, come in questi tempi la Città di Torino dovea essere sotto la giurisdizion del Marchese Magnifredo, o Manfredi. In quest' Anno trovandosi l'Imperador Corrado in Ingeleim XVIII. Kalendas Aprilis, Anno Chuonradi Regnantis Sexto, ejusdemque Imperii Tertio (a), confermo i (a) Bullar. fuoi beni e diritti alla Badia di Santa Maria di Firenze, con di- T.II. Conft. chiararla Badia Imperiale e Regale.

Anno di Cristo MXXXI. Indizione XIV. di Giovanni XIX. Papa 8. di Corrado II. Re di Germania 8. Imperad. 5.

SERIVE Romoaldo Salernitano (b), che Anno MXXX. Indimualdus
Etione XIII. Johannes Princeps Salerni defunctus est Anno Salernitan. Principatus sui LVII. O successit ei Guaymarius filius ejus. Ma Chronic. è fallato il testo, e in vece di Johannes avrà scritto Romoaldo Italic. Guaymarius, cioè Guaimario III. Principe di Salerno. Anche l' Anonimo Barense presso il Pellegrini mette all' Anno 1030. la morte di questo Principe. In un testo di Lupo Protospata (c) essa (c) Lupus vien riferita all' Anno 1029. Ma il suddetto Camillo Pellegrini Protospata in Chronico. portò opinione, che Guaimario III. conducesse la sua vita fino all'Anno presente 1031. parendogli che si possa ciò ricavare da alcuni antichi Strumenti. Abbiamo in oltre tanto dall' Anonimo Barense (d), quanto dal Protospata suddetti, che Mense Junii (d) Anonycomprehenderunt Sarraceni Cassianum, cioè la picciola Città di mas Baron-Cassano nella Calabria; e che nel di 3. di Luglio Poto Cata- Rer. Italic. pano de' Greci venne a battaglia con quegl' Infedeli, e restò sconfitto con lasciarvi egli la vita. Passò alla gloria de' Beatt in quest' Anno S. Domenico Abbate del Monistero di Sora, appellato da Leone Ostiense (e) mirabilium patrator innumerum, O Ca (e) Leo nobiorum fundator multorum. Il Sigonio, e dopo lui Angelo dal Chanic. la Noce (f) Abbate Casinese, stimarono Domenico Sorano lo lib. 2. c 62. stesso che San Domenico Loricato. Ma andarono lungi dal vero . do Nuce in Certo è, che furono due persone diverse. Il Loricato volò al Cie-Notis ad Coronic. lo nell'Anno 1061, come dirittamente offervo il Cardinal Baro-Leonis O.

stiensis.

Italic.

Era Volg. nio (a). O sia che si pentissero finalmente i Veneziani dell'aspro ANN.1031. trattamento da lor fatto ad Ottone Orseolo lor Doge; o pure che in Annalib. s' infastidissero del governo di Pietro Barbolano a lui sustituito 6 in Mar- nel Ducato; o pure, come è più probabile, che prevalesse la (b) Dandul. fazion de gli Orseoli: certo è per attestato del Dandolo (b), in Chronic. ch'essi preso in quest'Anno il suddetto Pietro Doge, senza saponata gli levarono la barba, e vestitolo da Monaco, il mandarono in esilio a Costantinopoli. Quindi inviarono alla stessa Città di Costantinopoli Vitale Vescovo di Torcello con bello accompagnamento a ricondurre di colà Ottone Orseolo per rimetterlo sul Trono Ducale. Intanto diedero il governo della Terra ad Orso Orseolo Patriarca di Grado, e Fratello d'esso Ottone, uomo di gran senno e generosità, il quale per un' Anno e due Mesi fece da Vice-Duca con molta sua lode.

(c) Antiqu. Italic. Dif-

DUE Diplomi ho io dato alla luce (c), che in quest'Anno fert. 8. 6 19 ottenne dall'Augusto Corrado Ubaldo Vescovo di Cremona, amendue dati III. Kalendas Martii Anno Dominica Incarnationis MXXXI. Indictione XIIII. Anno autem Domni Chuonradi Secundi Regnantis VI. Imperantis verò IIII. Actum Goslare. In tutti e due questi Documenti è notato l' Anno Sesto del Regno, e conseguentemente pare adoperata l' Epoca del Regno d'Italia. Ma di qui risultando, che la Coronazione Italica di Corrado sarebbe seguita prima del di 26. di Febbraio dell' Anno 1026. converrà (d) Her- meglio interpretare Ermanno Contratto (d), allorchè ad esso mannus Contractus Anno 1026. icrive, che Corrado circa tempus Quadrage simæ inChronico. cum exercitu Italiam adiit. Diede fine in quest' Anno in Fiscanno

Benedictin.

inVita Wilielmi Ui-Mabilion.

(e) Mabill, alla sua santa vita Guglielmo Abbate di Dijon in Francia (e). in Annal. celebre nella Storia Monastica per le sue Virtu, e per la fondazione di vari Monisteri, fra quali quello di S. Benigno di Fruttuaria in Piemonte, e per avere introdotta la riforma in affaissimi (f) Glaber Monisteri massimamente di Francia. Glabro Rodolfo (f) suo contemporaneo, nella Vita, che scrisse di lui, attesta, tale esvion. apud sere stata la sama e stima d'esso Guglielmo Abbate, ut cunstas Latii ac Galliarum Provincias ip sius amor ac veneratio penetraret. Nam Reges ut Patrem, Pontifices ut Magistrum, Abbates & Monachi ut Archangelum, omnes in commune ut Dei amicum, suaque Praceptorem salutis habebant. Ne ho fatta menzione, perch' egli senza dubbio su di nascita Italiano. Secondo la testimonianza del medesimo Giabro egli nacque nell'Isola di San Giulio della Diocesi di Novara, nel tempo stesso che Ottone il Grande assediò,

Wil-

Willa Moglie di Berengario Re d' Italia in quell' Isola del Lago ERA Volg. d' Orta: il che, siccome abbiam veduto, succedette nell' Anno Ann. 1031. 962. Ottone stesso dopo la presa di quel Luogo il tenne al sacro Fonte. Non s'ingannò Glabro in iscrivendo, ch' egli morì nell' Anno presente 1031. in età d'anni settanta; ma ingannossi bene il Padre Mabillone (a), volendo qui correggere Glabro, quasi- (a) Mabill. chè Guglielmo avesse dovuto nascere nell' Anno 961. perchè mol- Annal. Esnedictin.ad to ben si verifica, ch'egli sosse nato nel 962. e che nel presen-Ann. 987. te 1031. egli fosse entrato nell'Anno settantesimo di sua età, benchè sia vero, che Berengario morì molto più tardi di quel che suppose Glabro. Se vogliam credere a Sigeberto (b), in (b) Sigeberquest'Anno Robertus & Richardus [Nobili Normanni] minuen- ius in Chrodæ domo multitudinis caussa, hoc tempore a Normannia digressi, Apuliam expetunt, & Italis inter se dissidentibus, dum alteri contra alterum auxilium præstant, hac opportunitate Italos callide & fortiter debellant, & successus urgendo suos nomen suum dilatant, O futuræ prosperitatis sibi viam parant. Se, come io credo, e si raccoglie da altro susseguente luogo, Sigeberto vuole, che Roberto Guiscardo nell'Anno presente dalla Normandia passasse in Puglia, egli racconta delle savole. Nè in questi tempi fu guerre in Puglia, nè fra i Principi di quelle contrade; e noi vedremo a suo tempo, quando esso Roberto venne in Italia. Ma forse parla di un diverso Roberto quello Storico.

Anno di Cristo MXXXII. Indizione xv. di Giovanni XIX. Papa 9. di Corrado II. Re di Germania 9. Imperadore 6.

gogna, sopranominato il Dappoco, senza lasciar Figliuoli. Aveva egli per cura del santo Imperadore Arrigo riconosciuto per dominio dipendente dall' Imperio il suo Regno, (c) o (c) Ditmar,
pure perchè ciò si pretendeva fatto ne' tempi insino di Arnosso in Chronica
Re di Germania, egli venne a suggettarlo di nuovo all'Imperio.

L' Imperador Corrado maggiormente strinse questo affare, usando
anche della forza, con indurre Rodolso a promettere di aver per
successore in quel Regno o lui, o in suo luogo il giovane Arrigo
Re, con pretenderlo ancora per le ragioni di Gisela o Gisla ImTomo VI.

Do

¢1

ni.

ERA Volg. peradrice sua Moglie, Nipote del suddetto Rodolfo. [a]. Ed

Annio32, era ben vasto e siorito quel Regno, perchè da Basilea si stendeva in Vita Con- fino ad Arles e a Marsilia, con abbracciare la Provenza, Lione, vadi Salici. il Delfinato, ed altri paesi [b]. Ne su portata la Corona coll' rus Ligurin. altre Regali insegne, e massimamente colla Lancia di S. Maurizio all' Augusto Corrado. Ma Odone II. Conte, o sia Duca di Sciampagna, perchè Figliuolo di Berta Sorella del defunto Re Rodolfo, pretendendo a quella eredità, si prevalse della congiuntura, che esso Imperadore si trovava impegnato coll'armi nella Schiavonia, o per meglio dire, nella Polonia contra di Misicone Re, o pur Duca di quelle contrade; ed entrò in possesso della Borgogna. Perciò Corrado s'andò preparando per fare nell'Anno seguente una disgustosa danza nel rapito a lui Regno. Abbiamo spettante a quest' Anno un Documento, che ci scuopre, chi sosse ne' tempi presenti Duca e Marchese della Toscana. Pubblicò l' [c] Ughell. Ughelli [c] la fondazione de' Canonicati fatta nella sua Chiesa Ital. Sacr. Tom.III. in da Jacopo Vescovo di Fiesole, Anno Dominica Incarnationis MXXXII. Imperii Domni Conradi Augusti V. Indictione XV. Dice di far quell' opera per la salute de gl' Imperadori, e spezialmente di Arrigo I. fra gli Augusti, che l'avea promosso a quella Chiesa. Necnon pro salute Conradi Serenissimi Imperatoris felicis memoriæ (così dicevano altri ancora de' Principi viventi) suaque Conjugis Gisla Augusta, & filii ejus H. necnon Bonifacii Serenissimi Ducis & Marchionis Tuscia. Sicche probabil cosa è, che fin nell'Anno 1027. Rinieri Marchese di Toscana, volendo cozzare col Re Corrado, con essere poi necessitato a rendersi, decadesse da quel Ducato, e che sulle rovine di lui si alzasse il Marchese Bonifazio, Padre della gran Contessa Matilda. Comunque sia, l'abbiamo Duca della Toscana in questi tempi. Tornarono nell'Anno presente gli Ambasciatori [d], spediti dal T.XII.Rer. Popolo di Venezia a Costantinopoli, per ricondurre di colà il

in Chronico Italicar.

Epi/cop.

Fæsulan.

lui, ebbe fatica a salvarsi con ritirarsi a Ravenna, dove lasciò [e] Rubeus poi le sue ossa. Girolamo Rossi [e] mette la sua suga e morte Hist. Rav. nell' Anno 1024. Merita ben più fede in questo Andrea Dandolo, lib.s. di-

già esiliato lor Doge Ottone Orseolo, colla nuova ch' egli avea dato fine alla sua vita in quella Città. Il perchè Orso Patriarca di Grado suo Fratello, stato Vicedoge per un' Anno e due Mesi, rinunziò il governo. Col favore di poca parte di Popolo s'intruse nel Ducato Domenico Orfeolo, e male per lui; perciocchè non andò molto, che formatasi una potente sollevazione contra di

diligente Scrittore delle cose della Patria sua. Fu dunque creato ERA Volge Doge di Venezia Domenico Fiabanico, che allora si trovava in Ann. 1032, esilio: con che cessarono tutte le fazioni e discordie de' Veneziani. Questi, soggiugne il Dandolo, a Constantino Augusto Protospatarius ordinatus est . Ma dovea dire da Romano Argiro, il quale nell' Anno 1028. era succeduto a Costantino nell' Imperio d'Oriente. Per attestato di Lupo Protospata [a], e dell' Anoni- [2] Lupus mo Barense [b], in quest'Anno il medesimo Romano Impera- inChronico. dor de' Greci mandò per Catapano, o sia Governator Genera- [b] Anonym. le de'suoi Stati in Italia, Costantino Protospata, chiamato an- Chronic. cora Opo.

Italic.

Ecclesiast.

Anno di Cristo MXXXIII. Indizione 1.

di Benedetto IX. Papa 1.

di Corrado II. Re di Germania 10. Imperad. 7.

LTRE a quest' Anno non passò la vita di Papa Giovanni XIX. Non ci è noto il giorno e Mese, in cui egli cessò di vivere. Ben sappiamo, che ebbe nel Mese di Giugno per Successore nella Cattedra di S. Pietro Benedetto IX. Adunque uno Strumento accennato da Girolamo Rossi [c], dove si legge [c] Rubeus il suo Anno Terzo nel dì 25. di Giugno dell' Anno seguente, Hist. Rav. patisce delle difficultà. Aggiungo di più, che nel Bollario Casinese, e ne gli Annali Benedettini del Padre Mabillone si truovano Documenti, secondo i quali parrebbe, che esso Benedetto IX. avesse conseguito il Pontificato nell' Anno precedente e non già nel presente. Tali nondimeno e tanti sono gli altri, che ci assicurano, aver'egli folamente in quest' Anno conseguita la dignità Pontificia, che non credo si possa dipartire dall' opinione suddetta. Ora noi troviamo questo Pontefice sommamente screditato nella Storia Ecclesiastica. Egli è appellato da Glabro [d] [d] Glaber Nepos duorum, Benedicti atque Johannis (Romani Pontefici) cap. 5. Puer ferme decennis, intercedente thesaurorum pecunia, electus a Romanis. Non par notizia sicura, ch'egli sosse di età sì tenera. Dicono ancora, che si chiamava prima Teofilatto. Anche di questo io dubito, sembrando per le notizie da me addotte altrove, che non egli, ma Benedetto VIII. suo Zio portasse questo nome. Ha ben ragione di dar qu' nelle smanie il Cardinal Baronio [e] contra di questo mostro, con saviamente consutare [e] Baron. in Annalib. ERA Volg. dipoi i nemici della Chiesa Cattolica, che di quì prendono mo-Ann. 1033. tivo di sparlare della Chiesa Romana. Non lasciarono mai, nè lasciano le Chiese, e spezialmente quella, che è Capo di tutte, d'essere sacrosante e venerabili, ancorchè talvolta Ministri indegni ne giungano al governo. Così durò anche allora in tutti i favi Cristiani la venerazione dovuta alla Sede Apostolica, tuttochè ciascun disapprovasse e l'ingresso e la vita di questo Pontefice, che su veramente esecrabile e sporca. I vizi de' sacri Pastori non son già vizi delle loro Sedie. Passa anche il Cardinale Annalista a riprovare, e meritamente, i Principi del Secolo, qualor vogliano metter mano nell' elezione de' sommi Pontefici. Ma è da vedere, se questo fosse il luogo di dar questo ricordo a i Principi. Pare più tosto, ch'egli dovesse ricordare a i suoi Elettori di aver gli occhi solamente a Dio, e al bene della Chiesa, e non già allo splendor dell'oro, nè a' propri vantaggi. Nell'elezione di Benedetto IX. niun Principe ebbe mano. L'oro fu il Principe, che fece eleggerlo, e da questo Tiranno, e non da violenza di Principe alcuno, si lasciarono questa volta abbagliare il (a) Victor Clero e Popolo Romano. Abbiamo da Vittore III. Papa (a), III. Papa Dialogor. che questo Benedetto di nome, ma non di fatti, cujusdam Alberici Filius Magi potius Simonis, quam Simonis Petri vestigia [estatus] non parva a Patre in Populum profligata pecunia, summum sibi Sacerdotium vendicavit. Cujus quidem post adeptum Sacerdotium vita quam turpis, quam fæda, quam exfecranda exstiterit, horresco referre. Ma allora pur troppo la Simonia facea grande strage non in Roma solo, ma per tutta la Cristianità. Ed essa più facilmente ancora mettea le zampe nell' elezion de' Papi, perchè a questa interveniva anche il Popolo Secolare. Lodiamo Dio, che questa mal'erba, sempre detestata, sempre fulminata dalla Chiefa Cattolica, trovò da lì a pochi anni de gli zelantissimi Papi, che seriamente attesero a fradicarla; e lodiamolo, perchè a miglior' ordine ridotta l' elezion de' Romani Pontefici, non più si veggono nella Sedia di S. Pietro personaggi, che in vece di edificare distruggano, nè Vescovi nell'altre Chiese, mancanti

affatto di quelle belle doti, che S. Paolo desidera ed esige in ogni

NEL Gennaio dell' Anno presente si trovava in Basilea l'Impera-(b) Antique dor Corrado, come costa da un suo Diploma pubblicato da me (b). Italic. Dif. In quello stesso Mese, per attessato di Wippone (c), egli mosse l' (c) Wippo Armata sua verso il Regno della Borgogna, per ispossessarne Odoradi Salici.

facro Pastore della Chiesa di Dio.

inVitaCin-

116.3.

ne

né Conte o sia Duca di Sciampagna. Arrivato nel giorno della Pu- ERA Volgi rificazion della Vergine al Monistero Paterniaco, quivi da buona Ann. 1033. parte de' Grandi d'esso Regno su riconosciuto per Re, e ne ricevette la Corona nel giorno stesso. S' accinse ancora all'assedio di alcune Castella; ma sì fiero e straordinario su il freddo in quelle parti, che convenne desistere e ritirarsi. Tornossene dunque indietro, e trovandosi nel Castello Turcico, vennero ad inchinarlo la vedova Regina di Borgogna Ermengarda, con altri non pochi Borgognoni, i quali aveano fatta la via d'Italia per timor di Odone. Venuta poi la State, l'Imperadore in vece di portar l'armi contro il Regno della Borgogna, andò a dirittura a cercar Odone in casa sua, cioè nella Sciampagna, dove sì terribil guasto diede, che Odone per necessità venne a trovar Corrado con tutta umiltà, e a chiedere perdono, con prometter quello, che siccome uomo di mala fede non voleva eseguire. Contento di questo se ne tornò in Germania Corrado. Immaginossi il Cardinal Baronio (a) per (a) Baron.in un passo mal inteso di Glabro, ch'esso Augusto calasse in quest'An-Annal. Ecc. no in Italia. Ciò è troppo lontano dal vero, come avvertì il Padre Pagi (c). Anche il Padre Daniello (b) sinistramente interpre- (b) Pagius tando un altro passo di Glabro, si credette, che il Popolo di Mi- Baron. lano ribellatofi all' Augusto Corrado, spedisse nell' Anno presente ad Annum Ambasciatori ad osserir la Corona d'Italia al predetto Odone. Ciò (c) Daniel segui molto più tardi, siccome vedremo. Erano in questi tempi Histoire de i Milanesi sommamente attaccati e sedeli all'Imperadore. Nè si France. vuol tacere, che per attestato del suddetto Glabro (d), in quest' (d) Glabes Anno cominciò per la prima volta ad udirsi il nome della Tregua cap. 5. di Dio, proposta da i Vescovi delle Provincie di Arles e di Lione, che poi su stabilita più tardi, ed anche abbracciata da molti in Italia. Erano allora non meno in Francia, che in Italia, in uso le guerre private. Cioè permettevano le Leggi, il potersi vendicare de' nemici, da che il lor fallo era patente e conosciuto da' pubblici Ministri. Però le discordie e vendette si tramandavano a i Figliuoli e Nipoti, frequentissimi erano gli ammazzamenti, e i più camminavano coll'armi, pronti sempre alla difesa ed offesa. Fu perciò in questi tempi fatta parola, e poi conchiuso nell' Anno 1041. che in alcuni giorni di qualsivoglia settimana (e) per (e) Hugo amore di Dio niuno osasse di far danno alla vita o alla roba de'suoi Flavinianemici. Fu imposta la scomunica e l'esilio a chi accettata questa Tregua la trasgredisse dipoi. Susseguentemente su in alcun luogo abbreviato il termine della Tregua con altre regole, delle qua-

[a] Du-can-[b] Landulfus Jenier Histor. Mediolan. l. 2. сир. 30.

ERA Volg. li è da vedere il Du-Cange [a]. Ne parla anche Landolfo senio-Ann. 1033: re [b], Storico Milanese di questo Secolo, ma con qualche diffegeinGioffa- renza, scrivendo, che a'tempi d'Eriberto Arcivescovo, Lex sanvio Latinit. Eta, atque Mandatum novum O bonum e Cælo, ut sancti Viri afseruerunt, omnibus Christianis tam sidelibus quam insidelibus data est, dicens: Quatenus omnes homines secure ab hora prima Jovis usque ad primam boram diei Luna, cujuscumque culpa forent, fua negotia agentes permanerent. Et quicunque banc Legem offenderent, videlicet Treguam Dei, qua misericordia Domini nostri Jesu Christi terris noviter apparuit: procul dubio in exsilio damnatus per aliqua tempora pænam patiatur corpoream. At qui eamdem servaverit, ab omnium peccatorum vinculis Dei misericordia absolvatur. Fu saggiamente pensata e introdotta la Tregua di Dio da i Vescovi di Francia; ma Landolfo ci fa intendere, ch' essa era venuta dal Cielo, secondo il costume di que' tempi, ne' quali ogni pia istituzione si spacciava come miracolosa e mandata dal Cielo con qualche Rivelazione. In quest' Anno IX. Kalendas Februarii trovandosi l'Augusto Corrado in Basilea, confermò con [c] Anigu. suo Diploma [c] tutti i beni e diritti del Monistero Pavese di S. Italic. Dif. Pietro in Calo aureo.

lois. II.

Anno di Cristo MXXXIV. Indizione II. di BENEDETTO IX. Papa 2. di Corrado II. Re di Germ. 11. Imperad. 8.

CI credeva l' Imperador Corrado di avere in pugno il Regno della Borgogna, chiamato anche Arelatense, perchè Arles era una delle Città primarie d'esso. Ma Odone Duca di Sciampagna, mancando alle promesse, seguitò a signoreggiarne una par-[d] Wippo te, e ad inquietare il rimanente [d]. Videsi dunque l' Augusto in Vit. Cor- Corrado forzato a ripigliar l'armi, e per non avervi più a tor-Herman- nare, raunò una potente Armata in Germania, e un'altra d'Itanus Contra- liani ordinò, che marciasse a quella volta. Expeditis Teutonicis Sigeber- O' Italicis, Burgundiam acute adiit. Teutones ex una parte, ex altera Archiepiscopus Mediolanen sis Heribertus, & ceteri Italici, ductu Huperti Comitis de Burgundia, usque Rhodanum fluvium con. venerunt. Parla qui nominatamente Wippone di Eriberto Arcivescovo di Milano, che andò come Capitano di quella spedizione secondo gli abusi di questi tempi. A tale impegno si può attri-

Elus in Chr. sus in Chr.

bui-

buire l'aver egli in quest' Anno Mense Martii, Indictione II. prov- Era Velg. veduto a' suoi temporali affari per tutte le disgrazie, che potes-Ann.1034. sero avvenire, con fare l'ultimo suo Testamento. Leggesi questo dato alla luce dall' Ughelli [a], e dal Puricelli [b], dove egli [a] Ughell. Sacr. fece una gran quantità di legati pii alle principali Chiese, e a Tom. IV. tutti i Monisteri di Milano sì di Monaci, che di Monache. Con in Archiepiviene ora aggiugnere, che oltre ad Eriberto si distinse in quell' fcop. Moimpresa Bonifazio Duca e Marchese di Toscana, Padre della Con- [b] Puriceltessa Matilda. Arnolfo [c] Storico Milanese, allora vivente così ment. Basil. ne parla: E vicino autem Italia cum Optimatibus ceteris electi Du- Ambrosian. ces incedunt, scilicet Præsul Heribertus, & egregius Marchio Bo. [c] Arnulf. nifacius, duo lumina Regni. Ducentes Langobardorum exercitum, lan. 1.2. Jovii montis ardua juga transcendunt, sicque vebementi irruptione terram ingredientes, ad Casarem usque perveniunt. Si dovea tuttavia preparare per questa spedizione il Marchese Bonifazio nel dì 17. di Marzo, decimofexto Kalendas Aprilis dell'Anno presente; imperciocchè stando in Mantova, ivi sece una permuta di varie Castella e poderi con un certo Magifredo. Hassi questa nelle Antichità Italiche [d]. Ora l'Imperador Corrado con tan-[d] Antiq. to sforzo di gente prese la Città di Geneura, e in essa Gerol-Italic. Disdo Principe di quel paese, siccome ancora Burcardo Arcivescovo di Lione, uomo scellerato e sacrilego, se crediamo ad Ermanno Contratto. In somma tal terrore portò in quelle contrade, che non vi restò persona, che non si rendesse a lui, o non sosse esterminata da lui, con venire alle sue mani tutto quel Regno. Dopo di che per l'Alsazia se ne tornò in Germania. Appartiene all'Anno presente un Diploma di Corrado Augusto, inserito da Girolamo Rossi nella sua Storia di Ravenna [e], con [e] Rubeus cui concede alla Chiesa di essa Città, e al suo Arcivescovo Ge-Histor. Ra-venn.l.5. beardo (andato anch'egli, come si può immaginare, colle sue genti alla guerra ) Comitatum Faventinum cum omni districtu suo, & Legali Placito & judicio, omnibusque publicis functionibus, angariis &c. hactenus juri Regis legaliter attinentibus. Fu esso dato Pridie Kalendas Maii, Indictione II. Anno Dominica Incarnationis MXXXIV. Anno autem Domni Chuonradi Secundi, Regni Decimo, Imperii vero Octavo. Actum Ratispona. Era allora in possesso del Contado di Faenza Ugo Conte di Bologna. Per cagion dunque del Privilegio suddetto, esso Ugo Conte nel di 25. di Giugno dell' Anno presente cedette pubblicamente all' Arcivescovo Gebeardo il suddetto intero Contado di Faenza, con

ERA Volg. riceverne poi l'investitura della metà dal medesimo Prelato. Que-Ann. 1034. sti son segni chiarissimi, che l'Esarcato di Ravenna era in questi tempi, come anche l'abbiam veduto per tanti anni addietro, fotto il dominio immediato de i Re d' Italia, senza che apparisca, che più vi avessero dominio, o vi pretendessero i Romani Pontefici. Non meno dell' Augusto suo Padre si segnalò il giovanetto Re Arrigo suo Figliuolo in quest' Anno, con avere riportate due vittorie contro i Boemi, e messo al dovere Olderico Duca di quella Provincia, ed altri ribelli all'Imperador suo Padre. Seguì nell' Anno presente, o pure nell'antecedente uno Strumento fra Ingo-(a) Antig. ne Vescovo di Modena (a), e Bonifazio chiaramente appellato Italic. Dif-Marchio & Dux Tuscia. Il Vescovo da a Bonifazio, e a Richilfert. I. da sua Moglie, due Castella, cioè Clagnano e Savignano a titolo di Livello; e i due Conforti cedono al Vescovato di Modena le due Corti di Baisaria [ oggidì Bazovara ], e del Fossato del Re colle loro Castella. Confermò l' Augusto Corrado, non so se in questo o in altr' Anno, i suoi beni alla Badia di Firenze con Di-(b) Pucci- ploma, pubblicato dal Padre Puccinelli (b), e dato II. Nonas nelli Cron. Maii, Indictione II. Anno Dominica Incarnationis MXXXIV. dia Fiorent. Anno autem Domni Chuonradi Secundi Regnantis X. Imperii vero VIII. Actum Radesbona. Queste Note Cronologiche sono fcorrette.

> Anno di Cristo MXXXV. Indizione III. di BENEDETTO IX. Papa 3. di Corrado II. Re di Germ. 12. Imperad. 9.

(c)Herman. C ECONDOCHE' s'ha da Ermanno Contratto (c), nell'Anno nus Contra-Aus in Chr. presente Adelbero Dux Carentani & Histria [ Marchese anedit. Canis. cora della Marca di Verona ] amissa Imperatoris gratia, Ducatu (d) Wippo quoque privatus est. Wippone (d) parla di questo fatto all' Anno in Vit. Con. 1028. e scrive, che esso Adalberone su mandato in esilio. Diede poscia l'Imperadore nell'Anno seguente, per attestato del medesimo Ermanno Contratto, il Ducato di Carintia, e d'Istria, e per conseguente anche la Marca Veronese, a Corrado Duca di Franconia suo Cugino, cioè a quel medesimo, che era stato suo concorrente alla Corona, ed avea poscia portate l'armi contra di lui. Corrado Padre di questo Corrado avea anch' egli, per quanto altrove s'è detto, dianzi goduto questi medesimi Stati. Nota

in oltre il suddetto Wippone, che in questa maniera, cioè colla Era Volg. giunta di un tal regalo, Dux Chuno [ lo stesso è che Corrado ] fi- Ann.1035. dus O bene militans Imperatori, O filio ejus Heinrico Regi, quousque vixit, permansit. Da gli Annali Pisani (a) abbiamo, che (a) Annal. in quest' Anno Pisani fecerunt stolum magnum [cioè un' Armata Pisani Tom.VI. navale, onde la voce Italiana Stuolo ] & vicerunt Civitatem Bo. Rer. Italic. nam in Africa, & coronam Regis Imperatori dederunt. Scriffe in oltre il Sigonio (b), che nell' Anno 1030. da' medesimi Pisani su (b) Sigonius fatta una spedizione in Affrica, e presa la Città di Cartagine, de Regno Italia 1. 8. del che si può dubitare, quantunque il Tronci (c) con altri mo- (c) Tronci derni, sotto quell'Anno parli di tale impresa, con descriverla, Annal. Picome s'egli vi si sosse trovato presente. A quest'Anno poi il prefato Tronci racconta, che i Pisani ebbero per assedio la Città di Lipari, con aver fatto un grosso bottino in quell'Isola. Questo nol dovettero sapere i suddetti antichi Annali Pisani, perchè nè pure una parola ne dicono. Poscia, secondo il medesimo Tronci, accadde nell'Anno 1036. la conquista di Bona: il che per conto del tempo non s'accorda co' suddetti Annali Pisani, e più tosto sarebbe da credere, che ciò avvenisse nell' Anno 1034. perchè i Pisani di nove Mesi anticipano l'Anno nostro volgare. Del resto Bona, Città dell' Affrica, è l'antica Hippona, di cui su Vescovo il glorioso Santo Agostino Dottore della Chiesa. Si turbò gravemente in quest' Anno la quiete della Lombardia. Ermanno Contratto (d) ne parla con queste parole così. In Italia minores Mi- (d)Hermanlites contra Dominos suos insurgentes, O suis legibus vivere, eos-nus Contraque opprimere volentes, validam conjurationem fecere. Medesimamente Wippone scrive, che in questi tempi seguì una confusione non prima udita in Italia, perchè congiurarono tutti i Valvassori d'Italia, e i Militi gregarii contra de'loro Signori, e tutti i minori contra de' maggiori, col non lasciare senza vendetta, se da' Signori veniva lor fatta cosa, ch' essi riputassero di loro aggravio. E diceano: Si Imperator eorum nollet venire, ipsi per se legem sibimet facerent. Dovette il Sigonio leggere in qualche testo, o Autore Regem in vece di Legem, perchè scrive, che conjurarunt, se non passuros, quemquam Regnare, qui aliud, quam quod ipsis luberet, sibi imponeret. E' confusa nell' edizion d' Epidango, fatta dal Goldasto, la Cronologia di questi tempi, veggendosi (e) Hepiivi posticipati i fatti di sei anni. Però sotto l' Anno 1041. dannus in egli (e) parla di questa cospirazione de' Militi inferiori con Tom. I. tra de' lor Signori, e de Servi contra de loro Padroni. Ma Rer. Alas Tomo VI.

CHE significasse il nome di Valvassori, si raccoglie facilmente da i Libri de' Feudi. I più Nobili una volta tra i Vassalli era-

ERA Volg. nell' edizion del Du-Chesne troviamo ciò riferito all' Anno

Ann.1035. presente.

no i Duchi, Marchesi, Conti, Arcivescovi, Vescovi, ed Abbati, i quali a dirittura riconoscevano da i Re ed Imperadori i lor Feudi, e le loro Dignità temporali. Questi poi solevano concedere in Feudo Castella, o altri Beni a i cospicui Nobili privati, per avere alle occorrenze il loro servigio nelle guerre, e nelle comparle onorevoli. E a questi Nobili si dava il nome di Valvassori maggiori, e di Capitanei. Similmente poi questi Nobili infeudavano Corti e poderi ad altri men Nobili, per aver anch' eglino de i seguaci e aderenti ne' lor bisogni. E questi ultimi venivano distinticol nome di Valvassori minori, o sia di Valvassini. Ora insorsero dissapori, e poscia aperta dissensione e rottura fra i Signori e i lor Vassalli subordinati, pretendendo gli ultimi d'essere oltre al dovere aggravati da i primi. E tal briga aprì il campo anche a i Servi [ da noi ora chiamati Schiavi ] di rivoltarsi contra de' lor Padroni, quasiche troppo aspramente sossero da loro trattati. L'origine nondimeno di questi disordini, pare che si debba attribuire ad Eriberto Arcivescovo di Milano. Non mancavano a lui molte Virtù, ma queste si miravano contaminate dalla Superbia, talmente che egli puzzava alquanto di Tiranno. Tutto voleva a suo modo, nè a lui mettevano freno o paura le Leggi. Lo (a) Arnulf. confessa lo stesso Arnolfo (a), Storico Milanese, che potè sorse Histor. Je- conoscerlo, con dire, che multis prosperatus successibus Prasul Hecap. 10. : ribertus, immoderate paululum dominabatur omnium, suum considerans, non alienum animum. Unde factum est, ut quidam Urbis Milites, vulgo Walvassores nominati, clanculo illius insidiarentur operibus, adversus ipsum assidue conspirantes. Comperta autem occasione, cujusdam Potentis Beneficio [ così tuttavia si nominavano quei, che ora appeiliamo Feudi ] privati: subito proruunt in apertam rebellandi audaciam, plures jam facti. Si studiò a tutta prima l'Arcivescovo colle buone di quetare l'insorto tumulto, ma nulla con ciò profittando, mise mano alle brusche con dar di piglio all'armi. Seguì entro la stessa Città di Milano un conflitto, in cui le genti dell' Arcivescovo restarono superiori, e convenne a i vinti di ritirarsi colla testa bassa, ma col cuore pregno d'ira, fuori della Città. Allora fu, che con costoro si unirono i Popoli della Martesana e del Seprio, e secesi anche in altri Contadi

tadi cospirazione ed unione; ma sopra tutti trasse a questo rumo- ERA Volgo re il Popolo di Lodi, troppo esacerbato per la violenza lor fatta Ann. 1035. dall' Arcivescovo stesso in volere dar loro un Vescovo, siccome abbiam detto di sopra. Ciò, che partorisse una tal discordia, lo vedremo fra poco. Crede il Sigonio (a), che l'esempio de' Val- (a) Sigonius vassori Milanesi servisse di stimolo anche al Popolo di Cremona per de Regno Italia 1.8. rivoltarsi in quest' Anno contra di Landolfo loro Vescovo, cacciar lui di Città, dirupare il di lui Palazzo, che era ridotto in forma di fortezza, e per maltrattare alla peggio i di lui Canonici. Ma nulla ebbero che fare co' movimenti de' Milanesi quei di Cremona; erano anzi accaduti molti anni prima; e se crediamo all' Ughelli (b), il Vescovo Landolfo cessò di vivere nell' Anno (b) Ughell. 1030. Di questo Landolfo così scrive Sicardo (c), Vescovo anch' Ital. Sacr. egli di Cremona: Temporibus Henrici Claudi, Capellanus ejus in Episcop. nomine Landolphus Cremonæ fuit Episcopus, qui Monasterii San. Cremonens. Eti Laurentii, & Cremonensis Populi fuit acerrimus persequutor. Ckr. T. VII Quocirca Populus ipsum de Civitate ejecit, & Palatium [non già Rer. Italic. Oppidum, come ha il Sigonio ] turribus & duplici muro munitum destruxit. Proinde licet Episcopio multa conquisierit, tamen multa per superbiam, multa per inertiam perdidit. Nomina poscia Sicardo per Successore di Landolfo nel Vescovato Baldo, cioè Ubaldo a' tempi di Corrado Augusto, qui quoque Monasterium San-Eli Laurentii perseguutus est, & apud Lacum Obscurum impugnatus est.

Anno di Cristo MXXXVI. Indizione IV. di Benedetto IX. Papa 4. di Corrado II. Re di Germ. 13. Imperad. 10.

BOLLIVANO più che mai le dissensioni, anzi le guerre sra Eviberto Arcivescovo di Milano, e i suoi Valvassori ribelli: nella qual briga s'erano mischiati i Valvassori d'altri Vescovi e Principi, e il Popolo di Lodi mal soddisfatto di Eriberto. Però ad un Luogo fra Milano e Lodi appellato la Motta [ fi chiamavano così le fortezze fabbricate al piano fopra un' alzata di terra (d) Arnulf. fatta a mano] o pure, come abbiamo da Arnolfo Storico Milane-Histor. Mese (d), nel Campo Malo, così anticamente chiamato, si venne diolan. 1.2. fra l'una parte e l'altra ad una campale battaglia, che riusci (e)Hermanmolto sanguinosa. (e) Fra gli altri, che tennero la parte dell' nus Contra-

Arci-

ERA Volg. Arcivescovo, non so se per proprio interesse, o pure per sar ser-Ann. 1036. vigio ad esso Arcivescovo, si contò Abrico Vescovo d' Asti, Fratello di Maginfredo Marchese di Susa. Nè solo egli intervenne a quel fatto d'armi, ma come un S. Giorgio, dovette anch'egli volere far pruova del suo valore con iscandalosa risoluzione, vietando i sacri Canoni a gli Ecclesiastici, e massimamente a i Vescovi, l'andare alla guerra per combattere. Gli costò nondimeno cara, perchè ne riportò una ferita, per cui da lì a non molto morì. La notte fece fine al furor delle spade. Soffersero molto amendue gli eserciti, ma la peggio su dalla parte dell'Arcivescovo. Questi torbidi di Lombardia tenevano in agitazione l'animo dell' Augusto Corrado; e o sia ch' egli conoscesse troppo necessaria la sua presenza per quetarli, o pur, come vuole Arnolfo, che egli ne sesse pregato e sollecitato dall' Arcivescovo Eriberto: determinò di tornare in Italia. Pertanto dopo aver data in Moglie al Re Arrigo suo Figliuolo Cunichilda [ Cunelinda è chiamata da (a) Wippo Wippone (a), e ne gli Annali d'Idelsheim (b) Cunichild noin Vit. Con-radi Salici. mine, in Benedictione Cunigund dicta ] Figliuola di Canuto Re

(b) Annal. d'Inghilterra, con esso Re Arrigo verso il fine dell' Anno mosse Hiidesbeim.

dannus in Annal. Sert. 70.

Tom. III. Clufin.

fe a Verona per la Festa del santo Natale, e quivi la solenniz-(c) Hepi- zò (c). Era esso Imperadore nel dì 5. di Luglio in Nimega, quando a petizione dell'Imperadrice Gisla, di Pilegrino Arcive-(d) Anique scovo di Colonia, ac Bonifatii nostri dilecti Marchionis (d), cioè Italie. Dif- del Duca di Toscana, che dovea trovarsi in Germania, confermò i Privilegi al Monistero delle Monache di S. Sisto di Piacenza.

alla volta d'Italia, seco menando una poderosa Armata. Giun-

(e) Ughell. Parimente l'Ughelli (e) rapporta un Diploma d'esso Augusto, dato in favore del Monistero di S. Salvatore di Monte Amiato in Episcop. della Diocesi di Chiusi, Anno Dominica Incarnationis MXXXVI. Regni vero Domni Conradi II. Regnantis Tertio, Imperii ejus Nono, Indictione IV. Actum in Civitate Papia. In vece dell' Anno III. del Regno si dee scrivere XIII. Ma che in quest' Anno arrivasse l'Augusto Corrado a Pavia, ho io difficultà a crederlo. Ne sul fine di quest'Anno correva l' Anno Nono dell' Imperio, ma bensì l' Anno X. Però quel Diploma ha bisogno di chi rimetta al suo sito l'ossa alquanto slogate.

(f) Fiorenzin. Memor. lib. I.

CREDE il Fiorentini (f) [non so con qual fondamento] che di Marilde in quest' Anno venisse a morte Richilda, Moglie del suddetto Marchese Bonifazio, Donna di gran pietà, e liberalità verso i Poveri, e verso i sacri Templi, e Monisteri. Abbiamo presso il

Padre

Padre Bacchini (a) una donazione da lei fatta nel dì 28. d'Apri- ERAVolg. le dell' Anno precedente 1035. alla Chiefa di Gonzaga, subtus (a) Bacchiconfirmante Donnus Bonefacius Marchio jugale & Mundoldo meo. ni Istoria di Sappiamo da Donizone (b), che questa piissima Principessa ter- Polirone. (b) Donizo mind i suoi giorni, senza lasciar figliuoli, in Nogara, Terra del Vit. Comi-Veronese, ed ivi ebbe la sua sepoltura. Potrebbe essere, che l'tiss. Mathilandata del Vedovo Marchese Bonifazio in Germania servisse a lui c.8. 6 seque per intavolare un secondo Matrimonio con Beatrice Figliuola di Federigo Duca della Lorena superiore, e di Matilda nata da Ermanno Duca di Suevia, parente de gl'Imperadori, e de i Re di Francia. Credo io tuttavia incerto l'Anno, in cui seguì un tale accasamento del Marchese Bonisazio. Contuttociò perch'egli avea passato di molto il mezzo del cammino della sua vita, può parer probabile, ch' egli non perdesse tempo a cercar' altra Moglie, che l'arricchisse di prole, e che per conseguente si effettuassero in quest' Anno le di lui seconde Nozze. Veggonsi esse descritte dal suddetto Donizone con tali colori, che se è vero tutto, convien confessare, che era superiore ad ogni altro Principe d'Italia la di lui magnificenza e ricchezze. Andò Bonifazio con funtuofo treno a prenderla in Lorena; i suoi cavalli portavano suole d' argento, attaccate con un folo chiodo. Ebbe in dote assai Terre e Ville in Lorena. Condotta Beatrice in Italia, per tre Mesi nel Luogo di Marego sul Mantovano si tenne Corte bandita. Pel Popolo v'erano pozzi di vino; alle tavole piatti e vasi tutti d' oro e d'argento; prodigiosa quantità di strumenti Musicali, e di Mimi, a i quali

dedit insignis Dux præmia maxima.

Il che ci fa conoscere già introdotto il costume, che durò poi per più Secoli, che a simili seste concorrevano in solla tutti i Bussoni, Giocolieri, Cantambanchi, e simili, che portavano via de' grossi regali. Di che riguardevoli doti sosse poi ornata la Duchessa Beatrice, l'andremo vedendo nel proseguimento della Storia. Io non so, se arrivasse in quest' Anno, o pure prima, al sine di sua vita Odelrico Maginfredo, o sia Mansredi Marchese di Susa, da me più volte menzionato di sopra. Aveva egli data in Moglie ad Erimanno [lo stesso è che Ermanno] Duca di Suevia, o sia di Alemagna, una sua Figliuola, cioè Adelaide, che su poi Principessa celebre nella Storia. Nè avendo lasciato massichi dopo di sè, Erimanno per le ragioni della Moglie pretese quella Marca, e l'ottenne per grazia dall' Imperador Cor-

Era Volg. rado. Heremannus Dux Alammannia Marcham Soceri sui Me-Ann. 1036. ginfredi ab Imperatore accepit, sono parole di Ermanno Con-(a) Her- tratto (a).

mannus Contractus inChronico.

Anno di Cristo MXXXVII. Indizione v.

di Benedetto IX. Papa 5.

di Corrado II. Re di Germ. 14. Imperad. 11.

TON piccioli furono gli sconvolgimenti della Lombardia in quest' Anno. Dopo avere l' Augusto Corrado celebrato in (b) Wippo Verona il santo Natale (b), se non prima, certo sul principio di radi Salici. quest' Anno, passando per Brescia e Cremona, come scrisse Ermanno Contratto, arrivò a Milano, dove con gran magnificenza l'accolse Eriberto Arcivescovo nella Chiesa di Santo Ambrosio. Nello stelso giorno chiunque si pretendeva aggravato da esso Arcivescovo, tumultuosamente comparve colà, chiedendo con alte grida giustizia. Fece lor sapere l'Imperadore, che avendosi a tenere in breve una general Dieta in Pavia, quivi udirebbe le lor doglianze e ragioni. In fatti si tenne quella Dieta. Un' Ugo Conte con altri pochi esposero gli aggravi loro inferiti dal suddetto Arcivescovo. Corrado, amicissimo di lui, ma più della giustizia, ordinò, ch'egli soddisfacesse. Ricusò Eriberto di farlo; an-(c) Chrono zi, se vogliam prestar fede al Cronografo Sassone (c), con altegraphus Sagrapud sa rigia grande rispose, che de' beni trovati nella sua Chiesa, o da lui acquistati, non ne rilascerebbe un briciolo per istanza o comandamento di chi che fosse. Avvisato, che almeno eccettuasfe l'Imperadore, tornò a parlare nel medesimo tuono. Allora l' Augusto Corrado s'avvide, che dalla durezza di Eriberto erano procedute le sollevazioni dianzi accennate, e perciò gli fece mettere le mani addosso. Così raccontano questo sì strepitoso affare gli Autori Tedeschi, per giustificar la risoluzione presa dall' Augusto Corrado; nè vi manca probabilità, perchè Eriberto era uomo di testa calda, e facea volentieri il Padrone, senza metter-(d) Arnulf. si pena delle altrui querele. Ma Arnolfo Milanese (d), che scrif-Histor. Me-diolan. 1.2. se prima del fine di questo Secolo la Storia sua, in altra maniera descrisse questo avvenimento con dire, che giunto Corrado a Milano, avendo tolto all'Arcivescovo il già concedutogli Privilegio, per altro abusivo, di dare a Lodi quel Vescovo, che a lui piaceva: il Popolo di Milano con alte grida sparlò contro l'Im-

cap. 12.

cardum.

peradore, che se ne offese non poco. E perciocchè credette au- Era Volg. tore del tumulto esso Eriberto, aspettò d'averlo in Pavia, cioè Ann.1037. lontano dal suo Popolo, ed allora il mise sotto le guardie. Questo racconto porta forse più dell'altro tutta l'aria di verisimiglianza, al vedere, che dipoi lo stesso Popolo di Milano, lasciando andare le precedenti gare, imprese con incredibile zelo la difesa del suo Pastore. In effetto seguita a dire esso Arnolfo, che all' avviso della prigionia d' Eriberto, Mediolanensis attonita inhorruit Civitas, proprio viduata Pastore, dolens ac gemens a puero usque ad senem. O que Domino preces, quante funduntur & lacryma! Si adoperarono il Clero, la Nobiltà, e il Popolo per liberarlo; si venne anche ad una convenzione, per cui su promesso dall' Imperadore di rilasciarlo, e a questo fine se gli diedero ostaggi; ma ciò non ostante continuò Corrado a tenerlo prigione, con determinazione di mandarlo in esilio. Nè di ciò contento, essendo state molto dipoi portate delle accuse contra de' Vescovi di Vercelli, Cremona, e Piacenza, Corrado fattili prendere gli esiliò: azione riprovata dallo stesso Wippone, con dire: Qua res displicuit multis, Sacerdotes Christi sine judicio damnari. Anzi foggiugne, che lo stesso Re Arrigo suo Figliuolo in segreto detestò la risoluzion presa dal Padre contra dell' Arcivescovo, e de i tre suddetti Vescovi, persone tanto venerabili fra i Cristiani, e pur condennate e punite senza processo, e senza una legale sentenza. Altri Autori, che riferirò fra poco, mettono più tardi la disgrazia di questo Prelato. Fu dunque consegnato l'Arcivescovo Eriberto a Poppone Patriarca d'Aquileia, e a Corrado Duca di Carintia e Marchese di Verona, acciocchè ne avessero buona custodia. Il condustero essi a Piacenza, o più tosto fuori di Piacenza presso al Fiume Trebbia, sotto buona guardia; e intanto l' Imperadore se n'andò a Ravenna, dove celebrò la santa Pasqua nel dì 10. d'Aprile, con ispedire i suoi Messi a far giustizia per tutto il Regno. Nel dì 3. di Maggio del presente Anno si truova Ermanno Arcivescovo di Colonia, che per ordine d'esso Augusto tiene un Placito (a) nel Borgo d'Arbia del Contado di Siena. (a) Antique. Un'altro Placito tennero nel di primo di Marzo, per testimo fert. 31. nianza di Girolamo Rossi (b) Arrigo ed Ugo Messi dell'Imperador (b) Rusoue Corrado nel territorio d'Osimo.

MENTRE soggiornava esso Augusto in Ravenna, gli venne la disgustosa nuova, che Eriberto Arcivescovo di Milano era suggito. Wippone scrive, che postosi uno de' familiari dell' Arcivesco-

Esa Vols. vo nel di lui letto, ingannò le guardie; e in questo mentre Eri-Ann. 1037. berto travestito e salito sopra un cavallo, che gli su condotto. (a) Chrono- sprond forte, finche su in sicuro. Il Cronografo Sassone (a) attrigraphur Sa- buisce il colpo ad un Monaco, che solo era stato lasciato a' servigi d'esso Arcivescovo. Ma par bene, che più sede in questo si possa prestare a Landolfo Seniore, Storico Milanese di questo Secolo. (b) Landul- Secondo lui (b), Eriberto, che ben conosceva la ghiottoneria

fus senior de' Tedeschi, e quanta parzialità avessero pel vino, spedì con Histor. We-diolan. 1. 2. buone istruzioni un suo fedele alla Badessa di S. Sisto di Piacenza, c.22. O seq. per concertar la maniera di rimettersi in libertà. Inviò essa all' Arcivescovo venti some di varie carni, e dieci carra di diversi squisiti vini. Può essere che sossero meno; e certo non occorreva tanto al bisogno. Fu fatta una suntuosa cena: tutte le guardie si abboracchiarono ben bene; il sonno col ronfare tenne dietro a i votati bicchieri; e nel più proprio tempo l'Arcivescovo se la colse felicemente con trovare in Po una barca preparata, che il condusse in salvo. Arrivato a Milano, non si potrebbe esprimere la gioia di quel Popolo: segno ch'egli era ben veduto e stimato da tutti. Ma nè pur si può dire, quanto assanno e rabbia recasse all' Augusto Corrado la suga d'Eriberto. Tosto immaginò la ribellion di Milano, nè s' ingannò. Corse coll' esercito suo ad assediar quella Città, Città forte di mura e di torri, Città ricca di Popolo, e Popolo risoluto di disendere sino all' estremo il suo Pastore. Vedesi ampiamente descritto quell' assedio dal suddetto Landolfo seniore; e sappiamo da Wippone, e da Ermanno Contratto, ch'esso durò non già per tutto quest' Anno, nè pel susseguente, come scrisse il Cronografo Sassone, e prima di lui l'Autore de gli Annali d'Ildesheim, ma solamente poche settimane. Perciocchè Milano si trovò osso troppo duro, si andò intanto ssogando la rabbia Tedesca sopra le Castella e Ville di quel territorio. La Terra di Landriano spezialmente rimase un monte di pietre. Nel d' dell' Ascensione secero una vigorosa sortita i Milanesi, e nel fiero combattimento, per atte-(c) Arnulf. stato di Arnolfo (c), fra gli altri un nobile Tedesco [forse quel Histor. Me- Nipote dell' Imperadore, di cui parla il suddetto Landolfo ] & Wido Italicus Marchio, signifer Regius, inter media tela confixi sunt. Probabilmente questo Guido Marchese era uno de gli Antenati della Casa d'Este, e Fratello del Marchese Alberto Azzo I.

diolan. l. 2. çap. 13.

P. 1. c. 13.

(d) Antichi- progenitore d'essi Estensi, per quanto ho io detto altrove (d). Di tà Estensi lui si ha memoria in uno strumento dell'Anno 1029, accennato

dal

dal Guichenone nella Storia Genealogica della Real Casa di Sa- Era Volg. voia. Ora accadde, che trovandosi l'Imperador Corrado nel sa- Ann. 1037. cro di della Pentecoste all' assedio di Corbetta, Castello poco distante da Milano, all'improvviso s'alzò un temporale si surioso di pioggia, gragnuola e fulmini, che andarono per terra tutte le tende dell'esercito (a), e vi restò oltre a molti uomini estin- in Vita Conta una prodigiosa quantità di cavalli e di armenti con isbalor- radi Salici. dimento universale di tutta l'Armata. Fu creduto miracoloso Ctronographus Saxo. un sì funesto accidente, e che Santo Ambrosio in questa maniera Annussus liberasse la Città (b) e l'Arcivescovo dall' ingiusta persecuzion diolan. di Corrado. Certo di più non ci volle, perchè l'Imperador veg- Landulfus gendo sì conquassata l'Armata sua, si ritirasse a Cremona. Io senior Hist. non so bene, se prima o dopo l'assedio suddetto, ovvero se (b) Sigeberesso durante, l'Arcivescovo Eriberto sacesse una spedizione ad rusin Chro-Odone Conte, o sia Duca di Sciampagna, cioè a quel medefimo, che avea disputato il Regno della Borgogna all' Augusto Corrado.

CERTA è la spedizione per attestato di Glabro Rodolso (c), (c) Glaber de gli Annali d'Ildesheim (d), e d'altri Autori. Esibivano questi Legati Lombardi il Regno d' Italia ad esso Odone, il quale (d) Annal. intanto volendo profittare della lontananza dell'Imperadore, con heim. una possente Armata entrò nella Lorena, prese il Castello di Bar, e fece un mondo di mali, dovunque arrivò. Volle la sua disgrazia, che Gozelone Duca di Lorena, con forze grandi ito ad incontrarlo, gli diede battaglia, e lo sconfisse, con restar trucidato il medesimo Odone. Stavano aspettando gli Ambasciatori Italiani l'esito di quella guerra, per sar calare esso Odone in Italia: al che si mostrava egli dispostissimo. Ma inteso il suo miserabil fine, e perdute tutte le speranze riposte in lui, se ne tornarono indietro coll'afflizione dipinta ne'loro volti. Peggio ancora a i medesimi avvenne. Imperciocchè, siccome abbiamo dal Cronografo Sassone (e), e dall'Annalista Sassone (f), Socrus Heriman- (e) Chrononi Suevorum Ducis, Legatorum conventum rescivit, missique sa graphus Satellitibus suis, omnes simul comprehensos, reique veritatem con- Leibnitium fessos, Imperatori, ubi in publico Conventu, eisdem prænomina- (f) Annali-tis tribus Episcopis præsentibus, consederat, transmisit. La Suo- apud Eccera di Erimanno Duca di Suevia era Berta, Vedova del fu Ma cardum. ginfredo Marchese di Susa, e Sorella de' Marchesi Ugo, Alberto Azzo I. e Guido, Antenati della Casa d'Este, siccome ho dimostrato altrove (g). I tre Vescovi accusați surono, siccome già dissi, (g) Antichi-Tomo VI. quei

ERA Volg. quei di Vercelli, Cremona, e Piacenza, che perciò ebbero a pa-Annio37 tire l'esilio in Germania. Ma già s'è veduto coll' autorità di Vippone, il più accreditato Storico delle imprese di Corrado Augusto, essere questo già succeduto prima, e che irregolare su la lor condanna, e dispiacque fino al Re Arrigo Figliuolo del medesimo Imperadore, il quale Augusto per far dispetto all'Arcivescovo Eriberto diede nell' Anno seguente la Chiesa di Milano ad un Canonico di quella Cattedrale per nome Ambrosio, e pare eziandio, che il facesse consecrare in Roma. Male nondimeno per questo ambizioso Canonico, perchè mai non arrivò a sedere in quella Cattedra, e i Milanesi, che tennero sempre saldo per Eri-(a) Wippo berto, devastarono tutti quanti i di lui Beni. (a) Venne Papa Bein Vit. Con- nedetto a ritrovar Corrado in Cremona. Fu ricevuto con grande

onore, e dopo aver trattato de'suoi affari, se ne tornò a Roma, senza che apparisca il motivo di questo suo viaggio, se pur non su quello, che ci additerà Glabro all'Anno seguente. Passò l'Imperadore la state nelle montagne per ischivare il soverchio caldo di quest' Anno, e sul finire d'esso venne a Parma, dove solennizzò la Festa del Santo Natale. Ma in questa Città ancora avvenne la solita calamità, di cui sarà permesso a i Tedeschi di darne la colpa a i Cittadini, e a me di credere, che provenisse dalla poca disciplina, avidità, o bestialità allora de' medesimi lor Nazionali. Nello stesso di del Natale s'attaccò rissa fra essi Tedeschi e i Parmigiani. Vi restò morto Corrado Coppiere dell'Imperadore. Perciò fu in armi tutto l'Imperiale esercito, e col ferro e col fuoco infieri contro della misera Città. Volle in oltre l' Imperadore, cessato che su l'incendio, che si smantellasse una gran parte delle mura della Città, onde imparassero i Popoli Italiani a lasciarsi mangiar vivi da gli Oltramontani. Con tali notizie non so io accordare ciò, che scrive Donizone con di-(b) Donizo re (b), che l'Imperador Corrado assediò Parma, e che gli suin Vit. Ma- rono uccisi alcuni de' suoi più cari. Perciò ordinò a Bonifazio Marchese di Toscana di accorrere colle sue truppe, per espugnare l'ostinata Città. Appena comparve egli, che cadde il

zildis lib.I. cap. 10.

quale ordinò,

quod Marchia serviet ipsi.

E all' incontro Corrado anch' egli giurò di conservar la vita, e la Dignità absque dolo al medesimo Bonifazio: co-

cuore per terra a i Parmigiani, e corsero a buttarsi a' piedi dell' Imperadore. Poscia Bonifazio giurò fedeltà ad esso Augusto, il sa veramente insolita, di modo che lo stesso Poeta sog- ERA Volg. ANN.1037. giugne:

Nullus Dux unquam meruit tam fædera culta. In charta scriptum jusjurandum fuit istud.

Pare, che Donizone avesse sotto gli occhi la Carta di un tal'Atto. Nè si vuol tacere, che in quest'Anno trovandosi lo stesso Imperadore in Canedolo juxta flumen Padi (a), nel di 31. di Mar- (a) Antiqu. zo confermò i suoi Privilegi ad Itolfo Vescovo di Mantova. In ol- fert. 11. tre fece quella Legge spettante a i Feudi, che si truova fra le Longobardiche, e nel Libro Quinto de' Feudi. La Data d'essa, da me scoperta, è tale: V. Kalendas Junii, Indictione V. Anno Dominica Incarnationis MXXXVIII. [così dee scrivere MXXXVII. o quì è adoperato l'Anno Pisano ] Anno autem Domni Chuonradi Regis XIII. Imperantis XI. Actum in obsidione Mediolani. Confermò il medesimo Augusto al Monistero di S. Teonesto del Trivigiano i suoi Beni e Privilegi con Diploma (b) dato II. Idus Ju. (b) Ibidem Lii Anno Dominice Incarnationis MXXXVII. Indictione V. Anno Differt. 30. lii Anno Dominicæ Incarnationis MXXXVII. Indictione V. Anno autem Domni Chuonradi Secundi Regni XIII. Imperii XI. Actum Veronæ ad sanctum Zenonem.

Anno di Cristo MXXXVIII. Indizione vi.

di Benedetto IX. Papa 6.

di Corrado II. Re di Germ. 15. Imperad. 12.

ESSATO il rigore del verno, marciò nella primavera di quest' Anno l'Augusto Corrado per la Toscana alla volta di Roma coll'esercito suo. Se vogliam credere a Glabro (c), eb- (c) Glaber Hist. lib. 4. be bisogno della di lui venuta Benedetto IX. Papa, perchè alcuni cap. 8. de' Baroni Romani tramavano congiure ed insidie contra la di lui vita. Sed minime valentes, a Sede tamen propria expulerunt. Tam pro bac re, quam aliis insolenter patratis, Imperator illuc proficiscens, propriæ illum Sedi restituit. Niun' altro Autore abbiamo, che parli di questa cacciata, e restituzione d'esso Pontefice. Quivi fece, che il Papa fulminò la scomunica contra di Eriberto Arcivescovo di Milano. Ma altro Recipe ci volea che questo per guarire quella cancrena. Eriberto co' Milanesi tranquillamente seguitò a difendersi. Passò dipoi Corrado a Monte Casino (d), dove da que' Monaci gli su rinfrescata la memoria de' (d) Leo Otanti aggravj e danni, recati al loro Imperial Monistero da cap. 65.

ERA Volg. Pandolfo IV. Principe di Capoa con disprezzo dell' Augusta sua Ann. 1038. Maestà: lamenti anche molto prima portati al di lui Trono. Per questo avea già spedito l'Imperadore a Capoa i suoi Legati, con intimare a quel malvagio Principe il rifarcimento e la restituzione di tutto a i Monaci Casinesi. Si trovò indurato l'animo di Pandolfo nell'antica malizia: laonde Corrado dopo essere stato a Monte Casino, passò coll'armi alla volta di Capoa nuova, e v' entrò nella Vigilia della Pentecoste, cioè nel di 13. di Maggio. Erali ritirato Pandolfo nella forte Rocca di Sant'Agata, ma per tornare in grazia dell'Imperadore, gli fece esibir trecento Libre d'oro, e per ostaggi una Figlinola e un Nipote: offerta, che su accettata. Poco nondimeno stette a scoppiare, che Pandolfo tuttavia macchinava delle novità per la voglia e speranza di ricuperar la Città, subitochè se ne sosse partito Corrado. Il perchè elso Imperadore col parere de' principali di Capoa diede quel Principato a Guaimario IV. Principe di Salerno, cioè ad un Principe, a cui non mancassero forze per sostener quell' acquisto. Così tolta la speranza a Pandolfo di rientrare in casa, egli dopo aver lasciato Pandolfo V. suo Figliuolo con buona guarnigione nella Rocca suddetta, se ne andò a Costantinopoli, per implorare dal Greco Augusto aiuto o di gente o di danaro. Ma prevenuto Michele allora Imperadore da i Messi spediti da Guaimario, in vece di soccorso, il mandò in esilio, dove stette, finchè s'udì la morte dell'Imperador Corrado. Ad intercessione ancora d'esso Guaimario l'Augusto suddetto diede l'Investitura del Contado di Aversa a Rainolfo Normanno. E perchè era andato crescendo il corpo de' Normanni a cagion d'altri, che andavano di tanto in tanto sopravenendo, con essere poi insorte dissensioni fra i vecchi sta-[a] IV it po biliti in quelle contrade, e i nuovi venuti [a]: Corrado colla mVitaCon- fint in quene contrade, e l'indovi veneti [a] bollente State, entrò la peste, o pure una seroce epidemia nell' esercito Imperiale, in maniera che la morte cominciò a mietere senza ritegno le vite de'soldati Tedeschi, avvezzi a Clima troppo diverso. Questa disavventura sece affrettar' i passi dell' Imperador Corrado, dappoiche egli ebbe fatta una visita a Benevento, per tornarsene in Germania; ma coll' Armata sua mar-IblHerman. ciava del pari il malore con fiera strage de' minori ed anche de' nus Contra- maggiori. Fra questi ultimi spezialmente su compianta da tut-Chronico, ti la morte di Cunichilda Regina, Nuora d'esso Augusto, [b] Annalifia a cui tenne dietro l'altra di Erimanno Duca di Suevia, figliaftra

Etus in Saxo apud E. Cardina.

stro dell'Imperadore, perchènato in prime nozze dall'Imperadri- ERA Volgi ce Gisla. Noi vedemmo questo Principe divenuto anche Marchese Ann. 1038, di Sufa pel suo Matrimonio con una Figliuola del già Marchese Maginfredo, cioè, secondo tutte le verisimiglianze, con Adelaide Principessa di gran senno, e ornata di rare virtù, la quale è certo per testimonianza di S. Pier Damiano (a), che ebbe due Mariti, e che sot- (a) Petrus to il dominio d'essa plures Episcopabantur Antistites. Restò perciò Opusc. 18. vedova essa Adelaide, e d'essa avremo occasion di riparlare andando innanzi. Nè vo lasciar di dire, che l'Imperador Corrado nell'andare in quest'Anno a Roma si trovò VII. Kalend. Martii ad Viam Vinariam [Vivinaia] in Comitatu Lucensi, siccome costa da un suo Diploma da me dato alla luce (b), espedito in favore del Capitolo de' (b) Antig. Canonici di Lucca. Vedesi il medesimo Augusto dipoi XIII. Kalend. sert. 40. Aprilis Anno Dominica Incarnationis MXXXVIII. Indictione VI. 41. Anno Domni Chuonradi Regni XIIII. Imperii XIII. [ si dee scrivere Xl.] juxta Perusium in Monasterio Sancti Petri: come s' ha da un altro Diploma da me pubblicato, e confermatorio de i beni del Monistero di S. Sisto di Piacenza. Stando poscia esso Augusto in Benevento Nonis Junii di quest' Anno, Regnantis Quartodecimo, Imperantis Tertiodecimo [dovrebb'essere Duodecimo] Indictione Sexta, confermò i suoi Privilegi al Monistero di Monte Casino, come s' ha dalla Storia Casinese del Padre Gattola (c). (c) Gattola Abbiamo ancora un Diploma suo dato in favore della Badia di Fi. Part. I. renze (d) X. Kalendas Augusti dell' Anno presente, Anno Regni Access. XIV. Imperii XIII. Vidaliana, cioè in Viadana, oggidì del Con- (d) Bullar. tado di Mantova. Come ancor qui, e come in altri due soprac- T. 2. Concennati Diplomi, s'incontri l' Anno XIII. dell'Imperio, quando stitut. 86. allora correa solamente l' Anno XII. lascerò esaminarlo ad altri. Abbiamo in oltre due Placiti tenuti in Vivinaia nel Contado di Lucca da Cadaloo Cancelliere dell'Imperadore (e) intus Curte Dom- (e) Antiqui nicata Domni Bonifatii Marchio & Dux per data licentia Dom- Italic. Dif-ni Conradi Imperatoris, qui ibi aderat, Ostavo Kalendas Martii dell' Anno presente. Se dice il vero uno Strumento, che son per riferire, mancò di vita in quest' Anno Ingone Vescovo di Modena, e gli succedette Guiberto, il quale non tardò a fare un Contratto con Bonifazio, appellato ivi Marchio & Dux Tusciæ (f), (f) ib. Disa dandogli a livello tre Corti, cioè Bazani cum Castro & Capella sert. 36. Santi Stephani; Liviciani cum Castro & Capella santtorum Martyrum Adhelberti O Antonini; O Sancta Maria in Castello cum Rocha & Ecclesia &c. Dalche sempre più s'intende, che le Cor-

ERA Volge ti anticamente abbracciavano un buon territorio con Parochia, e Ann. 1038. sovente con Castello. Diede all' incontro il Marchese Bonifazio in proprietà, e a titolo di donazione al Vescovato di Modena tre Corti, cioè di Gavello, forse quella che è oggidì sul Mirandolese; di Panzano cum Castro & Capella; e di Ganaceto colla porzione a lui spettante de Castro & Capella infra eodem Castro in honore sanctorum Martyrum Georgii, & Resmi (forse Erasmi); e in oltre vari poderi nelle Pievi di Pulinago, e di Rocca Pelago, cum Rocca, que nominatur Flumenalbo &c. ascendentialla somma di mille cinquecento iugeri. Le Note Cronologiche son queite: Chunradus gratia Dei Imperator Augustus, Anni Imperii ejus bic in Italia Duodecimo, XV. Kalendas Octobris, Indictione Sexta, continuata fino al fine dell' Anno.

ERA ne' precedenti Anni inforta discordia fra i due Fratelli [a] Cedren. Saraceni Abulafar e Abucab, Governatori della Sicilia [a]. Si pend. Hist. venne all'armi, ed Abulafar superato ebbe ricorso a Michele Imperador Greco per ottener soccorso. Prese quell' Augusto pe' capelli questa congiuntura per isperanza di ritorre la Sicilia a i Saraceni, e con una buona Armata spedì in Italia oltre a Michele Duciano e Stefano Patrizi, anche Giorgio Maniaco, famoso General d'armi de' Greci in questi tempi. Costoro unirono al loro esercito quanti Longobardi e Normanni poterono allettare con ingorde promesse a quell' impresa, e passarono in Sicilia. Felice fu il loro ingresso colla presa di Messina, e poi di Siracusa, dove spezialmente si distinse Guglielmo Figliuolo di Tancredi d'Altavilla, venuto dalla Normandia a cercar fortuna con altri Nor-[b] Gaufrid. manni in Puglia. [b] Le sue prodezze gli acquistarono il so-Histor, I. I. pranome di Ferrodibraccio. Intanto venuto dall'Affrica un gran rin-Leo Offien- forzo di gente, i Saraceni Siciliani formarono un' Armata di circa cinquantamila combattenti. Maniaco andò coraggiosamente colla sua gente ad assalir quegl'Infedeli al Fiume Remata, e diede loro una gran rotta, alla quale tenne dietro la presa di tredici picciole Città di quell' Isola, colla più bella apparenza del Mondo di ridur tutta la Sicilia all'ubbidienza del Greco Augusto. L' Autore della Vita di S. Filareto Monaco Siciliano, che fiorì in que-

> se ne suggi ignominiosamente con pochi de' suoi. Aveano coloro sparsa per la campagna gran copia di triangoli acuti di ser-

Malaterra fis lib. 2.

[c] Vita S. sti tempi, racconta [c], che oltre alla bravura de' Greci anche Act. Sant. un vento gagliardo, che soffiava in faccia a i nemici, servì a ad diem VI. mettere i Saraceni in rotta, e che il Governator Saraceno di Sicilia Atrilis.

ro, sperando di rovinar la cavalleria de' Greci; ma erano serra- Era Volg. ti in maniera i cavalli Greci, che punto loro non nocque l'in- sidiosa invenzion de' nemici, la quale sappiamo, che in altre guerre sece un buon giuoco. Secondo la Cronica Casauriense [a], [a] Chronic. in questi tempi si truova ne' contorni di quel Monistero il giova- Gasauriense, ne Trasmondo Marchese, il quale a mio credere governava allo- Res. Italic. ra la Marca di Camerino, essendochè in essa Marca era compreso quel Monistero. Se ciò è vero, dovea essere mancato di vita quell' Ugo Duca e Marchese, che vedemmo all' Anno 1028. In una Carta dell' Anno 1056. da me pubblicata [b] si truova [b] Antiqu. Domna Willa inclita Comitissa, relista quondam Domni Ugo glo- sert. 6. riosissimo, qui suit Dux & Marchio. Questa su sua Moglie.

Anno di Cristo MXXXIX. Indizione VII. di Benedetto IX. Papa 7. di Arrigo III. Re di Germania e d'Italia 1.

F U questo l'ultimo Anno della vita dell'Imperador Corrado. Aveva egli fatto un viaggio nel Regno della Borgogna, dove que' Popoli accettarono per loro Re l'unico di lui Figliuolo Arrigo. Trovandosi poi in Colonia, confermò ed accrebbe i Privilegi ad Ingone Vescovo di Modena, con cui il crea Conte di Modena. Il Diploma, già accennato dal Sigonio fotto il presente Anno, e da me dato intero alla luce, ha le seguenti Note: [c] Datum XVII. Kalendas Aprilis, Anno Dominica Incarna- sollb. Dif. tionis MXXXVIII. Indictione VII. Anno autem Domni Chuonradi sert. 71. Regni XIIII. Imperii XII. Actum Colonia. Ma io truovo qui de gl'intoppi. Pare fallato l'Anno, e che si deggia scrivere MXXX-VIIII. e così l'intese il Sigonio. Ma v'ha anche dell'errore ne gli Anni del Regno; e quando si volesse questo Diploma riferire all' Anno precedente, Corrado allora dimorava in Italia, e non già in Colonia. Oltre di che quando sussista la Carta additata nell' Anno precedente, era già succeduto Guiberto ad Ingone nel Vescovato di Modena, prima dell' Anno presente 1039. Però che dee dire di questo Diploma il saggio Lettore? Ito poscia l'Impe- [d] Wispo rador Corrado ad Utrecht nella Frisia, [d] quivi celebrando la radi Salici. Festa della Pentecoste, su sorpreso da dolori, che nel Lunedi se Herman-nus Contraguente, cioè nel di 4. di Giugno, il condustero al fine de' suoi gior- aus in Chr. ni. Era dianzi stato eletto e coronato Re di Germania il suddet. Annal Hildesheim.

ERA Volg. to Arrigo III. suo Figliuolo, sopranominato il Nero a cagion del-

12:20

10 113.12

{::"3!

MIT ..

1: 1.

10 , 10

172 16

£ .

[6" :"

Ti di

...

61

4

10

--;

5173

---

à1.

Ann. 1039. la barba; e come suo Successore su immediatamente riconosciu-

dus Viter-

biensis in

Panth.

to da tutti. Una curiosa novella cominciò ad avere spaccio nel Secolo susseguente intorno alla persona d'esso Re Arrigo. Goti-[a] Godefri- fredo da Viterbo pare che fosse il primo a darle credito [a]. Eccone per ricreazion di chi legge un trasunto. Caduto in disgrazia di Corrado Augusto un Lupoldo Conte, si ritirò colla Moglie a vivere incognito in una capanna in mezzo ad una selva. Questa savola passata poi in Italia, su applicata in altri termini ad alcune Nobili Case da gl'impostori Genealogisti. Ora accade, che Corrado, fmarrito nella caccia giunse a quel tugurio una notte, e vi prese riposo. Nello stesso tempo partorì la Moglie di Lupoldo un maschio, e Corrado al sentirlo vagire intese una voce dal Cielo, che gli disse: Corrado, questo Fanciullo sarà tuo Genero ed Erede. Levatosi per tempo l'Imperadore, ordinò a due suoi Famigli di prendere quel Bambino, e d'ucciderlo. N'ebbero compassione, e il lasciarono vivo sopra di un albero. Passò di là un certo Duca, che il prese ed allevò, e veggendolo crescere in bellezza e senno, l'adottò per Figliuolo. Dopo alcuni anni guatando l'Imperadore questo Giovinetto, gli venne sospetto, che sosse il medesimo, di cui avea comandata la morte, forse perchè seppe, come era stato trovato dal Duca; e con apparenza di volerlo onorare, l'arrolò fra' suoi Cortigiani. Un di poscia scrisse all' Imperadrice Gisla una Lettera, in cui gli ordinava di farne immediatamente uccidere il portatore, e la diede al giovinetto Arrigo con ordine di presentarla in mano d'essa Augusta. Andò questi, ma addormentatosi per viaggio in una Chiesa, il Prete d'essa adocchiata quella Lettera, gliela tolse di saccoccia ed aprì. Per compassione il buon Prete ne scrisse un'altra con ordine all' Imperadrice, che alla comparsa di quel Giovane, immantinente gli desse in Moglie la comune lor Figliuola. Andò il Giovane, senza nulla sapere dell'operato dal Prete, e presentata la Lettera, non tardò a divenir Genero dell'Imperadore. Bel suggetto per una Tragedia, purgato che fosse da vari inverisimili; ma per conto della Storia, avvenimento inventato di pelo, essendo suor di dubbio, secondo l'autorità di più Scrittori contemporanei, che Arrigo III. nacque da Corrado e Gisla Augusti; ed ebbe due Mogli, l'una Cunichilde morta nell'Anno precedente, e poscia nell' Anno 1045. Agnese Figliuola di Guglielmo Duca di Poitiers. Benchè poi non sosse costume di contare in Italia gli Anni del Regno Ita-

Italico, nè dell'Imperio, se non dopo le Coronazioni: pure mi ERA Volg. prendo io la libertà di cominciar qui l'Epoca del di lui Regno Ann. 1039. in Italia, al vedere, che una Carta riferita dal Campi [a], e [a] Campi scritta in Piacenza, ha queste Note: Anno ab Incarnatione Do-Istor.di Piacenza T. I. mini MXLIV. Anno Regni Donni Henrici Rex bic in Italia Quin- Append. to, Nono Kalendas Aprilis Indictione XII. il che sa bastevolmente intendere, che almeno i Pavesi, ed altri Popoli d' Italia, anche senza la Coronazione Italiana non tardarono molto a ricevere esso Arrigo III. per Re. Un'altra Carta Piacentina nell' Anno seguente MXLV. ha l' Anno Sesto del Regno d'Arrigo. Così nel Bollario Cafinese [b], e presso l'Ughelli [c] si truovano Diplo- [b] Bullar. mi dati da esso Re alle Chiese d'Italia coll' Epoca suddetta. Ho Casinense Constit. 89. io parimente pubblicata [d] una Lettera di Adalgerio Cancella- [c] Ughell. rius & Missus gloriosissimi Regis Henrici, cujus vice in Regno Ital. Sacr. sumus, a tutto il Popolo di Cremona, con cui gli ordinava d'in- in Episcop. tervenire a i Placiti di Ubaldo Vescovo di quella Città. Contutto- Bergom. [d] Antiq. ciò potrebbe essere, che solamente all'Anno susseguente si des- Italic. Disse principio all'Epoca del Regno d'Italia, cioè dappoiche Eriber- fert. 71. to Arcivescovo di Milano, siccome vedremo, andò a riacquistar la grazia del medesimo Re Arrigo. Nè mancano Documenti Italiani di questi tempi, ne' quali niuna menzione è fatta del Regno d' esso Arrigo.

AVEA l'Augusto Corrado portato con seco in Germania un implacabil odio contra d'esso Eriberto, nè altro potendo fare, avea incaricato i Principi d'Italia, cioè i Vescovi, Marchesi, e Conti di far aspra guerra a Milano. In fatti alla Primavera di quest' Anno si raunarono armi ed armati da varie parti per eseguire la di lui volontà e vendetta; ma punto non si sgomentò Eriberto. [e] Preparò egli buona copia di munizioni da boc. [e] Arnulf. ca, e da guerra; chiamò in Città tutti i Distrittuali dal grande diolan. 1. 2. fino al picciolo; ed allora fu, che egli inventò il Carroccio, tan- cap. 16. to poscia usato e decantato ne' Secoli susseguenti in Lombardia. Questo era un carro condotto da buoi con un'antenna alzata, che avea sulla cima un Pomo dorato con due stendardi bianchi. Nel mezzo v'era l'Immagine del Crocifisso. Uno stuolo de' più forti gli stava alla guardia, e conducendosi questo Carro in mezzo all'esercito, colla sua vista accresceva coraggio a i combattenti. Di molte baruffe si secero in tal congiuntura, ed era per seguirne peggio, quando all'improvviso giunta la nuova della morte di Corrado, tutto l'esercito nimico si levò e sbandò con tal con-Tomo VI.

16.

Di i

V

Napo-

ERA Volg. fusione, che ad alcuni costò la vita. Eriberto ne dovette ben can-Ann. 1039. tare il Te Deum. Abbiamo da Ermanno Contratto (a), eda Wip-(a) Herman-nus Contra- pone (b), che in quest' Anno nel di 13. d'Ottobre parimente Etusin Chr. mancò di vita Corrado Duca di Franconia, di Carintia, ed'Istria: (b) Wippo con che venne eziandio a vacare la Marca di Verona. Avrebbe radi Salici. forse potuto pretendere ad essa Adalberone, che prima di lui l' avea goduta, e ne fu cacciato; ma anch' egli pagò il suo debito alla natura nell'Anno presente. Se ad alcuno sosse ne' sei o sette Anni seguenti conferita quella Marca, non l'ho potuto finora scoprire. Erano nella più bella positura gli affari de'Greci in Sicilia, e pareva già vicino il fortunato giorno, in cui quell' Isola nobilissima restasse libera dal giogo de'Saraceni. Ma la Greca avidità e superbia tagliò il corso a gli ulteriori progressi, e rovinò anche gli acquisti fatti per la cagione, che son per narrare. Gran cose avea promesso Giorgio Maniaco a i Longobardi, e Normanni, suoi ausiliari a quell' impresa. Quando si su a partire il bottino, anch'essi ne pretesero, come era il dovere, la lor parte. Nulla poterono ottenere. Inviarono Ardoino Nobile Longobardo a Maniaco per farne nuova istanza; e questi, forse perchè parlò con troppo calore, altro non riportò che strapazzi e bastonate. Voleano i Longobardi e Normanni correre all' armi e farne vendetta; ma il saggio Ardoino, per attestato di (e) Gaufrid. Gaufrido Malaterra (c), li configliò a dissimular lo sdegno; ed Malaterra accortamente ricavata licenza di poter tornare in Calabria, imbarcatosi con tutti i suoi aderenti, selicemente si ridusse a Reggio di Calabria in terra ferma. Allora fu ch'essi, preso per lor Capitano esso Ardoino, si diedero a far vendetta dell' ingratitudine de' Greci con devastar tutto quanto poterono delle Terre possedute da essi Greci in quella Provincia. Ma Guglielmo Puglie-(d) Gugliel- se (d), Cedreno, ed altri scrivono, che non da Maniaco in Simus Apulus cilia, ma da Doceano, o sia Dulchiano Catapano de' Greci in Puglia, fu maltrattato esso Ardoino, il qual era allora suo Luogotenente. Di qui ebbe principio la rovina del Dominio Greco in Italia. Riusci ancora in quest' Anno a Guaimerio IV. Principe (e) Loo O. di Salerno e di Capoa (e) di fottomettere al suo dominio coll' stiensis Chr. aiuto de' Normanni il Ducato di Amalfi. Lo stesso vien conferma-(f) Antig. to dalla Cronichetta d' Amalfi (f), da cui impariamo, che essen-Italic. T. I. do fuggiti a Napoli Giovanni, e Sergio suo Figlio, Duchi di quella Città, Mansone Fratello d'esso Giovanni occupò quel Principato. Ma essendo da li a quattro anni ritornato esso Giovanni da

Hift. l. I.

Hift. 1. 1.

1. 2. 0.65. pag. 211.

Napoli, dopo aver preso ed accecato il suddetto Mansone, tor- ERA Volg. nò a comandar le feste; per poco tempo nondimeno, perchè Ann.1039. Guaimario s' impadronì di quella molto ricca allora Città. La tenne egli per cinque anni e sei Mesi, dopo i quali Mansone tuttochè cieco ricuperò quel Ducato, e regnò dipoi altri nove anni.

Anno di Cristo MXL. Indizione VIII. di Benedetto IX. Papa 8. di Arrigo III. Re di Germ. e d'Italia 2.

ONDATO sopra l'autorità di Galvano Fiamma scrisse il Sigonio (a), che il Re Arrigo dopo la morre del Padre su sol- (a) Sigonius lecito a spedir Ambasciatori in Italia ad Eriberto Arcivescovo di Italia i. 8. Milano, per chiedere la Corona del Regno Italico di presente, e buona amicizia in avvenire. Sembra a me più verisimile, che Eriberto cercasse egli la grazia del nuovo Regnante, e che il maneggio si terminasse nell'Anno presente. Meritano d'essere quì riferite le parole dell' Annalista Sassone (b). Dopo aver egli det- (b) Annalito, che Arrigo solennizzò la Pasqua in Ingeleim, seguita a scri- sa Saxo avere così: Illuc etiam post Pascha Metropolitanus Mediolanensis adveniens, & de omni sua controversia, quam contra Imperatorem Conradum exercuit, satisfaciens, interventu Principum gratiam Regis promeruit, & iterum juramentis pacem fidemque se servaturum affirmavit; sicque Regem Agrippinam prosecutus, inde ad patriam cum pace simul & gratia Regis remeavit. Pertanto venne sempre più a stabilirsi in Italia il dominio del Re Arrigo III. quantunque non resti memoria della di lui elezione in Re d'Italia, la quale è da credere, che seguisse in qualche Dieta de' Principi in Pavia o nel precedente Anno, o nel presente. Truovasi menzionata anche da Arnolfo (c) la riconciliazione suddetta, e si ve- (c) Arnulf. de presso il Campi (d) una Donazione satta dal suddetto Arcive-Histor. Me-diolan. 1.2. scovo alla Badia di Tolla sul Piacentino, scritta Anno MXL. Dom- cap. 17. ni Henrici Regis Primo, nostri autem Archiepiscopatus XXII. In- (d) Campi dictione VIII. Actum in Castro Cassano. Fa egli menzione in cenz. T.I. quel Documento de passati suoi travagli, e riconosce da Dio, e Appendic. dall'intercessione de' Santi la sua liberazione. Ebbe in quest'Anno il Re Arrigo guerra col Duca di Boemia, ma con isvantaggio de' suoi. Seguitarono intanto i Longobardi e Normanni, che s'

ERA Volg. erano ritirati dalla Sicilia a prendere Terre, e a dare il guasto Ann. 1040. nel dominio de' Greci in Puglia; e perciocchè non aveano alcun sicuro ricovero in quelle parti, dopo aver presa Melfi, o sia Melfia nel di di Pasqua, la sortificarono in maniera da non temere

(a) Leo O. l'orgoglio de' Greci. Leone Ostiense (a) scrive, che Rainolfo stientis Chr. Normanno Conte di Aversa con patto di aver la metà delle conquiste diede aiuto ad Ardoino nemico d'essi Greci con trecento de'tuoi Normanni. Nè quì si fermò la bravura di questa gente. Presero anche Venosa, Ascoli, e Lavello. Abbiamo in oltre da

(b) Lupus Lupo Protospata (b), che nel Mese di Marzo Argiro Figliuolo di Protestata quel Melo, che abbiam veduto capo della sollevazion de'Puglie-

in Camp. Hylor.

si contra de' Greci, assediò Bari, e se ne impadronì. Ma se quì andavano male gli affari de' Greci, peggio ancora camminavano (c) Coliven. in Sicilia. (c) Ripigliate le forze i Saraceni aveano messa insieme un' Armata di terra, con cui sperando di riacquistar le Città perdute, si accamparono nella pianura di Dragina. Giorgio Maniaco valente Generale di terra per l'Imperadore Greco, nulla prezzando costoro, presentò loro la battaglia, con aver prima ordinato a Stefano Patrizio, Marito d'una Sorella dell'Imperadrice e General di mare, di star ben attento colla sua flotta, acciocchè niun de' Barbari fuggisse: tanto si teneva egli in pugno la vittoria. In fatti mile in rotta il nemico, e ne fece buona strage; ma il General Moro ebbe la fortuna di salvarsi con una barchetta per mare. Per questa negligenza di Stefano si trovò sì irritato Maniaco, che il regalò di qualche bastonata, e lo strapazzò, chiamandolo sopra tutto uom vile e traditore. Stefano, che stava bene alla Corte, scrisse colà, che Maniaco macchinava d'usurpare per sè la Sicilia; e questo bastò, perchè venisse ordine di mandarlo ne' ferri con Basilio Patrizio a Costantinopoli: il che su eseguito con restare al comando dell'armi il suddetto Stefano. La dappocaggine ed avidità di costui diede campo a i Mori di riaversi, e di ricuperare a poco a poco coll' aiuto de gli stessi Siciliani le Città e Fortezze perdute a riserva di Messina, che si sostenne. All'assedio di questa Città con tutte le lor sorze passarono i Mori. Catalaco Ambusto Comandante della Piazza, mostrando timore, per tre di niun movimento sece, di maniera che i Mori notte e di ad altro non pensavano, che a solazzarsi in bere, in danze, e in altre allegrie. Nel d'i della Pentecoste Ambusto, animati i suoi alla pugna, diede improvvisamente addosso a gli assedianti; colla cavalleria giunse fino al padiglione d'Apolasare, Ge44 T

neral de'Mori, che colto colle spade ubbriaco morì senza saper di ERA Volge morire. Chi de' Saraceni non ebbe buone gambe, vi lasciò la vi- Ann. 1040. ta; e nel bottino si trovò tanta quantità d'oro, d'argento, perle, e pietre preziose, che, se vogliam crederlo, si misuravano a moggia. Ma con tutta questa fortuna i Greci per mancanza del loro Generale nulla più acquistarono, e Stefano se ne suggi in Calabria. Aggiunse in quest' Anno Guaimario IV. a i suoi Principati di Salerno, di Capua, e d'Amalfi, anche il Ducato di Sorrento (a). Quanto al Re Arrigo, egli interdisse a Walderico Ostiensis Abbate del Monistero Cremonese di S. Lorenzo l'alienarne e li Chronic. vellarne i Beni senza licenza di Ubaldo Vescovo di quella Città. lib. 2. c. 65. Questo era il mestiere di molti Abbati cattivi di questi tempi. Fu dato il Diploma (b) XVI. Kalendas Februarii, Indictione VII. (b) Aniqu. Anno MXL. in Augusta, per consiglio Kadeloi Episcopi, atque sert. 72. Cancellarii nostri. E però di qui vegniamo a conoscere, che Cadaloo, famoso per le sue ribalderie nella Storia Ecclesiastica, dovette conseguire il Vescovato di Parma, non già nell' Anno 1046. come volle l' Ughelli (c), ma bensì nell' Anno preceden- (c) Ughell. Italia Sate 1039.

cræ To. II. in Episcop. Parmenf.

Anno di Cristo MXLI. Indizione IX. di Benedetto IX. Papa 9. di Arrigo III. Re di Germania e d'Italia 3.

RA in questi tempi sconvolta la Reggia di Costantinopoli per la prepotenza dell'Imperadrice Zoe, che faceva e disface va a suo talento gl'Imperadori; e però anche le membra dell' Imperio Greco rilentivano i malori del capo. Al governo della Puglia e Calabria (d) era stato inviato Doceano, o Dulchiano (d) Cedre-nus in Com-Catapano dall' Augusto Michele Pastagone, che in quest' Anno pend. Histo fini i suoi giorni, con avere per successore Michele Calafata, il quale durd ben poco, e lasciò l'Impero a Costantino Monomaco. Questo Doceano moriva di rabbia al vedere i progressi de' Normanni nella Puglia, (e) e però fece quanto sforzo potè per (e) Leo desidenie d'apprire alli accionti de Male. Cli desiderio d'opprimerli, e di cacciarli da Melsi. Gli era anche Chronic. venuto qualche rinforzo di gente dal Levante. Nulla sbigottito lib. 2. c. 67. per questo Ardoino Capitano allora d'essi Normanni, adunò anch' egli le sue truppe; e quantunque troppo inseriore di gen- Protospata te, (f) pure intrepidamente venne alle mani co i Greci nel inChronico. Me-

(f) Lupus Guiliemus Apulus l. L.

ERA Voig. Mese di Marzo presso al fiume Labento; e toccò la vittoria a Ann. 1041. i pochi, ma valorosi. Allora i Normanni, per tirar dalla sua gli abitatori di quelle contrade, elessero per loro capo Atenolfo, Fratello di Pandolfo III. Principe allora di Benevento, e arditamente nel Mese di Maggio presso il fiume Ofanto, e secondo Cedreno, in vicinanza del famoso Luogo di Canne, s'azzussarono coll'esercito Greco, e di nuovo lo sbaragliarono. Accadde, che quel medesimo Fiume, dianzi secco, allorchè i Greci il passarorono, all'improvviso si gonsiò d'acque in tal guisa, che de i Greci in volerlo ripassare più ne rimasero ivi assogati, che non erano restati tagliati a pezzi nel campo dalle spade nemiche. Secondo Lupo Protospata, Doceano si salvò in Bari: segno, che Argiro avea ricuperata quella Città con intelligenza de' Greci, o pure che non la tenne. Gran bottino fecero in tal congiuntura i vittoriosi Normanni. Succedette parimente in quest'Anno un' altra considerabile impresa, di cui parlerò all' Anno seguente. Ben si può credere, che i vincitori dovettero saper profittare della lor fortuna con sottomettere nuove Terre in Puglia al loro dominio. Anche in Lombardia cominciò la discordia a scompaginar la buona armonia del Popolo di Milano. Mi fia lecito il parlarne sotto quest' Anno col Sigonio, tuttocchè si possa dubitare, che al susseguente appartenga questo sunesto avvenimen-[a] Anulf. to, descritto da Arnolfo e Landolfo seniore [a], Storici Mila-

Histor. Me- nesi di questo Secolo.

cap. 18.

сир. 26.

ERA composta la Nobiltà di Milano de i Militi, che tutti Landulfus godevano qualche Feudo, e si dividevano in Capitanei e Valvasflor. Me. fori, siccome ancora d'altri, che non aveano già Feudi: ma per diolan.l. 2. grosse tenute di Beni, e per dignità ed Usizi erano potenti. Maltrattavano, aggravavano i Militi il Popolo minore, cioè gli Artisti, e l'altra Plebe; e andò tanto innanzi la loro indiscretezza, che in fine il Popolo ruppe la pazienza, e il rispetto dovuto a i Maggiori con tale scissura, che la piaga durò dipoi ne' Secoli avvenire, ora aperta, ora cicatrizzata, ma non mai ben saldata. Abbiam veduto all' Anno 1035. una simil rottura in Milano, che poi si quetò per allora. Fu un giorno malamente bastonato o serito da un Milite, o sia da un Cavaliere, un Plebeo. Trasse al rumore altra gente plebea, ne segui un conflitto, e poscia un' unione giurata di tutto il basso Popolo contra de' Nobili, da'quali più non si voleva lasciar calpestare. Il peggio

fu, che Lanzone, uom Nobile, si mise alla lor testa: il che

fom-

form?

16.6

,100

1.00

101

illi.

(0)

12 30

Cor

Ch

14

14

1.

100

4 11

sommamente dispiacque al corpo della Nobiltà. La guerra pas- ERA Volg. sata avea addestrata all'armi anche la Plebe, e però stando sì Ann. 1041. l'una, come l'altra parte in sospetto e in guardia, un d' per un picciolo rumore tutti corsero all' armi, e si cominciò per le Piazze e per le strade un'aspra battaglia. Chi all'aperto, e chi dalle finestre, e da i tetti combatteva, e a moltissime case su attaccato il fuoco. Era di troppo superiore il numero dell' inferocito Popolo; laonde furono obbligati i Nobili a cercare scampo con fuggirsene della Città insieme colle lor Mogli e Figliuoli . L'Arcivescovo Eriberto, affinchè non si credesse, ch'egli favorisse il partito della Plebe contra de' Nobili, molti de' quali erano suoi Vassalli, giudicò bene anch' egli di ritirarsi suor di Milano. Siccome apparisce da un Documento da me dato alla luce [a], in quest'Anno si truova nel Bondeno la Moglie di Bo- [a] Antique nifazio Duca e Marchese di Toscana, Beatrice Contessa, la sert. 41. quale è detta filia quondam Frederici, senza specificare, come era il costume, che suo Padre fosse Duca. Ma benchè quella Carta si dica scritta nell' Auno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi Millesimo Quadragesimo Primo, die XIII. Martii; pure è difettosa, perchè seguita l'Indizione Decima; e però o l'Anno è fallato, e sarà il seguente; ovvero l'Indizione ha da essere la Nona. Confermò in quest' Anno il Re Arrigo tutti i diritti e Beni della Chiesa d'Asti a Pierro Vescovo di quella Città con Diploma [b] [b] Ughell, Sacr. dato VII. Idus Februarii Anno Dominica Incarnationis MXLI. In- Tom. IV. in dictione VIII. ( si dee scrivere VIIII. ) Anno Domni Henrici Ter- Episcop. tii Regis, Ordinationis ejus XIII. Regni II. Actum in Aquisgra Aftens. ni Palatio. Con altro Diploma parimente concedette il Contado di Bergamo ad Ambrosio Vescovo di quella Città [c] Nonis Apri- [c] Ibiden lis, Indictione IX. Anno Domni Henrici Regnantis II. Ordinatio in Episcop. nis vero ejus XXIII. (scrivi XIII.) Actum Moguntia. Così a Bergomens. poco a poco cominciarono i Vescovi di Lombardia ad acquistare anche il governo temporale e il dominio delle loro Città. Se l'oro faccia tutto oggidì, nol so dire: allora certo avea questa virtù.

ERA Volg. ANN. 1042. Anno di Cristo MXLII. Indizione x. di Benedetto IX. Papa 10.

di Arrigo III. Re di Germania e d'Italia 4.

cap. 26.

BOLLIVA più che mai fra i Nobili usciti di Milano, e il basso Popolo restato Padrone della Città, l'odio, la discordia, (a) Landul- e la guerra. Ci afficura Landolfo seniore (a), che l'Arcivescofus senior vo Eriberto si tenne neutrale in si siera congiuntura. Ora i Nodiolan.1.2. bili, avendo tirato nella lor fazione i Popoli della Martefana e del Seprio, si fortificarono in sei Terre all'intorno della Città, e ne formarono un blocco, senza permettere, che alcuno vi portasse de i viveri; nè giorno passava, in cui non seguisse qualche badalucco, o combattimento tra la Plebe e i Fuorusciti, con mortalità continua d'amendue le parti. Guai se talun cadeva nelle mani del nemico; non iscansava la morte, o una prigionia peggior della morte. Aveva il Greco Augusto Michele Paflagone prima di morire richiamato dall'Italia Doceano, o sia Dulchiano, già Catapano, riconosciuto per inutile, anzi dannoso Maestro di (b) Leo guerra, (b) e in sua vece inviato in Puglia un Figliuolo di Bu-116.2. c. 67. giano, sopranominato, per quanto s'ha dall'Ostiense, Exaugu-Lupus Pro- sto, o Annone, secondo il Malaterra. Costui seco condusse un numeroso stuolo di Greci e di Barbari; ma venuto a battaglia nel precedente Anno co i Normanni a dì 3. di Settembre sotto Monte Piloso, o come vuol Cedreno, in vicinanza di Monopoli, non ebbe miglior fortuna del suo predecessore. Restò ivi con una memorabile sconsitta tagliato a pezzi quasi tutto l' esercito suo. Fu fatto prigione egli stesso, e donato da i Normanni ad Adenolfo lor Capitano, il quale ne fece traffico co i Greci, e ne ricavò una buona somma d'oro: azione nondimeno, che irritò non poco i Normanni, e su cagione, che gli levarono il baston del comando. Abbiamo dal Protospata, che Argiro Barense, Figliuolo del celebre Melo, su in quest' Anno dichiarato Princeps & Dux Italiæ, cioè della Puglia e Calabria; ma senza dire chi gli desse questo Titolo, cioè se i Greci, o i Normanni. Certo è per attestato (c) Guiliel- di Guglielmo Pugliese (c) e di Leone Ostiense, che i Normanni mus Apulus Argiro Meli filium sibi præficientes, ceteras Apuliæ Civitates partim vi capiunt, partim sibi tributarias faciunt. Ma non istaremo molto a vedere questo medesimo Argiro e i Normanni uni-

ti co i Greci. Intanto l'Imperador Michele Calafata succeduto a

100

Mi-

Min.

Fin

B. ...

17.1

8: 4

5 %

172

74.

Michele Pafligone nell'Anno addietro, imputando all'imperizia ERA Volg. e dapocaggine de' Capitani le fiere percosse date da i Normanni Ann. 1942. alle Armate sue, si avvisò di spedire in Italia Giorgio Maniaco (a), (a) Cedrecioè quel medesimo, che vedemmo dopo le vittorie riportate in Guillielm. Sicilia mandato in ceppi a Costantinopoli. Costui venne, uomo Apulus. superbo, uomo oltre ad ogni credere crudele. Appena giunto ad Otranto, ritrovò che i Normanni erano già divenuti padroni di tutta la Puglia, e l'aveano divisa tra loro. (b) A Guglielmo (b) Les Bracciodiferro era toccata la Città d'Ascoli. Lupo Protospata Chronico scrive (c), che Gulielmus electus est Comes Matera. A Drogone lib. 2. c. 67. suo Fratello tocco Venosa; Lavello ad Arnolino; ad Ugo Monopo Protospara li; Trani a Pietro; Civita a Gualtiero; Canne a Ridolfo; a inChronico. Tristano Montepiloso; Trigento ad Erveo; Acerenza ad Asclittino; ad un'altro Ridolfo Santo Arcangelo; Minervino a Rainfredo. Anche Ardoino ebbe la parte sua. E Rainolfo Conte di Aversa ottenne la Città di Siponto col Monte Gargano. Melfi restò comune a tutti, Città diversa da Amalsi. Così noi miriamo andar crescendo a gran passi la fortuna e potenza de' Normanni in quelle contrade. Ora Maniaco diede principio alle sue imprese con impadronirsi di Monopoli, e di Matera. Fin le donne e i fanciulli furono barbaramente tagliati a pezzi, nè si perdonò a' Monaci e Preti: tanta era la barbarie di costui. In questo mentre Argiro, preso per Generale da i Normanni, s'impossessò di Giovenazzo, e per un Mese tenne assediata la Città di Trani. Scrive Lupo Protospata, che la Città di Bari reversa est in manus Imperatoris nell'Anno presente. Non s'intende bene per la brevità delle parole di questo Scrittore, come passassero quegli affari. Veggasi all' Anno seguente, e verrà qualche lume a queste tenebre.

Anno di Cristo MXLIII. Indizione XI.

di Benedetto IX. Papa II.

di Arrigo III. Re di Germania e d'Italia 5.

A un Documento da me pubblicato, (d), noi ricavia- (d) Antique mo, che Adalgerio Cancelliere e Messo del Re Arrigo Italic. Discontinuo del Re Arrigo Italic. Discontinuo del Re Arrigo Italic. Discontinuo del Re Arrigo Italic. tenne un Placito in Pavia nel Monistero di S. Pietro in Cœlo Aureo, al quale intervennero Eriberto Arcivescovo di Milano, Rinaldo Vescovo di Pavia, Riuprando Vescovo di Novara, Litigerio  $oldsymbol{T}$ omo VI.

Ar.

1-11

cl

[]:

9"

gnan

1800

aiu!

di lo

Redi

premo

no u

:00.0

12 T

11 3

cc3

Di

103

3,97

3::

(m)

10,

100

Era Volg. Vescovo di Como, e Adelberto Conte. Fu scritto quel Giudicato Ann. 1043. Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi Millesimo Quadragesimo tertio, Regni vero Domni Heinrici Regis bic in Italia V. Decimotertio Calendas Madias Indictione Undecima. Ma dovrebbe effere l' Anno IV. del Regno, prendendo il principio dell' Epoca sua dalla morte di Corrado suo Padre. Tristano Calco, e il Puricelli, che fondati su questo Documento scriffero, essere in quest' Anno venuto in Italia il Re Arrigo, presero un grosso abbaglio. Quivi non è vestigio alcuno di tal venuta, e vi si oppone ancora il filenzio delle Storie. Seguitarono in quest' Anno ancora i Nobili fuorusciti Milanesi a tener bloccata la Città di Milano, con succedere frequentissimi conflicti fra essi e il Popolo di quella Città, da cui valorosamente si resisteva a i loro sforzi. Non men crudele danza continuava nella Puglia. Era stato balzato dal Trono di Costantinopoli nell'Anno addietro Michele Calafata, e in luogo suo innalzato Costantino Monomaco, che prese per Moglie l'Imperadrice Zoe, cioè la sconvolgitrice di quell'Im-(a) Guil- perio. (a) Passava un' antica nemicizia fra esso Costantino, e lielmus A. Giorgio Maniaco Generale in Italia dell'Armi Greche. Prevedenpulus Hist. do costui la sua rovina sotto un'Imperadore sì mal' affetto verso lib. 1. di lui, parte per disperazione, parte per gli stimoli dell'ambizione, s'appigliò ad un'arditissima risoluzione con sarsi proclamare Imperador de' Greci, e prenderne le insegne. Cedreno accen-(b) Cedre- na, (b) che per cagion di Romano Duro suo nemico e prepoten-2.215 Compend. Hist. te alla Corte di Costantinopoli, Maniaco si ribellò. In fatti l' Augusto Monomaco avea spedito in Italia Pardo Protospatario con ordine di spogliar Maniaco del comando. Ma lo scaltro Maniaco seppe così ben fare, che spogliò lui della vita, e delle gran somme d'oro, portate da esso Pardo in Italia, e si servi per regalar le truppe, e maggiormente adescarle nel suo partito, Abbia-(c) Lupus mo poi da Lupo Protospata (c), che Maniaco andò sotto Bari, Protospata ma nol potè trarre alla sua divozione. V' era dentro Argiro

in Chronico.

Figliuol di Melo, che nè per minaccie, nè per promesse volle indursi a sottomettersi a lui. Tentò anche di guadagnare i Normanni, ma non gli riuscì. Tutto questo pare succeduto nell'Anno precedente. L'Imperador Costantino, a cui scottava sorte la ribellion di Maniaco, nè trovava mezzi per ismorzar questo suoco, si rivolse anch' egli ad Argiro, e a i Normanni; ed esibite loro delle ingorde condizioni, e massimamente, come si può credere, la conferma delle loro conquiste, li tirò dalla sua. Dall' AnoAnonimo Barense, da me dato alla luce (a), si raccoglie, che ERA Volg. vennero ad Argiro Lettere Imperiali Fæderatus, & Patriciatus, (a) Aniqu. O' Catapani, O' Vestatus [ forse Sebastatus]. Portarono anche i Italic. Dis-Messi Imperiali de i magnifici regali per Argiro, e per li Nor- fert. 1. manni. Tutto avrebbe dato il Monomaco per liberarsi da questo competitor dell'Imperio. Argiro, che era da gran tempo all'assedio di Trani, ed avea fatta fabbricare una mirabil torre di legnami per espugnar la Terra, tosto indusse i Normanni a ritirarsene, e a far preparamenti in favore di Costantino Monomaco contra di Maniaco. Scrisse a Rainolso Conte di Aversa per nuovi aiuti, e raccolta un' Armata di sette mila persone, tutta gente di somma bravura, ed avvezza alle vittorie, con Guglielmo Ferrodibraccio, s' inviò in quest' Anno alla volta di Taranto, dove s'era chiuso Maniaco, non osando tener la campagna contra de' pochi, ma formidabili Normanni. Taranto era Città fortissima; prenderla per assalto si conosceva impossibile; nè i Greci voleano uscire a battaglia. Però dopo qualche tempo se ne tornarono indietro i Normanni. Saputo poi, che Maniaco se n'era ito ad Otranto, e che contra di lui era venuta una flotta Greca condotta da Teodoro Patrizio e Catapano, accorfero anch'essi per terra all' affedio di quella Città. Maniaco, veggendola malparata, ebbe la fortuna di potersi salvare per mare, e di andarsene a Durazzo. Ma poco durò la sua buona sorte, perchè sorpreso da i soldati dell' Augusto Monomaco, terminò la sua Tragedia con restare ucciso in quelle contrade; o pure, come vuol Cedreno, benchè vincitore, morì di una ferita. Il capo suo portato a Costantinopoli empiè di consolazione tutta quella Corte. Otranto si diede ad Argiro, il quale dopo questa impresa licenziò tutti i Normanni, e se ne tornò glorioso alla Città di Bari. In quest' Anno ancora per attestato del Dandolo (b), avendo finiti i (b) Dandusuoi giorni Domenico Flabanico Doge di Venezia, gli succedette nico T.XII. in quel Principato Domenico Contareno. Constantinus Augustus Rer. Italic. bunc Ducem Magistrali Sede decoravit, sono parole d'esso Dandolo, fignificanti, che dal Greco Augusto su dichiarato questo Doge Magister Militum, come erano i Duchi di Napoli, cioè Generale d'Armata. Rapporta l'Ughelli (c) la fondazione da (c) Ughell. Sacr. lui fatta in quest' Anno, insieme con Domenico Patriarca di Tom. V. 112 Grado, e con Domenico Vescovo Olivolense, o sia di Venezia, Venezia, Padel Monistero di S. Niccolò in Lido, con ivi ordinare Sergio Abbate. Paisò in quest' Anno alle seconde Nozze il Re Arrigo III. R con

mannus Andegabeim .

Era Volg. con prendere per Moglie nel di d'Ognissanti (a) Agnese Fi-Ann 1043. gliuola di Guglielmo Duca di Poitiers. Ne gli Annali d' Ildesheim (b) si parla all' Anno seguente di questo fatto, ma con er-Contradus. rore. A tali nozze su un gran concorso di Bussoni, Giocolieri, Scafnabur- e Ciarlatani, tutti credendo, come era l'uso di que'Secoli, di gensis. Cironicon riportarne de' bei regali. Ma Arrigo ridendosi di quel ridicolo costume, tutti li lasciò colle mani piene di mosche, e ne dovette riportar molte maladizioni da quella canaglia, ma insieme molte lodi da i buoni e saggi.

> Anno di Cristo MXLIV. Indizione XII. di GREGORIO VI. Papa 1. di Arrigo III. Re di Germania e d'Italia 6.

(c) Anulf. TER tre Anni, secondo l'attestato di Arnolfo Storico (c), Hiftor. Mlediolan. l. 2.

durò il blocco di Milano, già intrapreso da i Nobili suorulciti contro la Plebe di quella Città. Terminò esso a mio credere più tosto nel presente Anno, che nel precedente, come si figurò il Sigonio. Eccone la maniera, di cui siam tenuti a (d) Landul- Landolfo Seniore (d), altro Istorico Milanese di questo Secolo. fus fesior Erasi ridotta per si lungo contrasto in somme miserie quella distan. 1.2. nobil Città, perchè troppo scemato il Popolo a cagion de' tanti combattimenti, e delle malattie sofferte, e massimamente perchè un'orrida fame era succeduta alla mancanza de' viveri. Pareano scheletri camminanti quei, che erano restati in vita. Ora Lanzone Capitan d'esso Popolo, allorchè vide tendente al precipizio la fortuna de'fuoi, nè rimaner loro speranza di soccorlo, preso seco molto oro ed argento, segretamente se ne andò in Germania ad implorare il patrocinio del Re Arrigo. Il trovò molto adirato contra di Eriberto Arcivescovo, perchè il supponeva autore di sì scandalosa division de' Milanesi, e insieme della ribellione, giacchè niuna delle due fazioni ubbidiva più a gli ordini d'esso Re. Purchè Lanzone si obbligasse di ricevere nella Città di Milano quattro mila cavalli Tedeschi, promise il Re Arrigo di aiutar la Plebe contra de' Nobili, e contra qualunque persona, che volesse molestarla. A tutto acconsentì Lanzone, e fu determinato il tempo della spedizion dell'Armata. Con queste buone nuove tornato a Milano, rimise il cuore in corpo a i macilenti suoi seguaci, con gaudio incredibile di tutti, e con sua

cap. 26.

gran

16.

11.0

...

.

(...

- 11100

· · ·

.....

.... 1104

Eide.

100)

600.0

idic .

mon

E 4, 5

121

1

1.12

it.

- 1

... 6

---

\*\*\*

100

gran lode. Ma questo Lanzone, siccome personaggio ben prov- ERA Volg. veduto di senno, ed amante della patria, stette poco a riconosce- Ann. 1044. re, a che pericolo si esponesse la Città, e non men la fazione contraria che la sua. Fors'anche avea configliatamente operato tutto, per condurre alla pace i Nobili ostinati. Perciò segretamente s'abboccò con alquanti Nobili fuorusciti; e rappresentato loro, quanto a tutti potea avvenire per così fiera disunione, non trovò difficultà a stabilire una buona pace e concordia: con che rientrarono i Nobili in Milano, e deposto ogni spirito di vendetta, attesero sì i grandi, che i piccioli, a vivere per allora con buona armonia, benchè poco fossero disposti gli animi dell' una parte verso dell'altra. Tal fine ebbe quella scandalosa discordia. Conoscendo Poppone Patriarca d'Aquileia, quanto fosse agevole nella corruzione, in cui si trovava allora la Corte Romana per cagione d'un Papa pieno di vizj, l'ottenere quel, che si voleva: (a) tanto s'adoperò, che ne riportò un decreto, che la Chiesa di (a)Dandul. Grado, benchè da più Secoli smembrata, dovesse riconoscere per in Chronico. suo Metropolitano il Patriarca Aquileiense. Ne gli ultimi Mesi Rer. Italic. adunque dell' Anno presente portatosi con gente armata a Grado, diede il sacco a quanto v'era di buono; ed appunto con barbarica crudeltà attaccò il fuoco alle Chiese e alla Città, e ne sece un falò. Domenico Contareno Doge, ed Orso Patriarca di Grado, commossi da sì empio insulto, ne scrissero lettere assai calde a Papa Benedetto, e spedirono apposta a Roma i lor Messi per implorar giustizia e ristoro. Furono trovate così buone le lor ragioni, che fi venne nel Sinodo Romano ad abolire il Privilegio surretticiamente ottenuto con obbligo di restituire il maltolto. Ed allora il Doge di Venezia si studiò di risabbricare l'abbattuta Città di Grado. Tornati che furono alle lor case i Normanni dopo la morte di Maniaco, Guaimario IV. Principe di Salerno e di Capoa, mal sofferendo, che Argiro sotto l'ombra, del Greco Imperadore ufasse il titolo di Principe di Bari, e di Duca d'Italia, determinò di fargli guerra. Aveva esso Guaimario preso il titolo di Duca di Puglia e Calabria, quasichè questo gli somministrasse diritto sopra quelle Provincie. Ora avendo egli condotti al fuo soldo i Normanni, che aveano abbandonato Argiro, portò le sue armi contro della Calabria. Cosa ivi facesse, non si sa. Lupo Protospata (b) Lupus (b) solamente nota, che Guaimario insieme con Guglielmo Brac- Protospata ciodiferro, Capo de' Normanni, vi fabbricò il Castello di Squil- (c) Guiliellaci. Guglielmo Pugliese aggiugne (c), ch'egli passò con quel- mu: Apulus

PATI' una fiera confusione e burasca in quest' Anno la Chiesa

10 13 Luca

100 mg

17.0.

100 3

C. ii i ..

AT. U.

1 - 1-13

a Cintela

de C.p.

100 2.08 4

1. Dt. ?!

· (0" 3

Daride In Poplicad.

to, atteit

1112 1.12;

Gà SUS L

12 /...

TEE

) 22 G

Taller !

¿ '5': :

C: 6: :: 15 4.

le Ci:

15 02 1

: form

Era Volg. le forze fotto Bari, e vi mise l'assedio, con intimarne la resa ad Ann. 1044. Argiro. Ma Argiro facendo buona guardia alla Città, nè volendo cimentarsi a combattimento alcuno, il lasciò minacciar quanto volle. Però veggendo Guaimario di consumare indarno e tempo e danari intorno a quella Città, dopo aver saccheggiato tutto il paese, se ne ritornò indietro colle trombe nel sacco.

[a] Via. III. Romana. [a] Erano arrivate al colmo le disonestà, le ruberie, Papa Dia- e gli ammazzamenti di Papa Benedetto IX. in maniera che il Po-Heiman- polo Romano non potendo più tollerar questo mostro, il cacciò suonus Contru- ri di Roma, ed elesse Papa, Canonica parvipendentes decreta, Leo Ostiens. Giovanni Vescovo Sabinese, che prese il nome di Silvestro III. miani, & Questi comandò le feste solamente tre Mesi, perchè colla forza de' suoi Parenti risorto Benedetto IX. risalì sul Trono, scomunicò e cacciò il fustituito Silvestro. Ma continuando nelle sue iniquità Benedetto, e scorgendo più che mai irritati contra di lui i Romani, rinunziò al Pontificato con venderlo simoniacamente a Giovanni chiamato Graziano Arciprete Romano, il quale assunse il nome di Gregorio VI. In questo miserabile stato cadde allora la santa Chiesa Romana, non per la prepotenza di Principe alcuno, ma per la disunione ed avarizia del Popolo Romano, che avendo mano nell'elezion de i Papi, facilmente sturbava chiunque del Clero serbava il timore di Dio, ed avrebbe forse saputo canonicamente provvedere al bisogno della santa Sede. Sforzasi il Cardinal Ba-[b] Baron.in ronio [b] di provare, che Gregorio VI. su riconosciuto per legit-Annal. Ecc. timo Papa, e lodato da molti per le sue Virtù, nè questo si met-[c] Pagius te in dubbio. Ma il Padre Pagi [c] pruova, che Graziano, cioè Gregorio VI. comperò anch' egli, cioè simoniacamente acquistò il ad bunc. Romano Pontificato, e che per non essere su i principi noto questo peccaminoso ingresso d'amendue que' Papi, su ad essi prestata ubbidienza, nè per questo rimasero esclusi da i Cataloghi de' Romani Pontefici. Comunque sia, noi fra poco vedremo, che non tardò Iddio a sovvenir la Chiesa, e a liberarla da gli scandali con darle de i legittimi e buoni Pontefici. Gioverà anche alla Storia [d]Herman. d'Italia l'accennar quì, [d] che venuto a morte in quest' Anno nus Contra-Gozelone, o sia Gotolone, Duca della Lorena inseriore, lasciò quel Ducato a Gozelino suo Figliuolo, sopranominato il Dappoco. Mail Re Arrigo, tuttochè giiei avesse promesso, conferè quel Ducato ad un Adalberto. Non seppe digerir questo torto Gotifredo il Barbato, altro Figliuolo del suddetto Gozelone, e già Duca

Annali-Ma Saxo.

ad Annal.

Annum.

Baron.

della Lorena Mosellanica, o sia Superiore, giovane di nobilissima Era Volgi indole, e peritissimo dell'arte militare. Perciò ribellatosi al Re Ann. 1044. Arrigo, fece gran guasto e strage di gente fino al Reno, non salvandosi dal di lui furore se non chi si risugiò nelle fortezze, o si riscattò con danari. Noi vedremo questo Principe in Italia da quì ad alcuni anni operator d'altre imprese. Finì sua vita in quest' Anno Gebeardo Arcivescovo di Ravenna, mentre dimorava nel Monistero della Pomposa [a], godendo ivi della pia conversa-[a] Hermanzione di Guido Abbate, uomo di fanta vita. Fu occupata quel- nus Contrala Chiesa da un certo Widgero; ma siccome vedremo, ne decad- Rubeus de dopo due anni. Nè voglio lasciar di dire, aver Bennone nel Histor. Rasuo zibaldone d'imposture e calunnie caricata la mano sopra il fuddetto Papa Benedetto IX. e che S. Pier Damiano in vigore d' una delle Rivelazioni, che anticamente erano alla moda, il cacciò nel profondo dell' Inferno. Ma essersi trovato a di nostri, chi con antichi Documenti fa vedere, ch' esso Benedetto IX. a persuasione di S. Bartolomeo Abbate di Grottaferrata rinunziò il Pontificato, ed avendo vestito l'abito Monastico in quel Monistero, attese a far penitenza de'suoi falli, finchè Dio il chiamò all' altra vita; e però non meritar fede, chi tanto sparla del suo sine, e di penitente ch'ei fu, cel vuole far credere impenitente e dannato. Come poi s'accordino tali notizie colle parole dette da San Leone IX. Papa prima di morire nell'Anno 1054. intorno ad esso Benedetto IX. io lascerò ch'altri lo decida. Resta forte allo scuro la Storia Italiana e Romana in questi tempi.

Anno di Cristo MXLV. Indizione XIII. di GREGORIO VI. Papa 2. di Arrigo III. Re di Germania e d'Italia 7.

C E si ha a prestar sede a Guglielmo Malmesburiense [b], Pa- [b] Williel-De Gregorio VI. trovò sì distratti e desolati per colpa de'suoi mus Mal-mesburiens. antecessori i beni e gli Stati della Chiesa Romana, che appena de gest. Reg. gli restava da vivere. Erano sì assediati i cammini da i ladri Angl. 1. 2. ed assassini, che niun pellegrino osava più di passare a Roma, se non in buona Caravana. Le oblazioni, che si facevano alle Chiese Romane de gli Apostoli e Martiri, venivano tosto rapite da i Potenti scellerati. Il Pontefice prima colle buone, poi colle scomuniche cercò di metter fine a tanti abusi ed iniquità. Nul-

Exa Volg. Nulla valse questo rimedio. Un dunque fanti e cavalli arma-Annicas, ti, che colle spade sterminarono gran parte di quella mala razza, e per tal via ricuperò molti poderi e Città tolte alla Chiesa Romana. Aperti ancora ed assicurati i cammini, tornarono i pellegrini a frequentar le Chiese di Roma. Mai Romani avvezzi a vivere di rapina, non poteano sofferir sì fatti regolamenti, e chiamavano sanguinario il Papa, e indegno di dir Messa, e in ciò andavano d'accordo col Popolo ancora i Cardinali. Ma io non so che mi credere di questo racconto del Malmesburiente al vedere, ch'egli vi attacca varie favole intorno alla morte di questo Papa, e un lungo ragionamento di lui, che sicuramente è finto, e resta smentito dalla Storia. Quel solo, che si può credere, si è il miserabile stato delle rendite della santa Sede in questi tempi sì abbondanti d'iniquità. Così li trovò anche il santo Papa Leone IX. fra quattro anni, siccome vedremo. Sul principio di quest' Anno diede fine a' fuoi giorni Eriberto Arcivescovo di Milano, [a] Landul- lodatissimo da gli Storici Milanesi [a], ma chiamato Tiranno da i Tedeschi. Ermanno Contratto [b] il sa morto nell' Anno lib. 2. c.32. 1044. Il Puricelli [c] nel 1046. Ma nel suo epitassio, che dee mus Contra- meritar più fede, si legge:

fus Hist. Isledician. b Herman-Elus in Chr. c Puricellius Monument Basil. Ambrofian.

OBIIT ANNO DOM. INC. MXLV. XVI. DIE MEN-SIS JANUARII, INDICT. XIII.

Lo stesso abbiamo da Landolfo Seniore, Storico Milanese di quesli tempi. Però nell'ultimo suo Testamento, riferito dal suddetto Puricelli, e scritto Anno ab Incarnatione Domini Millesimo Quadrage simo Quinto, Mense Decembris, Indictione XIII. si dee credere adoperata l'Era Pisana, che anticipa di nove Mesi l'Anno volgare, o pure l'Anno nuovo cominciò nel Natale del Signore. În somma quel Testamento dee appertenere all' Anno 1044. ne' cui ultimi Mesi correva l' Indizione XIII. Ebbe il corpo di Eriberto sepoltura nel Monistero di S. Dionisio, da lui sabbricato ed arricchito presso alla Città di Milano. Venne il Clero e Popolo di quella Città all'elezione del Successore, e per attestato di [d] Landul- Landolfo Seniore [d] quatuor majores Ordinis viros sapientes, op-Histor. Me. tima vita, bonaque fama elegerunt, quibus electis universa Cidiolan. l.3. vitatis Ordines ipsos ad Imperatorem (non era peranche Imperadore ) Henricum, qui noviter surrexerat, noviterque Populum ip-[e]Gualva- sum a Majorum manibus liberaverat, summa cum diligentia direxema in Chr. runt. Galvano Fiamma [e] nomina questi quattro Eletti. Ed ecco la maniera, che si teneva in tempi tanto sconcertati dell'

Major. MIS'100.763

Ita-

2001

Col

10 0.

10,61 31.

(1) TR

16 OF

fates

Celli.

mo a.

tri mi

Arrigo

de and

polie i

Guat

quan.

tor,

Qua c

ici

100 7

101

11 14

. 350

:: A:

10. B:

1 ... 5/1

73.

The I

1 m. . .

of the second

a c. :

Tinn:

1000

Til

Italia, allorchè occorreva l'elezione de Vescovi. Si lasciava al ERA Volg. Clero e Popolo un'ombra dell'antico diritto, con permettere lo- Anni 1045. ro di eleggere e nominar quattro personaggi, uno de' quali poi soleva essere prescelto dal Re d'Italia, o sia dall' Imperadore. Ma talor succedeva, che i Re ed Imperadori, rompendo quest' ordine, eleggevano suor de gli Eletti chi più era loro in grado. Ciò appunto avvenne in questa congiuntura.

TROVAVASI alla Real Corte in Germania Guido da Velate, Villa del Milanese, uomo di bassa lega, per quanto lasciò icritto Arnolfo [a], con dire: Sustulit eum de gregibus, & de post [a] Arnulf. fœtantes accepit eum. Come egli si aiutasse, non è ben noto o Hist Mediocerto. Sappiam solamente, che il Re Arrigo, anteponendolo a i quattro Eletti, il dichiarò Arcivescovo di Milano. Se crediamo al suddetto Fiamma, Guido era stato eletto dalla parte de i Nobili di Milano, e ne dà qualche fondamento Landolfo Seniore: il che pare, che possa giustificar la risoluzione presa dal Re Arrigo. Aggiugne di più, che questo Guido era suo Segretario, del che si può dubitare. Resta incerto, quando egli entrasse in possesso della Cattedra Ambrosiana. Nel Codice Estense di Arnolfo è notato l' Anno 1046. ed Ermanno Contratto mette in un Anno la morte di Eriberto, e nel susseguente l'elezione di Guido. Non sembra molto probabile questa opinione, perchè quando sussista la morte di Eriberto nel Gennaio dell'Anno presente, difficilmente potè restare per sì lungo tempo vacante la Chiesa di Milano. Venuto in Italia Guido, su mal ricevuto dal Clero della Metropolitana, e durò fra essi una gran discordia; ma per paura del Re mostrarono di acquetarsi, e l'accettarono per loro Pastore. Da questo fatto poi con sicurezza raccogliamo, che i Milanesi erano tornati in grazia del Re Arrigo, e riconoscevano la di lui autorità e signoria. Concedette esso Re in quest' Anno un Privilegio al Monistero delle Monache di Santa Giulia di Brescia, pubblicato dal Margarino [b], e dato Anno Do-[b] Bullar, minicæ Incarnationis MXLV. Indictione XIII. undecimo Kalendas Cafinens. Augusti, ordinationis vero Domni Henrici XIII. (dovrebbe esfere situt. 89. XVII. ) Regni vero VI. (si scriva VII.) Actum Trajectula. Parimente con altro suo Diploma dato in Augusta [c], ma senza [c] Antiqua il giorno e il Mese, consermò tutti i Beni, e diritti della Chie sere. 74. sa di Mantova a Marciano Vescovo di quella Città. Secondo Ermanno Contratto [d], Gotifredo Duca di Lorena, veggendo di [d]Hermannon poter sostenere la sua ribellione, andò in quest' Anno a git-nus Contra-Tomo VI.

1,11

110

10.

Di

jt 1

12.

Mi.

11.16

13 5

: 1

- 32-1

1,001

5-315

3:8:

100

1

:1

- 26

20

4

7

ES

ERA Voig. tarsi a' piedi del Re Arrigo, e per salutar penitenza su posto in Annito45, prigione. Sigeberto (a) aggiugne, che con dare per ostaggio sus in Chr. il Figliuolo, riacquistò la libertà; ma essendo mancato di vita esso suo Figliuolo, egli tornò a ribellarsi, e a devastar paesi (b) Annali- come prima. L'Annalista Sassone (b) mette questo satto sotto Ru Saxo. l'Anno seguente. Abbiamo anche un' indubitata pruova, che s' era ristabilita la buona armonia fra il Re Arrigo, e il Popolo di Milano, perciocchè troviamo al governo di quella Città nell' Anno presente il Ministro Imperiale. E questi su il Marchese Alberto Azzo II. Progenitore de' Principi Estensi. Ciò costa da due Placiti tenuti nel Novembre di quest' Anno in essa Città, e (c) Antiq. da me dati alla luce (c), ne'quali Domnus Azo Marchio, & Co-Italic. Difmes istius Civitatis rende giustizia con imporre la pena di mille fert. 45. Mancosi d'oro da pagarsi medietatem Cameræ Domni Regis. Per (d) Dandul. attestato del Dandolo (d), Salomone Re d'Ungheria sece ribellar Tom, XII. la Città di Zara a i Veneziani. Ma inforta poi guerra civile fra Rer. Italic. quel Re e i suoi Fratelli, Domenico Contareno Doge di Venezia si servi di tal congiuntura per ricuperar circa questi tempi la suddetta Città. Nulladimeno essendo Salomone stato eletto Re d'Ungheria molto dipoi, dovrebbe questo avvenimento riferirsi non all' Anno secondo di quel Doge, ma assai più tardi. Romoaldo (e) Romual- Salernitano (e) scrive, che nell' Anno presente Drogone Conte dus la derni-zanus Cir. de' Normanni prese la Città di Bovino, e la mise a sacco. Nell' I m. VII. Anno appresso su essa risabbricata, ma da l'i a poco un incen-Rer, Italic. dio la rovino.

> Anno di Cristo MXLVI. Indizione XIV. di CLEMENTE II. Papa I. di Arrigo III. Re di Germ. 8. Imperad. 1.

(f)Hermannus Contra-Aus in Chr.

A BBIAMO da Ermanno Contratto (f), che Widgero eletto, e non confecrato Arcivelcovo di Ravenna, dopo aver per due anni in circa occupata quella Chiefa, e commesse varie crudeltà, e cose improprie, chiamato in Germania dal Re Arrigo, su da esso deposto. Celebrò Arrigo la Pentecoste in Aquisgrana, dove se gli presentò Gozisredo Duca della Lorena, per chiedergli misericordia de' suoi falli, nè tolamente l'ottenne, ma anche il Ducato, da cui era decaduto per le già enunziate ribellioni. Sarà cura d'altri il vedere, se questa umiliazione di Gotisredo sia diver-

diversa dalla narrata nell' Anno precedente. Si credeva Arrigo d' Era Volgo aver terminate le guerre coll'Ungheria, che gli aveano dato tan- Ann. 1046. to da fare ne gli anni addietro, e parendogli di lasciar quieta la Germania, determinò sull' Autunno di quest' Anno la sua venuta in Italia, per dar sesto a gli affari di queste contrade, e massimamente di Roma, dove desiderava di prendere la Corona dell' Imperio. Era per viaggio con un esercito numeroso, quando sentì sconvolto di nuovo il Regno dell' Ungheria; ma non istette per questo, e seguitò l'impreso cammino. Arrivato a Pavia tenne ivi un Concilio, o pure una Dieta. Verisimil cosa è, che in tal congiuntura egli ricevesse in Milano la Corona Ferrea dalle mani di Guido Arcivescovo. Passò dipoi a Piacenza, dove venne a trovarlo Graziano, cioè Papa Gregorio VI. che su accolto con onore, e rimandato con belle parole alla sua residenza. Sul finir di Novembre noi troviamo esso Re in Lucca, dove sece una donazione (a) VII. Kalendas Decembris, Anno Dominica Incarna- (a) Antique tionis MXLVI. Indictione XIV. Anno autem Domni Henrici III. Italic. Difordinationis ejus XVIII. Regni vero VIII. Actum Luca. Giunto Arrigo a Sutri alquanti giorni prima del fanto Natale, quivi fece raunare un gran Concilio di Vescovi, e v' inviò anche Papa Gregorio, acciocche fosse presidente di quella sacra adunanza. Non mancò egli d'andarvi colla speranza, che abbattuti gli altri due Papi, egli resterebbe solo sul Trono. Abbiamo dall' Annalista Sassone (b) avere un Romito [è molto che non dicessero un (b) Annali-Angelo ] inviato al Re Arrigo questo ricordo: Ra Saxo.

Una Sunamitis nupfit tribus maritis. Rex Henrice, Omnipotentis vice Solve connubium triforme dubium.

Ora in esso Concilio su esaminata la causa di tutti e tre i Papi, cioè di Benedetto IX. di Silvestro III. e di Gregorio VI. e trovato, che con male arti, e colla Simonia aveano conseguito il Pontificato, surono tutti deposti, o per dir meglio, dichiarato nullo ed illegittimo il loro Papato. Il Cardinal Baronso, che teneva non già Simoniaco, ma vero e legittimo Papa Gregorio VI. crede, ch' egli spontaneamente rinunziasse, e chiama una detestanda prosunzione quella del Re Arrigo, quasichè egli il sacesse deporre, perchè senza suo consentimento sosse satere da i Romani. Ma cotal pretensione dissicilmente potè avere Arrigo, perchè essendo solamente Re, niun diritto aveva egli sopra la Città e i satti di Roma. Quel che più importa, meritano qu'i

graph. S. Benigni. Herman-Pandulfus Pisanus. Arnulf. Hiftor. Medislan. Strensis

1:6.3.

ERA Volg. ben più d'essere uditi gli antichi Storici (a), che dicono convin-Ann. 1046. to di Simonia anche il suddetto Gregorio VI. Sopra tutto si legga quello, che ne scrive Leone Vescovo Ostiense (b), e Cardinale informatissimo di quegli affari, il quale non ha difficultà nus Contra. di dire, che il Re Arrigo, calitus inspiratus, de tanta Harest Eusin Chr. Sedem Apostolicam desiderans expurgare, Sutri restitit, & super tanto negotio deliberaturus, Universale ibi Episcoporum Concilium fieri statuit &c. Nè s' avvide il saggio Baronio, ch' egli disavvedutamente dava una mentita ad un'insigne e santo Papa (b) Leo O- di questo medesimo Secolo, cioè a Vittore III. stato prima Abbalib. 2. c. 79. te di Monte Casino col nome di Desiderio. Questi ne' suoi Dialoghi, i quali si veggono pur anche citati da esso Porporato Anna-(c) Vistor lista, scrive (c), che Benedetto IX. Joanni Archipresbytero non III. Dialog. parva ab eo accepta pecunia, summum Sacerdotium tradidit. Aggiugne, che Arrigo tres illos, qui injuste Apostolicam Sedem invaserant, cum consilio O' auctoritate totius Concilii juste depellere instituit, e che Gregorio VI. agnoscens se non posse juste honorem tanti Sacerdotii administrare, ex Pontificali sella exsiliens, ac semetipsum Pontificalia indumenta exuens, postulata venia, summi Sacerdotii dignitatem deposuit. Altrettanto si ricava da una Bolla di Clemente II. Papa, Successore del medesimo Gregorio, e da Bonizone Vescovo di Sutri in questo Secolo, le parole (d) Pagius de'quali son riferite dal Padre Pagi (d). Ma se giustamente o-Baron. ad però Arrigo, e per confessione dello stesso Baronio, inventum est Ann. 1044- plane rimedium opportunum, quum metu O reverentia Imperatoris cessarint violentæ illæ intrusiones, crebro, ut vidimus, per Comites Tusculanos sacrilege iteratæ: come mai si viene ad insultare alla memoria di questo Re, autore giusto d' un rilevantissimo benesicio? Anche Sigismondo Imperadore si sbracciò per far deporre tre Papi, e lode, non biasimo, consegui da tutti. (e) Petrus Veggansi gli encomj, che San Pier Damiano (e) diede per questo allo stesso Imperadore Arrigo. Fu poscia condotto in Germania il deposto Gregorio VI. e quivi terminò i suoi giorni, non si sa bene in qual Città o Monistero. Sappiamo bensì, che il celebre Ildebrando, di cui avremo a parlare non poco, il seguitò, ma contra sua voglia, in quell'esilio. Dopo il Concilio di Sutri entrò in Roma il Re Arrigo, e raunato-

si tutto il Clero e Popolo Romano nella Basilica Vaticana co' Vescevi stati al suddetto Concilio, restò eletto per consenti-

mento di tutti sommo Pontefice Suidgero l'escovo di Bamber-

Damiani Opelo. 6. сар. 36.

B. K.

(,, 2 % 11.20

( ....

; . . in.

5, ,

11:10

1 200 1

Lt07= (

e best

116 344 .

.....

. . . . . .

110000 i

Dim : 1 -

13415 110

Million.

12 1/ 20 a

......

20 CC.

1) : ]

1:10

1000

1:1:

-. . . 6

:.î.

. ...

\*\*\*\*\*

4.3 1

. ...

Dr.

. . . .

144

ga, personaggio cospicuo per la sua Pietà e Letteratura, il ERA Volgi quale con gran ripugnanza accettò e prese il nome di Clemen- Ann. 1046. te II. E ciò, perchè non si trovò nel Clero Romano, chi fosse creduto degno di sì sublime ministero. Crede il Cardinal Baronio, che questo fosse velamentum fraudis, & adinventus pratextus, quod eligeretur peregrinus, eo quod Romæ non reperiretur idoneus: nam quis magis idoneus ipso Gregorio, quem viri sanctifsimi atque doctissimi ejus temporis summis laudibus prædicarunt? Ma ne vuol egli il Baronio saper più di Vittore III. Papa, e di Leone Cardinale e Vescovo d'Ostia, viventi in questo tempo, e ben informati di quegli affari, ed amendue chiaramente attestanti, che non erat tunc talis reperta persona, que digne posset ad tanti bonorem sufficere Sacerdotii? Nè d'esso certamente parrà mai degno il suddetto Gregorio, da che su convinto d'essere entrato Simoniacamente nella Sedia di S. Pietro. Lo stesso S. Pier Damiano, che sulle prime, per non sapere il mercato fatto, cotanto lodò esso Gregorio, poscia di lui scrisse: (a) Super quibus, (a) Idem præsente Henrico Imperatore, quum disceptaret postmodum Syno- cap. 11. dale Concilium, quia Venalitas intervenerat, depositus est. Che se Martin Polacco, ed altri Storici lontani da questi tempi scrifsero, che Clemente II. su invasor Apostolica Sedis, non meritano d'essere ascoltati, perchè Clemente su eletto da tutto il Clero e Popolo Romano. Nel Natale del Signore fu consecrato esso Papa Clemente II. e nel giorno medesimo con gran pompa su acclamato Imperador de' Romani Arrigo Terzo fra i Re di Germania, e Secondo fra gl'Imperadori. Ricevette non men egli, che l'Augusta sua Consorte Agnese l'Imperial Corona dalle mani del novello Pontefice. E così, come erano coronati, insieme col Papa, (b) e fra i viva e l'accompagnamento del Popolo Romano, (b) Here dell'altre Nazioni, amendue passarono al Palazzo del Laterano. Contra Sus Celebratissimo era in questi tempi il Monistero della Pomposa, inChronico. oggid) nel distretto di Ferrara, Monistero antichissimo, ma sommamente arricchito da Ugo Marchese, uno de gli Antenati della Casa d'Este, ed illustrato in maniera da Guido Abbate santo, che Guido Aretino Monaco, ristoratore del Canto sermo, in una sua lettera rapportata dal Cardinal Baronio all'Anno 1022. (c) Baron. nominando il Monistero Pomposiano, ebbe a dire: Quod modo in Annal. est per Dei gratiam, O' Reverentissimi Guidonis industriam in Italia Primum. Era l' Abbate Guido in istima grande presso il Re Arrigo, e però, siccome costa dalla Vita di lui, scritta da

Era Volg. un Monaco contemporaneo, e data alla luce da i Padri Bollan-Ann. 10;6. do (a), e Mabillone (b), ebbe ordine da esso Re nell' Anno predus in Ast. sente di andare incontro a i Messi Regali, spediti in Italia, per sare Sanctor.
(b) Mabill. i preparamenti necessari per la venuta del Re medesimo, perchè Siecul. VI. Arrigo intendeva di valersi in tutto del parere del santo Abbate. Eenedistin. Ando Guido a Parma, indi a Borgo S. Donnino, dove infermatosi Payt. I. passò a miglior vita nel dì 31. di Marzo, dopo aver governato (c) Donizo per quarantotto anni il suo Monistero. Racconta Donizone (c), in Vit. Ala che Bonifazio Duca e Marchese di Toscana, e Signore di Ferrara, una volta l'Anno andava alla Pompofa per farvi la Confessio-Cup. 14. ne de' suoi peccati, perchè allora era poco in uso il frequenrare i

Confessionari. Fratres ac Abbas ejus delicta lavabant, Ecclesia quorum solito dabat optima dona,

Rex etenim numquam dedit ullus ibi meliora.

E perciocchè secondo l'abuso comune di questi tempi corrotti, i Re, i Principi, e i Vescovi vendevano, cioè conserivano le Chiese per danari, il santo Abbate Guido diede al Marchese Bonifazio una buona disciplinata, e gli sece promettere di guardarsi in avvenire da questo abominevole e sacrilego mercato.

Qua de re Guido sacer Abbas arguit, immo Hunc Bonifacium, ne venderet amplius, ipsum Ante Dei Matris Altare flagellat amaris Verberibus nudum, qui deliciis erat usus. Pomposæ vovit tunc Abbatique Guidoni, Ecclesiam nullam quod per se venderet unquam.

(d) Lutus in Chronico. 126. 2.

Abbiamo da Lupo Protospata (d), che in quest' Anno Argiro Figliuol di Melo, Patrizio, e Duca della Puglia, andò a Costanti-(e) Guiliel- nopoli, dove Guglielmo Pugliese (e) attesta, che ricevette di mus Apulus grandi onori, e commissione dal Greco Augusto di trovar maniera di scacciar di Puglia i Normanni, che ogni di più divenivano potenti ed insolenti, e recarono ancora in questi tempi non poche molestie e danni alle Castella ed a i Beni di Monte Casino. Intanto, secondo il suddetto Protospata, Eustasio Catapano de' Greci in Italia, richiamò tutti i banditi da Bari, e li sece ritornare alla loro Patria. E nel dì 8. di Maggio, essendo ito coll' esercito suo a Trani per assalire i Normanni, col riportarne una rotta imparò a conoscer meglio e a rispettar quella valorosa Nazione. Ma una gran perdita fecero in quest' Anno anche i Nor[16.

10 10

In it

TEVI

gran

2163

giti i

Aven

Qdi..

ito Se

to Go

1.0:0

30ne

111 0

1 1

1.1

- 110

..in

1) (1

manni, perchè la morte rubò loro Guglielmo Bracciodiferro, Ca- ERA Volg. po de' medesimi, il cui solo nome era terror de' nemici. Drogo- Ann. 1046. ne suo Fratello su creato Conte, ed ebbe tutti i di lui Stati. Non so se a quest' Anno, o pure alla prima venuta di Arrigo in Italia, appartenga ciò, che narra Donizone (a). Cioè che trovan- (a) Donizo dosi esso Re in Mantova, Alberto Visconte di quella Città, cioè tiss. Math. Vicario in essa del Marchese e Duca di Toscana Bonisazio, gli do. 4ib. 1.c. 12. nò del suo cento Cavalli s cosa non facile a credersi e dugento Astori per la caccia de gli uccelli. Di sì sterminato dono si maravigliarono forte il Re e la Regina, conoscendo da questo, che gran Signore doveva effere il Marchese, quando al suo servigio avea de gli Ufiziali sì ricchi. Volle l'Imperadore tener seco questo Alberto alla sua tavola; ma egli se ne scusò con dire di non aver mai ofato di mangiare alla menfa del fuo Padron Bonifazio. Avendogli nondimeno data licenza Bonifazio, pranzò col Re, e ne riportò vari doni di Pelliccie, usatissime in questi tempi, le quali poi presentò egli tutte al Duca Bonifazio suo Signore col cuoio di un Cervo ripieno di danari, a fine di placarlo. In questo Secolo e ne i precedenti ogni Città aveva il suo Conte, cioè il suo Governatore, ed ogni Conte il suo Visconte, cioè il suo Vicario: onde poi vennero varie nobili Famiglie appellate de i Visconvi. In quest'Anno, secondochè si può ricavare dal suddetto Donizone, Beatrice Duchessa di Toscana partori al suddetto Bonisazio suo Consorte la Contessa Matilda, i cui fatti la renderono poi celebre nella Storia d'Italia. Avea prima partorito un maschio appellato Federigo, ma egli non sopravisse molto al Padre. Circa questi tempi, per quanto abbiamo dall'Autore della Vita di S. Severo Vescovo di Napoli (b), Giovanni Duca di Napoli e del (b) Viras. la Campania andò ad assediar Pozzuolo, e quivi sterte accam. Severi Epipato gran tempo, ma senza apparir, qual'esito avesse quell' in AS Sanassedio.

Etorum ad diem 20. Aprilis.

Anno di Cristo MXLVII. Indizione xv.

di CLEMENTE II. Papa 2.

di Arrigo III. Re di Germania 9. Imperad. 2.

TL vizio della Simonia, ficcome abbiam detto, inondava al-I lora tutta l'Italia. Clemente II. Papa animato dal suo zelo, e dalle premure dell' Imperadore Arrigo, che al pari del PortefiERA Volg. ce desiderava tolta dalla Chiesa di Dio questa infamia, celebrò

Damiani Opuscul.

Ann. 1047. un Concilio in Roma contra de' Simoniaci, di cui fa menzione (a) Petrus S. Pier Damiano (a), ma gli Atti son periti. E' da vedere, come da esso S. Pier Damiano venga esaltato l'Imperadore Arrigo, per c 27. 6 36. la cura, ch'egli si prese di estirpar la Simonia ne i Regni a lui confegnati da Dio, e massimamente in Italia, con recedere assatto dal pessimo esempio de' suoi Predecessori. E perciocchè pur troppo i Romani aveano in addietro per amore della pecunia conculcate le Leggi di Dio e della Chiesa nelle elezioni de i Papi, dal che erano seguiti tanti scandali, e si mirava ridotta in tanta povertà la santa Chiesa Romana, esso Re obbligò il Clero e Popolo di Roma, che non potesse eleggere e consecrar Papa alcuno senza l'approvazione sua. Et quoniam, dice S. Pier Damiano, ipse anteriorum tenere regulam noluit, ut aterni Regis pracepta servaret, hoc sibi non ingrata divina dispensatio contulit, quod plerisque decessoribus suis eatenus non concessit: ut videlicet ad ejus nutum sancta Romana Ecclesia nunc ordinetur, ac præter ejus auctoritatem Apostolica Sedi nemo prorsus eligat Sacerdotem. Anche Glabro Rodolfo, ed Ugo Flaviniacense attestano questa pia premura dell'Augusto Arrigo contro la Simonia; e perciocchè la corruzion del Secolo era allora grande, ed esso Imperadore pieno d'ottimi fentimenti, altro non desiderava, che il ben della Chiefa, fu allora creduto utile e necessario il ripiego suddetto. Ma perchè ad un Padre buono succedette un Figliuolo cattivo, che cominciò ad abusarsi di questa autorità; e il Clero e Popolo Romano si diede allo studio e alla pratica delle Virtù: cessò questo bisogno, e su giustamente rimessa in piena libertà del Clero Romano l'elezion de'sommi Pontefici, che da molti Secoli s' usa, & è da desiderare, che sempre duri, ma che nello stesso tempo cessino le scandalose lunghezze de'Conclavi, e le private passioni de' sacri Elettori in affare di tanta importanza per la Chiefa di Dio. In esso Concilio insorse nuova lite di precedenza fra gli Arcivescovi di Ravenna, e di Milano, e il Patriarca d' Aquileia; e la sentenza su data in savore del Ravennate. Di questo fatto altra testimonianza non abbiamo, suorchè una Bolla

(b) Rubeus di Papa Clemente II. accennata dal Rossi (b), e pubblicata dall' Histor. Ra-venn. lib.5. Ughelli (c), la qual veramente ha tutta l'apparenza di non (c) Ughell. essere finta, ed avrebbe anche maggior credito, se non le man-Ital. Sacr., casse la Data. Tuttavia il Puricelli la crede una finzione, e noi abbiamo due Storici Milanesi di questo Secolo, che nulla ne Archiep. Ravenn.

par-

pariaco.

13 6 1

o Cale Se

6. ...

100 3.6

01000

VI:0130

le ne.

o'Alba

peradiff

0.03%;

Imperia

10703 2

31. 18

al.a ct

D:

the (0)

212 00

mini:

H:111

1597 41 113 MI

I HIGH

100

j.

720

149

parlano, cioè Arnolfo, e Landolfo seniore. Anzi il secondo scri- ERA Volg. ve (a), che in un Concilio tenuto [non so, se nell'Anno 1049. (a) Landulo pure nel 1050.] da S. Leone IX. avvenne la controversia della fus senior Precedenza fra gli Arcivescovi di Milano e di Ravenna, e che Deo Histor. Mediolan. 1.3. annuente, Ecclesia Ambrosiana per Guidonem sedem ipsam viri- cap. 3. liter devicit, & religiose Hodie & semper tenebit. Ed Arnolfo (b) anch'egli attesta, che nel Concilio Romano Guido Arci- (b) Arnulf. Histor. Mevescovo di Milano su onorevolmente trattato ab Apostolico tune diolan. 1.3. Nicolao, cujus dextro positus est in præsenti Synodo latere: for- cap. 13. se nell' Anno 1059. Oltre a ciò Benzone Scismatico, Vescovo d' Alba, che visse sotto il Re Arrigo IV. Figliuolo di questo Imperadore, nel Panegirico, o sia nella Satira, pubblicata dal Menckenio (c), scrive, che quando il Re va a prendere la Corona (c) Benzo Imperiale, eum sustent at ex una parte Papa Romanus, ex altera Cap. 4. Panegyr. T. I. parte Archipontifex Ambrosianus. Oltre di che Domenico Patriar- Rer. Germaca d'Aquileia in una sua Lettera, scritta circa l' Anno 1054. e nic. Manpubblicata dal Cotelerio (d), scrive d'essere in possesso di sedere (d) Coteler. alla destra del Papa.

DIMORAVA tuttavia in Roma l'Imperadore Arrigo, allorchè confermò tutti i suoi Beni al Monistero di S. Pietro di Perugia con un Diploma (e), dato III. Nonas Januarii, Anno Do- Casinense minica Incarnationis MXLVII. Indictione XV. Anno autem Domni T.I. Consti. Heinrici Tertii, Ordinationis ejus XVIII. Regnantis VIII. Imperantis autem Primo. Actum Romæ. Un'altro ne diede pel Monistero di Casauria (f) Kalendis Januarii, Actum ad Columna (f) Chronic. Civitatem, onde prese il Cognome la nobilissima Casa Colonna. Casauriens. Uscito Arrigo di Roma, dopo aver preso nonnulla Castella sibi Rev. Italio: rebellantia, come s' ha da Ermanno Contratto (g), passò a (g)Herman. Monte Casino, dove accolto con grande onore da que' Monaci, nus Contra-Elus in Chr. lasciò molti regali, e con un Diploma portante il Sigillo d'oro, Leo Ostien-confermò tutti i diritti e beni di quell' insigne Monistero. Ab-sis Chron. lib. 2. c. 80. biamo questo Diploma dal Padre Gattola (b), e si vede dato (h) Gattola Tertio Nonas Februarii, Anno Dominica Incarnationis MXLVII. Hist. Mona-Indictione XV. Anno autem Domni Heinrici Tertii, Ordinationis nens. T. I. ejus Decimo octavo, Regnantis quidem Octavo, sed Imperantis Primo. Actum Capuæ. A Capoa appunto da Monte Casino se n' andò l'Imperadore. O sia che Guaimario IV. Principe di Salerno, il quale dall' Augusto Corrado avea anche ottenuto il Principato di Capoa, non fosse molto in grazia dell' Augusto Arrigo; o

pure che avesse satto gran progresso nella Corte e nell' animo di

Tomo VI.

Monument. Grac. T. II.

lui

ERA Volg. lui Pandolfo V. già Principe di Capoa, deposto dal suddetto Cor-Ann. 1047. rado: egli è fuor di dubbio, che Arrigo trattò la restituzion d' esso Pandolfo nel Principato di Capoa, e che Guaimario gliel rinunziò con riceverne una buona somma d'oro. Presentaronsi anche all'Imperadore i Normanni, cioè Drogone Conte di Puglia, e Rainolfo Conte di Aversa; e i regali a lui fatti di molti destrieri e danari produssero buon'essetto; perciocchè ne riportarono l' Imperiale Investitura di tutti i loro Stati. Da Capoa s'incamminò alla volta di Benevento; ma secondo Ermanno Contratto, essendo stata ingiuriata da i Beneventani la Suocera dell' Imperadore, nel passare per colà in venendo dalla divozione del Monte Gargano, i Beneventani temendo lo sdegno d'esso Imperadore, nol vollero ricevere, e si ribellarono. Conduceva Arrigo allora poche truppe con seco, per averne già rimandata la maggior parte in Germania; e veggendo, che gli mancavano le forze per procedere ostilmente contra di quel Popolo, altro ripiego non seppe trovare, che di farli scomunicare da Papa Clemente, suo compagno in quel viaggio. Tenne esso Augusto [ ma non si sa in qual giorno I nel Contado di Fermo un Placito riferito dall'Ughel-(a) Ughell. li (a). Intanto l'Imperadrice Agnese venuta a Ravenna, quivi in Episcop. gli partori una Figliuola. Inviossi dipoi l' Augusto Arrigo alla volta della Germania, e trovandosi in San Flaviano nel di 13. di Marzo, diede un' altro Privilegio in favore del Monistero di (b) Chronic. Cata Aurea (b). Passato dipoi a Mantova nel di 19. d' Aprile Cafauriens. P. II. T. II. giorno di Palqua, celebrò con gran solennità la festa. Quivi gra-Rer. Italic. vemente s'infermò, ma riavuto si sece venir da Parma il Corpo di S. Guido Abbate della Pomposa, morto nel precedente Anno, e glorificato da Dio con molti miracoli, e seco dipoi lo condus-

zhild.lib.I. cap. 13.

Asculan.

se in Germania. Mentre l'Imperadore in Mantova si trovò, do-(c) Donizo vette succedere quanto vien raccontato da Donizone (c). Era in Vit. Ma- divenuta alquanto sospetta ad esso Imperadore la troppa potenza di Bonifazio Duca e Marchese; e però gli cadde in pensiero di farlo arrettare, allorch' egli veniva all' udienza, con ordinare alle guardie di lasciarlo passare con non più di quattro persone, e di chiudere incontanente le porte. Lo scaltro Bonifazio v'andò coll' accompagnamento di una buona comitiva de' suoi provvisio-. nati, tutti provveduti d'armi sotto i panni. Costoro al veder le porte serrate dopo Bonifazio, le sforzarono, nè vollero mai perdere di vista il Padrone, il quale scusò questa insolenza con dire françamente al Re, che l'uso di sua Casa era d'andar sempre accom-

\$120 marks

1. 7. 76

42 PF

17:11:

i. . i. C

.......

1 100 1

7.1.14

6. . .

10 25. . 11

:28.25

Id.

Contain.

\*3 2 ...

Tell Line

.....

Jul - and 

10 .65. 10

Jus 15. .

i ! . . . .

.....

. . . . . .

.. C::.

1 44 1 . . . . . .

112 ...

--- It bor

1 1800

a Page 

· ...

hu .

accompagnato da i suoi. Arrigo tentò ancora di sorprenderlo di ERA Volz. notte; ma avea che fare con uno, che anche dormendo tenea gli Ann. 1047. occhi aperti, e però se ne andò senza far'altro, che ringraziarlo del buon trattamento. Nel di primo di Maggio Cadaloo Vescovo di Parma ottenne dall' Augusto Arrigo in Mantova il titolo e la dignità di Conte di Parma (a). E nel di 8. di Maggio riportò (a) Ugbell. Alberico Abbate del nobil Monistero di S. Zenone di Verona dall' Ital. Sacr. II. Imperadore un Privilegio (b), dato VIII. Idus Maii, Anno Do- in Episcop. minica Incarnationis MLXVII. Indict. XV. Anno autem Dompni Parmens. Heinrici Tertii, Ordinationis ejus XVIII. Regnantis VIII. Secun-Italic. Difdi Imperatoris Primo. Actum Folerni. Era esso Augusto in Tren- fert. 72. to nel d'i 11. di Maggio, come apparisce da altro suo Diploma dato a i Canonici di Padova (c) colle stesse Note.

(c) lbidem FINQUANDO si trovava l'Imperadore in Roma, cioè o sul Dissert. 18. fine del precedente, o sul principio del presente Anno, egli die-

de per Arcivescovo alla Chiesa di Ravenna Unfredo suo Cancelliere, e il fece confecrare dal Papa. Giunto poscia a Spira, dove collocò il Corpo del suddetto S. Guido Abbate, quivi celebrò la Festa della Pentecoste, e tenne una Dieta de' Principi. Allora su ch'egli conferì il Ducato della Carintia e la Marca di Verona a Guelfo III. Conte di nazione Suevo, e di Casa nobilissima, e rinomata in Germania, Figliuolo del fu Guelfo II. Conte. Non ho io saputo discernere nelle Antichità Estensi (d), se in occasion (d) Antichidella venuta in Italia di questo Principe, o pure molto prima, P. I. c. 2. Alberto Azzo II. Marchese, e Progenitor de' Principi Estensi, prendesse in Moglie Cunegonda, Sorella d'esso Guelso III. Pare, che l'Urspergense (e) dica, che prima, con iscrivere, che Guel- (e) Ursperfo II. Genuit & filiam Chunzam [ lo stesso è che Cunegonda ] gorass in Chronico. nomine, quam Azzoni ditissimo Marchioni Italiæ dedit in uxorem. Di queste Nozze parla eziandio l'antico Autore della Cronica di Weingart (f). Coll'Imperadore era ito in Germania anche Cle- (f) Apud mente II. Papa, e ritornato poscia per mala sua ventura in Ita-Leibnitium lia, mentre si trovava in Romanis partibus sul principio d'Otto-wic. Tom.l. bre, cadde infermo, e si sbrigò da questa vita. Corse voce, e forse non mal fondata, ch'egli morisse di veleno, fattogli dare da Benedetto IX. già Papa, a i cui vizj noti non è inverisimile, che s'aggiugnesse ancora questa nuova scelleraggine. Mense Ju-protospata nii [sono parole di Lupo Protospata (g), ma si dee scrivere Osto-in Chronico. bris] distus Papa Benedistus per poculum veneno occidit Papam mualdus

Clementem. Altrettanto ha Romoaldo Salernitano (b). Ne sus Salernitan.

T

Tulii.

ERA Volg. fiste l'asserzione di Leone Ostiense [a], che questo Papa termi-Ann. 1047: nasse i suoi giorni ultra montes. Fu ben portato a Bamberga il stiensis 1.2. suo cadavero, ma e Romanis finibus, come ha ancora l'Autore car. St. [b] Asia della Vita di Santo Arrigo Imperadore [b]. Essendo stato sinora Sanctorum ignoto il Luogo, dove questo Pontefice terminasse i suoi giorni, Bolland.ad ho io il piacere di poterlo rivelare. Alle mani del Padre Don Pietro Paolo Ginanni Abbate Benedettino, diligentissimo ricercatore delle antiche memorie di Ravenna sua Patria, capitarono ne gli Anni addietro due Bolle originali. La prima è del suddetto Papa Clemente II. data VIII. Calendas Octobris, Indictione I. cioè nel di 24. di Settembre dell'Anno presente, mentre egli si trovava gravemente infermo nel Monistero di S. Tommaso Apostolo ad Aposellam, vicino a Pesaro. In essa dona egli a Pietro Abbate di quel Monistero la Terra di S. Pietro, pro salute anima sua. La seconda Bolla è di Papa Niccolò II. data nel di 16. d'Aprile dell' Anno 1060. in cui per intercessionem Domni Petri Damiani Hostiensis Episcopi, Confratris nostri, conferma al predetto Abbate la stessa Terra di S. Pietro, quam Domnus Papa Clemens, qui ibi hobiit, obtulit pradicto Monasterio. Resta perciò chiaro, in qual parte d'Italia venisse a morte il sopralodato Papa Clemente II. Ora il già deposto Benedetto IX. Papa, udita che ebbe la morte di Clemente, col mezzo de'suoi parenti potentissimi in Roma, tanto si adoperò, che per la terza volta tornò ad occupare la Sedia di S. Pietro, e la occupò per otto Mesi e dieci giorni. Vedesi in quest' Anno un Placito tenuto in Broni Diocesi di Piacenza da Rinaldo Messo del Signor' Imperadore, al quale intervennero ancora Anselmo ed Azzo Marchesi, l'ultimo de' quali Antenato de' Marchesi d' Este, già da noi s'è veduto all' Anno 1045. Conte di Milano. Questo Documento [c] Campi si legge presso il Campi [c], ed è autentico. Ma non così un Ist. di Pia. Diploma, rapportato dal medesimo Storico, e attribuito ad Arrigo III. Re, come dato nell' Anno presente. Non può sussistere quell' Atto.

cenz. T.I.

Anno di Cristo MXLVIII. Indizione 1. di DAMASO II. Papa 1.

ERA Volg. Ann.1048.

di Arrigo III. Re di Germ. 10. Imperad. 3.

NON mancarono i Romani, per attestato di Lamberto da Scasnaburgo [a], di spediro Anti si Scafnaburgo [a], di spedire Ambasciatori all' Augusto [a] Lamber-Arrigo, per riferirgli la morte di Papa Clemente II. eique Successe tus Scasnasorem postulantes; e questi si trovarono in Paliti, dove esso Im- Chronico. peradore celebrò la festa del santo Natale nell'Anno precedente. Ma perciocchè Benedetto IX. s'era di nuovo intruso nella Cattedra Pontificia, si dovettero trovar difficultà a mandare un Papa nuovo a Roma. Però solamente nel Luglio di quest' Anno su eletto per Successore del defunto Clemente, Poppone Vescovo non già d'Aquileia, come ha l'Annalista Sassone, Alberico Monaco de i tre Fonti, ed altri, ma bensì di Brixen, o sia di Bressenone nel Contado del Tirolo. Egli è chiamato da Ermanno Contratto Episcopus Brixiensis: il che da alcuni vien creduto error de' Copisti, in vece di Brixinensis; ma que' Cittadini anche presso altri Scrittori si veggono appellati Brixienses. Prese questi il nome di Damaso II. e secondo il Cardinal Baronio, mandato a Roma dall' Imperadore, suffragiis omnium electus & comprobatus, consecratus fuit. Da quali Autori prendesse il Porporato Annalista tal notizia, non l'ho potuto scorgere; e certo par verisimile, che Arrigo prima d'inviare a Roma esso Poppone, se l'intendesse col Clero, e Popolo Romano. Ciò non ostante non lascio io di sospettare, che Arrigo potesse quì prevalersi troppo dell' autorità sua con lasciare in tal elezione poco arbitrio a i Romani. Ermanno Contratto [b] scrive, che Poppo Brixiensis (Brixinensis) [b] Herman-nus Contra-Episcopus ab Imperatore Electus Romam mittitur, & honorifice Etus in Chr. susceptus. Sospetto io in oltre, che cominciassero allora ad alte-

rarsi gli animi de' Romani, perchè gli antichi Imperadori Greci e Franchi, secondo i Canoni, aveano lasciata sempre loro in libertà l'elezion de'nuovi Papi, con riserbarsene solamente l'approvazione prima di consecrarli. Ma l'Augusto Arrigonè pur lasciò loro libero il diritto dell'elezione, da che gli aveva obbligati a non procedere ad essa senza il suo beneplacito. Doveva anche rincrescere loro il veder provveduta la Chiesa Romana di Pontefici forestieri, senza prenderli dal grembo loro, benchè noi

abbiamo osservato molti Papi presi dall' Oriente ne' Secoli addietro.

Era Volg. tro. Veggasi Ottone Frisingense [a], che conferma quanto io ANN.1048. vo sospettando. Che sconvolgimenti partorisse dipoi questa musingensis 1.6 tazion di disciplina, l'andremo vedendo nel proseguimento delc. 32. Chr. la Storia. Venne dunque il novello Papa Damaso II. verso Roma nel Mese di Luglio dell' Anno presente, essendosi, come è da credere, ritirato il falso Pontefice Benedetto IX. Ma poco potè egli godere della sua Dignità, perchè dopo soli ventitrè giorni di Pontificato passò all'altra vita in Palestrina. Questa sì repentina morte sece correre de i sospetti, che il veleno anche a quest' altro Papa avesse abbreviati i giorni. Restò vacante nel rimanente dell' Anno la Chiesa Romana.

> SEGUITAVA intanto nel Regno Germanico la ribellione di Gotifredo Duca della Lorena Superiore. Avvenne, che in quest'

Calinense Tom. 11.

Tom. I.

Anno Adalberto, già creato Duca della Lorena Inferiore, venuto a battaglia con esso Gotisredo, restò sconsitto ed ucciso in quel [b] Bullar. fatto d'armi. Abbiamo poi dal Bollario Casinese [b], che l'Imperadore Arrigo concedette al Monistero delle Monache di Santa Constit. 91. Giulia di Brescia un Privilegio, dato VI. Nonas Maii, Anno vero Dominica Incarnationis MXLVIII. Indictione I. Anno autem Domni Heinrici Regis Tertii, Imperatoris Secundi, Ordinationis ejus XX. Regnantis quidem IX. Imperantis vero II. Actum Turegum, cioè in Zurigo, o pure in Turgau. Fu più volte in quella Terra o Città l'Imperadore Arrigo, ed in quest'Anno ancora vi celebro l'Ascension del Signore. Certo è, secondochè ho dimostra-[c] Rerum to nelle Annotazioni alle Leggi Longobardiche [c], ch'egli in es-Italic. P.II so Luogo tenendo una gran Dieta de' Principi Italiani (in qual Anno nol so ) pubblicò tre Leggi, che si leggono nel Corpo d'esse Leggi Longobardiche. Una spezialmente merita attenzione. Sapevasi, che molti in questi sì corrotti Secoli erano levati dal Mondo veneficio, ac diverso furtiva mortis genere, cioè non già con fatucchierie, ma col veleno, e con altre maniere occulte: che questa è la forza della parola Veneficium. Ditmaro, ed altri Storici, anch' essi asseriscono, che in questi tempi l' Italia era troppo screditata per l'uso del veleno. Perciò su determinata la pena della morte contra gli operatori di sì orrida iniquità. Rinovò in quest' Anno ancora esso Augusto i suoi Privilegi al Moni-

> Stione I. Anno autem Domni Heinrici Regis Tertii, Imperatoris Secundi, Ordinationis ejus XX. Regnantis quidem IX. Imperantis

[d] Antiqu. stero di S. Pietro di Bremido con Diploma spedito [d] XIII. Kalealic. Dif- lendas Maii, Anno vero Dominica Incarnationis MXLVIII. Indifert. 70.

vero

100

51

W.

17-1

TIC

נַרְנָין

13%

10 8

21

Ch

.

1

.

vero II. Actum in Ulmo. Sarà la Città d'Ulma. Truovo io Era Volg. tali sconcerti ne i Diplomi intorno a gli Anni dell' Ordinazio. Ann. 1048. ne di Arrigo, che non ho voluto il fastidio di riveder questi conti.

Anno di Cristo MXLIX. Indizione II. di LEONE IX. Papa 1. di Arrigo III. Re di Germ. 11. Imperad. 4.

A BBIAMO dal Cronografo di S. Benigno [a], che i Roma- [a] Dachery ni innnamorati delle belle doti di Alinardo Arcivescovo di T. II. nov. Lione, fecero istanza all'Imperadore Arrigo per averlo Papa. A- edition. linardo, ciò saputo, perchè non gli dovea piacere l'aria di Ro- Monach, in ma, si guardò di capitare alla Corte Imperiale, finchè non udì Chronico. creato un novello Pontefice Romano. Questi su Brunone Vescovo di Tullo, parente dell'Imperadore. Non si potea scegliere personaggio più fatto secondo il cuore di Dio: tanta era la sua pietà, il suo zelo, la sua attività, la prudenza, il sapere. [b] Tro- [b] Wibert. vavasi l'Imperadore Arrigo in Vormacia nel Dicembre dell' An- in Vita S. no antecedente, dove tenne una gran Dieta di Vescovi e Princi- lib. 2. c. 1. pi. Si trattò in essa di provveder di un nuovo Pontesice la santa Chiefa Romana. Non se l'aspettava Brunone; tutti i voti concorsero in lui, ed egli colto così all'improvviso, dimandò tempo a pensarvi tre giorni. Dopo i quali ripugnando a tale elezione, con isperanza di schivar questo sì pesante onore, sece in pubblico la confessione de' suoi mancamenti; ma indarno, perchè stettero tutti costanti in volerlo Papa. V' erano presenti i Legati Romani. In fine si arrendè, ma con protestare, che non accettava la carica, qualora non vi concorresse l'elezione e il consentimento del Clero e Popolo di Roma, non ignorando egliciò, che in tal proposito aveano ordinato i sacri Canoni. Gli surono date le insegne Pontificali, e dopo aver celebrate le Feste del fanto Natale nella sua Chiesa di Tullo, con singolare umiltà vestitosi da pellegrino, sul principio dell'Anno presente si mise in viaggio verso Roma, avendo in sua compagnia il celebre Mona- [c] IVibert. co Ildebrando, che su poi Papa Gregorio VII. Arrivò egli a Ro- Bruno.
Leo Ostienma sul principio della Quaresima [c], ed ivi ancora solennemen- sis in Chr. te su eletto e applaudito dal Clero e Popolo Romano, e conse- Anselmus crato Papa con prendere il nome di Leone IX. Nè perdè tempo &c.

ERA Volg. ad operare. Dopo la Domenica in Albis tenne un gran Concilio Ann. 1049. di Vescovi in Roma contro de' Simoniaci. Poscia chiesta licenza a i Romani, sen venne a Pavia, e quivi nella Settimana dopo la Pentecoste celebrò un altro Concilio. Indi passò a trovare l'Imperadore in Sassonia per informarlo dello stato d'Italia, e de' bisogni della Chiefa. Un altro Concilio assai numeroso su da lui tenuto nella Basilica di S. Remigio di Rems, e poscia un altro in Magonza, dove si trovò ancora l'Imperadore. In questi tempi durando la ribellione di Gotifredo Duca di Lorena, con cui aveva unite (a) Herman- le sue forze anche Baldovino Conte di Fiandra, (a) Papa Leone nus Contra-Elus in Chr. ad istanza dell'Imperadore amendue li scomunicò. Più che l'armi temporali servirono le spirituali, per mettere il cervello a par-

tito di Gotifredo; e però egli sen venne supplichevole ad Aquisgrana a' piedi dell'Imperadore, e coll'aiuto del buon Papa ottenne il perdono de' suoi falli. Seguitò Baldovino a far guerra, ma dopo aver lasciato dare un gran guasto al suo paese dall' Armata Imperiale, finalmente trattò di pace, e diede a tal fine gli ostaggi. Dopo queste imprese Leone IX. per la Città d' Augusta e per la Baviera sul finir dell' Anno venne alla volta d' Italia, ed arrivò a celebrar la festa del Natale in Verona. Confermò esso Papa in quest' Anno i suoi Privilegi al Monistero di (b)Chronic. Farfa con sua Bolla (b) data in Roma IV. Kalendas Martii, An-Farfens. P. II. T. II. no Pontificatus Domni Leonis Noni Papæ Primo, Indictione II. Rer. Italic. E l'Imperadore Arrigo concedette a Berardo Vescovo di Padova,

Italic. Diffeit. 27.

(c) Antiq. e a' suoi Successori, la licenza di battere Moneta, (c) secundum pondus Veronensis Moneta. Il Diploma su dato XVI. Kalendas Maii, Anno Dominica Incarnationis MXLVIIII. Indictione II. Anno Domni Henrici Tertii Regis, Imperatoris Secundi, Ordinationis ejus XX. Regni quidem X. Imperii vero III. Actum Goslaria. Torno a dire, che gli Anni dell'Ordinazion d' Arrigo son confusi in vari Diplomi: e però lascerò ad altri la cura di accertar questa Epoca, e di correggere gli errori. Circa que-(d) Cedren. sti tempi ancora abbiamo da Cedreno (d) un avvenimento importantissimo per la Storia d'Italia, cioè che i Turchi, gente dinazione Unnica, o vogliam dire della gran Tartaria, uscirono dalle Porte del Caucaso, e cominciarono le lor terribili conquiste con levare a i Saraceni la Persia, e darsi poscia ad infestar l'Imperio de' Greci. Non mi stendo a dirne di più perora, riferbando quel che occorrerà al resto della Storia.

Compend. Hiftor.

Anno di Cristo ML. Indizione III. di LEONE IX. Papa 2.

di Arrigo III. Re di Germ. 12. Imperad. 5.

GIUNTO che fu a Roma il santo Pontesice Leone IX. e sbrigato da varj affari, in quest' Anno [e non già nel precedente, come lasciò scritto Leone Ostiense (a) ] passò in Puglia, (a) Leo Oparte per sua divozione, (b) parte per quetar le discordie insor-lib.2.c.81. te fra i Normanni, e i Popoli di quelle contrade, che si sentiva- (b) Wiberno gravati non poco da quella gente straniera. Fu nell'Aprile a fu in Vita Monte Casino, a S. Michele del Monte Gargano, e a Beneven- lib. 2. c. 4. to, dove di nuovo scomunicò quel Popolo, perchè ribello all'Imperadore. Tenne un Concilio in Siponto, dove depose due Arcivescovi convinti di Simonia. Tornato a Roma, sul principio di Maggio celebrò un altro Concilio nella Basilica Lateranense, dove furono condennate le perverse dottrine di Berengario Franzese intorno al Sacramento dell' Altare. Fioriva in questi tempi in Normandia nel Monistero di Becco il celebre Lanfranco, Priore allora d'esso sacro Luogo, di nascita Italiano, perchènato di nobili parenti in Pavia. Essendo passata fra lui e il suddetto Berengario qualche Lettera, su egli chiamato in Italia, e tanto in esso Concilio Lateranense, quanto in quello di Vercelli susseguentemente tenuto nel Settembre di quest' Anno dal medesimo Papa, giustificò sè stesso, e restò carissimo a tutta la Corte Pontifizia. Servi questo accidente a maggiormente accrescere la fama della letteratura e pietà di Lanfranco, il quale col tempo divenne Abbate di Becco, e poscia Arcivescovo santo di Canturberì in Inghilterra. Era insorta qualche contesa fra Papa Leone, e Unfredo Arcivescovo di Ravenna spalleggiato da alcuni della Corte Imperiale. Però in esso Goncilio di Vercelli il Papa gli sospese il Ministero Episcopale, o pure come vuol Wiberto, lo scomunicò. Tornò egli dipoi alla sua Chiesa di Tullo, per sarvi la Traslazione del Corpo di S. Gerardo, già Vescovo di quella Città. Paísò in quest' Anno nel dì 12. d'Aprile a miglior vita santo Adalferio, o sia Alferio, Fondatore e primo Abbate dell'insigne Monistero della Cava nel Principato di Salerno, la cui Vita (c) Rerinsieme con quella di tre altri Abbati suoi Successori, si legge fra (d) Annal. gli Scrittori da me raccolti delle cose d'Italia (c). Se si vuol Pisani prestar sede a gli Annali Pisani, in quest' Anno (d) Mugetto Rev Italic. Tomo VI. Re

ERA Volg. ANN.1050.

pag. 167.

ERA Volg. Re de' Saraceni Affricani con un potente esercito tornò in Sarde-Ann. 1050. gna, e cacciatine i Pisani, attese a fabbricarvi delle Città, e prese la Corona di quel Regno. Pisani vero, cum Romana Sede firmata concordia, cum Privilegio O cum Vexillo Sancti Petri accepto, invaserunt Regem, & ceperunt illum & totam Terram, O Coronam Imperatori dederunt. Et Pisa fuit firmata de tota Sardinea a Romana Sede. Ma al vedere, che de'vari Autori di questo Secolo, i quali han parlato de i fatti gloriosi di S. Leone IX. Papa, niuno parla di questo, che pur sarebbe tornato cotanto in onore del medesimo: pare che si possa dubitar dell'impresa suddetta, o almeno delle sue circostanze. Nacque nell' Anno presente nel d' 12. di Novembre all' Augusto Arrigo un Figliuolo (a) Herman- maschio (a), partoritogli dall'Imperadrice Agnese. Fu questi nus Contra- poi Arrigo Quarto fra i Re, e Terzo fra gl'Imperadori, per cui cagione vedremo a suo tempo sconvolta tutta l' Italia e la Germania.

CESSO' di vivere in questi tempi Pandolfo IV. Principe di (b) Camill. Capoa (b). Leone Ostiense il sa portato via da i Diavoli, ci-Péregrinius tando un' apparizione fatta ad un Servo di Dio Napoletano. cip. Lango- Ma, siccome il Padre Angelo della Noce osfervò, probabilmente questa su una giunta satta alla Cronica dell'Ostiense; ed altri ciò scrissero di Pandolso Capodiserro, tanti anni prima defunto. Ne i Secoli dell'ignoranza gran voga aveano somiglianti visioni e dicerie. Pandolfo V. suo Figliuolo restò Padrone di quel Principato con avere per Collega Landolfo V. suo proprio Figliuolo. Ho io rapportato altrove un Diploma dell' Augusto Arrigo (c) Antiqu. (c), come dato in quest' Anno in favore del Monistero di S. Italic. Dif- Zenone di Verona. Le Note Cronologiche son queste: Data III. Idus Novembris, Anno Dominica Incarnationis ML. Indictione IIII. Anno Domni Heinrici Tertii Regis, Imperatoris autem Secundi, Ordinationis ejus XXIIII. Regni quidem XIII. Imperii ve-

perio. Sarebbe da vedere, se potesse riferirsi all'Anno 1055. col

Sert. 63.

ro IIII. Actum Veronæ. Perchè era tuttavia attaccato alla pergamena il Sigillo di cera; e nel Novembre dell'Anno presente potea correre l' Indizione IV. senza farne altro esame, lo credei Documento originale e sicuro. Ma se sta così nella pergamena, nè è fucceduto errore in copiarlo, non so io ora accordarlo colla verità della Storia. Che l'Imperador fosse in Italia in quest' Anno, niuno de gli antichi lo scrive, ed io lo credo falso. Sono anche discordi fra loro l' Anno XIII. del Regno, e il IV. dell'Im-

Achie and and and

Di Suit dus

La Property

Cic. Edi.

One C. Pin.

(n= .. 11)

E.Sicia .

pure non 13

:3112 à E: .

fere fato i

Honie de I

:010, 8 3:2

Sant Mas

insonie . M Monati; es

Annu

TRO.

18.5

tha Paris

Mattella:

(1871a Ct. 12

יום אורים ויים

his ce."

: Hamer:

Liste. in

1.1111.1

1., Les

Willis.

1 1000 11

17,13

2: -- ;

the s

terre ...

100 -00

Anno di Cristo mli. Indizione iv. di Leone IX. Papa 3. di Arrigo III. Re di Germ. 13. Imperad. 6.

ROVARONSI l'infaticabil Leone IX. Papa, e l'Imperado-re Arrigo in Augusta, dove insieme celebrarono la sesta re Arrigo in Augusta, dove insieme celebrarono la festa della Purificazione della fanta Madre di Dio. In tal occasione, per attestato di Ermanno Contratto (c), l'Imperadore rimise in (c) Hermangrazia del Papa Unfredo Arcivescovo di Ravenna. Ma Wiberto (d) nus Contraaggiugne una particolarità, cioè, che Unfredo fu chiamato da (d) Wiber-Arrigo ad Augusta, e dopo avere restituito al Papa alcuni beni rus IX. 1. 20 ingiustamente occupati, su forzato a chiedere l'assoluzion delle cap. 7. Censure. Inginocchiossi egli a' piedi del santo Pontesice, e perchè tutti i Prelati assistenti interposero le lor preghiere in savore di lui, Leone con alta voce disse: A misura della sua divozione Dio gli conceda l'assoluzione di tutti i suoi falli. Nel levarsi Unfredo in piedi, su osservato, che quasi burlandosi del Papa, e tuttavia gonfio di superbia, sogghignava. Vennero le lagrime a gli occhi al buon Pontefice, e con voce bassa disse ad alcuni, che gli stavano intorno: Oimè, questo miserabile è morto. Poco stette Unfredo a cader malato, ed appena ricondotto in Italia, diede fine alla vita e all'alterigia sua. Ermanno Contratto lasciò

Era Volg. scritto, essere corsa voce, ch' egli morisse attossicato, perchè la Anniosi. sua morte su improvvisa. Ma s'egli morì, come vuole il Rossi nel dì 22. d'Agosto, gran tempo corse fra la di lui andata in Germania, e la morte sua. Tornato a Roma Papa Leone, quivi celebrò dopo Pasqua un nuovo Concilio, dove fra l'altre cose scomunicò Gregorio Vescovo di Vercelli, imputato d'adulterio con una Vedova già sposa di un suo Zio. Non si trovava questo Vescovo in Roma, e nulla perciò potè rispondere per sè. Ma avvertito della Censura contra di lui fulminata, se ne volò a Roma, ed avendo promessa soddissazione, se ne tornò assoluto e contento a casa. Questo Prelato ne' tempi susseguenti fece gran figura ne gli affari Secolareschi d'Italia, siccome vedremo. Andò poscia il santo Pontefice all'insigne Monistero di Subiaco, da dove essendo suggito Attone o sia Azzo Abbate, a cui dovea rimordere la coscienza, egli diede per Abbate a que' Monaci Umberto, nato in Francia, e le cui imprese parte (a)Chronic. buone, e parte cattive si leggono nella Cronica di Subiaco (a), da me data alla luce. E' notabile quanto ivi è scritto, cioè che Res. Italic. il Papa in quella congiuntura Sublacenses ad se convocavit in Monasterio, quorum O requirens Instrumenta Chartarum, notavit falsissima, O' ex magna parte ante se igne cremari fecit. Di queste merci non furono privi una volta altri Monisterj e Chiese: il che sia detto senza pregiudizio de gl' innumerabili altri

> perseguitava nella Corte Pontifizia; e probabilmente uno de'lor nemici era Giovanni Vescovo della Sabina, che mosse di molte pretensioni contra di quell' insigne Monistero. Scrissero i Monaci una Lettera al buon Pontefice con esporgli le prerogative di quel facro Luogo, e pregarlo di non badare a i detrattori. Sumus

DOVEANO in questi tempi avere i Monaci di Farfa chi li

autentici Documenti, che si truovano ne' loro Archivi.

(b) Chronie. enim [dicono essi (b)] plus minus quingenti vestri Oratores: il Fartensc P. II. T. II. che per mio avviso si dee intendere non de' soli Monaci abitanti Rer. Italic. in Farfa, ma de gli altri ancora, che erano ne' Monisteri e Prio-

> rati sottoposti. Nel Concilio Romano si agitò la lite fra i Monaci, e il suddetto Vescovo. Finalmente Papa Leone IX. confermò al Monistero Farsense tutti i suoi Privilegi con una Bolla, in cui si fa sentire il suo cuore pien di divozione verso la santissima Vergine, data III. Idus Decembris per manus Federici Diaconi fantte Romane Ecclesia Bibliothecarii, vice Domni Herimanni

> Archicancellarii, & Colonien sis Archiepiscopi, Anno Domni Leo-

11. M. F.

April pre.

Mission.

The sal ...

mico A:

100

Sind Sind

unto Pont aira Bona

IX. Para

Bont it.

je. 3 , 10

no. In ia.

vent. vame: affinelle :

de Citatio

it the The.

Geris, Co

e gravon à

one di tatt. ratifa C.

THE THE

ne ca Fa

e che per

ILLA II ILL

(210 CGT A

senie, et

In que : .

:..: :: (:::

Dies G s

1110 01 3

1.0 000

11011

Vin F

. 301-15

1. ....

1.1 : :

nt .

. 22.0 .1

nis IX. Papæ Tertio, Indictione V. cominciata nel Settembre dell' ERA Volg. Anno presente. Crede il Padre Mabillone (a), che Ermanno Ann. 1051. Arcivescovo di Colonia fosse Arcicancelliere di Papa Leone IX. Annal. Benelle cui sole Bolle si truova questa novità. Era il medesimo Er- nedictin.ad manno Arcicancelliere dell' Imperio in questi giorni. Wiberto scrive (b), che Papa Leone diede officium Cancellarii sancta Ro- (b) Wibermanæ Sedis a lui, e a i suoi Successori. Confermò parimente il tus in Vita santo Pontefice tutti i suoi diritti al Monistero Casauriense con lib. 2. c. 5. altra Bolla, (c) data X. Kalendas Julii &c. Anno Domni Leonis (c; Chronic. Cafaurien. IX. Papæ II. dee effere III. Indictione IV. Io tralascio altre P.H.T.II. Bolle dello stesso Papa, il quale per testimonianza dell' Ostien- Rer. Italio. fe (d), in quest' Anno andò a Capoa, a Benevento, e a Saler- (d) Loo O. no. In tal congiuntura è credibile, che succedesse ciò, che pre- Giensis in ventivamente aveva asserito il medesimo Ostiense, cioè ch' egli lib.2.c. 84. assolvesse dalla scomunica il Popolo di Benevento. Tanti passi dell'ottimo Pontefice verso quelle parti, erano tutti per trovare, fe era mai possibile, qualche rimedio o freno all' insolenza, crudeltà, ed avidità incredibile de' Normanni, ogni di più potenti e gravosi alla Puglia, e alle vicinanze, e Cristiani più di nome che di fatti. In una Lettera (e) scritta da esso Papa all' Impe-(e) Wiberrador di Costantinopoli gli espone, come costoro ammazzavano, tus in Vita tormentavano que' miseri abitanti, nè pur perdonando alle Don- lib. 2.6.102 ne e a' Fanciulli; spogliavano ancora ed incendiavano le Chiese; e che per quante esortazioni e minaccie avesse egli adoperato, nulla si mutavano i loro perversi costumi. Però s' era egli abboccato con Argiro Catapano de' Greci per reprimere questa mala gente, ed implorava anche il braccio dello stesso Augusto Greco. In quest' Anno appunto scrive Lupo Protospata (f), che arrivò, (f) Lupus cioè da Costantinopoli tornò in Puglia Argiro Figliuolo di Melo, Protospata in Chronico. e Duca d'Italia per gli Greci. Volle entrare in Bari, ma gli su negato da Adralisto, Romoaldo, e Pietro Fratelli, capi di una fazion contraria. Finalmente il Popolo di Bari al dispetto de' contradittori l'ammise in quella Città. Se ne suggi Adralisto; gli altri due Fratelli presi, surono inviati in carcere a Costantinopoli. Drogone Conte e Capo de' Normanni su in quest' Anno ucciso da un suo Compare, e succedette Unfredo Conte suo Fratello nel governo di quegli Stati. Noi troviamo battezzato in quest'Anno nella Città di Colonia il fanciullo Arrigo, Figlinolo dell'Imperadore Arrigo, e tenuto al sacro Fonte da Ugo Abbate di Clugni, (g) Antique. uomo santo. Da un Documento, ch'io diedi alla luce (g), ap-Italic. Dis-

fert. 5. pag.

Constitution

Apro Ir. Ge

est marriage

1:: 18 8

1.2.00 7 16

# # A.

11521 CLE. PC .....

rti. cria moito: .

Ho so part

go Dain t

13, ed a. ...

titita cut.

1: Con is 1.

Impressor i

Indiane,

zio. Mentit

un embrata

anchiere.

(ion paro.

dum nemes

11.00 posts

tem exigno 1

MANTO CATTOO

tore più into

'Anno 1003

me. Ecu

170.10 12:12

· Mons:

1.40 8.16.

who igno

Milmo A

Wild Mil

firmit.

4,

I ...

£: i.. Tan.

ERA Volg. parisce, che in questi tempi Guaimario IV. e Gisolfo II. suo Anniosi. Figlio, erano Principi di Salerno, e Duchi di Amalfi e Sorriento.

Anno di CRISTO MLII. Indizione v.

di LEONE IX. Papa 4.

di Arrigo III. Re di German. 14. Imperad. 7.

RA stata in addietro l'Ungheria tributaria dell'Imperio Germanico; ma essendo insorte liti, e cessato il pagamento, si venne ad un'aspra guerra fra l'Imperadore Arrigo, & Andrea Re d'Ungheria. Il santo Papa Leone per desiderio di rimettere la concordia fra que' Principi Cristiani, si portò in quest'Anno di nuovo in Germania per trattar di pace. Ermanno Contrat-[a] Herman to scrive [a], ch'egli vi andò per le istanze del Re Andrea; senus Contra. ce desistere l'Imperadore dall'assedio di un Castello; e trovatolo dispostissimo ad un'accordo, già si credeva di avere in pugno la pace. Ma Andrea sconciamente il burlò: laonde il Papa fulminò contra di lui la scomunica. Se ciò sussiste, è cosa da stupire, co-[b] Wibert. me Wiberto conti tutto al rovescio questa saccenda con dire, [b] nis IX. l. i. che gli Ungheri erano pronti a pagare il tributo, purchè ottenessero il perdono de i trascorsi passati. Sed quia factione quorumdam Curialium, qui felicibus sancti viri invidebant actibus, sunt Augusti aures obturatæ precibus Domni Apostolici, ideo Romana Respublica subjectionem Regni Hungarici perdidit, & adbuc dolet finitima patriæ prædis O incendiis devastari. Arrigo Vicecancellier dell'Imperadore fu in quest' Anno da lui promosso all' Arcivesco-[c] Rubeus Vato di Ravenna; ma secondo il Rossi [c] non ottenne la confer-Histor. Ra- ma e il Pallio dal Papa, se non nell'Anno seguente con Bolla davenn, lib.5. ta VI. Idus Aprilis Anno Pontificatus IV. Indictione VI. Sotto specie d'intronizzar questo novello Arcivescovo, su inviato a Ravenna anche Nizone Vescovo di Frisinga, uomo pien di vizj, e che per qualche tempo mostrò di pentirsi, e di abbracciar la vita Monastica, ma in breve tornò alla vita di prima. Costui giunto a Ravenna, quivi colto da morte improvvisa lasciò le sue ossa. Al suddetto Arrigo Arcivescovo scrisse il suo Libro, o sia Opuscolo intitolato Gratissimus, S. Pier Damiano, o come si dovrebbe dire, Pietro di Damiano, nato nella Città stessa di Ravenna, e gran luminare di santità e Letteratura in Italia per questi tempi.

sap. 4.

Uno ancora de i motivi, per gli quali s'indusse a tornare quest' ERA Volz. Anno in Germania il fanto Pontefice, fu secondo l'Ostiense [a], Ann. 1052. per impetrar de gli aiuti dall'Imperadore contra de'Normanni di stiensis Puglia, le avanie e crudeltà de'quali egli non potea più sofferire. Chronic. lib. 2. c. 34. Un Diploma, che si legge pubblicato nelle mie Antichità Italiane [b], ci fa vedere nel Giugno di quest'Anno in Zurigo l'Impe- [b] Antiqu. radore Arrigo, che concede al Clero di Volterra fra gli altri Pri- fert. 39. vilegi quello di poter decidere le liti col Duello. Era allora trop- Pag.641. po in uso questa barbarica e detestabil'usanza, accresciuta dipoi nell' andare innanzi da i cacciatori di puntigli. Per isradicarla molto s'è fatto; ma al Mondo non mancheranno mai de i Pazzi. Ho io pubblicato un Contratto seguito in quest' Anno fra Bonifazio Duca e Marchese di Toscana, Signore di Mantova, Ferrara, ed altre Città, e Otta Badessa di Santa Giulia di Brescia. Fu scritta quella Carta [c] Anno ab Incarnatione Domini nostri Je- [c] Ibidem su Christi Millesimo Quinquagesimo Secundo, Enricus gratia Dei Imperator Augustus, Anno Imperii ejus Sexto, Quarto Kal. Aprilis, Indictione Quinta. Ma poche settimane dipoi sopravisse Bonisazio. Mentre egli da Mantova passava a Cremona, per mezzo di un'ombroso bosco, su ferito con una saetta, o sia con un dardo attossicato, e di quel colpo morì. His diebus Marchio Bonifacius ( son parole d' Arnolfo Milanese [d] Autore contemporaneo ) [d] Arnulf. dum nemus transiret opacum, insidiis ex obliquo latentibus, vene- Histor. Me-diolan. 1.3. nato figitur jaculo. Heu senex ac plenus dierum, maturam mor cap. z. tem exiguo præoccupavit. Il Fiorentini scrive [e], ch'egli non [e] Fiorentini scrive [e], ch'egli non [e], ch'egli no molto carico d' anni morì; ma non avea veduto Arnolfo, Scrit- di Maiild. tore più informato di lui. E se Bonifazio si truova Marchese sin lib. 1. l'Anno 1004. convien dire, ch'egli fosse vecchio nell'Anno presente. E qui si dee notare, che nell' edizione della Storia d'esso Arnolfo fatta dal Leibnizio sopra un testo Milanese, si legge Marchio Montisferrati Bonifacius. Ma il Manuscritto Estense più antico de gli altri non ha Montisferrati; e quella è una giunta di qualche ignorante, ficcome già osservai [f] nella Prefazione al [f] Rerum medesimo Arnolfo.

Italic. Scri. ptor. T. IV.

ABBIAMO da Donizone il tempo preciso della morte di que-Ro Principe, laddove scrive, ma accortamente tacendo, ch'essa fosse violenta [g].

Ipse die sexta Maii post quippe Kalendas Deseruit terram, quem Christus ducat ad ethram. Quando defunctus, terræ datus, estque sepultus, Tunc Quinquaginta duo tempora Mille Dei stant.

[g] Donizo in Vit. Mathild. lib. I.

Era Volg. Fu seppellito il di lui Corpo in Mantova: perlocchè si legge Ann. 1052. presso il suddetto Donizone una curiosa altercazione fra quella Città, e la Rocca di Canoisa, dove pretendeva il buon Monaco Canossino Donizone, che se gli dovesse dar sepoltura presso de'suoi Antenati. Da altre memorie ancora da me rapportate nella Prefazione al medesimo Donizone apparisce, aver la buona gente creduto, che non nascesse erba nel luogo, dove Bonifazio fu ferito. Certamente questo Principe non era un Santo. Anzi egli s'acquistò il brutto nome di Tiranno presso i Tedeschi. Ermanno Contratto, vivente allora [ se pure al suo testo non su (a)Herman- fatta qualche giunta ] scrive sotto quest' Anno (a): Bonifacius nus Contra-Aus in Chr. ditissimus Italiæ Marchio, immo Tyrannus, insidiis a duobus exceptus militibus, sagittisque vulneratus O mortuus, Mantuæ sepe-

(b) Fioren- litur. E il Fiorentini osserva (b), che in tre Privilegi, da Arvie di Ma. rigo IV. e V. e Lottario susseguenti Imperadori, conceduti al zilde lib. 1. Popolo di Lucca, si legge: Consuetudines etiam perversas, a tempore Bonifacii Marchionis duriter iisdem hominibus impositas, omnino interdicimus, & ne ulterius fiant pracipimus. Lascid Bonifazio dopo di sè tre Figliuoli a lui nati dalla Duchessa Beatrice, cioè Federigo [ appellato Bonifazio dal Continuatore di Ermanno Contratto ] Beatrice, e Matilda, tutti e tre di tenera età, e perciò bisognosi della tutela della Madre. In quest' Anno (c) Leo ancora per testimonianza dell'Ostiense (c), e di Romoaldo Sa-

lib. 2. c. 85. mualdus Salernitan. Chronic. T.VII. Rev. Italic.

lernitano (d), Guaimario IV. Principe di Salerno per una con-(d) Ro giura fatta contra di lui da alcuni suoi Parenti, e da altri malcontenti, con più ferite tolto su di vita, e il suo cadavero obbrobriosamente strascinato lungo il lido del mare. Salerno colla Rocca restò in potere de' congiurati; ma Guido Duca di Sorrento. e Fratello d'esso Guaimario, chiamati in aiuto i Normanni da l' a cinque giorni ricuperò quella Città; installò nel Principato Gisolfo II. Figliuolo del trucidato Principe; e fece morir quattro di lui Parenti con trentasei altri tutti rei di quel missatto. Fermossi tutto quest' Anno in Germania il santo Papa Leone, ed in Vormacia celebrò la Festa del Natale in compagnia dell'Imperadore. Allora fu, secondo Ermanno Contratto, ch' egli sece istanza, perchè fosse restituita sotto il dominio della Chiesa Romana la ricca Badia di Fulda con altre poste in quelle Contrade, le quali ne' tempi addietro furono donate a S. Pietro, e pagavano censo a Roma. Altrettanta premura ebbe pel Vescovato di Bamberga, di cui Ar-

rigo I, Augusto avea fatto un dono alla Chiesa Romana, e paga-

va anch' essa annualmente a Roma un Cavallo bianco, e cento ERA Volgi Marche d'argento. L'Imperadore all'incontro, mosso da egual Annaiosa. brama di poter disporre di quel Vescovato, e delle suddette Badie, propose più tosto un cambio, e questo su accettato dal Papa. Cioè Leone rinunziò ad Arrigo i suoi diritti sopra quelle Chiese, ed Arrigo in contracambio gli cedette molti suoi Stati nelle parti di là da Roma. L'Ostiense scrive (a), che tunc inter ipsum (a) Leo O-Apostolicum & Imperatorem facta est commutatio de Benevento & Siensis 1.2. Bambergensi Episcopio, ma senza dichiarare se fosse cedura la sola Città di Benevento col suo territorio, come gode oggidì la Sede Apostolica, o pure anche il Principato, di buona parte nondimeno del quale erano stati prima investiti i Normanni. E senza dire, con qual titolo e patti cedesse tali Stati. Il Sigonio (b) (b) Sigonius dice nomine Vicariatus. Così egli interpretò le parole dell'Ostien- de Regno Italia lib. 8 fe (c), laddove scrive, che Leo Nonus Papa vicariationis gra- (c) Leo Otia Beneventum ab Heinrico Conradi filio recepit. Da questo cam- fliensis 1.2. bio poi deduce il Padre Pagi (d), che non sussista quanto ha (d) Pagius Eutropio Prete presso il Goldasto, con dire che Carlo Calvo avea in Annal. distratto Benevento dall'Imperio Romano, e concedutolo a i Pontefici Romani. E si può similmente dedurre, che nè pure Lodovico Pio, Ottone I. ed Arrigo I. Imperadori avessero mai conceduto loro esso Ducato di Benevento.

Anno di Cristo MLIII. Indizione vi. di LEONE IX. Papa 5. di Arrigo III. Re di German. 15. Imperad. 8.

MPLORO' in questi tempi Papa Leone più che mai l'assisten-1 za dell' Augusto Arrigo per liberar la Puglia dal giogo de'Normanni, i quali, per quanto scrive Ermanno Contratto (e), (e)Hermanviribus adaucti, indigetes bello premere cæperunt, injustum domi- sus in Chr. natum invadere, beredibus legitimis Castella, prædia, villas, domus, uxores etiam, quibus libuit, vi auferre, res Eccle siarum diripere, postremo divina O bumana omnia [ prout viribus plus poterant ] jura confundere, nec jam Apostolico Pontifici, nec ipsi Imperatori, nisi tantum verbo tenus cedere. Guglielmo Pugliese diversamente parla della condotta de' Normanni, e ci vorrebbe far credere, che da Argiro Duca d'Italia per l'Imperadore Greco provenissero spezialmente tanti lamenti in parte salsi contra de'

Tomo VI.

Eza Volg. Normanni, dappoiche non gli era riuscito ne con danari ne con Ann. 1053. promesse di tirarli suor d'Italia al servigio de' Greci. Secondo (a) Guillel- lui (a), la gente di Puglia

mus Apulus lib. 2. Poem.

varias deferre querelas Capit, & accusat diverso crimine Gallos. Veris commiscens fallacia nuntia mittit Argirous Papæ, precibusque frequentibus illum Obsecrat, Italiam quod libertate carentem Liberet, ac Populum discedere cogat iniquum.

Ma non era Papa Leone uomo da lasciarsi in tal congiuntura ingannare. Egli stesso soggiornava in lor vicinanza, e più volte era stato sul fatto, cioè in quelle contrade medesime, e potea ben sapere, se i Normanni sossero sì o nò una spezie di masnadieri . Vedremo, che mai non si quetarono, infinattantochè non ispogliarono i Signori di que' paesi de' loro Stati. Guglielmo Storico, allorchè i Normanni furono nel colmo della potenza, scrisse per piacere alla stessa Nazion dominante; però non par sicura la testimonianza sua. Ora l'Imperadore diede alcune delle sue soldatesche al Papa; molt'altre ne ottenne esso Papa da diversi Signori; e con queste brigate s' un una gran ciurma di scellerati e banditi, tutti condotti dall'avidità e speranza di sar buon bottino. Nel Mese di Febbraio con questa gente calò in Italia il buon Pontefice, conducendo seco Gotifredo Duca di Lorena, e Federigo suo Fratello, che su poi Papa Stefano X. e molti Cherici e Laici esercitati nel mestier della guerra, per valersene contro i (b) Lamber- Normanni (b). Ma prima di arrivar'egli giù dall' Alpi, Gezus Scafnaburgensis in beardo Vescovo allora di Aichstet, di nazion Bavarese, avendo Chronico. fatto ricorso all'Imperadore, tanto disse e tanto fece, che il ridusse a richiamare il grosso corpo di truppe Imperiali già spedite in aiuto del Papa, in maniera che altro non vi restò di quell'eser-(c) Leo O. cito, che un battaglione di cinquecento persone (c). Se n'ebbe poscia ben bene da pentire lo stesso Gebeardo, da che divenne anlib.2. c. 90. ch'egli Pontefice Romano col nome di Vittore II. per le insolen-

Stiensis Chronic.

(d) Wiber- Leone nella Quinquagesima, per attestato di Wiberto (d), de-

Leonis IX, terminò di tener quivi un Concilio. Erano accorsi ad ossequiar lib. 2.6.4. il Papa varj Vescovi di Lombardia, a'quali faceva paura il rigore e zelo del santo Pontefice: che ben sapeano di avere de' mancamenti da renderne conto. Però alla lor suggestione su attri-

ze, che non men di Papa Leone IX. dovette sofferir da i Normanni di Puglia senza poterli reprimere. Giunto a Mantova Papa

bui-

buita una rissa insorta fra i familiari d'essi Prelati, e quei del Pa- ERA Volgi pa, in tempo appunto, che si celebrava il Concilio. Corse alla Ann. 1053. porta della Basilica il santo Padre, volavano le saette e i sassi, e fu egli stesso in pericolo della vita per salvare i suoi domestici, che si risugiavano verso la di lui persona, e senza che gli aggressori si guardassero dal ferire, chi andava a nascondersi sotto le vesti Pontificali. Si quetò con difficultà il tumulto, ma fu esso cagione, che si sciolse il Concilio; e ciò non ostante il misericordioso Pontefice diede nel di seguente l'assoluzione a gli autori di tale iniquità. Andossene a Roma S. Leone (a), e dopo Pasqua (a)Hermantenne quivi un nuovo Concilio (b), dove su posto fine alle vec- sus in Chr. chie liti, che bollivano fra i Patriarchi di Aquileia e di Grado, (b) Leo IX. chiamato nuova Aquileia. Cioè fu deciso, che quel di Grado soste Tom. IX. fe indipendente dall' altro, e vero Metropolitano dell'Istria e Concilior. delle Isole di Venezia. Anche il Dandolo (c) ne fa menzione, (c) Danduma con supporre ciò seguito in un precedente Sinodo, mentre ag-lus in Chrogiugne, che Papa Leone visitò dipoi Venezia per divozione verso nico T.XII. S. Marco. Ciò probabilmente accadde nell'ultimo suo ritorno dalla

Germania sul principio dell'Anno corrente.

CIO' fatto, ardendo pure il fanto Papa di desiderio di liberar la Puglia dalla crudele ed infaziabil Nazion de' Normanni, mofse l'esercito preparato contra di loro. Era questo composto, secondoche abbiamo da Guglielmo Pugliese (d), de' pochi Tede- (d) Guillel. schi, ch'egli avea potuto ritenere al suo soldo, cioè di settecento Apulus 1.2. Suevi, oltre alla canaglia de' facinorosi, venuta di Germania, Normann. condotti da Guarnieri, che probabilmente su il primo Marchese di questo nome della Marca d'Ancona. V'erano in oltre moltissime brigate d'Italiani armati, raccolte da Roma, Spoleti, Camerino, Fermo, Ancona, Capoa, Benevento, ed altri Luoghi. Non sussiste a mio credere, che Goffredo o Gotifredo Duca di Lorena fosse il Generale di questa impresa. Più tosto è da credere Rodolfo, eletto già Principe di Benevento, per quanto s'ha da Leone Ostiense (e). Consisteva poi l'Armata de Nor- Ostiensis manni, secondo il medesimo Autore, in tremila cavalli, e poca Chronic. fanteria, ma tutta gente forte, agguerrita, e che non cono-lib. 2, c. 87. sceva paura. I condottieri di questa, divisa in tre squadre, surono Unfredo Conte e Capo d'essi Normanni, Ricardo Conte d'Aversa, Roberto sopranominato Guiscardo, cioè Astuto, poco dianzi venuto di Normandia a trovare il Fratello Unfredo; cioè quel medesimo Roberto, che vedremo a suo tempo padrone

X

ERA Volg. di quasi tutto il Regno ora di Napoli, e di parte della Sicilia. ENN. 1053. Tralascio altri nominati da esso Storico Pugliese. Dal medesi-

(a) Herman- mo bensì, e da Ermanno Contratto (a) abbiamo, che i Nornus Contra. manni veggendo sì grande apparato di guerra contra di loro, e sè di forze troppo disuguali, spedirono Ambasciatori al Papa, offerendosi umilmente al servigio, e all'ubbidienza di lui, e di riconoscere in feudo dalla santa Sede gli Stati da lor posseduti. Ma non su accettata l'offerta, non già per alterigia del Papa pieno d'umiltà e nemico di spargere il sangue Cristiano; ma per cagion de' superbi Tedeschi, i quali s' opposero, deridendo la picciola statura de'Normanni, e figurandosi d'averli già vinti col solo terrore. Costoro indusfero suo malgrado il Papa a comandar loro, che deposte l'armi se ne tornassero al loro paese: altrimente andrebbono tutti a fil di spada. A questa sì aspra risposta non ieppero accomodarsi i Normanni, ed abbracciando i consigli della disperazione, risoluti più tosto di morir cadauno onoratamente coll'armi in mano, che di accettare un così vergognoso partito, si prepararono alla battaglia. Fors' anche surono i primi ad affalire improvvisamente l'oste nemica. Si fece questa giornata campale presso Civitella nella provincia di Capitanata nel (b) Gaufrie di 18. di Giugno: (b) A Ricardo Conte d'Aversa, che guidava rema Hist. la prima schiera, riusci facile lo sbaragliare le mal disciplinate 4.6. 1.6.10. milizie Italiane, ed infeguirle con loro non picciola strage. S' affrontò Unfredo Conte co i Tedeschi, e trovò quivi duro il terreno, in guila che per la morte di molti de' suoi era vicino a cedere, quando il valoroso Roberto colla sua schiera di riserva accorle in ajuto del Fratello, e fece delle mirabili prodezze. Tornato poi Ricardo dalla caccia de gl' Italiani, finì la festa colla morte di quasi tutti i Tedeschi i quali vi lasciarono ben la vita, ma la secero costar cara a i vincitori. Papa Leone dopo questa disgrazia afflittissimo si salvò colla suga in Civitella, che su ben tosto assediata da i Normanni. Secondo Gaufrido Malaterra, quegli abitanti, per non aver danno da quella feroce Nazione, misero il Papa suori della Città. Guglielmo Pugliefe scrive, che non vollero riceverlo nella Città, temendo ai disguttare i Normanni, di modo ch'egli venne nelle manide' Normanni stessi. Volle Dio, che costoro si ricordassero d'essere Conhani, ne obbliassero il rispetto dovuto al Vicario di Cristo.

Perciò iungi dal fargli oltraggio alcuno, corsero a baciargli i piedi, e a chiedergli perdono ed assoluzion delle colpe. Il Papa li

be-

benedisse, ed ottenne da loro d'essere condotto a Benevento: il ERA Volg. che con tutto onore di lui eseguirono. Quivi si sermò egli per Ann. 1053. molto tempo, cioè per tutto quest' Anno, e parte del seguente, ma senza essergli permesso di tornarsene indietro. L'Ostiense scrive, che entrò in Benevento nel di 23. di Giugno. Non su lodata da i zelanti Cattolici d'allora questa impresa di Papa Leone, ed anzi su creduto, che Dio permettesse ciò per insegnare a i Capi della Chiesa, e a gli altri sacri Ministri di non intervenire a i sanguinosi spettacoli della guerra. Occulto Dei judicio, dice Ermanno Contratto, sive quia tantum Sacerdotem spiritalis potius quam pro caducis rebus pugna decebat; sive quod nefarios homines quam multos ad se ob impunitatem scelerum vel quæstum avarum confluentes, contra itidem scelestos secum ducebat; sive divina justitia alias, quas ipsa novit, ob caussas no-

Aros plectente.

DISAPPROVO' sommamente tal fatto anche S. Pier Damiaono, con giugnere infino a negare a i Papi il diritto di far guerra: perlochè si meritò la censura del Cardinal Baronio. Ma Ion certo, che nè pur lo stesso Baronio seppe approvar l'andata in persona di questo buon Pontefice alla guerra, massimamente contra di gente Christiana. Anche la spada temporale conviene a i sommi Pontefici, come Principi temporali; ma questa per sentimento di Papa Gregorio IX. pro Ecclesia manu Sæcularis Principis eximenda est (a). E Brunone Vescovo di Segna (a) Gregor. (b) scrive, ch' egli andò super Normannos præliaturus, zelum ix. in Epiquidem Dei babens, sed non fortasse scientiam. Utinam ipse per Germ. Conse illuc non ivisset, sed solummodo illuc exercitum pro justitia sant. (b)BrunoEdefendenda misisset. Riposossi dipoi il Papa in Benevento, co-pisc. in Vit. me in Città sua. Secondo la Cronichetta de i Duchi di quella Leonis IX. Città, pubblicata dal Pellegrini (c), Pandolfo V. e Landolfo V. (c) Apud Principi di Benevento aveano tenuto quel Principato, usquedum Perégrin. venit Domnus Papa Leo in Beneventum Mense Augusti Indictione Langobard. IV. Anno Domini MLI. O exsiliati sunt. E ciò avvenne prima del cambio di Benevento con Bamberga. Pare, che solamente dopo esso cambio un certo Rodolfo sosse creato dal Papa Principe di Benevento: il che quando sia certo, abbastanza si conosce, che non la sola Città, ma anche il Principato era stato ceduto a Papa Leone IX. il che tuttavia è difficile a credersi, perchè allora i Papi non concedevano a i lor Vassalli il titolo di Principe, significante in questi tempi un Signore indipendente, o un Figlio di

ERA Volg. Sovrano. Oltre alla battaglia suddetta, abbiamo dall'Anonimo Ann. 1053. Barense (a), che un' altra ne succedette, ed anche prima, e mus Baren forse nell'Anno precedente. Ecco le sue parole all'Anno 1052. sis Tom. V. nel quale vien anche riferito il fatto d'armi dell'esercito Pontifizio. Argiro [ Duca d' Italia per l'Imperador Greco ] ibit [in vece d'ivit ] in Siponto per mare. Deinde Umfreda [Conte e Capo de' Normanni ] & Petrone cum exercitu Normannorum super eum, O fecerunt bellum, O ccciderunt de Longobardis ibidem. Ipse Argiro semivious exsiliit plagatus, & ibit in Civitate Vesti. Poscia all' Anno presente narra, che lo stesso Argiro spedì il Vescovo di Trani a Costantinopoli, per ragguagliar quella Corte de' sinistri avvenimenti delle cose d'Italia. Guglielmo Puglie-(b) Guilliel- se aggiugne (b), che per queste disavventure Argiro cadde dalmus Armius la grazia del Greco Imperadore, sospettandolo sorse d'intelligen-1. 2. Poem. za co i Normanni, o pure riguardandolo come uomo inetto al governo. Fu perciò mandato in esilio, dove dopo lungo tempo crucciato daila poca sanità, e dalle amarezze dell'animo diede (c) Leo O- fine alla sua vita. Abbiamo nondimeno da Leone Ostiense (c). Stiensis lib.3.c. 10. che Argiro tuttavia nell'Anno 1058. era Barensium Magister, e che solamente in quell' Anno egli andò a Costantinopoli, e in tal congiuntura è da credere, che restassero liberi i Normanni da questo emulo, che tanto s'era maneggiato per la loro rovina. In (d) Horman- quest' Anno (d) l'Imperadore Arrigo, tenuta una gran Dieta in nus Contra- Tribuaria, fece eleggere Re di Germania, e suo Successore il fanciullo Arrigo IV. suo Figliuolo. E perciocchè Corrado Duca di Baviera s'era collegato con Andrea Re d'Ungheria nemico del Romano Imperio, gli tolse quel Ducato, e lo diede allo stesso (e) Antiqu. novello Re suo Figliuolo. Ho io rapportato altrove (e) la con-Italic. Dif- ferma de' Privilegi fatta dall' Augusto al Monistero delle Monafert. 70. che del Senatore di Pavia. Il Diploma si dice dato XI. Kalendas Maii, Anno Dominica Incarnationis MLIIII. Indictione VI. Anno autem Domni Henrici Tertii Regis, Imperatoris Secundi, Ordinationis ejus XXV. Regni quidem XIII. Imperii vero VII. Actum Turego. Probabilmente l'Originale avrà Anno Dominica Incarnationis MLIII. perchè veramente l'Indizione e l'altre Note indicano l'Anno presente, se pure non su quivi adoperato l'Anno Pisano. Ribellatisi in quest' Anno gli Amalsitani al cieco Man-(f) Anig. sone loro Duca (f), l' obbligarono a suggire, ed allora risorse Italic. T.I. il deposto Giovanni suo Fratello, il quale seguitò poi a gover-Jag. 211.

nar quel Popolo per sedici Annt.

Anno

Anno di CRISTO MLIV. Indizione VII. di LEONE IX. Papa 6.

ERA Volg. ANN.1054.

di Arrigo III. Re di German. 16. Imperad. 9.

PASSO' il verno in Benevento il santo Pontefice Leone IX. ma in mezzo all'afflizione, perch'egli, secondochè scrive Lamperto da Scafnaburgo (a), dappoiche fu liberato dall'assedio de' (a) Lamber-Normanni, cunctos dies, quibus supervixit tanta calamitati, in burgensis in 'uctu O' mærore egit. Ed Ermanno Contratto scrive (b), ch' Chronico. igli ridotto in Benevento, quivi si fermo, nec fuit redire per- nus Contranissus. Non dice chi gl'impedisse il ritorno. Possiamo con tut- Etus in Chr. a ragion sospettare, che i Normanni; ma ciò non s'accordeebbe col Malaterra (c) là dove racconta, che Papa Leone loro (c) Gaufvid. non solamente restitui la sua grazia, ma concedette ancora in Malaterr. Feudo tutti gli Stati posseduti, e quegli eziandio, che potesseo acquistare in Calabria e Sicilia; giacchè la Sicilia tuttavia zemeva fotto il giogo de' Maomettani Saraceni. Spedì il buon Papa nel Gennaio di quest' Anno a Costantinopoli per suoi Legai Umberto Cardinale, Pietro Arcivescovo d'Amalfi, e Federigo Diacono Cardinale, Cancelliere della fanta Romana Chiefa, e Fratello di Gotifredo Duca di Lorena, a cagion delle liti insorte n questi tempi fra le Chiese Latina e Greca, le quali andarono terminare in un deplorabile Scisma. Se ne può informare il Lettore da gli Annali Ecclesiastici del Cardinal Baronio, e da Iltri Scrittori di sì fatte materie. Ma le afflizioni dell'animo rilondarono ancora sopra il corpo del buon Pontefice. (d) Infer- (d) Wibernatosi ebbe nondimeno tanto vigore, che celebro Messa pubbli- tui in Vita amente nell'Anniversario della sua ordinazione, cioè nel di 12. IX.1.2.c.7. li Febbraio. Crescendo poscia il malore, di colà si partì nel dì 12. di Marzo per tornarsene a Roma, e gli prestarono in tal coniuntura buona scorta, ed ogni possibil servigio i Normanni. Se rediamo al Malaterra, lo stesso Conte Unfredo il condusse con utto onore fin dove piacque al Papa. Leone Ostiense lasciò scrito (e), che l'accompagnò fino a Capoa, dove esso Pontesice si (e) Leo O-ermò per dodici giorni; e preso poi seco Richerio Abbate di Mon-Chronic. e Casino, continuò il suo viaggio sino a Roma. Nè passarono lib. 2. c. 87. nolti giorni, che fu chiamato da Dio a godere delle sue rare Virtù e gloriose satiche il premio in Cielo nel di 19. d'Aprile lell'Anno presente. Dio attestò co i miracoli la santità di que-

ERA Vols. sto buon Pontefice, il qual benchè poco vivesse, e in tempi tan-Ann. 1054. to corrotti, pure gran cose operò, e gareggiò in attività e zelo co' primi Pontefici della Chiesa di Dio. Veggansi le Vite di lui scritte da Wiberto, e da Brunone Vescovo di Segna, e gli Atti de' Padri Bollandisti al d' 19. d'Aprile.

SUCCEDETTE in quest'Anno, se pur non su nel precedente, in Italia un Matrimonio, che disturbò sorte la Corte Imperiale in Germania. Gotifredo, o sia Gofredo Duca di Lorena, che [a] Lamber- secondo Lamberto Scasnaburgense [a], era già venuto in Italia burgensis in con Papa Leone; o pure, come ha Ermanno Contratto [b], Izus Scafna-Chronico. taliam latenter adiens nell'Anno presente: trattò e conchiuse le nus Contra- sue nozze con Beatrice, vedova del su Marchese e Duca di To-Etus in Chr. scana Bonifazio, e secondochè hanno alcuni conghietturato, concertò anche l'accasamento di Gotifredo il Gobbo suo Figliuolo con Matilda Figliuola d'essa Beatrice, allora di età assai tenera.

[c] Sigeber- Lamberto, e Sigeberto [c] scrivono effettuato il matrimonio di tus in Chr. Beatrice nell'Anno precedente. Ermanno Contratto ne parla so-

Constantiensis in

Chronico .

lamente in questo, terminando con sì fatta notizia e colla morte [d] Bertold. propria la Cronica sua. Altrettanto ha Bertoldo da Costanza [d]. Per tal via lo scaltro Goffredo (son parole di Lamberto) Beatricem accipiens, Marcham (di Toscana) O ceteras ejus posse-Siones conjugii pratextu sibi vendicavit. A questo avviso s'allarmò non poco l' Augusto Arrigo, primieramente perchè vedeva intaccato di troppo il suo diritto, mentre secondo le leggi, o secondo le Consuetudini, Beatrice per esser Donna, ed anche solamente Vedova, non potea pretendere di comandare nel Ducato della Toscana; e benchè avesse Figliuoli, apparteneva all'Impe-

ri d' Arrigo, il quale fin d'allora pensò a rimediarvi; e noi il vedremo venire nell'Anno seguente apposta per questo in Italia. Dopo la vittoria riportata contra dell'esercito Pontifizio non istettero punto i Normanni colle mani alla cintola. Per testimoniansel Guilliel. za di Guglielmo Pugliese [e] niuna Città restò in Puglia, che mus Apulus non si sottomettesse al loro dominio, o non si obbligasse di pagar

lora

radore il darne l'investitura al maschio. Secondariamente perchè Gotifredo, stato finora nemico dell' Imperadore, e personaggio di gran senno e maneggio, era creduto capace di sconvolgere tutta l'Italia, e di sottrarla al dominio degli Augusti Tedeschi. Vedemmo grande la potenza del Marchese Bonisazio anche in Lombardia, dove possedeva tante Fortezze e Beni: tutto venne in potere di Goffredo, e però non erano ingiusti i sospetti e timo-

1. 2. Poem.

loro tributo. Unfredo Conte e capo d'essi fece allora aspra vendet- ERA Volg. ta de gli uccisori di Drogone suo fratello, e forzò all'ubbidienza Ann 1054. le Città di Troia, Bari, Trani, Venosa, Otranto, Acerenza, ed altre Terre. Ma questo Istorico diede qui ne gli eccessi, con attribuir tutte queste prodezze e conquiste ad Unfredo. Certamente parte d'esse succedette dipoi. Mandò ancora, per testimonianza di lui, Roberto Guiscardo suo Fratello a far delle conquiste in Calabria. Uomo di mirabil accortezza e bravura era Roberto, e perciò seppe ben profittarne. Fors' anche sece più di quel, che si aspettava o voleva Unfredo, e quindi nacque lite fra loro, di maniera che un di trovandosi insieme a pranzo, Unfredo gli fece mettere le mani addosso, e sguainata la spada, era in procinto d'ucciderlo, se non sosse stato trattenuto da Gocelino. Restò Roberto in prigione per qualche tempo, finchè deposto lo sdegno, Unfredo non solamente gli restituì la libertà ed amicizia primiera, ma gli concedette ancora quanto esso Roberto avea acquistato, ed era per acquistare in Calabria, con dargli anche un buon soccorso di cavalleria. Di più non vi volle, perchè Roberto parte colle astuzie, parte colla forza slargasse in quelle contrade i confini del suo dominio. Abbiamo la conferma de' Privilegi data dall' Augusto Arrigo a Benedetto Vescovo d' Adria, [a] II. Idus Februarii, Anno Dominica Incarnationis M. [a] Antique LIIII. Indictione VII. Actum Turegum. Le altre Note han biso- Italic. Difgno d'essere ritoccate.

Anno di Cristo MLV. Indizione VIII.

di VITTORE II. Papa 1.

di Arrigo III. Re di Germ. 17. Imperad. 10.

PER quanto s' ha da Leone Ostiense [b], su spedito in Ger-[b] Leo o-mania dal Clero e Popolo Romano Ildebrando, allora Sud-san 80. diacono della fanta Chiesa Romana, acciocchè impetrasse dall' cap. 89. Imperadore la libertà di eleggere a nome d'essi Romani un nuovo Papa, il creduto da lui più degno, giacchè in Roma dicono, che non si trovava persona atta a sì gran ministero. Scelse egli Gebeardo Vescovo di Aichstet, Prelato di gran prudenza e facoltoso, col consenso de gli stessi Romani, e presentollo all' Imperadore, il quale non sapeva indursi a concederlo, perchè l'amava assaissimo, e il riputava troppo necessario ne' suoi consigli. Ri-

. Tomo VI. pugna-

ERA Volg. pugnava anche lo stesso Gebeardo, non so se per umiltà, o pure Anniess. per paura di sua vita in mezzo a gl'Italiani. Arrigo ne propose de gli altri; ma Ildebrando stette fisso nell' elezione fatta, e conduste in Italia Gebeardo. Questi giunto a Roma, canonicamente eletto o sia confermato da i Romani, assunse il nome di Vittore II. e su consecrato Papa nel di 13. d'Aprile, cioè dopo essere stata vacante la santa Sede quasi un intero anno. Da che segui il Matrimonio fra Gotifredo Barbato, Duca di Lorena, e Beatrice Duchessa di Toscana, cominciarono a sioccar le Lettere alla Corte Imperiale sì da Roma, che da altre parti d' Italia, [a] Lamber. [a] rappresentanti l'esorbitante accrescimento di potenza in Itaburgensis in lia d'esso Gotisredo, e che se non si rimediava per tempo, correa pericolo questo Regno di staccarsi da quello della Germania. Non trascurò questi avvisi l'Augusto Arrigo, e sul principio dell'

Anno presente colla sua Armata calò in Italia per dar sesto a questi affari. Egli era in Verona nel dì 7. d'Aprile, come costa

da un suo Diploma pubblicato dal Margarino [b]. E nel dì 16.

d'esso Mese celebrò la Pasqua in Mantova. Non giudicò bene

zus Scafna-Chronico.

[b] Bullar. Casinense Tom. II. Constit. 96.

Gotifredo, siccome Principe assai accorto, di presentarsi all'Imperadore, ma gli mandò incontro Ambasciatori al di lui arrivo in Italia con grandi proteste di fedeltà. Poscia fece tener loro dietro la Moglie Beatrice, figurandosi, che il di lei sesso, e la Parentela stretta coll'Imperadore, l'esenterebbono da ogni insulto e gastigo. In fatti andò essa, ma non senza interni timori: ebbe difficilmente udienza; ed avutola disse quante ragioni seppe per giustificar sè e il Marito. Ma con tutto questo perchè il Matrimonio era seguito senza participazione e consentimento dell' Imperadore con Principe creduto pubblico nemico dell' Imperio, fu essa ritenuta sotto guardia, e come ostaggio senza sar caso del Salvocondotto, ch'ella avea prima proccurato edottenuto, per quanto ha il Continuatore d' Ermanno Contratto [c]. manni Con. Fece studio l'Imperadore per aver nelle mani anche il picciolo Federigo Figliuolo del fu Marchese Bonifazio e di Beatrice (chiamato Bonifazio dal suddetto Storico ) che potea con qualche ragione pretendere alla successione nel Ducato della Toscana, a fin di levare ogni pretesto al Duca Gosfredo di amministrar il governo di quegli Stati. Ma mentre chi avea cura di questo picciolo Principe va cercando di non esporlo al duro trattamento, che provava la Duchessa sua Madre, egli se ne morì, e libe-

rò Arrigo da questo pensiero. Essendo già premorta Beatrice sua

Sorel-

[c] Continuator Hertracti.

Sorella restò erede di quell' ampio patrimonio l'unica prole rima- ERA Volgi sta in vita de' Figliuoli del Marchese Bonisazio e di Beatrice, cioè Ann. 1055. la celebre Contessa Matilda, che allora si trovava in età di otto anni, e verisimilmente si assicurò da ogni violenza con ritirarsi nella sua inespugnabil Rocca di Canossa sul Reggiano. Il Fiorentini scrive [a], ch'essa era allora colla Madre: il che dissicilmen- [a] Fiorente m'induco io a credere. Nel dì 5. di Maggio si trovava l'Augusto di Marilde Arrigo ne' celebri Prati di Roncaglia sul Piacentino, dove secondo lib. 1. il consueto si raunava all'arrivo de i Re e de gl'Imperadori la Dieta de' Principi d' Italia, ficcome costa da un suo Placito ivi tenuto, e da me dato alla luce [b], che merita attenzione, perche [b] Antiq. gli Avvocati di Guido Vescovo di Luni, avendo una lite pel Ca-fert. 39. stello di Aghinolfo con un Gandolfo, volevano deciderla col Duel- Pag. 645. lo alla presenza dello stesso Augusto e di vari Vescovi, se non che amichevolmente si acconciò l'affare. Di questa Dieta fa menzione anche Arnolfo Storico Milanese nel Lib. III. Cap. 6. con dire, che in essa Marchionem Adelbertum, de quo nimia fuerat proclamatio, cum aliis flagitiosis, ferreis jubet vinciri nexibus. Non ho potuto chiarire, se questo Principe fosse della schiatta de' Marchesi poscia appellati Estensi.

PERCHE' gl' interessi della Toscana stavano forte a cuore all' Augusto Arrigo, ed anche perchè il novello Papa Vittore avea intimato un Concilio da tenersi in Firenze, colà s'inviò egli, e trovossi col Pontefice in quella Città per la festa della Pentecoste [c]. Fu celebrato in Firenze il suddetto Concilio, e quivi [c] Contidi nuovo condennata l'eresia di Berengario, e la Simonia, e vie- manni Contata l'alienazione de' beni Ecclesiastici. Non ci restano gli Atti trasti in di quella sacra adunanza. Inviò anche lo zelante Papa in Fran-Chronico. cia, o in quest' Anno, ovvero nel seguente, il celebre Ildebrando, Suddiacono allora, ficcome dissi, della santa Romana Chiesa, per estirpare la Simonia, male in questi tempi gravemente radicato per tutta la Cristianità. Vi operò egli delle mirabili cose, che si leggono nella Storia Ecclesiastica. In quest' Anno ancora, per afferzione di Lamberto da Scafnaburgo [d] e d'altri, [d] Lamberaccadde, che dalla mano sacrilega di un Suddiacono su posto del sus Scafnaveleno nel Calice, quando il suddetto Pontefice era dietro a ce. Chronico. lebrar Messa. Miracolosamente volle Dio, che il buon Papa do- Annalipo la confecrazione non potesse alzare il Calice. Allora egli col alii. Popolo in orazione pregò Dio di rivelar la cagione di questa novità: ed eccoti essere preso dal Demonio l'empio autore dell'

ERA Volg. iniquità, che confessò il suo delitto. Fece Vittore chiudere quel Anniess. Calice in un Altare col vino attofficato; e rinovò col Popolo le preghiere a Dio, finchè il Suddiacono si vide liberato dal Demonio. Havvichi crede effere provenuto un tale attentato da quel tristo di Teofilato, che dianzi abbiam veduto sotto il nome di Benedetto IX. sulla Cattedra di S. Pietro, il quale già deposto era tuttavia vivente, per quanto costa da parole dette dal santo Papa Leone IX. prima di morire nell' Anno precedente (a) Alla (a). Ma se sussiste ciò, che s'è detto di sopra all'Anno 1044.

Sanctorum Bolland. in Vita S. Leonis 1X.

Italic. Dif-Jert. 23.

spetto. Che l' Augusto Arrigo sosse in Firenze nel di 6. di Giugno dell'Anno presente, possiamo anche provarlo colla confer-(b) Antique ma de' Privilegi de' Canonici di Parma, da me pubblicata (b), e data VIII. Idus Junii Anno Dominica Incarnationis MLV. Indi-Etione VIII. Anno autem Domni Heirici Tercii Regis, Imperatoris autem Secundi, Ordinationis ejus XXVII. Regni quidem XVI. Imperii vero VIIII. Actum vero Florentia. Accadde in quest'Anno il ritorno in Italia di Federigo Cardinale, Cancelliere della Sede Apostolica, già spedito a Costantinopoli dal Santo Papa Leone IX. dove con vigore Apostolico sostenne la dottrina della Chiesa Romana contra di Michele Cerulario, principale autore (c) Leo O- di un deplorabile Scisma. (c) Fama corse, ch'egli portasse da Riensis Chr. quella Corte un gran tesoro, ed avvertitone l'Imperadore Arri-

d'esso Benedetto IX. sopra di lui non dovrebbe cadere un tal so-

go, per sospetto, che Federigo, siccome Fratello di Gotifredo Duca di Lorena, cioè di una persona odiata non poco da esso Augusto, avesse tramata col Greco Imperadore qualche Lega in pregiudizio dell'Imperio Germanico, scrisse al Papa di prenderlo e cacciarlo in prigione. Ne su segretamente avvertito Federigo, e per sottrarsi alla persecuzione d'Arrigo, corse al Monistero di Monte Casino, e quivi si fece Monaco. Leone Ostiense, autore di questo racconto, avea detto nel Capitolo precedente, che Federigo in passando pel territorio Teatino, o sia di Chieti, Trasmondo Conte di quella Città l'avea spogliato di quanto egli portava seco, lasciandolo poi in libertà, con grave scandalo ed in-(d) Idem giuria della Sede Apostolica. Aggiugne il suddetto Ostiense (d), che essendo mancato di vita Richerio Abbate di Monte Casino, in suo luogo su eletto da i Monaci un di loro appellato Pietro. Se l'ebbe a male Papa Vittore II. il quale per altro amava poco i Monaci, e ne fece gran querela, perchè senza sua saputa avesfero eletto un Abbate. Mandò apposta colà Umberto Vescovo e

1. 2. 6.92. O 94.

Car-

Cardinale con ordine di adoperar le scomuniche: ita ad subju- ERA Volgi gandam sibi violenter Abbatiam animum Papa intenderat : Ann. 1055. quum numquam aliquis ante illum Romanorum Pontificum boc attemptaverit; sed libera ab initio permanente, Abbatis quidem electio Monachis, Papæ vero sacratio tantummodo pertinuerit. Furono perciò in armi i sudditi della Badia; ma non finì la faccenda, che Pietro eletto Abbate rinunziò a quella dignità nell' Anno 1057. siccome vedremo.

SE si ha a credere a Lamberto da Scasnaburgo (a), l' Au- (a) Lambergusto Arrigo aveva, almeno in apparenza, mostrato di accettar burgensis in le scuse e proteste d'esso Gossfredo, per timore spezialmente, Chronico. ch'egli unendosi co i Normanni non isconvolgesse tutta l'Italia. Tuttavia essendosi ritirato Gosfredo in Lorena mal soddisfatto al vedere ritenuta dall'Imperadore Beatrice sua Moglie, concepì Arrigo de i sospetti, ch'egli potesse tentar delle nuove ribellioni, ed in quest' Anno appunto, secondo Sigeberto (b), Baldovi- (b) Sigeberno Conte di Fiandra cum Godefrido avunculum suum Fridericum tus in Chro-Ducem intra Androverpum obsidet. Perciò Arrigo determinò di ritornare in Germania, dappoiche l'Italia restava in una buona calma. Era egli sul Ferrarese verso il fine d' Agosto, siccome costa dal Diploma, da me dato alla luce (c), in cui con (c) Antique. ferma al Popolo di Ferrara i lor Privilegi. Le Note Cronologi- Italic. Difche son queste: VIII. Kalendas Septembris, Anno Dominica Incarnationis MLV. Indictione VIII. Anno autem Domni Henrici Tertii Regis, Imperatoris autem Secundi, Ordinationis ejus XXVII. Regni quidem XVII. Imperii vero VIIII. Actum ad Pontem, forse il Ponte oggidi appellato di Lagoscuro sul Po. Nel di 15. d'Ottobre si truova lo stesso Augusto in Mantova, dove spedisce un Diploma in favore de' Canonici di Cremona colle suddette Note (d) . (d) Ibidena ploma in favore de' Canonici di Cremona colle suddette Note (d) . (d) Ibidena ploma in favore de' Canonici di Cremona colle suddette Note (d) . (d) Ibidena ploma in favore de' Canonici di Cremona colle suddette Note (d) . (d) Ibidena ploma in favore de' Canonici di Cremona colle suddette Note (d) . (d) Ibidena ploma in favore de' Canonici di Cremona colle suddette Note (d) . (d) Ibidena ploma in favore de' Canonici di Cremona colle suddette Note (d) . (d) Ibidena ploma in favore de' Canonici di Cremona colle suddette Note (d) . (d) Ibidena ploma in favore de' Canonici di Cremona colle suddette Note (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette Note (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette Note (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette Note (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette Note (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette Note (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette Note (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette Note (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette Note (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette Note (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette Note (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette Note (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette (d) . (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette (d) . (d) Ibidena ploma in favore de colle suddette ( Parimente in Verona nel di 11. di Novembre ratificò i Privilegi 619.631. del Monistero di S. Zenone, posto allora fuori di quella Città, con Diploma da me pubblicato altrove (e). Leggonsi ancora tre (e) Antichi-Placiti tenuti in quest' Anno da Guntero Cancelliere e Messo dell' tà Estensi Imperadore, uno nel Contado di Firenze presso il Fiume Arno P.I.c. 2. in loco, qui nominatur Omiclo nel dì 14. di Giugno; il secondo in Civitate Mantua in lobia soleriata, quæ fuit Marchionis Bonifacii, XV. Kalendas Novembris; il terzo nella Villa di Volarno del Contado di Verona nel d' 13. di Novembre. Per la Baviera passò l'Augusto Arrigo a Turgau ne gli Svizzeri, dove celebrò nuaior Herla festa del santo Natale (f), ibique Othonis Marchionis filiam manni Con. (appel-

tracti in Chronico.

apud Eccardum.

nico.

ERA Volg. (appellata Berta) æquivoco suo filio desponsavit, cioè ad Arri-Ann. 1055. go IV. allora fanciullo di pochi anni. Altri non è questo Ottone Marchese, che il Marchese di Susa, cioè il Marito di Adelaide celebre Marchesana di quelle contrade. Oltre ad altri Scrittori, [a] Lamber- Lamberto Scafnaburgense [a] all' Anno 1066. fa menzione delbusgensis in le nozze di esso Arrigo IV. O Bertha Regina Filia Ottonis Mar-Chronico. chionis Italorum. L'Annalista Sassone [b] la chiama Filiam Otfla Saxo tonis Marchionis de Italia, O' Adelleidis, quæ soror erat Comitis, qui agnominatus est de Monte Bardonis in Italia. Quest'ultimo è una favola. Appartiene ancora al presente Anno un'avvenimento di grande importanza per la nobilissima Casa d'Este. Nel suddetto Diploma dato a i Monaci di S. Zenone vien mentovato Welpho gloriosus Dux, cioè Duca della Carintia, e Marchese della [c] Chronic. Marca di Verona. L'Autore della Cronica di Weingart [c], e To. I. Scri. l' Abbate Urspergense [d] raccontano, che questo Principe esptor. Bruns- fendo ito ad aspettare ne' prati di Roncaglia l'Imperadore, che [d] Conra- vi si dovea trovare in un giorno determinato, dopo averlo aspetdus Abbas tato indarno tre dì, impazientatofi fece alzar le bandiere colle sis in Chro- sue genti, e se ne tornò a casa. E tuttochè per via trovasse l' Imperador, che veniva, nè per preghiere, nè per minaccie vi fu maniera di farlo tornare indietro. Mise anche l'Imperadore Arrigo una esorbitante contribuzion di danaro a' Veronesi, e la riscosse. Sopravenne il Duca Guelfo, e saputo un sì pesante aggravio imposto a' suoi sudditi, sece tal suoco presso del medesimo Augusto, che l'obbligò a rifondere quel danaro. Il Continuatore di Ermanno Contratto scrive, che Gebeardo Vescovo di Ratisbona, & Welfus Dux licentiam repatriandi ab Italia impetraverunt, militesque eorum, illis (ut aiunt) ignorantibus, contra Imperatorem conjuraverunt. Ma in questo medesimo Anno lo stesso Duca Guelfo III. giovane di spiriti eccelsi, suis, O omni Populo flebili morte praventus, apud Altorfense Canobium sepultus est. In lui ebbe fine la famosa ed antichissima Famiglia de' Principi Guelfi, se non che fors' anche era in vita Cunegonda sua Sorella, Moglie di Alberto Azzo II. Marchese, Progenitore de' Principi Estensi. Da questo Matrimonio era nato un Figliuolo, appellato Guelfo IV. E contuttochè i Monaci di Weingart, o sia delle Vigne, in Altorf, prevalendosi del momento felice della mortal malattia d'esso Guelso IV. l'avessero indotto a lasciar tutti i suoi Stati e Beni della Suevia, che erano di grande estensione, al lor Monistero: pure Ermengarda Madre di lui tuttavia viven-

te, chiamò in Germania il Nipote Guelfo IV. Figliuolo della Fi- ERA Volz. gliuola e del Marchese Azzo, e fatto probabilmente conoscere in- ANN.1055. forme e nullo il Testamento del Figliuolo, fece passare in esso suo Nipote tutta l'ampia eredità della Casa de' Guelfi. Ecco le parole dell'Urspergense: Mater ejusdem (di Guelfo III. Duca) hanc distributionem fieri non permisit; sed potius de Italia revocavit Filium præfati Azzonis Nepotem suum Welphonem Quartum, eumque heredem omnium possessionum ejusdem generis instituit . Altrettanto ha la Cronica di Weingart presso il Leibnizio. E' punto importante alla Storia dell'Italia e della Germania, perchè il Sangue de' Principi Estensi per mezzo di questo Principe si propagò e divenne, siccome diremo, gloriosissimo in Germania, discendendo per diritta linea da esso Guelfo IV. la Reale ed Elettoral Casa di Brunsvic, siccome da un'altro Figlio d'esso Marchese Azzo la Linea de' Marchesi d'Este. Quando mancasse di vita la suddetta Cunegonda. Moglie del Marchese Alberto Azzo, non l'ho potuto scoprire. Ben so che fu seppellita nella Badia della Vangadizza presso all' Adigetto, posseduta per più Secoli da i Monaci Camaldolesi; e il suo Epitassio a me comunicato dal celebre Letterato Don Guido Grandi Camaldolese, su già da me dato alla luce [a]. Abbia- [a] Antiqu. mo dalla Cronica antica di Parma [b], che quella Città nel di Italic. Difdi S. Lorenzo di quest' Anno restò da un terribil incendio in gran [b] Chronic. parte consumata. Fu anche guerra fra i Pisani e Lucchesi; Pisa- T. IX. Rer. ni vero vicerunt illos, se crediamo a gli antichi Annali di Pisa [c], Italicar. e la battaglia succedette in Luogo detto Vaccoli presso di Lucca . [c] Annales Pisani To. Scrive ancora il Dandolo [d], che riuscì a Domenico Contareno VI. Rer. Ita-Doge di Venezia di riportare ( probabilmente in quest' Anno ) [d]Dandul. dall' Imperadore Arrigo la conferma de' patti antichi col Regno in Chronico d' Italia.

Tom. XII. Rer. Italic.

Anno di Cristo MLVI. Indizione IX.

di VITTORE II. Papa 2.

di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia I. manni Con-

ESIDERO' l'Imperadore Arrigo, che Papa Vittore andasse a I ritrovarlo in Germania, e questi v'andò, ricevuto con sommo Lambertus onore in Goslaria, [e] dove insieme celebrarono la festa della Scafnabur-Natività di Santa Maria con pompa mirabile, perchè v'interven- Chronico. nero quasi tutti i Principi Tedeschi sì Ecclesiastici che Secolari,

[e] Continuator Hertracti in Chronico . Sigebertus in Chronico. gensis in Marianus Scotus in Chronico.

chinus

1106.

Chronico ad Ann.

ERA Volg. e il Patriarca d'Aquileia. Ma quest'Anno riuscì ben sunesto per Ann. 1056. vari disastri, cioè per la morte di molti di que' Principi, per la carestia, che afflisse non poco i Popoli, per gli affari della guerra, che andavano alla peggio, e per una dissensione col Re di Francia. Ne concepì l'Augusto Arrigo non poca malinconia, dopo di che su assalito da una sebbre perniciosa, che in sette giorni il sece passare all'altra vita nel d' 5. di Ottobre, assistito spezialmente dalla presenza del Romano Pontefice. Era egli in età di trentanove anni, nè mancò prima di morire di perdonare ad ognuno, di restituire il maltolto, e di chiedere perdono a tutti. Do-(a) Dode- dechino scrive (a), ch' egli in jecore cervi mortem comederat. Forse allora corse il sospetto di veleno, facile a nascere nelle morti immature de i Regnanti. Raccomandò egli a tutti i Principi, ma principalmente al fommo Pontefice Vittore il picciolo suo Figliuolo Arrigo IV. di età d'anni sei, mettendolo sotto la protezione della Chiesa Romana. In fatti contribuì non poco il Papa, affinchè il Re fanciullo fosse di nuovo eletto e confermato Re di Germania. La cura e tutela di lui restò col consiglio e consentimento de'Primati appoggiata all'Imperadrice Agnese, Principessa di molto senno, e di non minore pietà, che si diede ad allevarlo con faggia e profittevol' educazione. Ma convien pure dirlo per tempo: la morte troppo frettolosa di Arrigo III. e la minorità del Re suo Figliuolo, surono il principio d' immensi malanni sì in Italia, che in Germania, e di un'orribile sconvolgimento di cose, con essersi spezialmente sciolto il freno alle ingiustizie, alle ribellioni, alle guerre civili. E qui comincia il periodo di avvenimenti, che fecero a poco a poco mutar faccia anche all'Italia, siccome andremo vedendo. Per allora la savia condotta dell' Augusta Agnese impedi, che non seguisse tumulto o novità alcuna; ma non andò molto, che tolte a lei le redini del governo, si scatenarono i Vizi, nè ci su più ritegno all'inondazion de' mali, e allo sconcerto de i Regni. Che Arrigo IV. per elezione o precedentemente proccurata dal Padre, o dopo la di lui morte ottenuta, cominciasse tosto benchè non coronato a dominare in Italia, si raccoglie da varj atti di giurisdizione da lui esercitati (b) Antique in queste contrade. Nell' Anno presente (b), imperante Domnus Enricus filius quondam Domni Chonradi Imperatoris Anno Decimo, die quartodecimo Mense Genuarius, Indictione Nona, Willa 'inclita Contessa, relicta quondam Domni Ugo gloriosissimo, qui fuit Dux & Marchio, manomette Clariza figliuola di Uberto da

Italic. Differt. 15.

Castel Poderoso. Per quanto io credo, quest' Ugo Duca e Mar-Era Volg. chese già desunto, era stato Duca di Spoleti e Marchese della Ann. 1036. Marca di Camerino, siccome accennai all' Anno 1028. Rapporta l' Ughelli (a) all' Anno presente un Diploma dato dal (a) Ughell. socra socra della lopradetto Arrigo Imperadore in savor di Bernardo Vescovo d' Ital. Sacra Ascoli, le cui Note cronologiche affatto guaste son tali: Datum scop. Ascoli. VI. Kalendas Junii Anno Dominica Incarnationis MLVI. Indicione IX. Anno Domni Henrici Tertii, Ordinationis ejus XXVIII. Regni vero XVIII. Imperii II. [o pure XI.] Astum Florentia. Ma quel Diploma sarà dato nell' Anno precedente sul fine di Maggio, allorchè Arrigo su in Firenze, e a tenore di ciò si debbono acconciar quelle Note.

Anno di Cristo MLVII. Indizione x. di Stefano IX. Papa 1. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 2.

PER tutto il verno si sermò Papa Vittore in Germania, (b) ed (b) Lamber-insieme col fanciullo Re Arrigo IV. solennizzò la sesta del tus Scasna-burgensis in santo Natale in Ratisbona. Opera sua su per testimonianza di Chronico. Sigeberto (c), che nel presente Anno Baldovino Conte di Fian- tus in Chr. dra, e Goffredo Duca di Lorena, comparissero ad una gran Dieta tenuta in Colonia, e quivi fossero rimessi in grazia del Re, e dell' Imperadrice sua Madre. In tale occasione Gossredo (d), libera. (d) Alberia mente riebbe la Duchessa Beatrice sua Moglie, e con esso lei se chusinChr. ne tornò al governo della Toscana, e de gli altri Stati d'Italia. Anche il Pontefice Vittore II. dopo avere colla sua prudenza messo qualche buon sesto alla quiete della Germania, sen venne in Italia. Da una Lettera a lui scritta da S. Pier Damiano (e) si rac- (e) Petrus Coglie, ch'esso Papa portò seco un'ampia autorità e plenipotenza, lib. 1. Epiper regolar gli affari del Regno Italico, e mantenerlo alla divo. sol. 5. zione del picciolo Re Arrigo. Introduce esso Pier Damiano Cristo Signor nostro a parlargli così: Ego te quast Patrem Imperatoris esse constitui &c. Ego claves totius universalis Ecclesia mea tuis manibus tradidi &c. Et si pauca sunt ista, etiam Monarchias addidi. Immo sublato Rege de medio, totius Imperii vacantis tibi jura permiss. Prima ancora, cioè nell'Anno precedente, e vivente l' Augusto Arrigo, era ad esso Papa raccomandato e commesso il governo d'Italia. In pruova di ciò resta un'Atto pubblicato dall' Ughel-Tomo VI. Z

ERA Volg. Ughelli (a), cioè un Placito tenuto da esso Papa Vittore II. in

Riensis 1. 2.

cap. 94.

Ann 1057. Comitatu Aprutiensi ante Castrum de la Vitice, ab Incarnatione Ital. Sacr. Domini nostri Jesu Christi Anni sunt Millesimi Quinquage simi Tom. V. Ap. Sexti, & dies istius [parola scorretta] & Mensis Julius per Indiscop. Ascu- Ctione Nona. Quivi egli è chiamato Victorius Sedis Apostolica Prasul Urbis Roma Dei gratia Italia egregius universali PP. regimine successus, Marcam Firmanam & Ducatum Spoletinum . Non furono copiate colla dovuta attenzion queste parole, ma assai trasparisce, ch'esso Papa avea il governo o di tutta l'Italia, o almeno della Marca di Fermo, e del Ducato di Spoleti. Ed acciocchè si conosca, chi fosse tuttavia il Sovrano di quegli Stati, si osservi, che il Papa fecit mittere bandum de parte Regis Enrici, O de sua parte &c. ut si qui rebellis aut contemptor exstiterit &c. sciat se compositurum ad partem Camera Regis Libras quinquaginta, & ad partem Cameræ suæ alias quinquaginta Libras &c. Già si accennò, che nell' Anno 1055. Federigo Fratello del Duca Goffredo avea vestito l'abito Monastico in Monte Casino. Era venuto Papa Vittore a Firenze, colà invitato dal Duca, e per (b) Leo O- attestato di Leone Ostiense (b), Federigo, che più non avea paura del defunto Imperadore, si portò anch'egli a Firenze, per far le sue doglianze contra di Trasmondo Conte di Chieti, da cui era stato empiamente svaligiato nel suo ritorno da Costantinopoli. Trasmondo fu scomunicato dal Papa, e per ottener l'assoluzione, restituì non solo tutto il rapito, ma ancora il Castello di Frisa, già lasciato al Monistero Casinese dalla di lui Moglie. Quindi su mossa lite contra di Pietro eletto Abbate d'esso Monistero, e spedito colà Umberto Cardinale per esaminar l'elezione di lui. Avendo egli rinunziato, i voti de' Monaci, probabilmente per infinuazione dello stesso Cardinale, si unirono ad eleggere il suddetto Federigo, personaggio per altro dignissimo di quel ministero, perchè dotato di Religiosa persezione e di singolari Virtù. Nè mancò il Duca Goffredo di procacciargli anche de' più splendidi onori. In effetto il Papa nelle quattro Tempora di Giugno creò esso Federigo Cardinale del titolo di San Grisogono, confermando nello stesso tempo a lui il grado di Abbate, e alla Badia Cafinele tutti i suoi Privilegi con Bolla pubblicata dal Padre

(c) Mabill. Mabillone (c).

Annal. Be-FRA poco si partì alla volta di Roma il novello Porporato Tom. IV in per quivi prendere il possesso della sua Chiesa titolare, quando Appendice eccoti pochi giorni dopo il suo arrivo colà giugnervi anche Boni-

fazio

fazio Cardinale e Vescovo d'Albano colla nuova, che Papa Vit- ERA Volg. tore era mancato di vita in Firenze nel di 28. di Giugno. Comin- Ann. 1057. ciarono dunque i Romani a trattar dell'elezione del Successore, e nel dì 2. d'Agosto con voti unanimi del Clero e Popolo restò eletto il medefimo Cardinal Federigo, che assunse il nome di Stefano IX. perchè correva in quel di la Festa di Santo Stefano Papa e Martire. Lamberto da Scafnaburgo (a) notò come cosa (a) Lamberconsiderabile l'unione ed allegria de' Romani in tal congiuntura tus Scasnacon dire: Nec quisquam sane multis retro annis lætioribus suffra- Chronico. giis, majore omnium exspectatione, ad regimen processerat Romanæ Ecclesiæ. Applicossi tosto questo zelantissimo Papa alla riforma della disciplina Ecclesiastica con tenere più d'un Concilio, dove condannò i maritaggi de' Preti Latini, le Nozze illecite, le Simonie, ed altri pubblici e comuni disordini di que' corrotti Secoli. Per la festa di Santo Andrea si portò a Monte Casino, dove con tutto vigore cercò di svellere l'abuso de' Monaci proprietarj. Tornato a Roma, quum Romana febre jamdudum langueret, s'aggravò talmente il suo male circa la sesta del santo Natale, che credette d'essere giunto al fine de'suoi giorni. Allora fu, che col configlio de' Priori elesse Abbate di Monte Casino Desiderio, uomo incomparabile, ed uno de' più splendidi ornamenti di quel sacro Luogo, con dichiararlo anche suo Nunzio alla Corte dell' Imperadore d' Oriente, inviandolo colà infieme con Stefano Cardinale, e Mainardo poscia Vescovo di Selva Candida. Abbiamo da Romoaldo Salernitano, (b) che in quest' Anno termino i suoi giorni Goffredo Conte de' Normanni, mualdus Salernita. lasciando per suo successore Bagelardo, o sia Abailardo suo Fi-nus Chrogliuolo, valoroso Milite. Ma Roberto Guiscardo, Fratello di nic. T. VII. Goffredo, la cui ambizione non conobbe mai limiti, s' impadronì di tutti i di lui Stati, e ne cacciò via il Nipote. Questo Goffredo, il cui nome è alterato nel testo di Romoaldo, altro non è che Unfredo Conte e Capo de' Normanni in Puglia, del quale abbiam favellato più volte in addietro. La sua morte è riferita all'Anno precedente da Lupo Protospata (c). Guglielmo Pu- (c) Lupus gliese aggiugne (d), che Roberto Guiscardo dopo i sunerali del inChronico. Fratello

Ad Calabros rediit, Cariati protinus Urbem Obsidet, hac capta reliquas ut terreret Urbes.

Questo assedio appartiene all' Anno seguente. Nel presente (e) burgensis in cominciarono i Baroni della Sassonia, siccome mal soddissatti del Chronico.

 $\mathbf{Z}$ 

(d) Guillel. Apulus 1. 2. Poemat. (e)LamberERA Volg. defunto Imperadore Arrigo, a macchinar delle novità contra Ann. 1057. del di lui Figliuolo Arrigo. Accolfero con grande ansietà Ortone Fratello di Guglielmo Marchese, e trattarono infino di alzar lui al Trono, e di levar di vita il Re fanciullo. Diedesi principio alla follevazione, ma rimasto estinto in un' incontro il suddetto Ottone, per allora si quetò il tumulto, ma continuò nell' animo de' Sassoni la medesima avversione ad Arrigo IV. In quest' Anno ancora il nuovo Papa Stefano, ben conoscente della rara virtù e Letteratura di Pier Damiano, dall' eremo il chiamò a Roma, e l'alzò al grado di Cardinale, e (a) Johann. di Vescovo d'Ostia (a). Ripugnò sorte ad accettar queste Diin Viu. S. Pe. gnità il santo Monaco, con resistere finche pote alle preghiere vii Damia- d'esso Papa, e di molti Vescovi; ma l'intimazione della scomuni cap. 6. nica, se non ubbidiva, quella su, che in fine l'espugno. Provvide ancora esso Pontefice la Chiesa vacante di Lucca di un Vescovo, che poi divenne celebre, cioè di Anselmo da Badagio Milanese, il qual poscia nella Sedia di San Pietro su chiamato Alessandro II. Circa quest' Anno parimente ebbe cominciamento lo Scisma del Clero di Milano, di cui parleremo ne gli Anni seguenti. Una Bolla del suddetto Pontefice, data non già nell' Anno 1058. ma bensì nel presente 1057, su da me pub-(b) Antique blicata (b), in cui determina, che gli Ecclesiastici non sieno tirati al Foro Secolare, nè fieno loro imposte gravezze da i Laici. Le Note son queste: Datum Roma per manum Humberti

Italic. Dif-Jers. 70.

della fanta Romana Chiefa.

sancta Ecclesia Silva Candida Episcopi & Bibliothecarii san-Ela Romana & Apostolica Sedis, Anno Pontificatus Domni Stephani Noni Papæ Primo, XV. Kalendas Novembris, Indictione Undecima, cominciata nel Settembre. A quest' Atto intervennero Anselmo Vescovo di Lucca, Benedetto Vescovo di Veletri, Bonifazio Vescovo d'Albano, Umberto Vescovo di Selva Candida, Pietro Vescovo Lavicano, ed Ildebrando Cardinale Suddiacono

Anno di Cristo MLVIII. Indizione XI.

ERA Volgs ANN.1058.

di Benedetto X. Papa 1.

di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 3.

C E avesse Dio conceduta più lunga vita al Pontefice Stefano IX. potevano aspettarsi da lui di grandi imprese non meno di Pietà, che di Politica. Racconta Leone Marsicano (a), ch'egli (a) Leo O. mandò ordine a Monte Casino di portare con gran fretta, e di lib. 2. c. 99. nascosto a Roma tutto il Tesoro di quel sacro Luogo in oro ed argento, promettendo in breve di rifare il danno, e con usura. Il motivo di tal novità era ignoto; ma fu creduto, ch'egli fosse dietro a mettere nel capo del Duca Goffredo suo Fratello le corone del Regno d' Italia, e del Romano Imperio. Disponebat autem fratri suo Duci Gotifredo apud Tusciam in colloquio jungi, eique, ut ferebatur, Imperialem Coronam largiri; demum vero ad Normannos Italia expellendos, qui maximo illi odio erant, una cum eo reverti. Ma l'uomo propone, e Dio dispone. Non ebbe egli tempo da effettuar questo disegno, il quale, se pure è vero, avrebbe portato una gran taccia al nome suo presso la nazione Germanica, ma sarebbe forse stato la salute dell'Italia, con risparmiarle tanti sconcerti, che poscia avvennero per cagione di un Re Fanciullo allora, e poi carico di vizj. Fu portato al Papa il Tesoro Casinense, ma ben mal volentieri, da i Monaci. Una visione raccontata al Papa, e gli scrupoli insorti nella di lui delicata coscienza, furono cagione, ch'egli ordinasse, che tutto quell' oro ed argento fosse ricondotto al suo Monistero. Maggiormente intanto si aggravava la di lui malattia; e però unito il Clero e Popolo Romano, l'obbligò a promettere, che in caso di sua morte non passerebbono all'elezione del nuovo Papa, finchè non fosse tornato di Germania Ildebrando Cardinale Suddiacono della Chiesa Romana, e Abbate di S. Paolo, chiamato da Lamberto (b) vir & eloquentiæ & sacrarum Literarum eruditione valde ad- (b)Lambermirandus. Era questi stato inviato per comun parere da Roma tus Scafna-burgensis in all'Imperadrice Agnese per gli affari e bisogni occorrenti di que- Chronico. tti pericolosi tempi. Andossene poi il Pontesice Stefano a Firenze in Toscana a trovare il Fratello, e vi trovò anche la morte, che il portò a miglior vita nel di 29. di Marzo, assistito nella malattia dal santo Abbate di Clugnì Ugo. Dio onorò la sua sepoltura con varj miracoli. A questa nuova il Popolo Romano, che non

(a) Leo O

ERA Volg. s' era mai saputo accomodare ad aver Pontefici Tedeschi, e spezialmente eletti dall'Imperadore, tuttochè i cinque ultimi venuti di colà fossero stati personaggi santi, o almeno assai benemeriti della Chiesa Romana: sece tosto un gran broglio per creare un Papa Romano. Gregorio Figliuolo d' Alberico, Conte Tuscolano o sia di Frascati, unito con altri potenti di Roma (a), e guadagnata con danari buona parte del Clero e Popolo, corse in tempo di notte con assai gente armata alla Chiefa, e quivi tumultuariamente fece eleggere Papa Giovanni Vescovo di Veletri, sopranominato poi Mincio [ parola forse tratta dal Franzese Mince, che significava Leggiere e Balordo, e potè dar l'origine alla parola oggidì ulata di Mincione, Minchione ] il quale assunse il nome di Benedetto X. Era uomo privo affatto di Lettere per attestato di S. Pier Damiano. A questa fregolata elezione, contraria a i sacri Canoni, e satta anche senza il consentimento della Corte Germanica, cioè contra del giuramento intorno a ciò prestato al defunto Imperadore Arrigo III. e contra del forte divieto fatto dall' ultimo defunto Papa Stefano IX. a questa elezione, dissi, con tutto vigore si oppose il suddetto S. Pier Damiano Vescovo d'Ostia con gli altri Cardinali. Protestarono, intimarono scomuniche; ma indarno tutto. Furono essi astretti a suggirsene, e a nascondersi per timor della vita; e il Popolo, giacchè non si potea avere il Vescovo Ostiense, a cui apparteneva la consecrazion del nuovo Pontefice, per forza obbligò l'Arciprete d'Ostia, uomo ignorante, a consecrar questo illegittimo e Simoniaco Papa: cosa anch' essa affatto ripugnante alla disciplina della Chiesa.

GIUNTO in Germania l'avviso della morte del Papa, e nello stesso tempo quel della novità commessa in Roma, non tardò l'Imperadrice Agnese a rimandare in Italia il Cardinale Ildebrando con ordine di andar di concerto col Duca Gotifredo, per provvedere a questi disordini. Intanto arrivò a quella Corte, per attestato di Lamberto, un' Ambasceria di que' Romani, che non aveano acconsentito all'intrusione di Mincio, rappresentandosi pronti ad offervare verso il Re Figliuolo quella fedeltà, che aveano mantenuta verso l'Augusto suo Padre, e pregando caldamente il Re di mandar loro quel Papa, che gli piacesse, perchè ognuno abborriva l'intruso. Si trattò dunque di eleggere un Pontefice legittimo, e s'accordarono insieme nella Città di Siena, dove su celebrato un Concilio, i Primati tanto Romani, che Tedes-

chi,

chi, (a) per alzare al Trono Pontificio Gherardo Vescovo di Firenze, ERA Volg. di nascita Borgognogne, personaggio per senno, e per ottimi Annios ?. costumi degno di sì sublime Dignità. Si attese nel rimanente dell' (a) Cardi-Anno a preparar la forza, e a far negoziati per atterrar l'usur- in Vita Nipatore della Cattedra di S. Pietro: il che ebbe compimento nell' P.I. T. III. Anno seguente, siccome diremo. Nel presente, per testimo. Rer. Italic. nianza del Malaterra (b), fu nella Calabria una terribil care- (b) Gaufrid. stia e mortalità. Era già venuto in Italia Ruggieri, minor Fra-Malaterra Histor. tello di Roberto Guiscardo, giovane, che per valore, per elo-lib. 1. c. 30. quenza, per accortezza non avea pari. Si diede anch' egli col consenso del Fratello a far delle conquiste nella Calabria, la metà della qual Provincia gli fu o promessa o conceduta da esso Roberto. In quest' Anno ancora il medesimo Roberto, vedendosi salito in tanta potenza, sdegnò d'aver più per Moglie Alberada, che gli avea partorito un Figliuolo appellato Marco, e con altro nome Boamondo, Principe, che divenne col tempo assai celebre e glorioso. Trovate perciò ragioni o pretesti di parentela, la ripudiò; ed anfioso di nozze più illustri, prese per Moglie Sigelgaita Figliuola del defunto Guaimario IV. Principe di Salerno. Ma Guglielmo Pugliese (c) riferisce all' Anno seguente que- (c) Guilliesfte Nozze, alle quali a tutta prima Gisolfo II. allora Principe re- mus Apulus gnante di Salerno, e Fratello di Sigelgaita, si mostrò renitente; 1. 2. Poem. ma poi condifcese, per non tirarsi addosso la nemicizia di quella fiera Nazione, e perchè guadagnò nel contratto alcune Caftella. In quest' Anno V. Idus Junii, Indictione XI. dimorando in Firenze il Duca Gotifredo, accordò a i Canonici di Arezzo la fua protezione. (d) Diedero unitamente tal Privilegio Gottifre- (d) Antique. dus divina favente clementia Dux & Marchio, & Beatrix eju: 'ta io. Difconjunx. Parimente il medesimo Duca XVI. Kalendas Januarii, Indictione XII. cioè a d'i 17. di Dicembre dell' Anno presente, mentre risedeva in giudizio intus casa, que est Sala de Palatio de Civitatem Lucense, confermò ad Anselmo Vescovo di Lucca che su poi Papa Alessandro II. la Chiesa di Santo Alessandro, & misit bannum Domni Imperatoris [ benchè non peranche Arrigo IV. godesse questo titolo ] super eodem Anselmo Episcopus per maggior sicurezza di lui.

ERA Volg. Ann.1059.

colai II.

Anno di Cristo MLIX. Indizione XII.

di Niccolo' II. Papa 1.

di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 4.

SUL principio di quest'Anno il nuovo eletto Pontefice, che assumb possibili nome di Nicolò II. s' inviò da Firenze alla volta di Roma, fiancheggiato dalle milizie di Goffredo Duca di Lorena e Toscana, Principe allora potentissimo in Italia. Fermossi a Sutri, perchè la possanza de' Conti di Tuscolano era grande nella Città. Quivi raunò un Concilio di Vescovi per trattare della [a] Cardi- deposizion di Mincio, o sia di Benedetto X. salso Pontesice. [a] nel. Aragon. Non aspetto Mincio la forza, ma spontaneamente depose le insegne Pontificali, e si ritirò alla propria casa. Ciò inteso, l'eletto P.I.T. III. Papa Niccolò, tenuto configlio co i Cardinali, senza accompagnamento di soldatesche, e con tutta umiltà entrò in Roma, dove accolto onorevolmente dal Clero e Popolo fu intronizzato: dal qual tempo ha principio l' Epoca del suo Pontificato. Da lì poscia a pochi giorni si presentò a' suoi piedi Mincio, chiedendo perdono con allegar per iscusa, che gli era stata usata violenza, confessando nondimeno il suo fallo per aver mancato al giuramento. In pena del suo reato restò degradato dall' Ordine Episcopale e Sacerdotale, e confinato in santa Maria Maggiore. Fece poscia Papa Niccolò un viaggio nella Marca di Camerino sul principio di Quaresima, e in tal occasione creò Cardinale Desiderio insigne Abbate di Monte Casino. Trovossi il medesimo Papa in Spoleti VI. Nonas Martii, e quivi confer-[b] Chronic. mò i Privilegi al Monistero del Volturno [b]. Era egli VIII. Vulturnens. Idus Martii in Osimo, dove sece la suddetta grazia a Monte P. II. T. I. Casino. Raunò poscia un numeroso Concilio di cento tredici Ve-

[c] T. IX. scovi nella Basilica Lateranense [c], correndo il Mese d'Apri-Concilior. Lubbe pag, le, in cui fu stabilito un falutevol decreto intorno all' elezione 1099.

[d] Chronic. Farfense Rev. Itulic.

lica Sede personaliter hoc jus impetraverint. Nella Cronica del Monistero di Farfa [d], da me data alla luce, si legge questo P. II. I. II. Decreto più copioso, che nella Raccolta de'Concilj, perchè v'ha

de i Romani Pontefici, da farsi in Roma principalmente da'Car-

dinali, e poi dal restante Clero e Popolo, salvo debito honore O reverentia dilecti Filii nostri Henrici, qui imprasentiarum Rex babetur, & futurus Imperator Deo concedente speratur, sicut jam sibi concessimus, & Successoribus illius, qui ab Aposto-

il ca-

il catalogo di tutti i Cardinali e Vescovi, assistenti al medesimo Era Volg. Ann. 1059.

Concilio. E quivi si legge qualche giunta alle suddette parole, cioè sicut jam mediante ejus Nuntio Longobardiæ Cancellario W. concessimus, & successorum illius, qui ab bac Apostolica Sede personaliter boc jus impetraverint, ad consensum novæ electionis accedant. Quel Cancelliere dovrebbe essere Wibertus, cioè Giberto, che su poi Arcivescovo di Ravenna ed Antipapa, ma che non era già allora Arcivescovo di Ravenna, in guisa che quel Wibertus Archiepiscopus, che si legge nelle sottoscrizioni, sarà Arcivescovo d'altra Chiesa, se pur quel nome non è scorretto. Forse ivi era scritto Wido, cioè Guido Arcivescovo di Milano. In questa maniera il Papa rimise ne' termini dell'antica consuetudine, da noi per più Secoli osservata, l'elezion de Romani Pontefici, confermandola a i Cardinali e al Clero e Popolo Romano, ma con riserbarne l'approvazione al regnante Imperadore, prima di consecrarlo. Prevalendosi in oltre della minorità del Re Arrigo, fece diventar questo un Privilegio personale, accordato Il dalla fanta Sede all'Imperadore: il che non s' udi mai in addietro. E i Greci, e i Franchi e i Tedeschi Augusti sinquì aveano fostenuto, che questa fosse una prerogativa dell'alto loro dominio in Roma, e in concedere gli Stati al Romano Pontefice si riserbavano per patto questo da lor preteso diritto. Non potea però pretenderlo Arrigo IV. perchè fin quì egli non era Imperadore. Vero è, che vedremo da quì a non molto, che fu rivocato anche questo medesimo Decreto di Papa Niccolò II. In esso Concilio Romano Berengario abiurò per la prima volta la sua Eresia, e surono proibite non meno le Simonie, che i Matrimoni, o sia i concubinati de i Preti. Abbiamo dalla Vita di questo Pontefice [a] raccolta dal Cardinale Niccolò d'Aragona, che i [a] Cardin. Normanni gli spedirono Ambasciatori con pregarlo di venire in de Aragon. Puglia, promettendogli ogni soddissazione. V' andò in fatti Pa-P. I. T. III. pa Niccolò dopo le Feste di Pasqua, e per attestato di Leone Ostiense [b], e di Guglielmo Pugliese [c], celebro un Concilio [b] Leo Onella Città di Melfi in Puglia, e non già in Amalfi, come han stiensis supposto alcuni, [c]Guilliel-

Præsulibus centum jus ad Synodale vocatis. Namque Sacerdotes, Levitæ, Clericus omnis Hac regione palam se conjugio sociabant.

Intervenne a quel Concilio anche Riccardo I. Conte d' Aversa, che poi su Principe di Capua coll'espussione di Landolfo V. Que-

Tomo VI.

Aa

sti

mus Apulus

ERA Volg. sti era di Nazione Normanna, e Cognato di Roberto Guiscardo Ann. 1059. mercè del matrimonio contratto con Fridesinna di lui Sorella. Palsò il Papa a Benevento, e fuori di quella Città sul principio d' Agosto tenne un altro Concilio, di cui si vede fatta menzione nella Cronica suddetta del Monistero di Volturno. Fra gli altri, che vi si trovarono, si conta Ildebrando Cardinale Suddiacono. Ma dopo questo Concilio egli ci companice davanti promosso a più alto grado, cioè creato Cardinale Arcidiacono della santa Romana Chiesa. In una Bolla spedita dal medesimo Papa Niccolò II. nel dì 14. d'Ottobre del presente Anno in savore del Monistero di S. Pietro di Perugia, e pubblicata dal Padre (a) Bullar. Margarino (a), egli si sottoscrive: Hildebrandus qualiscumque

Casinense Archidiaconus fancta Romana Ecclefia. Tom. II.

Confl. 101. Dopo questi Concilj attele il vigilantissimo Papa a stabilire un accomodamento co i Normanni. In vece di volerli nemici, da uomo saggio se li sece amici; e il tempo mostrò i frutti del suo senno, perchè i Normanni divennero lo scudo de' Romani Pontefici, e li sostennero in più occasioni, e li milero in piena libertà e indipendenza da gl'Imperadori. Concedette dunque Papa Niccolò in Feudo a Roberto Guiscardo gli Stati da lui conquistati in Puglia e Calabria, e il resto che si potesse da lui conquittare non solo in quelle contrade, ma anche in Sicilia, dandogli il titolo di Duca di Puglia, Calabria, e Sicilia. Guglielmo Pugliese anch' egli scrive:

notizie nondimeno, che è difficile d'accordarle con Leone Ostien-

Robertum donat Nicolaus bonore Ducali:

(b) Leo O- se (b), il quale lasciò scruto, che Roberto dopo la presa del-Riensis Chr. la Città di Reggio in Calabria, ex tunc coepit Dux appellari. Anche il Malaterra scrisse lo stesso. Reggio su preso solamente nell'Anno 1060. Comunque sia, vien riferito dal Cardinal (c) Baronin Baronio (c) il giuramento di sedeltà, che esso Roberto prestò al suddetto Pontefice, con obbligarsi di pagare ogni anno alla fanta Sede dodici denari di moneta Pavese per ogni paio di buoi. Cercano alcuni, con qual titolo Papa Nicolao desse tale investitura a i Normanni, che fu la primordiale del Regno, appellato oggidi di Napoli, e v'aggiugnesse anche la Sicilia, su cui conservavano il loro diritto i Greci Imperadori. Certo è, che in questi tempi si sacea molto valere la Donazion di Costantino, nata, per quanto si può credere, nel Secolo Ottavo dell' Era nostra volgare. Nè forse per l'ignoranza d'allora alcuno s'ac-

Annalib. ad hunc Annum.

8. 3. c. 16.

corgeva, ch' ella fosse un Documento apocrifo, talmente che S. Era Volg. Leone IX. Papa nella lunga Lettera scritta a Michele Cerulario Ann. 1059. Patriarca di Costantinopoli nell' Anno 1053. (a) cioè pochi anni (a) Les IX. prima, la produsse quasi tutta, e massimamente quelle parole: Epist. I. Tam Palatium nostrum, quam Romanam Urbem, O omnes Ita- Concilior. liæ, seu Occidentalium regionum Provincias, Loca, & Civita. Labbe. tes sapefato beatissimo Pontifici & Patri nostro Silvestro univer-Sali Papæ contradentes atque relinquentes, ei vel Successoribus ipsius Pontificibus potestatem & ditionem firmam Imperiali censura per banc Divalem justionem O' Pragmaticum constitutum decernimus disponendo, atque juri sanctæ Romanæ Ecclesiæ concedimus permansura. Fece anche gran caso di tal Donazione alcuni anni dappoi S. Pier Damiano in un suo Dialogo (b). Non c'è ora (b) Petrus persona dotta, che non sappia essere quella una sattura de Seco-Damiani li posteriori; ma nol sapeano, nè se n'accorgeano i Romani di questi tempi. Sembra ancora, che circa questi medesimi tempi fossero dati fuori con delle giunte i Diplomi di Lodovico Pio, di Ottone I. e di Arrigo I. Augusti in favore della Chiesa Romana, dove è parlato di Benevento, della Calabria, della Sicilia, e d'altri paesi, coerentemente a gl'interessi di questi tempi, ma con discordia da quei de' Secoli precedenti. Potrebbesi credere, che su tali fondamenti si piantasse il principio de i diritti, che da allora finquà, cioè per tanti Secoli gode la Sede Apostolica sopra le due Sicilie, nelle quali ha stabilito una stautentica e giusta sovranità e prescrizione, contra di cui non si può allegare ragione alcuna. Oltre di che può anche darsi, che non mancassero al Pontefice Niccolò II. altre più sussistenti ragioni di dedizione spontanea, e di cessione anche dalla parte dell'Imperio. Certamente per attestato di Ermanno Contratto (c), Arrigo II. Imperado- (c) Contire avea conceduto al santo Papa Leone IX. pleraque in Ultra-Ro-nuator Heremanni Conmanis partibus ad suum jus pertinentia pro Cisalpinis in concam- tracti in bium datis. Comunque sia, noi sappiamo da S. Pier Damiano (d), Chronico. che la Corte Germanica con affai Vescovi nel Conciliabolo di Ba-Damiani silea, dappoiche passò a miglior vita Papa Niccolò II. cassò om. Opuscul. 40 nia, que ab eo fuerunt statuta, e perciò resta luogo di dubitare, che in Germania fosse disapprovato questo fatto di Papa Niccolò. Diede anche lo stesso Pontefice l' Investitura di Capua, e del suo Principato a Riccardo I. (e) Cognato di Roberto Guiscardo, (e) Leo Otuttoche non ne fosse peranche in possesso. Ciò fatto, perche siensis Chr. non potea sofferire il magnanimo Papa, che i Capitani e poten-Aa

Era Volg. ti Romani, e massimamente i Conti di Tuscolo, o sieno Tuscolani, Annieso avessero occupato tanti beni patrimoniali e Stati della Chiesa Romana, conteneranche in certa guisa come schiavi i Pontefici Ro-[a] Cardina- mani: [a] cominciò a valersi del flagello de' Normanni stessi, goniainVit. per mettere in dovere que' Nobili fuoi ribelli. Ritornato dunque Nicolai II. a Roma, spedì un esercito di quella gente masnadiera addosso a Palestrina, a Tuscolo, ora Frascati, a Nomento, a Galeria. Furono messi a sacco tutti que' luoghi fino a Sutri, e forzati que' Nobili all' ubbidienza del Papa, e con ciò liberata Roma dalla lor tirannia.

[b] Conti-

ABBIAMO dal Continuatore d'Ermanno Contratto [b], che muni Con. in quest' Anno orto inter Mediolanenses & Ticinenses bello, mulmachinChr. ti ex utraque parte ceciderunt. Di questa guerra fece menzione [e] Arnulf. Arnolfo Storico Milanese [c] de' correnti tempi, con dire, che diolan. 1.3. i Pavesi non vollero ricevere un Vescovo dato loro dal fanciul-65. 6. lo Re Arrigo, tuttochè fosse stato anche consecrato dal Papa. Altrettanto fecero poco appresso parimente gli Astigiani, con rifiutare un Vescovo da loro non eletto. Per interessi ancora civili la discordia avea avvelenato il cuor de' Pavesi e Milanesi. Gran tempo era, che fra quelle due Città populatissime, e le maggiori del Regno d'Italia, bolliva una fegreta gara ed invidia, ancorchè ognun sapesse, che Milano andava innanzi a Pavia. Niuna d'esse volea cedere all'altra: e quindi per essere confinanti, nascevano bene spesso ammazzamenti d'uomini, saccheggi ed incendj. Si venne ad una palefe rottura. I Pavefi conotcendosi inferiori di forze, assoldarono delle truppe forestiere, e diedero il guasto a' confini del Milanese. Uscirono in campo anche i Milanesi, avendo tirati in loro lega i Lodigiani; ed ancorchè parte della loro Armata sotto l' Arcivescovo Guido guerreggiasse in altre parti, pure vennero ad un fatto d'arme, che riusc'i sanguinosissimo per l'una e per l'altra parte, spezialmente per la morte d'assaissima Nobiltà. Restò il campo in potere de' Milanesi. Il luogo della Battaglia si chiamava fin da' vecchi tempi Campo Morto. Sicchè noi cominciamo a vedere le Città di Lombardia far Leghe e Guerre, e mettersi in libertà: il che andò a poco a poco crescendo; tutti essetti della minorità, cioè dell'impotenza del Re Arrigo IV. Era negli anni addietro nato in Milano un grave Scisma, che ogni di più andava prendendo fuoco; perciocchè principalmente nel Clero di quella insigne Città s'era introdotto l'abuso, che i Preti e Diaconi assai

notoriamente prendevano Moglie: il che in buon linguaggio ERA Volgi vuol dire, che viveano nel concubinato. Questo morbo era fa- Ann 1059. miliare per l'Italia, ed aveva infettata anche la steffa Città di Roma: colpa per lo più de' Vescovi, poco attenti alla lor greggia, e talvolta ancora tinti della medefima pece. L' esempio della Chiesa Greca facea lor credere lecito l'ammogliarsi, senza volere far caso della Disciplina costantemente osservata fin da i primi Secoli della Chiesa Latina, in cui su sempre vietato a i Preti e Diaconi il prendere Moglie, o se prima l'aveano, l'uso delle medesime. Contra di questi incontinenti e scandalosi Ministri dell' Altare, a' quali benchè impropriamente si attribuisce l' Eresia de' Nicolaiti, alzò bandiera Arialdo Diacono, uomo zelantissimo dell' onor di Dio e della sua Chiefa, ed egli fu che commosse il Popolo contra di loro. Guido Arcivescovo, fautore de' Preti, nel Concilio di Fontaneto profferì sentenza di scomunica contra di Arialdo, e di Landolfo nobile Laico suo Collega. Ma questo non servì se non ad accrescere il tumulto e l'ira di una parte del Popolo. Arnolfo, e Landolfo seniore, Storici Milaness di questi tempi [a], ed [a] Arnulf. Avvocati dell' incontinenza del Clero Ambrosiano d'allora, dif- GLandul-fus senior, fusamente parlano di quella Tragedia. Ora l'indefesso Papa Nic-Histor. Mecolò, informato da più parti di così strepitoso disordine, spedì diol. T. IV. in quest' Anno, se pure non su nel fine del precedente, due suoi Legati a Milano per cercarne i rimedi. Questi furono Pier Damiano, santo e celebratissimo Cardinale e Vescovo d'Ostia, ed Anselmo da Badagio Milanese, già creato Vescovo di Lucca. Andarono essi anche per isradicare il vizio della Simonia, di cui era patentemente reo l'Arcivescovo, giacchè egli a niuno conferiva gli ordini Ecclesiastici senza farsi pagare. Trovarono essi delle opposizioni, e contra di loro si venne anche ad una sollevazione de' parziali de gli Ecclesiastici. Pure per la saviezza ed eloquenza del Damiano quetati i rumori, quell' Arcivescovo confessò il suo fallo, ed accettò la penitenza impostagli. Così secero anche gli altri con restar proibita da l'innanzi la Simonia, e l' ammogliarsi de i sacri Ministri dell' Altare. Vien distesamente narrato questo fatto dal medesimo S. Pier Damiano in una sua Re- [b] Petrus lazione [b], e a lungo ne parlano il Cardinal Baronio [c], e Opuscul. 5. il Puricelli [d]. Dopo questo l' Arcivescovo Guido andò al Con-[c]Baronius cilio Romano, dove ebbe buon trattamento dal Papa, alla cui clestastic. destra su posto, e giurata a lui ubbidienza, se ne tornò lieto a [d] Paricel-

i.

00 .

13 6

11... 8

Isi .

an l

3.0

17

.6.

16

lius Vita S. Arialdi.

cafa.

Era Volg. casa. Ma Pier Damiano in ricompensa delle sue fatiche su spoglia-Ann 1059 to dal Papa de' suoi Benefizi, e ricevette altri affronti, per li quali modestamente dimandò licenza di rinunziare al suo Vescovato (2) Guilliel. d' Ostia. Nell' Anno presente, secondo Guglielmo Pugliese (a), Apulus 1.2. Roberto Guiscardo Duca di Puglia s'impadron'i delle Città di Ca-Poemat. riati, Rossano, Cosenza, e Geraci nella Calabria. E Gorifredo Duca di Lorena e Toscana, intitolato Dux & Marchio con Arnaldo Vescovo e Conte tenne due Placiti nel Contado di Arezzo, Anno Dominica Incarnationis MLIX. Regnante Henrico Rege, (b) Antique Mense Junio, Indictione XIII. (b) Dal che si raccoglie, che Gofac.6.0 17 tifredo avea molto bene assunto il governo della Toscana, e il titolo di Marchese di quella Provincia, e che non ne sosse già semplice amministratore a nome della Moglie, e di Matilda sua Fighuola, come ha creduto taluno. In oltre ne ricaviamo, ch' egli riconofceva per Re d'Italia Arrigo IV. In uno d'essi Documenti comparisce Rainerius filius Ugicionis Ducis & Marchionis, cioè di quell'Uguccione, che a' tempi di Corrado I. Augusto era stato Duca e Marchese della Toscana.

> Anno di Cristo MLX. Indizione III. di Niccolo' II. Papa 2. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia s.

FECE il Pontefice Niccolò o sul sine del precedente, o sul principio di quest' Anno, una scappata a Firenze, quando sussista una sua Bolla in savor delle Monache di Santa Felicita (c) Ughell. VI. Idus Januarii, rapportata dall' Ughelli (c). Portatosi poi al Tom. III. Monistero di Monte Casino, quivi creò Cardinal Diacono Oderisio Figliuolo di Odcrisio Conte di Marsi. Depose Angelo Vescovo d'Aquino, e in luogo suo ordinò Martino Monaco Casinense di nazion Fiorentino. Anche Pietro altro Monaco di quel Monistero di nazion Ravennate, su consecrato Vescovo di Venasro e d'Iser-Offiensis nia. Ed allora su, secondo Leone Ostiense (d), ch' egli creò Chronic. Duca di Puglia, Calabria e Sicilia Roberto Guiscardo. Null' allib. 3. c. 15. tro di rilevante, operato da questo valoroso Pontefice nell' Anno presente, è giunto a nostra notizia, se non che egli andò al Monistero di Farfa, dove nel Mese di Luglio consecrò vari Altari, (e) Antique e diede poi a quel sacro Luogo la conferma de' Privilegj (e). In-Italie. Dif. tanto Stefano Cardinale da lui spedito in Francia tenne un Confort. 70.

cilio nella Città di Tours (a), dove alcuni Canoni spettanti al- Era Volz. la Disciplina Ecclesiastica surono pubblicati. Per quanto s' ha da Ann. 1060. Guglielmo Pugliese (b), si scoprì forse nell' Anno presente una Concil. congiura di dodici Conti contra del suddetto Roberto Guiscardo, Tom.1X. (b)Guilliel. ordita spezialmente da Gossredo, Gocelino, e Abailardo, Nor- Apulus 1.2. manni nobili, tutti malcontenti di lui, perchè egli tutto volea Poem. per sè. Abailardo fra gli altri, Nipote d'esso Roberto, non potea sofferire di vedersi spogliato da esso suo Zio de gli Stati, che erano di Unfredo Conte suo Padre. De' congiurati chi fu preso, chi si salvò colla suga. Ma io non accerto, che in quest'Anno succedesse tale attentato, perchè Guglielmo narra i fatti senza assegnarne il tempo. Sotto l'Anno presente bensì racconta il Malaterra (c), che i due Fratelli Roberto Guiscardo e Ruggieri, (c) Gaufriansanti dietro alla conquista di Reggio, Capitale della Calabria, dus Malasi portarono nel tempo di State all'assedio di quella Città. Resi-cap. 3. sterono un pezzo i Greci padroni, ma in fine a patti di buona guerra si arrenderono, e quel presidio passò a Squillaci. Fu questo Castello assediato anch'esso, ed obbligato alla resa da Ruggieri. Nella Cronichetta Amalfitana (d) abbiamo di più: cioè che (d) Antiqu. il Guiscardo ridusse in suo potere anche la Città di Cosenza; pag. 213. con che tutta la Calabria venne sotto il dominio di lui, ed allora fu, ch'egli, secondo il suddetto Malaterra, prese il titolo di Duca. Leone Ostiense (e) è del medesimo sentimento, siccome (e) Leo Odicemmo, con aggiugnere, che il Guiscardo dopo la presa di cap. 16. Reggio venne con tutte le sue sorze in Puglia addosso alla Città di Troia, e se ne impadronì. La Cronichetta d'Amalsi mette prima la presa di Troia, e poi della Calabria. Con questi si prosperosi successi camminava a gran passi la fortuna e il valore del Guiscardo, e veniva mancando il dominio de' Greci in quelle parti. Giovanni Curopalata (f), Autore per altro poco cono- (f) Curopascente, onde scendesse Roberto Guiscardo, confessa, che dopo la stor. perdita di Reggio altro non restava in mano de' Greci, che Bari, Idro, Gallipoli, Taranto, Brindisi, ed Hora, cioè a mio credere Oria, con altri Castelletti. La gloria nondimeno di cante conquiste de' Normanni in Calabria è dovuta in parte a Ruggieri di lui Fratello, altro Eroe di quella Nazione e Famiglia. Due Bolle di Papa Niccolò II. date nel Mese di Maggio dell'An- (g) Bullar. no presente, in conferma de' Privilegi dell'insigne Monistero del- Casinenso le Monache di Santa Giulia di Brescia, si leggono nel Bollario 102. 103 Casinense (g). Ho anch'io dato alla luce un Documento (b), (h) Antique forite

ERA Volg. Scritto Anno ab Incarnatione Domini MLX. ipso die Calendas De-Ann. 1060, cembris Indictione XIII. da cui apparisce, che nella Città di Firenze ante prasentia Domni Nicholai Papa Sede Sancti Petri Romanensis Ecclesia, & Ildibrandus Abbas Monasterio Sancti Pauli, Guglielmo Conte sopranominato Bulgarello restituisce alcune Castella a Guido Vescovo di Volterra. Ma è da vedere, se questa Carta appartenesse più tosto al primo di di Dicembre dell'Anno precedente, in cui poteva e soleva anche più ordinariamente correre l'Indizione XIII. Al vedere, che Ildebrando è chiamato solamente Abbate di San Paolo, potrebbe far sospettare adoperato quì l'Anno Pisano.

> Anno di Cristo MLXI. Indizione XIV. di Alessandro II. Papa 1. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 6.

N quest' Anno ancora il Pontefice Niccolò II. volle visitar la Chiesa di Firenze, ch'egli aveva ritenuta e governata anche durante il suo Pontificato; ma quivi venne a trovarlo la morte circa il d'i 22. di Luglio: Pontefice benemerito della Santa Sede, e degno di maggior vita. Tanto più su deplorabile la perdita di lui, perchè le tennero dietro de gravissimi sconcerti, che furono preludi anche d'altre maggiori calamità. Attesta Leone (a) Leo Ostiense (a) che gran dissensione e tumulto insorse in Roma inhis.3. c.21. torno all'elezione di un novello Papa; ed è certo, che restò vacante la Sedia di S. Pietro circa tre Mesi. V'era un partito, che tenea per l'offervanza delle prerogative, o pretese, o accordate al Re di Germania Arrigo; ed un'altro, che escludeva ogni dipendenza da lui. Di quest'ultimo probabilmente era capo l'intrepido Cardinale Ildebrando Arcidiacono della fanta Romana Chiefa, a cui non piacque mai, che gl'Imperadori avessero ingerenza alcuna nell'approvazione, non che nell'elezione de'sommi Pontefici. Capi dell'altro, per quanto ragionevolmente va conietturando il Cardinal Baronio, erano i Conti di Tuscolo, o sia di Frascati, mal soddisfatti di quanto avea operato contra di loro il defunto Papa Nicolao. Se vogliamo ascoltare il Conti-(b) Consi- nuatore di Ermanno Contratto (b), dopo la morte d'esso Papa, manni Con. Romani Coronam, & alia munera Enrico Regi transmiserunt, eumque pro eligendo summo Pontefice interpellaverunt. Tale Spe-

Ostiensis

nuator Her-

tracti in Chronico. spedizione dovette essere satta dalla sazione de' suddetti Conti ERA Volg. Tuscolani. Non mancò il Collegio de' Cardinali di spedire an- Ann. 1061. ch'esso un' ambasciata alla Real Corte di Germania (a), e su (a) Petrus scelto per tale incumbenza Stesano, uno de' più accreditati fra Damianus Opuscul. 4. loro, in cui concorreva

Nobilitas, gravitas, probitas, & mentis acumen.

Andò questi, ma per la cabbala e malvagità de' Cortigiani, sette giorni passeggiò l'anticamera del Re, senza poter vedere la di lui faccia, nè presentargli le Lettere credenziali. Veduta ch'egli ebbe questa mal'aria, se ne tornò indietro a Roma, dove rappresentò l'incivil trattamento, che gli era stato satto. Allora fu, che il Cardinale Ildebrando, tenuto configlio con gli altri Cardinali, e co i Nobili Romani del suo partito, propose di eleggere Papa Anselmo da Badagio, di patria Milanese, e Vescovo allora di Lucca, uomo di gran bontà, e zelo Ecclesiastico, e che forse non s'aspettava questa promozione. Chiamato da Lucca a Roma, venne immediatamente consecrato ed intronizzato col nome di Alessandro II. senza voler'aspettare consenso alcuno 🚁 dal Re Arrigo. E quì appunto tornarono i Romani ad esercitare l'intera loro libertà nell'elezion de'fommi Pontefici, con ri-🔄 cuperare eziandio l'altra di non aspettar l'assenso de gli Augusti per la consecrazione: indipendenza mantenuta poi fino a i di no-📶 stri, quando per tanti Secoli addietro sotto gl'Imperadori Greci, Franchi, e Tedeschi era durato il costume, o diciamo, se così in si vuole, l'abuso, che l'elezione bensì restasse libera al Clero e Popolo Romano, ma che non si devenisse alla consecrazione senza il beneplacito e l'approvazion de gli Augusti. Avea il solo predefunto Arrigo II. fra gl' Imperadori oltrepassato i confini de'suoi predecessori, con obbligar' i Romani, che nè pur potessero eleggere il novello Papa senza il consentimento suo. Da Niccolò II. era stato ultimamente corretto questo eccesso, con tornar le cose al rito antico. Ma i Romani offesi del poco conto, che s'era fatto alla Regal Corte di Stefano Cardinale loro Ambasciatore, nè pur vollero accomodarsi al decreto d'esso Papa Niccolò, decoroso anche pel Re Arrigo, perchè risoluti di rompere ogni catena, e di ricuperar la piena lor libertà in fare i Papi, praticata sempre mai ne' primi quattro Secoli della Chiesa. Nè già operarono senza aver ben preparati i mezzi umani da sostener la loro risoluzione. Era in lor savore Gotifredo Duca di Toicana, Principe allora potentissimo in Italia. Faceano anche ca-Tomo VI. pita-Bb

ERA Volg. pitale del foccorso de' Normanni, che aveano giurata fedeltà al-Ann. 1061. la Sede Apostolica; e più ne faceano di Riccardo Principe di Capoa, divenuto anch' esso Vassallo della Chiesa Romana. Sappia-(a) Leo O- mo da Leone Ostiense (a), che Desiderio Abbate di Monte Castiensis 1.3. sino e Cardinale se n' andò in tal congiuntura a Roma cum Prin-(b) Baron. cipe. Credette il Cardinal Baronio (b), che questo Principe Annal. Ec- fosse Roberto Guiscardo. Ma si dee intendere di Riccardo, nel cui clesiastic. Principato era Monte Casino. Roberto s'intitolava allora Duca,

e non Principe.

ORA appena giunse alla Corte Germanica l'avviso dell'eletto ed intronizzato Alessandro II. che l'Imperadrice Agnese ne restò forte amareggiata, e i suoi Ministri diedero nelle smanie, esagerando l'affronto satto al Re col non aver voluto aspettare il fuo affenso, e coll'effersi messo sotto i piedi il Decreto di Papa Niccolò, sul quale unicamente si potea fondare la pretension di Arrigo: giacche solamente chi era Imperadore coronato, avea in addietro avuta mano nell' approvazion de' Papi eletti, e non già chi era unicamente Re d'Italia, come in questi tempi veniva riconosciuto Arrigo IV. benchè non peranche avesse ricevuta la Corona di questo Regno. Degno nondimeno di offervazione è, che in alcune Lettere e Diplomi Arrigo IV. non peranche Imperadore, usa il titolo di Romanorum Rex: il che vuol fignificare qualche cosa, nè si truova usato da' suoi predecessori. Accadde in questo mentre, che i Vescovi di Lombardia dopo la morte di Papa Niccolò II. fecero broglio fra loro per aver un Papa di tempra men rigorosa de' precedenti zelantissimi Papi, il quale sapesse un po'più compatire le lor simonie ed incontinenze, con dire una ridicolosa proposizione, cioè che il Papa non si dovea prendere, nisi ex Paradiso Italia, cioè della Lombardia (c). Spegon. Vita dirono a tal fine in Germania alcuni dell' Ordine loro, affinchè si maneggiassero per ottener questo intento. Ora trovandosi un Tom. 111. gran caldo in quella Corte, e soffiando in quel suoco Ugo Bian-Rer. Italic. co, già Cardinale, e poi ribello della Chiela Romana, non fu loro difficile il proporre, e far dichiarare Papa, cioè Antipapa, contra tutte le regole nella Festa de' santi Simone e Giuda, Cadaloo, chiamato Cadalo, Vescovo di Parma, uomo ricco di facoltà, ma più di vizi, che si dicea condennato in tre Concili a cagion della sua vita troppo contraria al carattere di sacro Pastore. Ne secero perciò gran sesta tutti i Simoniaci e Concubinari di Lombardia. Le scene occorse dipoi si veggono descritte. dalla

(c) Cardinal de Ara-Alexandri II. Part. I.

dalla penna satirica di Benzone, il quale s'intitola Vescovo d'Alba Eza Volza nel Monferrato, ma Vescovo Scismatico, che forse non dovette Ann. 1061. mai effere ricevuto da quel Popolo, e perciò nè pur su conosciuto dall'Ughelli. Era costui gran partigiano dell' Antipapa Cadaloo . Il Panegirico da lui fatto ad Arrigo IV. che fu dato alla luce dal Menchenio (a), e da me vien creduto la stessa Opera, (a) Menckeche Gualvano Fiamma (b) circa l'Anno 1335. citò sotto nome Germanidi Chronica Benzonis Episcopi Albensis, è una stomacosa Satira car. T. I. contra di Papa Alessandro II. e d' Ildebrando Cardinale, soste- (b) Gualva-neus Flamgno in questi tempi della Chiesa Romana, da mettersi coll' altra ma in Poliinfame, e piena di bugie, che abbiamo di Bennone falso Cardi-tia MSta. nale, e ribello della Chiesa Romana. Narra esso Benzone d'essere stato inviato per Ambasciatore del Re Arrigo a Roma, per intimare a Papa Alessandro la ritirata dal Trono Pontificio, ma con trovar'ivi chi non avea paura. In tale stato erano gli affari del-💷 la Chiesa Romana in questi tempi.

INTANTO dopo la conquista della Calabria il valoroso Conte Ruggieri mirava con occhio di cupidigia, ed insieme di compasin fione la vicina misera Sicilia posta sotto il giogo de gli empi Saraceni, e cominciò a meditarne la conquista. (c) La buona for- (c) Gaufrituna portò, che si risugiò presso di lui in Reggio Benhumena, dus Mala. MI Ammiraglio Saraceno della Sicilia, maltrattato e perseguitato da cap. 1. Bennameto uno de' Principi di quell'Isola. Questi gli sece cono- Noweirius a scere assai facili i progressi in Sicilia, da che essa era divisa fra rab. Sicilia varj Signorotti Mori, ed offerì il suo aiuto per l'impresa. Rug- apud Pagieri adunque sul fine del Carnovale dell'Anno presente con soli cento sessanta cavalli passò il Faro per ispiar le forze de' Mori nell'Isola, diede una rotta a i Messinesi; sece gran bottino verof Melazzo, e Rameta; poi felicemente si ricondusse in Calabria, dove per tutto il Mese di Marzo e d' Aprile attese a sar preparamenti per portare la guerra in Sicilia. A questa danza invitato il Duca Roberto Guiscardo suo Fratello (d), colà si por- (d) Malatò con buon nerbo di cavalleria, ed anche con un'Armata nava- terra lib. 2. le. Presentivano veramente i Mori la disposizione de i due Fratelli Normanni, e però accorsero da Palermo con una flotta assai più numerosa per impedire il loro passaggio. Ma l'ardito Ruggieri con cento cinquanta cavalli per altro fito passò lo Stretto, e trovata Messina con poca gente, perchè i più erano iti nelle navi Moresche, se ne impadroni: il che sece ritirar le navi nemiche, e lasciò aperto il passaggio a quelle di Roberto Guiscar-

Bb 2

ERA Volg. do, il quale colà sbarcò colle sue soldatesche. Nel testo di Gau-Ann. 1061, frido o sia Goffredo Malaterra questa si gloriosa conquista, per cui dopo 230. Anni si rialberò la Croce nella Città di Messina. si vede riferita all' Anno precedente 1060. Ma io credo fallato quell' Anno, portando la serie del racconto, che la presa di Mesfina accadesse nell' Anno presente. Venne poi un grosso esercito di Mori e Siciliani raunato da Bennameto ad affalire il picciolo de' Normanni, ma restò da essi sbaragliato colla morte di dieci mila di quegl' Infedeli. Non è già vietato il credere assai meno. Diedero il sacco dipoi i due Fratelli Principi Normanni a varie Castella e Contrade di quell'Isola sino a Girgenti colla presa di Traina, finchè venuto il verno si ritirarono a quartieri. Se cre-(a) Lupus diamo a Lupo Protospata (a), in quest' Anno ancora Roberto Pritofhasa Guiscardo s'insignori d'Acerenza. Ma probabilmente ciò avvenne l'Anno antecedente al vedere, che questo Scrittore mette all' Anno seguente l'innalzamento al Pontificato di Alessandro II. che pure appartiene all' Anno presente.

> Anno di Cristo MLXII. Indizione xv. di Alessandro II. Papa 2. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 7.

TULL' altro avea fatto nel verno di quest' Anno l' Antipa-

pa Cadaloo, che ammassar gente armata e danaro per passare a Roma con disegno di cacciarne il legittimo Successor di S. Pietro, e di farsi confecrare, se crediamo al Continuatore d' (b) Conti-nuator Her- Ermanno Contratto (b). Alcuni il pretendono già ordinato manni Con- Papa, perchè Vescovo egli era, e che avesse assunto il nome di tradi in Onorio II. ma ne mancano le pruove. E s'egli non mutò nome, segno è, che nè pur su colle cerimonie ordinato Pontesice. Con tali forze arrivò Cadaloo a Roma nel dì 14. d'Aprile [Benzone nalis de scrive, che vi giunse VIII. Kalendas Aprilis ] e si accampò coll' Aragon. Vit. esercito suo ne'Prati di Nerone. Nella Vita di Papa Alessandro II. II. Part. I. a noi conservata dal Cardinal d'Aragona (c) troviamo, che mol-Tom. III. ti Capitani e Nobili Romani guadagnati coll' oro si dichiararono Rev. Italic. (d) Leo del partito di Cadaloo; e ciò vien confermato da Leone Ostien-Ostiensis se (d), e dall' Autore di un' altra Vita di esso Papa Alessan-lib. 2. c. 21. (e) Vit. Ale. dro (e), da cui impariamo, che molti giorni dopo la esaltazion xandri II. d'esso Papa, Romani, quorum mala consuetudo semper fuit, eum adio

(c) Cardi-

P.II.T III.

Rer. Italic.

odio habere cœ perunt, e furono essi gl'incitatori della venuta Era Volg. di Cadaloo. Uno de' principali, ma volpe vecchia, era Pie-Ann. 1062. tro di Leone, la cui Famiglia fece anche dipoi gran figura in Roma. Da Benzone (a) è chiamato Giudeo: il che probabilmente (a) Benzo in vuol dire, che era nato tale, ma poi fatto Cristiano. Non man- Panegyric. Henrici IV. cavano in Roma a Papa Alessandro de gli aderenti ed assezionati, e T. I. Rer. verisimilmente aveva egli anche proccurato de gli aiuti da Riccardo chenii. Principe di Capua. Si venne dunque ad una battaglia, che riuscì sanguinota, e finì colla peggio della fazione del legittimo Papa. Poco nondimeno durò l'allegrezza di Cadaloo, perchè chiamato a Roma Gotifredo Duca di Toscana, comparve colà in aiuto del Pontefice Alessandro con sì numerose squadre e sorze tali, che restò come assediato l'Antipapa, e se volle uscirne salvo, gli convenne adoperar preghiere e grossi regali col Duca, il quale si contentò di lasciargli aperta la porta per tornarsene libero, ma spogliato, e colla testa bassa a Parma. Benzone descrive a lungo questi fatti, ma se con fedeltà, nol saprei dire. Certamente da S. Pier Damiano vien sospettato, che il Duca Gotifredo non operasse con tutta lealtà ed onoratezza o in questa, o nelle seguenti congiunture. All'incontro Benzone scrive, che il medesimo Duca sece venire i Normanni a Roma a disesa del Papa, [ Camerinam & Spoletum invasit, [ il che è degno d'attenzione] plures Comitatus juxta mare tyrannice usurpavit. Per totam Italiam, quos voluit, ad Regis inimicitias incitavit. Aggiugne in oltre, esser egli stato quegli, che mosse Annone Arcivescovo di Colonia a rapire il giovinetto Re Arrigo. E Lamberto da Scafnaburgo (b) offerva, come fosse scandaloso il vedere, che lad- (b) Lamberdove anticamente si suggivano i Vescovati, ora si saceano batta- tus Scassasglie, e si spargeva il sangue Cristiano per conseguirli: e vuol di- Chronico. re del Papato. Ho detto, che Annone rapì Arrigo IV. Intorno a che si ha da sapere, che finquì esso Re era stato sotto il governo dell'Imperadrice Agnese, la quale regolava gli affari unicamente col configlio di Arrigo Vescovo di Augusta, personaggio ben accorto, che ad esclusion de gli altri pretendenti avea saputo introdursi nella grazia di lei. Era savia, era pia Principessa Agnese: tuttavia non potè schivar la maldicenza de gli altri Principi invidiosi della fortuna del Vescovo Augustano, perchè sparsero voce d'illecita familiarità fra lei e quel Prelato. Il perchè Annone Arcivescovo di Colonia col consenso di molti altri Principi tolse all' Augusta Madre il giovinetto Arrigo, ed assunse col-

Era Volg. la di lui tutela il governo de gli Stati. La maniera da lui tenu-Ann. 1062, ta per sar questo colpo, la sapremo fra poco, richiedendo ora la voce sparsa contro l'onore dell'Imperadrice Agnese, ch' io premunisca i Lettori con avvertirli della malvagità, che allora più che mai era in voga. Facile è l'osservare, che i tempi di guerra son tempi di bugie; manon si può dire abbastanza, quanto larga briglia si lasciasse in queste, e nelle seguenti discordie fra il Sacerdozio e l'Imperio alla bugia, alla fatira, alla calunnia. Le più nere iniquità s'inventarono e sparsero de i Papi, de' Cardinali, de' Vescovi da chi era loro contrario; ed altre vicendevolmente si spacciarono da i mal'affetti contra di Arrigo IV. e di tutti i suoi aderenti. Però sta a i prudenti Lettori il camminar quì con gran riguardo, prestando solamente sede a ciò, che si truova patentemente avverato dalla misera costituzion d'allora.

> NE' già si può fallare in credendo, che Arrigo IV. si scoprì col tempo Principe d'indole cattiva, incostante e violento, e che tutti i Vizi presero in lui gran piede per qualche disetto della Madre; ma più per l'educazion seguente; e che la vendita de' Vescovati, delle Abbazie, e dell'altre Chiese, cioè la Simonia, era un mercato ordinario di que'sì sconcertati tempi, per colpa spezialmente della Corte Regale di Germania, in cui più potea l'amore dell'oro, che della Religione, e troppo regnava l' abuso, non però nato allora, di uguagliar lo spirituale al temporale. Ora o sia, che i maneggi segreti della Corte di Roma, o quei del Duca Gotifredo disponessero in Germania un ripiego per liberar la Chiesa dalla vessazione dell' indegno Cadaloo, o pure che il suddetto Annone Arcivescovo, Prelato tenuto in concetto di fanta vita, con altri Principi lo trovasse ed eseguisse, per mettere fine allo Scisma: certo è, che in quest' Anno essendo ito esso Arcivescovo pel Reno a visitare il Re Arrigo, giovane allora di circa tredici anni, dopo il definare l'invitò a veder la nave suntuosissima, che l'avea condotto colà. V'andò di nulla sospettando il semplice giovanetto, ed entrato che su, si diede tosto di mano a i remi. Sorpreso da quest'atto il picciolo Re, temendo che il conducessero a morire, si gittò nel siume, ma su salvato dal Conte Ecberto, che saltò anch' esso nell' acqua. Su quella nave adunque pacificato con carezze fu condotto a Colonia, dove restò sotto il governo di quel saggio Prelato, al quale da i Principi ne su accordata la tutela. L'Imperadrice Agnese

trafitta da questo inaspettato colpo e ravveduta de'falli commessi ERA Volg. in patrocinar l' Antipapa, determinò di dare un calcio al Mon- Ann. 1062. do; e passando dipoi a Roma, accettò la penitenza, che gli su data da Papa Alessandro II. Per testimonianza di S. Pier Damiano (a), non tardò l'Arcivescovo di Colonia Annone a dare, per (a) Petrus quanto era in sua mano, la pace alla Chiesa; perciocche rauna- Opuso. IV. to un Concilio in Osbor, dove intervennero lo stesso Re Arrigo, o in Opue una gran copia di Vescovi Oltramontani ed Italiani, nello stes-scul.XVIII. 6 fo dì 28. di Ottobre, in cui Cadaloo era stato nell'Anno precedente eletto contro i Canoni Papa, su egli anche deposto, o per dir meglio riprovato e condennato. Avea precedentemente il medesimo Pier Damiano scritta una Lettera di suoco al predetto Cadaloo, chiudendola con alcuni versi, e dicendo in fine (b): (b) Id.1. T. Diligenter igitur intende, quod dico:

Fumea vita volat, mors improvisa propinguat, Imminet expleti præpes tibi terminus ævi. Non ego te fallo: cæpto morieris in anno.

Visse anche dopo l' Anno predetto Cadaloo. Pier Damiano, veggendo, che non avea colto nella predizione, cercò uno scampo a con dire, ch' egli s' era inteso della morte civile, cioè della di lui deposizione, e non già della morte naturale. Se i suoi versi p ammettano tale scappata, non tocca a me il giudicarne. Certo confessa egli, che per questo gli fecero le risa dietro i suoi avversarj. Levò ancora esso Arcivescovo Annone il posto di Cancelliere d' Italia a Guiberto, che parimente col tempo divenne Arcivescovo di Ravenna ed Antipapa, e lo diede a Gregorio Vescovo di Vercelli, nomo nondimeno macchiato anch' esso di vizi: il che fa conoscere, che il Re Arrigo, benchè non per anche coronato in Italia, pur ci era riconosciuto per Padrone.

Non so io già, se in questi tempi sia ben regolata la Cronologia di Lupo Protospata. Ben so, aver egli scritto (c), che (c) Lupus Roberto Guiscardo Duca s' impadroni in quest' Anno della Città inChronico. d'Oria, e di nuovo prese Brindisi, e lo stesso Miriarca [ forse il suo Governatore ]. E' da vedere ancora, se appartenga all' Anno presente, come ha il testo di Gaufrido Malaterra (d), la (d) Gaufrid. discordia insorta fra esso Duca Roberto, e il Conte Ruggieri. Malaterra lib. 2.0.21. Benchè Roberto promesso avesse ad esso suo Fratello di cedergli la metà della Calabria, pure non si veniva mai a questa sospirata cessione. A riserva di Melito, che era in man di Ruggieri, in tutto il resto delle conquiste l'ambizioso ed insaziabil Roberto

Epift. 20. 0 in Opuscul. XVIII.

promesse, a fine di poter dotare decentemente la nuova sua sposa Erimberga, chiamata da altri Delizia, o Giuditta. Ricavandone solo parole, e non satti, si ritirò sorte in collera da lui, e gl'intimò la guerra, se in termine di quaranta giorni nol sod-

ERA Volg. la facea da Signore. Però Ruggieri presa occasione dal recente Ann. 1062. suo Matrimonio, sece istanza a Roberto per l'esecuzion delle

disfacea. La risposta, che gli diede Roberto, su di portarsi coll' Armata ad affediarlo in Melito. Ma con tutte le prodezze fatte dall'una e dall'altra parte, nulla profittò Roberto. Anzi Ruggieri uscito una notte di Melito gli occupò la Città di Gierace per trattato fatto con que'Cittadini. Allora Roberto tutto fumante d'ira corse all'assedio di Gierace; e siccome personaggio d' incredibile ardire, una notte ben incappucciato [ che già era in uso il Cappuccio anche fra i Secolari ] segretamente su introdotto nella Città da uno di que potenti Cittadini per nome Basilio. Per sua disavventura restò scoperto, e preso a suria di Popolo: vide poco dipoi trucidato Basilio, impalata sua Moglie, e si credeva anch'egli spedito. Con belle parole gli riusci di fermar la suria del Popolo, e su cacciato in prigione. Ne andò la nuova all'esercito suo; ma non sapendo che si fare i fuoi Capitani per liberarlo, miglior configlio non seppero trovare, che di spedirne incontanente l'avviso al Conte Ruggieri, scongiurandolo, che accorresse per salvare il Fratello. Non si sece pregare il magnanimo Ruggieri; corse tosto co' suoi a Gierace, e chiamati fuor della Città i Capi, tanto disse colle buone e colle minaccie, che fece rimettere in libertà il Fratello. Questo accidente, e la costanza di Ruggieri produsse buon effetto, perchè dopo qualche tempo Roberto gli accordò il dominio della metà della Calabria. Passò dipoi Ruggieri in Sicilia, dove essendosi ribellato da lui il Popolo di Traina, sece delle maraviglie di patimenti e di bravure contra di que' Cittadini, e de'Saraceni accorsi in loro aiuto, tantochè ne riacqui-(a) Camill. Stò veramente la signoria. Crede Camillo Pellegrini (a), che Peregrinius Riccardo I. Conte di Aversa, Figliuolo di Ascilittino Norman-Hist. Prin. cip. Lango- no, e non già Fratello di Roberto Guiscardo Duca, come immaginarono il Sigonio, e il Padre Pagi all' Anno 1074. occu-(b) Leo O passe fin l' Anno 1058. il Principato di Capoa, citando sopra stiensis Chr. di ciò l'Ostiense (b). A quell'Anno ancora nella Cronichetta (c) Antig. Amalfirana (c) è scritto, che Riccardo su creato Principe di Italic. T.I. Capoa insieme con suo Figlio Giordano. Certo è bensì, che Niccolò

1. 2. 6. 16.

colò II. Papa nell' Anno 1059. gli concedette l'investitura di ERA Volg. quel Principato, ma non apparisce, che ne fosse allora totalmen- ANN. 1962. te in possesso. Imperocchè è da sapere, che secondo il suddetto Ostiense, invogliatosi tempo sa Riccardo di quella bella contrada, messo l'assedio a Capoa, vi sabbricò tre Bastie all'intorno. Ma Pandolfo V. Principe, che v'era dentro, collo sborso di sette mila Scudi d'oro l'indusse a ritirarsene. Mancato poi di vita esso Pandolfo [ non so in qual' Anno ] e succedutogli Landolfo V. suo Figliuolo, eccoti di nuovo Riccardo colle fue armi fotto Capoa. Tanto la strinse, che si venne nell' Anno presente ad una Capitolazione, per cui Landolfo se n'andò via ramingo, e i Cittadini riceverono per loro Principe Riccardo; ma con ritenere in lor potere le Porte e le Torri della Città. Diffimulò per allora l'accorto Riccardo, e contentossi di questo. Poi rivolte le sue armi all' acquisto delle Città e Castella di quel Principato, gli riuscì nello spazio di quasi tre Mesi d'insignorirsi di tutto. Ciò fatto, intimò a' Capuani la consegna delle Torri e Porte, e perchè gliela negarono, strettamente assediò quella Città. Spedirono bensì i Capuani al Re Arrigo in Germania il loro Arcivescovo, per ottener soccorso; ma non avendo egli riportato se non parole, surono dalla fame astretti a far le voglie di Riccardo Anno Dominicæ Incarnationis MLXII. quum jam per decem circiter Annorum curricula Normannis viriliter repugnassent. Però quantunque esistano più Diplomi di questo Principe, da quali costa, aver egli assunto fin dell'Anno 1058. o 1059. il titolo di Principe di Capoa, con affociar ancora Giordano I. suo Figlinolo al dominio, nientedimeno solamente in quest' Anno egli ottenne la piena e libera signoria di quel Principato. Così cessò di regnare anche ivi la schiatta de' Principi Longobardi, e sempre più crebbe la potenza de' Principi Normanni. Da l'a poco, attaccatosi una notte il suoco alla Città di Tiano, probabilmente con premeditato configlio, v' accorse nel mattino seguente Riccardo, e colla fuga di que' Conti se ne impossessò. Parimente scrive Romoaldo Salernitano (a), che (a) Romualin quest'Anno esso Principe intravit terram Campania, obsedit que dus Salerni-Ceperanum, Ousque Soram devastando pervenit. Ci ha conserva- Tom. VII. ta l'Autore della Cronichetta Amalfitana (b) una notizia, cioè che Rer. Italic.

Der ordine dell' Imperadore. Cotifneda Mancholo a Duca di Tolono.

(b) Antiqu. per ordine dell'Imperadore, Gotifredo Marchese e Duca di Toscana Italic. T. I. col suo esercito venne contra di Riccardo, e che seguirono fra loro va- Pag. 213. rj fatti d'armi presso di Aquino, in guisa tale che su obbligato Gotifredo a tornarsene indietro con poco suo gusto e men guadagno.

C c

Tomo VI.

Anno

ERA Vole. ANN.1063. Anno di Cristo MLXIII. Indizione 1.

di Alessandro II. Papa 3.

di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 8.

berti. Acta San-Etorum Bolland. Julii.

Januensis in Vit. S. Jo. berti.

I IORIVA in questi tempi Giovanni Gualberto Abbate, Istitutore de' Monaci di Vallombrosa [a], personaggio di som-Parmensis mo credito per la santità de suoi costumi, non meno entro che in Vit. S. Jo- fuori della Toscana. Era stato creato Vescovo di Firenze Pietro di nazione Pavese; e perciocchè allora dapertutto facea grande strepito il vizio della Simonia, i Monaci Vallombrosani, sospettando, ch'egli sosse entrato nella Sedia Episcopale medianad diem 12. te il danaro, cominciarono a diffamarlo per Simoniaco, e mosfero un gran tumulto nel Popolo di quella Città. Andrea Mo-[b] Andreas naco Genovese [b] lasciò scritto, che portatosi da Roma a Firenze Teuzone Mezzabarba per visitare il Vescovo suo Figliuokann. Gual- lo, i furbi Fiorentini con interrogazion suggestiva gli dimandarono, quanto avesse pagato per ottener la Mitra a Pietro; e che il buon Lombardo confessasse d'avere speso tre mila Libre in regalo al Re Arrigo IV. per fortire il suo intento. Ma avendo questo Monaco scritta quella Vita nell' Anno 1419. siccome osservò il Padre Guglielmo Cupero della Compagnia di Gesù, e nulla di questa importante particolarità parlando gli Autori più antichi, si può ben sospenderne la credenza. Era dubbiofa la Simonia di quel Vescovo, e tale non sarebbe stata, se si sosse potuto allegar la confession di suo Padre. Certo è, che i Monaci suscitarono fieramente il Popolo contra del Vescovo, e andarono sì innanzi, che S. Pier Damiano mosso dal suo zelo impugnò la penna contra di loro. Anche il Duca Gotifredo sosteneva il Vescovo, e minacciava di far ammazzare e Monaci e Cherici, che contrariassero a quel Prelato, e gli levassero l'ubbidienza. Fu inviato appunto colà dal Pontesice Alessandro esso S. Pier Damiano per proccurar di estinguere un sì pericoloso incendio. In vece di pacificar gli animi di quella gente, diede ansa a que' Monaci di sparlare anche di lui, quasichè fosse fautore de'Simoniaci, e spezialmente gli tagliò i panni addosso uno de' più arditi di loro per nome Teuzone, ubbriaco di uno zelo indiscreto. Ma quì non finì la facenda, siccome vedremo. Benchè in Germania sosse stato riprovato l'Antipapa Cadaloo, pure costui non si arrendeva in Italia. Anzi nell'Anno presente, raunata nuova gente, e de

de i buoni contanti, spalleggiato da i Vescovi allora fregolati Era Volg. ella Lombardia, si avviò di nuovo alla volta di Roma, speran- Ann. 1063. o maggior fortuna, che nell'Anno precedente [a]. Ci fu so- [a] Cardipetto, che Gotifredo Duca di Toscana segretamente il savoris-nal. de Arae. Certo è, che non gli mancarono assistenze in Roma stessa, Alessand.II erchè molti de' Nobili Romani si dichiararono per lui. Gli su dun- P. I. T. III. ue aperto l'adito nella Città Leonina, anzi dicono, che gli fu Leo Oonsegnata anche la Fortezza di Castello Santo Angelo. Tempo-stiensis Chr. e post alio quorumdam ex Urbe ope & consilio Roman, quam ovam perbibent, ingressus, conscendit Arcem Crescentii: così anora Arnolfo Storico Milanefe [b], che allora scriveva le Storie [b] Arnulf. ue. Ma ciò pare, che succedesse in altra forma, siccome dirò. Histor. Mediolan. 1.3. lappiamo bensì, ch'egli s'impadronì al suo arrivo della Basilica cap. 17. Vaticana, ma non già resta notizia, ch'egli vi prendesse colle ceimonie il manto Papale secondo il costume, perchè appena s' idì in Roma, come egli v'era entrato, che la mattina seguene diede all'armi il Popolo Romano, e corso colà in furia, tal errore cacciò in corpo a i foldati di lui, che presero vilmente la uga, e lasciarono il loro Idolo solo soletto. Sarebbe caduto Calaloo in mano de'Romani, se non fosse stato Cencio Figliuolo lel Prefetto di Roma, uomo di perduta coscienza, che allora l' ccolse nella Fortezza di Crescenzio, cioè in Castello Santo Angelo, e gli promise assistenza. Quivi restò l'Antipapa assediao da i Romani per ben due anni, con sofferirvi stenti ed affanni incredibili: degno pagamento della smoderata ed empia sua imbizione. Un Concilio di cento Vescovi fu in quest' Anno tenuto da Papa Alessandro II. dove furono fatti vari Decreti conra de' Simoniaci, e de' Preti concubinarj. Ne esistono alcuni Atti presso il Cardinal Baronio [c], e nelle Raccolte de'[c] Baron. Concilj.

nia, che non si fece scrupolo di questo, ed una a quel di Magon-

INTANTO in Germania crescevano gli abusi, profittando ogni prepotente dell' età immatura del Re Arrigo IV. [d] L'e-[d] Lamberducazione di lui su sul principio appoggiata a gli Arcivescovi tus Scasnadi Colonia e Magonza, cioè ad Annone e Sigestredo. Ma loro Chronico.
tolse la mano Adelberto Arcivescovo di Brema, che coll'arte dell'
adulazione si rendè arbitro del giovanetto Re, ed occupò in
tal maniera due delle migliori Abbazie di Germania. Per sar poi
tacere gli altri, due ancora ne diede all' Arcivescovo di Colo-

za, ed altre a i Duchi di Baviera, e di Svevia, cioè ad Ottone Cc 2 e RiERA Volg. e Ridolfo. Così mal allevato il Re, non è maraviglia, se andò

Malazerra 1.2-6.33.

Ann. 1063. crescendo in que' vizj, che tanto diedero poi da sospirare a i [a] Lusus buoni. Secondochè abbiamo da Lupo Protospata [a], in quest' Protospata Anno Roberto Guiscardo Duca di Puglia e Calabria, tosse a i Greci la Città di Taranto. Ma nè pure stava in ozio il valoroso Conte Ruggieri di lui Fratello in Sicilia. Per attestato del [b] Gaufrid. Malaterra [b], in questo medesimo Anno formarono i Musulmani Mori, e i Siciliani un potente esercito, e vennero ad accamparsi presso al siume Ceramo. Erano circa trenta cinque mila, e il Conte non avea che cento trenta sei cavalli, o sieno pedoni da opporre a sì gran piena di gente. Contuttociò implorato l'aiuto di Dio, e spedito innanzi Serlone suo Nipote, diede loro addosso, e in poco d'ora mise in iscompiglio e suga quegl' Infedeli. Fu detto, che comparve un uomo di rilucenti armi guernito fopra bianco cavallo, con bandiera bianca fopra d' un' asta, che si cacciò dove erano più folte le schiere de' nemici, e su creduto S. Giorgio. Quindici mila di coloro rimasero estinti sul campo; nel di seguente volarono i Cristiani alla caccia di venti mila pedoni, che s'erano falvati colla fuga nelle montagne e nelle rupi, e per la maggior parte gli uccifero. Si può ben temere, che Gaufrido Malaterra Monaco, il quale iolamente per relazione altrui scrisse queste cose dopo molti anni, si lasciasse vendere delle favole popolari in formar questo racconto, che ha troppo dell'incredibile, ed egli perciò se volle concepirlo, su obbligato a ricorrere a i miracoli. La vittoria nondimeno è fuor di dubbio; le spoglie de'nemici surono senza misura; e il Conte avendo trovato fra esse quattro Camelli, li mandò in dono a Papa Alessandro, il quale si rallegrò assaissimo di così prosperosi avvenimenti contra de'nemici della Croce, e spedianch' egli a Ruggieri la bandiera di S. Pietro, per maggiormente animarlo a profeguir quell' impresa. Trassicavano in questi tempi i Mercatanti Pitani in Sicilia, e massimamente in Palermo, Città Capitale, e piena allora di ricchezze. Avendo essi ricevute varie ingiurie da que' Mori, raunarono una possente stotta per farne vendetta, ed esibirono la loro alleanza al Conte Ruggieri per assediar Palermo, essi per mare, ed egli per terra. Ma perciocchè non potè così presto Ruggieri accudire a quell'impresa, a vele gonfie andarono essi ad urtar nella catena, [c] Annal. che serrava il Porto di Palermo, e la ruppero. Entrati nel Porto, se crediamo a gli Annali Pisani [c], Civitatem ipsam ceperunt. Rer. Italic. Ma ciò non sussiste. Il Malaterra ci assicura, essere accorsa tan-

103- 168.

ta moltitudine di Musulmani e Cittadini per difesa della Cit- ERA Volg. tà, che i Pisani contenti di portar via, come in trionfo, la ca- Ann. 1063. tena spezzata, se ne tornarono a casa. Egli è bensì suor di dubbio, ch'essi trovate in quel Porto sei navi di ricco carico, cinque ne diedero alle fiamme, e la più ricca seco menarono a Pisa, del cui immenso tesoro si servirono dipoi per dar principio alla magnifica fabbrica del loro Duomo. Di questa gloriosa impresa resta tuttavia la memoria in versi incisa in marmo nella facciata di quel maestoso Tempio, che si legge stampara presso molti Scrittori. Nè quivi si parla della presa della Città di Palermo, ma sì ben delle navi bruciate, e della ricchissima menata via: con aggiugnere, che sbarcati dipoi i Pisani suor di Palermo, vennero alle mani coll' Armara de' Saraceni, e ne fecero un gran macello; dopo di che alzate le ancore se ne tornarono tutti sesseggianti a Pisa. Andò poscia il Conte Ruggieri con dugento soldati, o sieno cavalli, a bottinare verso la Provincia di Grigenti: che questo era il suo mestiere, per poter pagare ed alimentar la sua gente. Parte de' suoi cadde in un'imboscata di settecento Mori, che loro tolse la preda, e li mise in suga. Ma sopragiunto Ruggieri sbaragliò i nemici, e ricuperata la preda, allegramente la condusse a Traina. Dovette in questo Anno Riccardo Principe Normanno di Capoa, infignorirsi ancora della Città di Gaeta, perchè da li innanzi egli e Giordano suo Figliuolo ne i Diplomi si veggono intitolati Duchi di Gaeta.

Anno di Cristo MLXIV. Indizione II.

di Alessandro II. Papa 4.

di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 9.

U creduto in addietro, che correndo quest' Anno, Annone Arcivescovo di Colonia sosse spedito a Roma, per terminare lo Scisma, e che susseguentemente sosse tenuto il samoso Concilio di Mantova, in cui seguì la total depressione di Cadaloo . [a] Fioren-Ma Francesco Maria Fiorentini [a], e poscia più sondatamente di Matilde il Padre Pagi [b], han dimostrato, doversi riferire all'Anno 1067. [ib. 1. tali fatti. Perchè nulladimeno Lamberto da Scafnaburgo [c] par- Critic. ad la fotto quest' Anno dell' andata di esso Annone a Roma, su il Annal. Ba-Pagi d'avviso, che due volte egl'imprendesse tal viaggio, l'una [c] Lamberin questo e l'altra nell' Anno suddetto. Ma il racconto di Lamber- sus Scasna-

burgensisin

Era Volg. to, se si avesse da attendere, porterebbe, che Annone sosse ve-Ann. 1064. nuto molto prima di quest' Anno, da che egli successivamente narra, che Cadaloo dopo la partenza di Annone in Italia tentò la sua fortuna coll'armi contra di Papa Alessandro. Nè ci resta vestigio di azione alcuna fatta in questa prima pretesa venuta di Annone. Però quanto a me credo, che questo Scrittore imbrogliasse qu'i il suo racconto, e che non s'abbia a credere se non un sol viaggio di lui, del quale parleremo all' Anno 1067. E tanto più perchè tuttavia seguitarono in quest' Anno i Romani a tener bloccato e ristretto Cadaloo in Castello Sant' Angelo. Se fosse venuto a Roma Annone con commissioni del Re, avrebbe messo fine a quella gara. Per le notizie, che accenna il suddetto Fiorentini, vegniamo in cognizione, che Papa Alessandro, il quale imitando gli ultimi suoi Predecessori, riteneva tuttavia il Vescovato di Lucca, si portò nel presente Anno a visitar quella Chiefa, e quivi si fermò per più mesi. Tolomeo Lucchese, Vemeus Lu. scovo di Torcello, (a) racconta una particolarità degna d'ossercensis An- vazione, cioè che questo Papa per maggior sua sicurezza si ritiflor, Ecclef. rò in tempi tali a Lucca con accordar vari Privilegi alla medesilib.19.T.11 ma Città. Nam primo tribuit ei Bullam plumbeam pro Sigillo Rev. Italic. Communitatis, ut habet Dux Venetorum [ l'usavano anticamente anche altri Principi. ] Eccle siam Sancti Martini [ Cattedrale di Lucca I speciali decorat gratia, ut Canonicos dicta Ecclesia mitratos babeat in Processione regulari, & sicut Cardinales incedant, sicut Ravenna, O in Ecclesia Sansti Jacobi, qua Compostellana vocatur. Amplid Benedetto XIII. Papa in questi ultimi tempi la dignità di quella Chiesa con dare il titolo di Arcivescovo al suo sacro Pastore. In quest' Anno ancora Domenico Contareno, intitolato Dei gratia Venetia Dalmatiaque Dux, Imperia-(b) Antique lis Magister (b) insieme con Giovanni Abbate del Monistero de' santi Ilario e Benedetto, situato in territorio Olivolensi super flumen, quod dicitur Hune, concede l'Avvocazia di quel facro Luogo ad Uberto da Fontannive. Dal che si raccoglie, che Olivola, Città una volta Episcopale, era in Terra serma. In quest' Anno ancora Adelasia, o sia Adelaide Marchesana di Susa, e Vedova di Oddone, o sia Ottone Marchese, sondò il Monistero di

chionis Genitoris mei, & Adalrici Episcopi Barbani mei, & Ber-

tæ Genitricis meæ, & anima Domni Oddonis Marchionis Viri mei, cujus exitus sit mihi luctus &c. Lo Strumento su stipulato

Italic. Dif. fers. 62.

(c) Guiche. Santa Maria di Pinerolo per l'anima sua (c), & Manfredi Marnon Histor. Eccles.

Anno

Anno Domini nostri Jesu Christi MLXIV. Octavo die Mensis Se ERA Volg. ptembris nella Città di Torino. Perchè non avea peranche Arri- Ann. 1064. go IV. Re ricevuta la Corona, perciò di lui non si sa memoria alcuna nè in questo Documento, nè in molti altri d'Italia. Abbiamo poi da Lupo Protospata (a), che in quest'Anno la Cit-(a) Lupus tà di Matera venne alle mani del Duca Roberto Guiscardo nel Protospata in Chronico. Mese d'Aprile. Passò egli dipoi con alquante Soldatesche in Sicilia in aiuto del Conte Ruggieri suo fratello. Uniti amendue scorsero senza contrasto l'Isola, depredando il paese, e piantarono l' affedio a Palermo. Gran guerra fecero alla lor gente le Tarantole, e dopo aver consumato tre mesi inutilmente sotto quella Città, si ritirarono, ma ricchi assai di bottino.

Anno di Cristo MLXV. Indizione III. di Alessandro II. Papa 5. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 10.

Opo aver sofferto l'Antipapa Cadaloo infiniti incomodi J ed affanni per due anni nel Castello di Santo Angelo, perchè ivi assediato sempre o bloccato da i Romani: sorse perchè si slargò il blocco, o altra via per suggire se gli aprì, cercò nell'Anno presente di mettersi in libertà (b). Ma gli convenne (b) Cardicomperarla con trecento libre d'argento da quel medesimo Cen-nalis de A-ragonia in cio Figliuolo del Prefetto di Roma, che fin'allora l'avea falvato Vita Aledalle mani del Popolo Romano con ricoverarlo in quella Fortez-xandri II. za. Però svergognato segretamente ne uscì, e malconcio di sanità, e senza soldi con un semplice ronzino, e un solo samiglio, tanto cavalcò, che arrivò a Berceto sul Parmigiano, nè più gli venne voglia di veder l'acque del Tevere. Racconta Leone Ostiense (c), che circa questi tempi Barasone uno de i Re della (c) Leo Ostiensis los Sardegna sece istanza a Desiderio Cardinale ed Abbate di Moncap. 23. te Casino, per aver de' Monaci da fondare un Monistero nelle fue contrade. Lo zelantissimo Abbate sopra una nave di Gaeta v'inviò dodici de' suoi Religiosi con un Abbate, ben provveduti di sacri arnesi, di Libri, di Reliquie, e d'altre supellettili. Ma i Pisani, maxima Sardorum invidia ducti, presero e bruciarono quella nave, e tutto tolsero a i poveri Monaci. Ci sa ben veder questo fatto, che i Pisani non peranche signoreggiavano

ERA Vols. in Sardegna. Barasone ne dimandò, e n' ebbe soddissazion da Ennios, loro; dopo di che ottenne due altri Monaci da Monte Casino, co' quali fondò un Monistero. Altrettanto sece un'altro Re di quell' Isola chiamato Torchitorio, colla fondazion d' un' altro Monistero. Poscia il Papa e il Duca Gotifredo tanto operarono, che i Pisani soddissecero al Monistero Casinense, e gli promisero in avvenire rispetto ed amicizia. L'aver taluno creduto, che solamente nel Secolo seguente i Giudici della Sardegna prendessero il titolo di Re, viene smentito da questi Atti, e da altre pruo-

(a) Antique ve da me recate nelle Antichità Italiane (a). Un' altro fatto Italic. Dif. vien raccontato da esso Ostiense, che ci servirà a sar conoscere la diversità delle cose umane. Perchè erano nati de gli sconcerti nel Monistero dell' Isola di Tremiti, dipendente dal nobilissimo di Monte Casino, il saggio e santo Abbate Desiderio ne levò via Adamo Abbate, e diede quell' Abbazia a Trasmondo Figliuolo di Oderisio Conte di Marsi. Furono imputati quattro Monaci Tremitensi da i lor compagni d'aver tentata la ribellion di quell'Isola. Di più non ci volle, perchè il giovane Trasmondo Abbate facesse cavar gli occhi a tre d'essi, e tagliare ad uno la lingua. Al cuore dell' Abbate Casinense Desiderio, uomo pieno di mansuetudine e di carità, su una ferita la nuova di questo eccesso, sì per la disgrazia di chi avea patito, come per la crudeltà di chi avea dato quell'ordine, e principalmente poi per l' infamia di quel facro Luogo. Però frettolosamente accorse colà. mise sotto aspra penitenza Trasmondo, e poscia il cacciò di colà. Ma quel, che è da stupire, diverso su il sentimento d' Ildebrando Cardinale ed Arcidiacono allora della fanta Romana Chiefa, che fu poi Papa Gregorio VII. Sostenne egli, che Trasmondo aveva operato non da crudele, ma da uomo di petto, con aver trattato, come sel meritavano, que' maligni; e gli conferì anche in premio una migliore Abbazia, cioè la Casauriense; anzi da lì a non molto il fece ancora Vescovo di Balva. Era allora il Cardinale Ildebrando il mobile principale della Corte Pontificia. Nulla si facea senza di lui, anzi pareva, che tutto sosse fatto da lui: tanto era il suo senno, l'attività, e zelo, con cui operava, benché fosse assai picciolo di statura, e l'apparenza del corpo non rispondesse alla grandezza dell' animo. Giacchè il (b) Baro- Cardinal Baronio (b) non ebbe difficultà a produrre alcuni acu-Eccles. ad ti versi di S. Pier Damiano, nè pur'io l'avrò per qui replicarli.

Ann. 1061. Così egli scriveva al medesimo Ildebrando, suo singolare amico:

Papam rite colo, sed Te prostratus adoro. Tu facis bunc Dominum: Te facit ille Deum.

ERA Volz. Ann.1065.

In un'altro Distico anche più pungente dice dello stesso Ildebrando:

Vivere vis Romæ? clara depromito voce:

Plus Domino Papa, quam Domno pareo Papa.

Il che ci fa conoscere, chi fosse allora il Padrone di nome, e chi di fatti in Roma.

Fu in quest' Anno fatto Cavaliere il Re Arrigo IV. (a) cioè (a) Lamber. ricevette egli l'armi militari dalle mani dell'Arcivescovo di Bre- tus Scafna-burgensis in ma con quella solennità, che era da molti Secoli in uso, e durò Chronico. molti altri dappoi. E fin d'allora si scoprì il suo mal talento contra di Annone Arcivescovo di Colonia, poichè gli stava sempre davanti a gli occhi il pericolo corfo, allorchè quel Prelato il rapì alia Madre. Ma per buona fortuna essa sua Madre, cioè l' Imperadrice Agnese, avendo satta una scappata da Roma in Germania, quetò per allora l'animo vendicativo del Figliuolo. At- (b) Gaufritesero nell' Anno presente (b) i due Fratelli Normanni, Ro-dus Malaberto Duca, e Ruggieri Conte ad espugnar qualche Castello, terra lib. 2. che tuttavia si sottraeva al loro dominio nella Calabria. Costò loro quattro Mesi l'assedio del solo di Argel, e convenne in sine ammettere quegli abitanti ad una discreta capitulazione. In questi tempi il sopradetto insigne Abbate di Monte Casino e Cardinale Desiderio attese indesessamente a sabbricare una suntuosa Basilica in quel sacro Luogo (c): al qual fine chiamò dalla Lompardia, da Amalfi, e da altri paesi, e fin da Costantinopoli, Ostiensis, Chron. 1.3. de i valenti Artefici di Musaici, di Marmi, d'oro, d'argento, c.28. 6 seq. di ferro, di legno, di gesso, d'avorio, e d'altri lavorieri: il che servì ancora ad introdurre, o a propagar queste Arti in Italia. Troviamo eziandio, che nell' Anno presente seguitava la Città di Napoli a riconoscere la sovranità de' Greci Augusti, ciò apparendo da una concession di beni (d) fatta da Giovanni II. Ar- (d) Antiqu. ivescovo di quella Città, e da Sergio V. il quale si vede inti- Iralic. Discolato Eminentissimus Consul & Dux, atque Domini gratia Magister Militum. Lo Strumento su stipulato Imperante Domino nofro Duce Constantino magno Imperatore Anno quinto, die XXII. Mensis Julii, Indictione Tertia, Neapolis. Se tali Note non son (e) Pagius fallate, prima di quel che credette il Padre Pagi (e), Costanti- ad Annal. no Duca ascese sul Trono di Costantinopoli. A quest' Anno anco- (f) Campi ra appartiene un Placito pubblicato dal Campi (f), e renuto Istor. di Pia-Tomo VI.  $\mathbf{D}d$ nel

Appendic.

ERA Volg. nel di primo di Luglio in Piacenza nella Corte propria di Ri-Ann. 1065. naldo Messo del Signor Re, dove in judicio residebat Domnus Dionisius Episcopus sanctæ Placentinæ Ecclesiæ, & Comes vius Comitatu Placentino, sive Missus Domni Regis una cum Domnus Cuniberto Episcopus sanctæ Taurinensis Ecclesiæ &c. Serva ancora quest' Atto a comprovare il dominio del Re Arrigo, tuttochè non per anche Coronato, in Italia; e che anche il Vescovo di Piacenza al pari di tanti altri Prelati era divenuto Conte, cicè Governatore perpetuo della sua Città.

Anno di Cristo MLXVI. Indizione IV.

di ALESSANDRO II. Papa 6.

di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 11.

IMENTICOSSI ben presto Riccardo Principe di Capoa

d'essere Vassallo della santa Sede, e di aver giurata sedeltà ad essa sotto Papa Niccolò II. Egli a guisa de gli altri Principi Normanni, che mai non si quetavano, finchè non aveano afforbito chi stava loro vicino, e dopo ciò pensavano ad ingoiar gli altri, a' quali s'erano appressati: veggendo, che tutto gli andava a seconda, cominciò anche a stendere le sue conquiste sopra le Terre immediatamente sottoposte nel Ducato Ro-(a) Lupus mano a i Papi. E Lupo Protospata scrive (a), ch' esso RiccarinChronico. do intravit Terram Campania, obseditque Ceperanum, & comprehendit eum, O' devastando usque Romam pervenit . Accosta-(b) Leo to che si su a Roma (b), pretese d'essere dichiarato Patrizio, cioè Avvocato della Chiefa Romana: Dignità fino da' tempi di lib. 3. c. 25. Pippino Re di Francia conservata sempre ne gl' Imperadori; e Dignità, che portava seco il primato, o almeno gran considerazione nell'elezione de'Romani Pontefici. Di questa mena su avvertito il Re Arrigo IV. e per abbatterla, ed insieme con disegno di levar dalle mani rapaci de' Normanni le Terre di S. Pietro, e di prendere in tal'occasione la Corona dell'Imperio dalle

> mani del Papa, un' insieme una forte armata, e giunse sino ad Augusta, risoluto di calare in Italia. Il costume era, che il Marchese di Toscana, allorchè il Re Germanico era per venire in queste parti, andasse ad incontrarlo colle sue milizie. Aspettò Arrigo per qualche tempo, che il Duca Gotifredo comparisse;

Oftiensis

ma non veggendolo mai venire, anzi avvifato, ch'egli era ben

Iontano di là, tra il dispetto conceputo a cagione di questa man. Era Volge canza, e fors' anche per qualche sospetto della fede di lui . Ann. 1066. desiste dalla sua spedizione, e se ne tornò indietro. Intanto esso Duca con possente esercito era corso a Roma per reprimere l'insolenza di Riccardo e de'suoi Normanni. Tale era il credito del Duca Goffredo, tali le forze sue, che i Normanni sbigottiti si ritirarono più che di fretta, abbandonando la Campania Romana, se non che Giordano Figliuolo del suddetto Riccardo con un buon corpo di gente si sortificò in Aquino per sar testa all' Armata nemica. Presentossi Gosfredo co' suoi circa la metà di Maggio fotto quella Città, accompagnato in quella spedizione dallo stesso Papa e da i Cardinali, e per dicidotto giorni stette accampato intorno alla medefima, con esfere succedute varie prodezze sì dall'una parte, come dall'altra. Ma per accortezza di Guglielmo Testardita, che andò innanzi indietro, si conchiuse lun abboccamento fra esso Duca Gosfredo, e Riccardo Principe al Ponte già rotto di Santo Angelo di Todici. Fama corse, che il Duca più da una grossa somma di danaro, che dalle parole di Riccardo, si lasciasse ammansare; e però da li a poco piegate le tende, se ne tornò colla sua gente in Toscana. Si lasciò vedere in quegli stessi giorni una gran Comera, di cui fanno menzione altri Storici fotto il presente Anno, e mostrò la sua lunga coda per più di venti giorni. Romoaldo Salernitano (a), che sotto questo medesimo Anno parla del predetto Fenomeno, ag. mualdus Salernita. giugne, che Roberto Guiscardo circa gli stessi giorni cepit Civi nus Chron. tatem Vestis, apprehenditque ibi Catapanum nomine Kuriacum T.VII. Rer. Italicar. [ cioè Ciriaco]. Nella Cronichetta Amalfitana (b) l'acquisto (b) A. tique della Città del Vasto è trasportato nell' Anno seguente, e quel Italic. T. I. Catapano vien' ivi chiamato Bennato. Abbiamo da Gaufrido pag. 253. Malaterra (c), che in questi tempi il Conte Ruggieri faceva (c) Gaufricontinue scorrerie in Sicilia addosso a i Mori, con riportarne terra lib. Z. quasi sempre buon bottino, e con tale speditezza, che non cap. 38. potea essere mai colto da loro. Fabbricò eziandio la Fortezza di Petrelia con torri e bastioni: sortificazione, che servì a lui non poco per conquistare il resto della Sicilia.

FINOUI avea tenuto faldo contra del Clero concubinario di Milano, e contra de Simoniaci Arialdo Diacono di quella Chiesa, non già Fratello di un Marchese, ma bensì di chi portava il sopranome di Marchese; Ecclesiastico pieno di zelo per la Disciplina Ecclesiastica, e che insieme con Erlembaldo No-

Era Volg, bile Laico commoveva il Popolo contra de' Cherici scandalosi : e contra dello stesso Arcivescovo Guido. Passo Arialdo a Roma, e tali doglianze e pruove dovette portare contra d'esso Arcivescovo, fautore de' Preti concubinari, e creduto Simoniaco, che il Pontefice Alessandro II. sulminò la scomunica contra di lui. Tornato Arialdo a Milano, e divolgate le censure, gran tumulto ne succedette nel di della Pentecoste, perchè ito alla Chiesa l' Arcivescovo, sollevossi contra di lui, o pur prese l'armi in favore d' Arialdo quella Plebe, che teneva il di lui partito, e dopo aver bastonato l'Arcivescovo, e lasciatolo come morto, (a) Arnulf. corfero tutti a dare il facco al di lui Palazzo (a). Questo accidiolan.1.3. dente svegliò non poca commozione ne' Vassalli ed altri aderen-

ti dell' Arcivescovo, i quali risolverono di farne vendetta sopra

Arialdo. Non veggendosi egli sicuro, travestito se ne suggi, ma non potè lungo tempo sottrarsi alle ricerche de'suoi persecutori. Tradito da un Prete, presso il quale s' era rifugiato, su melso in mano de i soldati dell' Arcivescovo, che conduttolo sul Lago Maggiore, quivi crudelmente gli levarono la vita nel dì 28. o pure, come altri vogliono, nel di 27. di Giugno dell'Anno prefente. Non mancarono miracoli in attettazione della gloria,

Histor. Mecap. 18.

Bollandi Junii.

ch' egli consegui in Cielo, e su poco dipor registrato fra i Santi Martiri dalla Sede Apostolica. Abbiamo la sua Vita scritta dal (b) Puricel- beato Andrea Vallombrofano suo Discepolo; eil Puricelli (b), dius de SS. Scrittore accuratissimo e benemerito della Storia di Milano, die-Herlembal. de tutto alla luce, ed illustrò i fatti sì d'esso Arialdo, che di Er-(c) Alla lembaldo. Veggansi ancora gli Attı de' Santi Bollandiani (c). Sanctorum Arnolfo, e Landolfo seniore Storici Milanesi di questi tempi. ad diem 27. svantaggiosamente parlano d'esso Arialdo, perchè avversari di lui, e protettori del Clero, aliora troppo scostumato. In quest' Anno ancora paísò alla gloria de' beati S. Teobaldo Romito Franzefe della schiatta nobile de' Conti di Sciampagna. Succedette la sua morte nel Luogo di Solaniga presso a Vicenza, dove per più anni egli era dimorato, menando una vita austera in orazioni e digiuni. Il facro suo Corpo su rapito da i Vicentini, ma nell' Anno 1074. furtivamente tolto, su portato al Monistero della Vangadizza presso l' Adicetto, dove è oggidì la Terra del-(d) Mabill. la Badia. Abbiamo la sua Vita (d), scritta da Pietro Abbate di Secul. Be- quel facro Luogo, e persona contemporanea, che assistè alla di nedictin. 6. 1 lui morte. Ne parla anche Sigeberto (e), oltre a molti altri.

(e) Sigeber- In quest' Anno ancora non potendo più sofferire i Vescovi e Prinzus in Chr.

cipi della Germania (a), che Adelberto Arcivescovo di Brema, ERA Volg. uomo pien d'alterigia, si abusasse dell'ascendente preso sopra il Ann. 1066. giovane Re Arrigo coll'operar tutto d' cose, che gli tirarono ad- tus Scafna. dosso l'odio di tutti: congiurati in Triburia intimarono ad Arri-burgensis in go o di depor la Corona, odi licenziare da sè Adelberto. Perch' Chronico. egli volle fuggire, gli misero le guardie intorno, e poi vituperosamente cacciarono l'Arcivescovo Bremense, e su consegnato il Re fotto il governo di Annone Arcivescovo di Colonia, e di Sigefredo Arcivescovo di Magonza (b). Annone attese ad innal- (b) Adam zar tutti i suoi Parenti ed amici alle prime Dignità, e fra gli Bremensis Hist. lib. 3. altri promosse alla Chiesa Archiepiscopale di Treveri, che venne cap. 37. a vacare in quest' Anno, Conone, cioè Corrado suo Parente, e eli fece dar l'anello e il baston pastorale dal Re Arrigo, con inviarlo poscia a Treveri per esser ivi intronizzato. Restò talmente disgustato ed irritato il Clero e Popolo di quella Città, per vederĥ privato dell'antico suo diritto d'eleggere il proprio pastore, che diede nelle smanie, e ne avvenne poi, che arrivato colà Conone, Teoderico Conte e Maggiordomo della Chiesa di Treveri gli fu addosso con una mano d'armati, e dopo qualche mete di prigionia, il fece precipitar giù da un'alta montagna, dove lasciò la vita. Fu questi, non so come, riguardato dipoi qual Martire; e Lamberto scrive, che alla sua tomba succedeano moltissimi miracoli. Ma non dovette sar grande onore all' Arcivescovo Annone, che su poi anch'egli venerato per Santo, una promozion tale, perchè ingiuriosa a quel Popolo, e contraria a i lacri Canoni.

Anno di Cristo MLXVII. Indizione v. di Alessandro II. Papa 7. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 12.

ON men che Milano era in confusione la Città di Firenze in questi giorni a cagion de' Monaci Vallombrosani, che solteneano aver Pietro da Pavia Vescovo conseguita quella Chiesa coll'aiuto della regina pecunia. Per mettere fine a sì lunga dissensione, che avea già partorito vari scandali, ebbero le parti ricorso a S. Giovanni Gualberto. Fece egli quanto su in sua mano per indurre il Vescovo a confessare il suo fallo, ma indarno. Propose dunque la sperienza, o sia il Giudizio del suoANN.1067.

ERA Volg. co: che allora fimili modi di tentar Dio non erano vietati, anzi parea talvolta, che Dio gli autenticasse co i Miracoli. Questa fregolata pruova nondimeno non avea voluto concedere nell'Anno antecedente Papa Alessandro II. in occasione di visitar la Tofcana. Comandò dunque l' Abbate S. Giovanni Gualberto, che un suo Monaco dabbene, appellato Giovanni, passasse pel suoco, e con tal pruova chiarisse, se Pietro era Simoniaco sì o nò. A due cataste di legna preparate per tal funzione su attaccato il fuoco, ed allorchè era ben formato ed alto il fuoco, animosamente vi passò per mezzo il Monaco Giovanni co' piedi nudi senza nocumento alcuno, e senza che nè pur restasse bruciato un pelo del suo corpo. Il satto prodigioso si vede descritto (a) Epistol. dal Popolo Fiorentino in una Lettera (a) a Papa Alessandro, ri-Populi Floferita anche dal Cardinal Baronio (b), il quale giudicollo accaduto nell'Anno 1063. Ma il Padre Mabillone (c) scopri con altre memorie, che tal pruova accadde nel Mese di Febbraio nel Mercordi della prima settimana di Quaresima dell' Anno presente, in cui la Pasqua cadde nel di 8. di Aprile. Il Vescovo Annal. Fcc. Pietro si sa, che preso l'abito Monastico, in quello piamente

rentini ad Alexandr. Papam in Vita S. Jubannis Gualberti. (b) Baron.in (c) Mabill. Annal. Bemedictin. ad hunc Annum .

TUTTAVIA durava l'ostinazion dell'Antipapa Cadaloo, e se non potea far più guerra coll' armi al legittimo Pontefice Alessandro II. gliela facea colla disunion delle Chiese, seguitando alcuni Vescovi, e spezialmente Arrigo Arcivescovo di Ravenna a sostenere la di lui sazione. Per terminare questa abbominevol gara, e per salvare con qualche apparenza il decoro della Corte Germanica, fu data l'incumbenza ad Annone Arcives-(d) Niccol. covo di Colonia di venire in Italia. (d) Passò egli per Lombar-

terminò i luoi giorni, e che il Monaco Giovanni fu dipoi crea-

to Cardinale e Vescovo d'Albano, appellato da Il innanzi Gio-

vanni Igneo, quasi uomo di fuoco, o uscito del suoco, e ado-

perato dalla santa Sede in ambascerie di grande importanza.

Cardin. de Aragon.

dia e Toscana a Roma senza sermarsi, e quivi ammesso all' uin vita Ale- dienza del Papa in presenza de' Cardinali, con aria mansueta xandri II. e modesta disse: Come mai, o confratello Alessandro, avete voi Rer. Italic. ricevuto il Papato senza ordine e consentimento del Re mio Signore? Lungo tempo è, che tale licenza s'ottiene da i Re e Principi. E qui cominciando da i Patrizi de' Romani, e da gl'Imperadori, alcuni ne nominò, per ordine e consenso de quali erano saliti gli Eletti sulla Sedia di S. Pietro. Allora saltò su il Cardinale Ildebrando Arcidiacono co i Vescovi e Cardinali, e disse

all' Arcivescovo, che secondo i Canoni non era permesso a i Re ERA Volg. d'aver mano nell'elezione de Romani Pontefici, e addusse mol- Ann. 1067. ti testi de' santi Padri, e massimamente l'ultimo Decreto di Papa Niccolò II. sottoscritto da cento tredici Vescovi, di maniera che l'Arcivescovo restò, o mostrò di restar soddisfatto: benchè veramente nè pur sosse stato osservato il Decreto d'esso Niccolò Pontefice. Dopo di che pregò il Papa di voler tenere per questa caufa un Concilio in Lombardia, per quivi giustificar pienamente l'elezione sua. Il che quantunque paresse contro il costume, e centrario al decoro d'un Romano Pontefice, tuttavia considerata la cattiva costituzion de' tempi, e per desiderio di dar la pace alla Chiesa, su accordata e scelta la Città di Mantova per ce-: lebrarvi il Concilio. Che in quest'Anno sosse il medesimo celebrato, e non già nel 1064. come altri ha creduto, l' hanno già dimostrato Francesco Maria Fiorentini (a), e il Padre Pagi (b) (a) Fiorenk |coll' autorità di Sigeberto, e di Landolfo iuniore Storico Milane- tin. Memor. se. Egli è da dolere, che non sieno giunti fino a i d'i nostri gli lib. 1. Atti di quel Concilio. Pure sappiamo, che v' intervennero tut- (b) Pagius ti i Vescovi di Lombardia, eccettochè Cadaloo, il quale benchè ad Annal. ne avesse l'ordine dall' Arcivescovo di Colonia, non ardi di Baron. presentarsi a quella sacra Assemblea, dove il Pontesice Alessandro II. talmente provò la legittimità della sua elezione, e rispose alle calunnie inventate da i malevoli contra di lui, che i Vescovi di Lombardia di suoi avversarj, che erano prima, gli diventarono amici ed ubbidienti. Fra l'altre cose quei, che veramente in Lombardia erano rei di Simonia, aveano opposto il medesimo vizio all' elezione di lui. Lo attesta anche Landolfo seniore (c), ma con una man di favole, che non occorre confuta (c) Landulre, perchè smentite dall'evidenza. Il Papa, secondo il costu-fus senior me de' suoi Predecessori si purgò da questa taccia col giuramen-diolan. 1.3. to; e bisogno nè pur ve n' era, perch' egli su Papa di somma cap. 18. virtù e di raro zelo contro la Simonia, ed eletto spezialmente per cura del Cardinale Ildebrando, cioè del maggior nemico, che si avesse mai quell'esecrabil vizio. Restò dunque atterrato Cadaloo, il quale nondimeno per testimonianza di Lamberto (d), finche visse, non volle mai cedere all'empie sue preten- (d) Lamber. fioni.

DA Mantova passò Papa Alessandro alla sua Patria Milano, Chronico. dove si studiò di risormar gli abusi per quanto potè, e di mettere pace fra il Clero e Popolo. A tal fine quivi lasciò, o pu-

ERA Volg. re mandò due Cardinali [a] cioè Mainardo Vescovo di Selva Can-Ann. 1067. dida, e Giovanni, che fecero nel di primo d' Agosto alcune uti-[a] Arnulf. li e savie Constituzioni contra de' Simoniaci e Cherici concubinadiolan. 1.3. rj, e promossero la pace e concordia fra i Cittadini. Leggoncap. 19. si tali Costituzioni ne gli Annali del Cardinal Baronio, e nelle [b] Rerum Annotazioni alla Storia di Arnolfo Milanese [b]. La pace nondimeno non prese piede in Milano. Erlembaldo Cotta, uomo Ital. T. IV. Tag. 32. Nobile e potente, assistito dal braccio di Roma, seguitò a sar aspra guerra all' Arcivescovo Guido, con pretenderlo Simoniaco ed illegittimo Pastore: il che continuò gli sconcerti, descritti da Arnolfo e da Landolfo seniore, Storici Milanesi di questi tempi, ma parziali, come già abbiam detto, de' Preti concubinari, e massimamente il secondo, ne' cui scritti la bugia e l' insolenza Ic] Landul- trionfa. Questi fra l'altre cose scrive [c], che Erlembaldo sijus senior. Histor. Me. bimet vexillum, milites (cavalleria) & pedites, exinde qui diolan. 1. 3. scalas ad capiendas domos, machinasque diversas ordinavit; præterea balistas ac fundibularios &c. Questi avvenimenti ci fanno cap. 29. affai conoscere, che allora Milano non dovea lasciarsi regolare da Ministro alcuno del Re, e che a poco a poco il Popolo s'incamminava a quella libertà, che vedremo andar crescendo ne gli anni feguenti. Nella Vita di Papa Alessandro II. a noi conservata da Niccolò Cardinale d'Aragona [d], si legge, che dopo il lic. T. III. Concilio di Mantova esso Pontesice se ne ritornò tutto lieto a Part. I. Roma, e che nello stesso i Normanni occuparono la Città di Capoa, e che Ildebrando Cardinale chiamò in aiuto Goffredo Duca di Toscana, il quale accorso con un immenso esercito, e colla Contessa Matilda sua Figliastra, ricuperd essa Città di Capoa, e la restituì alla Chiesa Romana. Potrebbe ciò far credere tenuto il Concilio di Mantova prima dell' Anno presente, giacchè abbiam veduto succeduta nel presente Anno la

guerra della Campania. Ma non è ficuro in questo il racconto di quello Scrittore, da che egli fa ricuperata Capoa, quand' è fuor di dubbio, che Riccardo Principe di quelle contrade seguitò ivi a tener sua signoria, nè l'Ostiense, Scrittore di questi tempi, da alcun segno, che Capoa venisse in potere della Chiefa Romana. Forse vuol dire, che Riccardo di nuovo si

[e] Ughell. accordò col Papa, e gli giurò omaggio anche per la Città di Capoa. In fatti si legge una Bolla d'esso Papa in favore di Ital. Sacr. Tom. VII. in Archiepi. Alfano Arcivescovo di Salerno, pubblicata dall'Ughelli [e], e Scop. Saler- data Capuæ IV. Idus Octobris, per manus Petri sanctæ Romanæ mitan. Eccle-

Ecclesta Subdiaconi & Bibliothecarii, Anno VII. Pontificatus ERA Volz. Domni Alexandri Papæ, Indictione VII. Credette il Sigonio, ANN. 1067. che tal Documento appartenesse all' Anno seguente 1098. ma io lo credo scritto nell'Ottobre dell' Anno presente. Ora da esso apparisce, che il Papa entrò in Capoa, e pacificamente vi dimorò; ma quivi continuò anche Riccardo il suo dominio. La guerra fatta dal Duca Gotifredo in Terra di Lavoro, abbiam veduto di sopra, che è riferita nella Chronichetta Amalfitana all' Anno 1058. Finquì la Città di Bari, Capitale della Puglia, anzi de gli Stati, che aveano già in Italia gl'Imperadori d'Oriente, Città forte, e Città piena di ricchezze, avea fuggito il giogo de' Normanni. Ma da gran tempo vi facea l'amore Roberto Guiscardo Duca, e l'Anno su questo, ch'egli ne determinò la conquista. Però con un copioso esercito per terra, e con una flotta navale per mare si portò ad assediarla. Non concordano gli Autori nell'assegnar l'Anno in cui egli diede principio a quest'assedio. Lupo Protospata [a] e l'Anonimo Barense [b] di ciò par- [a] Lupus lano all'Anno seguente, e per quello che andremo vedendo, dee Protospata preponderare l'afferzion loro a quella di Gaufredo Malaterra [c], inChronico. e di Romoaldo Salernitano [d], che lo mettono in quest' Anno. Barersis in Leone Ostiense [e] scrive, che Roberto prima di mettersi a co- [c] Malasì difficile impresa, s'era impadronito della Città d'Otranto. Si terra lib. 2, risero a tutta prima i Baritani della venuta dell'esercito nimico; cap. 40. e con ingiurie e col far mostra delle lor cose più preziose, si fa- dus Salerceano besse de i Normanni. Ma Roberto senza curarsene punto, nitanus Tom. VII. attendeva a preparar tutto quanto parea più spediente per vince- Rev. Italic. re una sì orgogliosa Città. In quest' Anno [f] il Re Arrigo IV. [e] Leo Ocelebrò le sue Nozze in Triburia con Berta Figliuola del già Od- 1. 2. cap. 16. done, e della celebre Adelaide Marchesi di Susa. Pietro Marche- sa Saxo. se, Fratello d'essa Berta, per quanto s'ha da un Documento Bertholdus rapportato dal Guichenon [g], tenne un Placito nell' Anno Constan-1064. nella Villa di Cambiana. Ma riuscì ben inselice il Ma- Albericus trimonio suddetto, perchè troppo era già alterato da'vizj l'a- Monachus, nimo di questo Re.

[g] Guichenon Histoir. Genealog. de la Mai-Son de Savope Tom.III.

Anno di Cristo MLXVIII. Indizione vi. di Alessandro II. Papa 8. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 13.

Ann. 1068. On avea di buona voglia il Re Arrigo presa per Moglie

Belli S4xon. apud Freherum. dus Con-Stantiensis

la Regina Berta, e ne cominciò ben presto a sar conoscere a lei, anzi al Pubblico tutto, l'aversione. Se si ha da (a) Historia credere a Brunone Scrittore della Guerra Sassonica (a), Autore contemporaneo, ma nemico d'esso Re, e parziale de Sassoni, da cui non discorda Bertoldo da Costanza (b), già Arrigo (b) Berebol- era arrivato ad una strana sfrenatezza di costumi, e perduto nella libidine, senza curarsi più della Moglie, tuttochè giovane, in Chronic, bella, e savia, e cercando in tutt' altre parti pastura alle sue voglie impudiche. Cominciò pertanto a desiderare di liberarsi da questo legame, e gli cadde in pensiero di sar tentare da un suo confidente l'onestà di essa Regina. Con tale audacia e costanza costui ne parlò a Berta, ch'ella s'avvide, non poter egli tenza consentimento del Re Marito tenerle di sì fatti ragionamenti. Mostrò dunque d'arrendersi, e concertò di ammetterlo nel buio della notte. Ciò riferito ad Arrigo, all'ora prefissa venne con costui o per sorprendere la Moglie, ed aver legittimo motivo di separarsene, ovvero con pensier di levarle la vita. Per paura, che appena introdotto nella camera il compagno, si serrasse l'uscio, volle egli essere il primo ad entrare, e su ben riconosciuto da Berta, che tosto diede di catenaccio alla porta ed escluse l'altro, infingendosi di non conoscere il Marito. Erano preparate tutte le sue Damigelle con bastoni e scanni, che se gli avventarono addosso, gridando la Regina: Ab figliuolo di rea femmina, come hai avuto tanto ardire di entrar qua? Fioccavano le bastonate, e bench' egli dicesse d' essere il Re, Berta replicava, ch' egli mentiva, perchè suo Marito non avea bisogno di cercar furtivamente ciò, che gli era dovuto di ragione. Infomma tante gliene diedero, che il lasciarono mezzo morto: ed egli senza palesare ad alcuno questo accidente, e fingendone altra cagione, per un mese attese a guarire in letto. Così operava o almen si dicea che operasse lo sconfigliato Re, il quale oltre a gli eccessi della sua libidine commetteva ancora di quando in quando delle crudeltà, e fece quanto potè per disgustare i Popoli della Turingia e Sassonia: il che fu

principio d'aspre guerre in quelle contrade. Ciò nondimeno, ERA Volg. he maggiormente dispiaceva al Romano Pontefice, e a tutti i Ann. 1608. uoni, era il vender egli pubblicamente i Vescovati e le Badie chi più offeriva; e a più d'uno lo stesso Benefizio, e a gente nche per altro indegna del sacro ministero.

ATTESTA il Fiorentini, fondato su molte Carte esistenti rell' Archivio Archiepiscopale di Lucca, (a) che il Pontefice A- (a) Fiorent. essandro II. si trattenne in Lucca, cioè nell'antico suo diletto Memor. di Marild. 1.1 Tescovato, ch'egli tuttavia governava, sul principio di Luglio no al principio di Dicembre. In un continuo allarma erano in uesti tempi i Saraceni e i Popoli restati lor sudditi in Sicilia, erchè l'indefesso Conte Ruggieri ora in questa, ora in quella arte, faceva delle scorrerie, e metteva tutto il paese in conribuzione. Non sapendo essi come più vivere in mezzo a tanti ffanni, secondochè lasciò scritto Gaufredo Malaterra (b), mi- (b) Malaero insieme un grosso esercito; ed in quest' Anno allorche Rug- terra Histor. tieri comparve verso Palermo a bottinare, gli surono addosso all'improvviso nel Luogo di Michelmir, e il serrarono da tutte le parti. Alla vista di costoro il Conte, animata con breve rationamento, e schierata la sua picciola Armata, la spinse con-Tro a i nemici, e tal macello ne fece, che se pur si ha in ciò la credere all'esaggerazione di quello Storico I non vi restò chi potesse portarne la nuova a Palermo. Trovaronsi fra il bottino de i Colombi chiusi in alcune sportelle, e Ruggieri chiestone conto, venne a sapere, essere uso de' Mori il portar seco tali uctelli, per potere, allorchè il bisogno lo richiedeva, informar la Città de gli avvenimenti, con legare al collo, o fotto l'ali d'essi un polizzino, e dar loro la libertà. Dura tuttavia quest' uso in alcune parti del Levante, e celebre su fra i Romani nell' assedio di Modena. Fece il Conte scrivere in Arabico in un poco di carta il successo infelice de' Mori, e i Colombi scioltine portarono tosto a Palermo la nuova, che empiè di terrore e pianto tutta quella Cittadinanza. Abbiamo da Lupo Protospata (c), (c) Lupus che Roberto Guiscardo Duca di Puglia in quest' Anno assediò la inChronico. Città di Montepeloso, e veggendo, che indarno vi spendeva il (d) Romualtempo, andò con pochi sotto Obbiano, o sia Oiano, e l'ebbe in dus Salernitanus suo potere. Romoaldo Salernitano (d) lo chiama Ariano. Poscia Tom. VII. per tradimento di un certo Gotifredo s' impadroni da li a non Rev. Italic. molto anche di Montepeloso. Osferva il Malaterra (e), che Maiaterra quella Città era di Goffredo da Conversano, Nipote dello stesso lib. 2. c. 39.

lib. 3.

ERA Volg. Roberto. perchè Figliuolo di una sua Sorella, il quale valorosa. Ann, 1063. mente l'avea con altre Castella conquistato senza aiuto del Duca, e però non si credeva obbligato a servirgli, come il Duca esigeva. Ma l'ambizion di Roberto non solea guardare in faccia nè a parenti nè ad amici, e però gli tolse quella Città, benchè dipoi gliela rendesse con giuramento d'omaggio. Si può nondimeno dubitare, che per conto del tempo si sia ingannato il Protospata: imperocchè tanto il Malaterra, quanto Guglielmo Pugliese (a) (a) Guillielmus Apulus rapportano questo fatto, prima che Roberto imprendesse l'assedio di Bari, a cui, siccome abbiam veduto, egli diede principio nell' Anno precedente, e continuollo ancora nel presente. Tuttavia anche Romoaldo Salernitano sotto quest' Anno riferisce la presa di Montepeloso nel di 6. di Febbraio, correndo l' Indizio-

ne Sesta.

Anno di Cristo MLXIX. Indizione VII. di Alessandro II. Papa 9. di Arrigo IV. Re di Germ. e d'Italia 14.

zus Scafna-Chronico.

RRIVO' in quest' Anno il giovanil furore, e l'avversione de conceputa dal Re Arrigo contra di Berta sua Moglie, (b) burgensis in a trattare di ripudiarla; al qual fine adescò con varie promesse Sigefredo Arcivescovo di Magonza, per averlo favorevole in questo affare. Perchè non v'era legittimo alcun fondamento di divorzio, s'inorridirono a tal propofizione gli altri Vetcovi e Magnati. Pertanto si determinò di tenere un Concilio in Magonza, nella settimana dopo la festa di San Michele, dove si risolverebbe ciò, che fosse di dovere. Avvisato intanto Papa Alessandro II. di questo mostruoso disegno del Re, per impedirlo, spedì suo Legato in Germania San Pier Damiano, che benchè oppresso da gli anni, ed anche mal foddisfatto della Corte di Roma, pure non ricusò di assumere questo saticoso viaggio ed impiego. L'arrivo del Legato mise in costernazione il Re, e guastò i disegni del Concilio, e tutte le misure dell' Arcivescovo di Magonza. In Francosorte diede Arrigo udienza al Legato Apostolico, che gli espose gli ordini del Papa di guardarsi da si scandalosa azione, troppo riprovata da i sacri Canoni, e obbrobriosa alla gloria di sua Maestà. A tenore del Legato parlarono ancora quasi tutti i Principi di quell'Assemblea, in guisa che per necessità e vergogna, ma sempre di mal cuore,

Arrigo smontò dalla sua pretensione, dicendo, che avrebbe fatto ERA Volgi. forza a se stesso per portare quel peso, giacchè non avea la manie- Ann. 1069. ra di sgravarsene. Che da li innanzi passasse buona armonia fra esso Re e la Moglie Berta, si può riconoscere dall'avergli ella partorito Figliuoli, e dall' averlo costantemente seguitato ne' suoi viaggi. Continuava intanto l'assedio di Bari, che con gran vigore veniva difeso da' Cittadini, e da Stefano Paterano Ufiziale speditovi da Costantinopoli, ed nomo di molta probità e valore. Ma nè pur cessava Roberto per mare e per terra con quante macchine da guerra erano allora in uso di tormentare la Città, adoperando anche larghe promesse e siere minaccie, tutto nondimeno senza far frutto. Veggendo i Baritani, e il loro Governatore tanta ostinazione in Roberto, e che la vettovaglia andava scemando di troppo, si avvifarono di liberarsi in altra maniera da questo pertinace nemico. Trovavasi in Bari un Sicario, uomo di non ordinario ardimento, che prese l'assunto di tendere insidie al Duca Roberto, e di levargli la vita (a). Altro non era il padiglione d'esso Roberto, che (a) Guiluna baracca o capanna formata di travicelli, e circondata da rami lus lib. 2. 4 d'alberi fronzuti. Essendosi l'assassino finto uno de' suoi, verso la Gaufridus sera mentre il Duca era per andare a cena, di dietro ad essa capan- lib. 2. 6.11. na gli tirò una saetta avvelenata, che gli toccò bensì le vesti, ma non già il corpo, ed ebbe quell'assassino la fortuna di salvarsi colla fuga nella Città. Servì questo accidente per aprir gli occhi a Roberto e a' suoi, i quai tosto chiamati i muratori, gli secero sabbrir care una casa, dove egli potesse dimorar con sicurezza.

A quest' Anno il Sigonio (b) riferisce un Concilio, tenuto da (b) Sigon. Papa Alessandro in Salerno, al quale oltre a molti Vescovi ed Ab- de Regno Ibati intervennero anche Gisolfo Principe di quella Città, Roberto Guiscardo Duca, e il Conte Ruggieri suo fratello. Ma nè in quest' Anno, nè in quel Luogo fu celebrato un tal Concilio, se è vero, come io credo, il Documento recato dall' Ughelli (c), che è l'uni- (c) Ughell. co testimonio a noi restato di questa sacra adunanza. Parla ivi il Ital. Sacr. Pontefice del Sinodo, qua Sexto Pontificatus nostri Anno apud Mel- Archiepisco. phim celebrata est in Ecclesia beati Petri Apostolorum Principis, qua est ejusdem Civitatis Sedes Episcopatus, die Calendarum Augustarum, a cui furono presenti i suddetti Principi. L'Anno sesto di Papa Alessandro correa nel d'i primo d'Agosto dell' Anno 1067. se pur egli contò gli Anni dal dì della sua intronizzazione. E in Melfi, e non già in Salerno, si dice tenuto quel Concilio. In queshi tempi si vivea scomunicato dal Papa Arrigo Arcivescovo di Ra-

ERA Volg. venna, per la cui riconciliazione inutilmente aveva adoperato i Ann. 1069. suoi buoni ufizi San Pier Damiano appresso il Romano Pontesice. Peggio anche passava in Milano a Guido Arcivescovo, perchè Erlembaldo Cotta, Nobile zelantissimo, dopo avere ricevuto da Roma la bandiera di San Pietro, coll'armi temporali gli facea guerra: del che parlano gli Storici Milanesi Arnolfo e Landolfo (a) Puricel- seniore. Ora, siccome offervoil Puricelli (a), nell' Anno presen-S. Herlem. te accadde, che trovandosi quel Prelato, siccome persona creduta baldi c.28. Simoniaca, angultiato da tanti affanni, ed oramai per le malattie e per la vecchiaia in pessimostato, s'indusse a rinunziar la Chiesa a Gotifredo Suddiacono, uno de gli Ordinari, cioè de' Canonici della Metropolitana, il quale, inviato l'anello e il Pastorale in Germania, mediante lo sborso di buona somma di danaro, su approvato per Arcivescovo di Milano dal Re Arrigo, ma non già dalla Sede Apostolica, la quale sulminò contra di lui le sacre Censure, e nè pur su accettato dal Popolo Milanese. Era seguita fra lui e Guido una convenzione verisimilmente di pagare al vecchio una ragionevol pensione. Ma avendo Erlembaldo mosse l'armi anche contra di questo Simoniaco Successore della Cattedra Ambrosiana, e mancando a lui i mezzi da soddisfare al convenuto, Guido accordatosi con Erlembaldo, tentò di ripigliare l'Arcivescovato, e se ne tornò a Milano, dove burlato miseramente terminò poscia i suoi giorni nell' Anno 1071. Essendo morto senza prole, Erberto Conte e Principe del Maine in Francia, s'impadron' di quella Provincia Guglielmo il Conquistatore, Duca di Normandia, e poi Re d' Inghilterra. Ma que' Popoli malcontenti di avere un tal padrone, chiamarono alla signoria di quegli Stati il Marchese Alberto Az-20 II. Progenitore de' Principi Estensi. S'ha dunque a sapere per (b) Orderie testimonianza di Orderico Vitale (b), che scrivea le sue Storie cir-Hist. Eccl. ca l'Anno 1130. che esso Erberto ebbe tre Sorelle. Una earum data est Azzoni Marchiso Liguria, cioè al suddetto Marchese Azzo. (c) Antichi- Il suo nome su Garsenda, siccome ho dimostrato altrove (c). Dal tà Estensi Par. I. c. 3. primo Matrimonio con Cunegonda de' Gueifi avea questo Principe avuto un Figliuolo, cioè Guelfo IV. che vedremo in breve creato Duca di Baviera, Ascendente della Real Casa di Brunswich. Da quest'altro Matrimonio colla Principessa del Maine ricavò due Maschi, cioè Ugo e Folco, dal secondo de' quali viene la Ducal Casa

d'Este. Abbiamo dunque dalle Vite de' Vescovi, date alla luce

dal Padre Mabillone (d), che forse circa questi tempi i Primati del

Maine mittentes in Italiam, Athonem quemdam Marchisium cum

Uxo-

(d) Mabill. Analest. Tom. Ill.

cap. 33.

Uxore & Filio, qui vocabatur Hugo, venire fecerunt, seque & ERA Volg. Civitatem, & totam simul regionem eidem Marchisio tradiderunt. Ann. 1069. Andò il Marchese Azzo, s'impadronì di tutto il Maine, e vi lasciò Signore il Figliuolo Ugo. Ma nel 1072. di nuovo s'impadronì di quel Principato il suddetto Re d'Inghilterra Guglielmo. Di ciò ho io parlato più diffusamente nelle Antichità Estensi (a). A Giovan- tà Estensi ni Duca di Amalfi (b) succedette nell' Anno presente Sergio suo Par. I. c. 27. Figliuolo.

(b) Antiq. Italic. To. I pag. 211.

Anno di Cristo MLXX. Indizione VIII. di Alessandro II. Papa 10. di Arrigo IV. Re di German. e d'Italia 15.

ANCO' di vita Gotifredo Barbato Duca di Lorena e Toscana, ma non è sì facile l'accordar gli Scrittori intorno all' Anno della sua morte. Bertoldo da Costanza (c) la mette nell'An- Constani no 1069. succeduta nella Vigilia del santo Natale: nel che è se-tiensis in guitato dal Fiorentini nelle Memorie di Matilda (d), e dal Padre (d) Fiorent. Mabillone (e). Ma Lamberto da Scafnaburgo (f), Sigeberto (g), Memor. di Annalista Sassone (b) ed altri, a'quali aderi il Cardinal Baronio lib. 1. (i) col Padre Pagi (k) la riferiscono all' Anno presente. E se si po- (e) Mabill. tesse con franchezza riposare sopra una memoria insorme, recata in Annal. dallo stesso Fiorentini, si dovrebbe credere veramente passato all' (f) Lambere l'altra vita nell'Anno presente. Ma non sembra finora ben deciso tus Scafnaquesto punto. Anche la breve Cronica di San Vincenzo di Metz (1) Chronico. all' Anno 1069. riferisce la di lui morte. Vo io credendo derivata (g) Sigeb. questa sconcordanza de gli Storici dall' Anno, che terminava colla (h) Annali-Vigilia del santo Natale, cominciando il nuovo nel di seguente. sta Saxo a-Dovette mancare questo Principe nella notte, che divideva l'uno dum Tom.I Anno dall'altro. Presso gli Storici suddetti egli si truova ornato di Corp. Hist. molti elogi, e fu da taluno appellato Gotifredo il Grande, a distin- in Annal. zione de gli altri Duchi di Lorena di questo nome. Morì appunto Ecclesiast. in Lorena, ed ebbe sepoltura in Verdun, con lasciar Vedova per ad Annal. la seconda volta Beatrice Duchessa di Toscana, e un Figliuolo di Baron. (1) Labbe lui nato dalle prime nozze, per nome Gozelone, o sia Gotifredo, nova Bigiovane di gran talento, ma gobbo: il che servi a lui di sopranome bliot. To. I. per distinzione da gli altri. O sia che vivente il padre, o che dopo la sua morte si conchiudesse l'affare, certo è, che fra questo giovane Principe, cioè Gotifredo il Gobbo, e la Contessa Matilda, uni-

ERA Volg. ca Figliuola di Bonifazio già Duca e Marchese di Toscana e della Ann. 1070. suddetta Beatrice, segui matrimonio; e noi vedremo in breve questo Principe, già succeduto al Padre nel Ducato della Lorena, esercitar anche in Italia l'autorità di Duca di Toscana per ragione di Matilda sua Moglie. Non erano peranche divenuti ereditarj i Ducati, e gli altri governi d'Italia, talmente che le Donne ancora vi succedessero; ma la potenza e la costituzion de' tempi avea già introdotto questo costume. L'abbiamo parimente osservato in Adelaide Marchesana di Susa, Principessa d'animo virile. Vien credu-(a) Guiche- to dal Guichenon (a), che a questa Adelaide appartenga una menon Histoir. de la Mais. moria riferita dall' Ughelli (b), ed estratta dalla Cronica del Monistero di Fruttuaria, cioè la seguente: Anno Domini MLXX. de Savoye (b) Ughell. Mense Maio capta suit & incensa Civitas Astensis ab Alaxia Co-Ital. Sacr. mitissa Astensi: nella quale occasione il suddetto Ughelli su d'av-Tom. IV. in Episcop. A. viso, che Adelaide facesse ricevere a quel Popolo per suo Vescovo Girlemo, fin qui rigettato da gli Astigiani. Leggesi una simil me-Stens. (c) Chron. moria nelle Croniche d'Asti (c), ma con diversità, dicendosi ivi, Asser. I. che la Città d'Asti su presa in quest' Anno, Nono Kalendas Maii a Comitissa Alaxia; O ab ea tota succensa fuit de Anno MXCI. detalicar. cimo quinto Kalendas Aprilis; O eodem Anno dicta Comitissa obiit. Alassia e Adelaide sono lo stesso nome; ma se è vero questo incendio, non dovette già questo entrare nel catalogo de' suoi elogi. In quest' Anno ancora diede fine a' suoi giorni Odelrico Duca e Mar-(d) Lamber. chese di Carintia (d). Soleva in addietro andare unito col governo zus Scafna- della Carintia quello ancora della Marca di Verona; ma non so diburgensis in re, s'egli godesse nello stesso di questa, nè chi fosse ora Presi-Chronico. Annalissa dente d'essa Marca. Ebbe per successore Bertoldo. Nèsi dee tacere Saxo apud per gloria dell' Italia, che in quest' Anno da Guglielmo Re d'Inghil-Eccardum To. I. Corp. terra, e Duca di Normandia, sopranominato il Conquistatore, su Histor. creato Arcivescovo di Canturberi, e Primate dell'Inghilterra il Beato Lanfranco di nazione Pavese, personaggio celebre nella Storia Ecclesiastica non meno per la sua Letteratura, che per le sue (e) sigon. gloriose azioni. Appoggiato il Sigonio (e) alle Croniche moderne de Regno I- di Pisa scrisse, che in quest' Anno i Pisani portarono la guerra in Bal. lib. 4. Corfica: del che offesi i Genovesi con dodici galere andarono a bloccar la bocca d'Arno; ma usciti in armi i Pisani ne presero sette nel d' di San Sisto d'Agosto. Non sono indubitate cotali notizie. Gli (f) Annales antichi Annali di Pisa (f) altro non dicono, se non che sorse gran Pifani To. VI. Rerum guerra fra i Pisani e Genovesi. L'avidità del commerzio diede mo-

to all'invidia, all'odio, e poscia alle guerre fra queste due Nazio-

Lalicar.

ni;

ni; e andando innanzi ne vedremo de' lagrimevoli effetti. Nè pur ERA Vole. lasciò passare l'Anno presente Papa Alessandro senza rivedere la Ann.1070, sua diletta Chiesa di Lucca, dove secondo le memorie allegate da Francesco Maria Fiorentini (a) nel dì 6. di Ottobre solennemente (2) Fiorenconsecrò la Cattedrale di San Martino, novamente fabbricata in tini Memor. quella Città, e confermò i privilegi a quel Vescovato.

V' HA chi crede, che in quest' Anno giugnesse Roberto Guiscardo Duca ad infignorirsi della Capital della Puglia, cioè di Bari. (b) Già cominciava ad assortigliarsi forte la vettovaglia in quella (b) Gaufri. Città, e Roberto più che mai si mostrava risoluto di sorzarla a ce- terra lib. 2. dere. Spedirono perciò que' Cittadini un Messo a Costantinopoli cap. 43. con lettere compassionevoli a Romano Diogene Imperadore per im- Apulus 1.3. plorare soccorso. Nè lo chiesero in vano. Romano messa insieme una buona flotta di navi con soldatesche e viveri, ne diede il comando a Gocelino Normanno, che disgustato e ribello del Duca Roberto, era alcuni anni prima passato alla Corte Imperiale d'Oriente, ed avea fatta ivi gran fortuna colla fua bravura. Tornato il Messo a Bari, e segretamente entrato riempiè d'allegrezza quel prima disperato Popolo coll'avviso del vicino aiuto, e loro ordinò di stare attenti per sar de' suochi la notte, allorchè si vedesse avviciini nare la flotta de' Greci. Ma s'affrettarono essi di troppo. La stessa notte cominciarono ad accendere de' fuochi nelle torri e in altri siti della Città: il che osservato da i Normanni, servi loro d'indizio, che aspettassero in breve qualche aiuto per mare. Per buona ventura il Conte Ruggieri alle premurose istanze del Fratello Roberto era anch'egli dalla Sicilia venuto a quell'assedio, menando seco un poderoso naviglio. Fu a lui data commission di vegliare dalla banda del mare, nè passò molto, che si videro da lungi molti fanali, fegni indubitati di navi, che venivano alla volta di Bari. Allora l'intrepido Ruggieri, imbarcata la gente sua, con leonina ferocia volò incontro a i Greci, i quali credendo, che i Baritani per l'allegrezza venissero a riceverli, non si prepararono alla difesa. Andarono i Normanni a urtar sì forte ne' legni nemici, che una delle navi Normanne, dove erano cento cinquanta corazzieri, si rovesciò, e restò con gli uomini preda dell'onde. Ma il valoroso Ruggieri adocchiata la Capitana, perchè portava due fanali, andò a dirittura ad investirla, e la sottomise con far prigione il Generale Gocelino, che poi lungamente macerato in una prigione, quivi miseramente morì. Questa presa, e l'avere assondata un' altra nave de' Greci, mise in rotta e suga tutto il rimanente con glo-Ff ria Tomo VI.

Proto pat. inChronico. in Critic. ad Annal. Baron. (c) Malazerral. 2. cap. 43. (d) Peregri. ni us Hift. Princip. Langobard.

T.VII. Rev. Italic. T. I. pag. 213.

Chronico.

ERA Volg. ria fingolare de' Normanni, che in addietro non s'erano maiav-Ann. 1070. visati d'esser atti a battaglie navali, e cominciarono allora ad imparare il mestiere. Nè di più vi volle, perchè i Cittadini di Bari trattassero e concludessero la resa della Città al Duca Roberto, che trattò amorevolmente non solo essi, ma anche la guarnigion Greca, e il lor Generale Stefano, con rimandar poi tutti essi Greci liberi al loro paese. Se veramente in quest' Anno, o pure nel seguente, Roberto Guiscardo facesse così importante conquista, si è disputato fra gli Eruditi. Chiaramente scri-(a) Lupus ve Lupo Protospata (a), ch'egli entrò vittorioso in Bari nel dì 15. d'Aprile dell' Anno 1071. e a lui si attiene il Padre Pagi (b) Pagius (b), con osservare, che per testimonianza di Guglielmo Pugliese, durd tre anni quell'assedio, e che per conseguente esso dovette aver principio nell' Anno 1068. Gaufredo Malaterra (c) all' incontro scrive, che Bari venne alle mani di Roberto nell' Anno presente 1070, e Camillo Pellegrini (d) si sottoscrisse a tale opinione. Stimò il Padre Pagi poco ficura la Cronologia del Malaterra, senza osservare, che non è di miglior tempra quella di Lupo Protospata, da che troviamo da esso Storico posticipata di un Anno la caduta dal Trono di Romano Diogene Augusto. An-

(e) Ro- che Romoaldo Salernitano nella Cronica sua (e), siccome ancomualdus Salernita- ra la Cronichetta Amalfitana (f) mettono sotto quest'Anno la nus Chron. presa di Bari. Tuttavia l'autorità dell'Ostiense (g) sembra bastante a decidere questo punto; cioè a persuadersi, che veramen-(f) Antique te nell' Anno seguente il vittorioso Roberto dopo un assedio di circa quattro anni mettesse il piede in Bari. Vedremo in breve (g) Leo ciò, ch' egli ne dice. Vennero in quest' Anno a Roma per attelib. 3. c. 30. stato di Lamberto (b), gli Arcivescovi di Magonza e Colonia (h) Lamber- Sigefredo, ed Annone, ed Ermanno Vescovo di Bamberga. Prozus Scasna-burgensis in babilmente ci conta savole quello Storico con dire, che Ermanno accusato di Simonia, con preziosi regali placò il Papa. Alessandro, Pontefice di rara virtù, non era personaggio da lasciarsi in tal guisa sovvertire. Aggiugne quello Storico, che a tutti e tre poi fece esso Pontesice un' acerba riprensione, perchè Simoniacamente vendessero gli Ordini sacri. Non dovea peranche Annone Arcivescovo essere giunto a quella Santità, di cui parlano gli Storici de' Secoli susseguenti. Era in questi tempi un gran faccendiere Gregorio Vescovo di Vercelli, e Cancelliere di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia. Da lui ottenne egli nell' Anno presente vari Casali posti nel Contado di Vercelli per

la sua Chiesa, [a] con esser ivi espresso donato ancora servi- ERA Volga tium, quod pertinet ad Comitatum: il che sa intendere, che si Ann.1070. andava sempre più pelando e sminuendo l'autorità e il pro- [a] Antiqu. vento spettante a i Conti Governatori delle Città, di modo che fert. 13. a poco a poco si ridusse quasi in nulla il Distretto di esse Città, pag. 738, e la Signoria de' Conti urbani. Ma da che si misero in libertà le stesse Città, colla forza, siccome vedremo, ripigliarono e sottomisero al loro dominio non meno i Conti territoriali, ed altri Nobili possidenti Castella indipendenti dalla lor giurisdizione, ma stesero le mani anche alle Castella possedute dalle Chiefe.

Anno di Cristo MLXXI. Indizione IX. di Alessandro II. Papa 11. di Arrigo IV. Re di German. e d'Italia 16.

INTRUSO e Simoniaco Arcivescovo di Milano Gotifredo, giacchè era stato rigettato dal Popolo, [b] con molti suoi [b] Arnulf. A fazionari andò a ritirarsi in Castiglione, Castello pel sito mon-Histor. Me-diolan. 1.3. tuoso, per le mura e torri, è per altre fortificazioni creduto al- cap. 21. lora inespugnabile, circa venti miglia lungi da Milano. Ne usciva spesso la sua gente a provvedersi di viveri alle spese de'confinanti, col commettere ancora non pochi ammazzamenti. Non volendo il Popolo di Milano tollerar più questo aggravio, misero insieme un esercito, e con tutto il bisognevole passarono ad assediar quella Rocca, risoluti di liberarsi da quella vessazione. Mentre durava un tale assedio, o accidentalmente, o per opera di qualche scellerato, si attaccò il suoco in Milano in tempo appunto che sossiava un gagliardissimo vento, nel di 19. di Marzo dell'Anno presente. Fece un terribil guasto l'incendio, riducendo in un mucchio di pietre una quantità immensa di case, ed anche di sacri Templi, fra' quali sopra tutto su deplorabile la rovina della Basilica di S. Lorenzo, una delle più belle d'Italia, di maniera che Arnolfo Istorico esclamò con dire: O Templum, cui nullum in Mundo simile! Nelle Storie Milanesi questo orribile incendio si vede appellato il Fuoco di Castiglione. All'avviso di sì fiera calamità la maggior parte de' Milanesi, che erano all' assedio di Castiglione, corse alla Città per visitar le sue povere Famiglie: del che accortisi gli assediati, e cerca-

Ff

ERA Volg. to qualche rinforzo d'amici, dopo Pasqua secero una vigorosa ANN. 1071. sortita addosso a i pochi rimasti a quell'assedio. Ma Erlembaldo con tal valore sostenne gli assalti, che surono obbligati a retrocedere. Dopo di che Gotifredo non veggendosi più sicuro, si sece condurre altrove: con che cessò la guerra contra di quel Castello. Essendo poi mancato di vita in questo medesimo Anno il vecchio Arcivescovo Guido, Erlembaldo andò disponendo le cose per sar eleggere un Successore, dopo aver satto giurare il Popolo di non mai accettare il Simoniaco Gotifredo; e proccurò che da Roma venisse un Legato, per dar maggior peso a tale elezione. Avea l'infaticabil Abbate di Monte Casino Desiderio solicios già compiuta la fabbrica della sua magnifica Basilica, (a) e desostione di buon Papa Alessandro, che non mancò d'andarvi. Incre-

(a) Leo già compiuta la fabbrica della sua magnifica Basilica, (a) e deschiensis
3. c.30. siderando di consecrarla con ispecial onore, invitò a tal sunzione il buon Papa Alessandro, che non mancò d'andarvi. Incredibile su il concorso de' Popoli a quella divota solennità. Fra
gli altri vi si contarono dieci Arcivescovi, quarantaquattro Vescovi, Riccardo Principe di Capca, con Giordano suo Figlio, e
Ramoiso suo Fratello, Gisolso Principe di Salerno co' suoi Fratelli, Landolso Principe di Benevento, Sergio Duca di Napoli,
e Sergio Duca di Sorrento. Nam Dux Robertus Panormum eo tempore oppugnabat, ideoque tanta solemnitati interesse non potuit,
come scrive l'Ostiense. Seguì la suddetta consecrazione nel primo giorno di Ottobre; e però questo passo dell' Ostiense ci dee
convincere, che nell' Anno presente e non già nel precedente
1070. si arrendè al Duca Roberto la doviziosa ed importante Città di Bari, e che per conseguente sono scorretti i testi del Ma-

HASSI dunque a tapere, che appena si su impadronico il Duca suddetto di quella Città nell' Aprile del presente Anno, ed ebbe dato sesso quel governo, che per le istanze del Conte Ruggieri suo Fratello, a cui era principalmente dovuta sa gloria di una tal conquista, egli si dispose a passare in Sicilia, per sormare l'assedio di Palermo, Capitale di quell'Isola insigne. Le dissensioni e guerre civili insorte sra gli stessi Mori, che aveano in addietro facilitato a Ruggieri il conquistar ivi non poco paese, animarono maggiormente i due Normanni Eroi a tentar così bella impresa per accrescere in uno stesso tempo il loro dominio, e

(b) Mala. la impresa per accrescere in uno stesso tempo il loro dominio, e zerra lib. 2. liberar dal giogo Saracenico quell'antichissima ed illustre Città. (c) Guil. Lo stesso Malaterra (b), da cui non discorda Guglielmo Puglieliennus A. (a) attesta che Roberto dono la presa di Raria de servicio de li comus A. (a) attesta che Roberto dono la presa di Raria de servicio de la cui non discorda Guglielmo Puglieliennus A. (a) attesta che Roberto dono la presa di Raria de servicio de la cui non discorda Guglielmo Puglieliennus A. (a) attesta che Roberto dono la presa di Raria de servicio de la cui non discorda Guglielmo Puglieliennus A. (a) attesta che Roberto dono la presa di Raria de servicio de la cui non discorda Guglielmo Puglieliennus A. (a) attesta che Roberto dono la presa di Raria de la cui non discorda Guglielmo Puglielliennus A. (a) attesta che la cui non discorda Guglielmo Puglielliennus A. (a) attesta che la cui non discorda Guglielmo Puglielliennus A. (a) attesta che la cui non discorda Guglielmo Puglielliennus A. (a) attesta che la cui non discorda Guglielmo Puglielliennus A. (b) attesta che la cui non discorda Guglielmo Puglielliennus A. (c) attesta che la cui non discorda Guglielmo Puglielliennus A. (c) attesta che la cui non discorda Guglielliennus A. (c) attesta che la cui non discorda Guglielliennus A. (c) attesta che la cui non discorda Guglielliennus A. (c) attesta che la cui non discorda Guglielliennus A. (c) attesta che la cui non discorda Guglielliennus A. (c) attesta che la cui non discorda Guglielliennus A. (c) attesta che la cui non discorda Guglielliennus A. (c) attesta che la cui non discorda Guglielliennus A. (c) attesta che la cui non discorda Guglielliennus A. (c) attesta che la cui non discorda Guglielliennus A. (c) attesta che la cui non discorda Guglielliennus A. (c) attesta che la cui non discorda Guglielliennus A. (c) attesta che la cui non discorda Guglielliennus A. (c) attesta che la cui non discorda Guglielliennus A. (c) attesta che la cui non discorda Guglielliennus A. (c) at

lieinus A- le (c), attesta, che Roberto dopo la presa di Bari, brevi iterum

laterra, e di Romoaldo Salernitano.

expe-

expeditionem versus Salernum summovet, e che essendo dimorato ERA Volg. ne' Mesi di Giugno e Luglio in Otranto per sare i preparamenti Ann. 1071. della nuova guerra, si portò dipoi a Reggio di Calabria, e indi passò in Sicilia, fingendo di voler andare contro l' Isola di Malta. A tal fine sbarcò a Catania, dove si trovava il Conte Ruggieri, Città, che secondo l'Ostiense (a) fu da loro sotto- (a) Leo messa in quest' Anno; ma poi con tutte le forze di terra e di ma-Ostiensis. re eccolo piombare addosso alla Città di Palermo, assediandola 1.3. c. 16. la tutte le parti. Anche la Cronichetta Amalfitana ha, che il Juiscardo dopo aver preso Bari, inde movens exercitum in Siciliam ire praparavit [ forse properavit ] obsedit que Panormum. L'Anno fu questo, in cui la nobilissima Casa, appellata poi d' Este, vide uno de' suoi Principi stabilito in uno de' primi gradi l'onore, e di potenza in Germania. Già dicemmo all'Anno 1055. the Guelfo IV. Figliuolo del Marchese Alberto Azzo II. e di Cunegonda de' Guelfi, fu chiamato in Suevia a prendere l'ampia eredità de' Principi Guelfi, (b) missis in Italiam Legatis da I- (b) Abbas miza Avola sua materna. Accadde per testimonianza di Bertol-sis in Chr. to da Costanza (c), di Lamberto (d), e d'altri Scrittori, che (c) Bertold. Ottone Duca di Baviera nell' Anno precedente si ribello contra tiensis in il Re Arrigo, e per questa cagione si espose ad un'aspra guerra. Chronico. Avea Guelfo IV. sposata una Figliuola d'esso Duca; però coll' sus Scasnaarmi, e in quante altre maniere potè, aiutò per un pezzo il burgeasis in Suocero. Ma allorchè vide andare a precipizio gli affari di lui, pensò a i casi propri, nè risparmiò oro, argento, e beni allodiali a fin di ottenere dal Re quell' infigne Ducato, maggiore allo-:a di gran lunga che oggidì. In fatti, per valermi delle pacole del suddetto Lamberto, e dell' Annalista Sassone (e), per (e) Annali-Interposizione di Rodolfo Duca di Suevia, cognato del Re Arri-sta Saxo a-30 Welf vir illustris, acer, & bellicosus, filius Azzonis Mar- pud Eccard. phionis Italorum, Ducatum Bavaria suscepit. Da questo Princi- Corp. Hist. pe, che fece tanta figura, e cotanto si segnalò nelle guerre di questi tempi, viene a dirittura la linea Estense Guelsa de i Duchi di Brunswich, Luneburgo, e Wulfembettel, che all' Elettorato Germanico oggi unisce la Corona del Regno della gran Bretagna. Così il Marchese Alberto Azzo II. tuttavia vivente vide stabilità ed innalzata in Germania la discendenza sua, la quale pur tuttavia gloriosamente si mantiene e siorisce anche in Italia nell'altra Linea de' Marchesi d'Este, Duchi di Modena &c. discendente da Folco Marchese, Fratello del medesimo Duca Guel-

Era Volg. Guelfo. Oltre a quest'Anno non arrivò la vita di Domenico Con-Annitogi. tareno Doge di Venezia [a], ed in suo luogo su alzato al trono in Chronico Ducale Domenico Silvio, e col consalone dato gli su il possesso Tom. XII. della Dignità.

> Anno di Cristo MLXXII. Indizione x. di Alessandro II. Papa 12. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 17.

Ital. Sacr. Tom. II. Ravenn. [d]Baron in Santierum Bolland. Februarii.

fb] Rubeus D ORTO opinione Girolamo Rossi [b], seguitato anche in Histor. Ra- [ ciò dall' Ughelli [c], che Arrigo Arcivescovo di Ravenna venn. lib.5. delse fine alla sua vita nell' Anno 1070. Il Cardinal Baronio [d] credette, che nell'Anno presente. Ma più probabile a me semin Archiep. bra, che prima di quest'Anno egli sloggiasse dal Mondo; perciocchè sappiamo, che essendo morto scomunicato esso Arrigo, Annal. Fcc. [e] e trovandosi il Popolo di Ravenna incorso in molte Censu-(c) Act re, Papa Alessandro giudicò bene d'inviar colà San Pier Damiano Ravennate di Patria, tuttochè avanzato forte nella vecad diem 23. chiaia, per dar selto a quella si sconcertata Chiesa. V' andò il santo uomo, su con grande allegria ricevuto, riconciliò tutto quel Popolo, e dopo aver trattato d'altri affari, si rimise in cammino. Ma appena giunto ad un Monistero, posto suori della Porta di Faenza, quivi fu preso dalla febbre, che ogni di più invigorendosi il fece passare a miglior vita nel dì 22. di Feb-[f] Bertold. braio dell' Anno presente [f]. Questi viaggi ed azioni, esig.ndo tutti del tempo, a me fanno credere, che almeno nell' Anno precedente lo scomunicato Arrigo cessasse di vivere. Fu poi sustituito in suo luogo per elezione del Re Arrigo Guiberto dianzi tuo Cancelliere in Italia, uomo pien d'ambizione, e nato per flagello della Chiefa di Dio. Papa Alessandro, che assai ne conosceva lo spirito turbolento, mal volentieri condiscese a consecrarlo; ma secondochè sta scritto nella Vita d'esso Pontesice [g] Nicol. [g], gli predisse, che dalla santa Sede riceverebbe il gastigo de Aragonia delle sue voglie ambiziose. Ho detto, che Dio chiamò a se in Vit. Ale- San Pier Damiano: debbo ora aggiugnere, che mancò in lui ur gran lume ed ornamento della Cristianità, mercè della scienza e del raro zelo, che in tutte le azioni sue si osservò, e

> tuttavia si osserva ne' Libri suoi, vivi testimonj ancora di ut selicissimo e piissimo Ingegno, ne' quali solamente si può de

Conflanzienlis in Chronico.

Cardinal. xandri II. Pape.

fide-

siderare più parsimonia nelle Allegorie, e più cautela in credere e ERA Vole. spacciar tante Visioni e Miracoli, alcuni de' quali possono anche Ann. 1072. far dubitare de i veri. Abbiamo da Arnolfo Storico Milanese [a] di questi tempi, che nel presente Anno Erlembaldo, Ca-[a] Arnulf. po in Milano della fazione opposta alla Simonia e all'incontinenza Histor. Medel Clero, alla presenza di Bernardo Legato della Sedia Apostolica, cap. 23. e nel d'i dell' Epifania, fece eleggere da i suoi parziali Arcivescovo di Milano Attone, o sia Azzo, tantummodo Clericum, ac tenera l' etate juvenculum, invito Clero, O multis ex Populo. Perchè questo novello Arcivescovo venne poi approvato da Papa Gregovio VII. il Puricelli su d'avviso, ch'egli non potesse avere sì poca r età, come suppone Arnolfo, il qual pure era allora vivente, e scriveva di questi fatti. Ma oltre al potersi dire, che Juvenculus non vuol dire età, che escluda il Vescovato, le scabrose congiunture l'allora dovettero giustificare l'aver eletto Arcivescovo chi si poperchè i più saggi ed attempati verisimilmente suggirono una Dignità accompagnata da i pericoli di disgustare il Re, e d'inconperar la persecuzione della fazion parziale del Re medesimo. In fati poco durò l'allegrezza di Attone. Mentre egli passava co' suoi al un lauto convito, con cui si voleva solennizzare l'acquisto di sì riguardevole Mitra, fu in armi la fazione contraria, ed entrata hel Palazzo mise tutto sossopra. Si nascose Attone a questo rumote; ma scoperto e preso su indegnamente trattato anche con delle percosse. E se volle salvar la vita, gli convenne salire in pulpito fe tella Chiesa, e con alta voce rinunziare all'elezion satta di lui. Si nascosero tutti i suoi fautori; il Legato Apostolico anch'egli cor se gran pericolo, perchè gli furono stracciate le vesti, laonde maloncio si sottrasse alla suria del Popolo. In tal consusione era la Cità di Milano. Gotifredo ed Attone fuori di Milano non confecrai, e fenza goder le rendite della Chiefa, gran tempo stettero campando del proprio, e chiusi nelle lor Case di campagna. Intanto at tenne in Roma un Concilio, in cui venne approvata l'elezione di Attone, e scomunicato Gotifredo.

NELL'Agosto dell'Anno precedente su, siccome dicemmo, inrapreso l'assedio di Palermo da gl'invitti due Fratelli Normanni Roberto e Ruggieri. Seguirono molti assalti e satti d'armi sotto juella Città. Venne anche in soccorso de' Palermitani un grosso inforzo di Mori; [b] ma non attentandosi coloro di assalire per [b]Guillielgerra l'esercito Cristiano, vollero tentar la loro fortuna per mare. lib. 3. Gl'intrepidi Normanni accettarono la sfida, e nella battaglia na- Malaterra, lib.2. c. 45.

vale

ERA Volg. vale menarono così ben le mani, che riuscì loro di prendere alcu-Ann. 1072. ne delle navi Moresche, altre ne affondarono, e il restante d'esse fu costretto alla fuga. Dopo cinque Mesi dunque di faticoso assedio, Roberto fece dare un d'i due furiosi ma finti assalti da due parti alla Città nuova posta nella Penisola; ed egli allorchè vide ben impegnati i Cittadini nella difesa di que' due siti, diede co' suoi una scalata ad un altro sito, e fortunatamente v'entrò colla sua gente. Ritiraronsi perciò i Palermitani e Mori nella vecchia Città, e conoscendo che non v'era più speranza di resistere a questo torrente, la mattina seguente i Primati dimandarono di capitolare. Cioè esibirono la resa della Città, purchè a i Musulmani (e tali doveano essere quasi tutti allora que Cittadini o Siciliani o Mori) sosse permesso di vivere liberamente nella lor Legge Maomettana. A braccia aperte su accettata la loro esibizione colla condizione suddetta, laonde il Duca e il Conte vittoriosi presero il possesso di quella nobil Città, non già nel Mese di Giugno, come ha il testo scorretto [a] Lupus di Lupo Protospata [a], ma bensì nel di 10. di Gennaio dell'Anno inChronico, presente, e dopo soli cinque mesi d'assedio, come ha l'Anonimo [b] Anony- Barense [b], con cui va d'accordo Romoaldo Salernitano [c]. Diesis apudPe- de dipoi Roberto Guiscardo, secondochè lasciò scritto Leone Ostienfe [d], l'investitura di tutta la Sicilia al Conte Ruggieri suo Fradus Saler- tello, ritenendo nondimeno in suo potere la metà di Palermo, e di Messina. Ma per quanto osservò l'Abbate Carusi [e], nobile Sto-Rer. Italic. rico delle cose di Sicilia, in quest'ultimo punto non si appose al ve-[d] Leo O- ro l'Ostiense, perchè Roberto si riservò il pieno dominio delle suddette due Città, e il resto concedette al Fratello. La Cronichetta [e] Carusi Amalstana [f], che all' Anno seguente riserisce la conquista di Sior. di Sicil. Par. II. quella Città, aggiugne, che il Guiscardo di colà portò a Troia va-

> tionis Millesimo septuagesimo secundo, Septimo Idus Junii, Indictione Decima, al quale intervennero i due Conti di Chiusi Rinieri e Bernardo co i Vescovi di Chiusi e di Siena. Finì di vivere in quest'

[c]Romual. nitanus Tons. VII. stiensis 1.3. cap. 16. [f] Antiq. rie Porte di ferro, e molte Colonne di marmo co' lor capitelli in Italic. To. I fegno della sua vittoria. Ci accertano le memorie citate dal Fiorenpag.213. [g] Fiorent. tini [g], che in quest' Anno ancora Papa Alessandro soggiornò in Mazild, l. Lucca nel Mese d'Agosto, e nei tre seguenti. Vedesi parimente [h] Antiq. un Placito [b] tenuto da Beatrice Duchessa di Toscana, e da Matil-Italic. Difda sua Figliuola nel territorio di Chiusi, Anno Dominica Incarnafert. 31.

[i] Lamber- Anno [i] Adalberto Arcivescovo di Brema, che fin qui era stato Eus Scafna- primo Ministro del Re Arrigo IV. persona già in odio a tutti, per-Chronico. chè o complice o autore di molte iniquità da esso Re commesse.

Fu

Fu uomo di rigida continenza, e celebrava la Messa con gran ERA Volg. compunzione e lagrime, ma senza avvedersi, che la molta sua al-Annito72. terigia, vanità, ed altri vizj offuscavano di troppo e guastavano e sue poche virtù. Tanto il Re Arrigo prego Annone Arcivescovo di Colonia, Prelato di rara probità, che volesse assumere il medeimo grado, che quantunque non poco egli ricufasse, pure v'acconsentì. E in effetto cominciò il pubblico governo sotto questo insigne Prelato a prendere miglior faccia colla retta amministrazione della giustizia, col gastigo de i cattivi, e con altri ottimi regoamenti. Ma durò ben poco questo sereno. Troppo violento, roppo avvezzato al malfare era il Re Arrigo. Fugli ancora fupposto, che Ridolfo Duca di Suevia suo Cognato macchinasse conra la sua Corona, ed era per vedersi una scena eguale a quella della Baviera. Ma avendo Ridolfo fatto venire in Germania l'Imperadrice Agnese sua Suocera, questa così efficacemente s'interpose tra il Figliuolo, e il Genero, che ne segui per ora la pace.

Anno di Cristo MLXXIII. Indizione XI. di Gregorio VII. Papa 1. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 18.

On potè molto durarla Annone Arcivescovo di Colonia alla Corte del Re Arrigo (a). Egli edificava con una mano, e (a) Ideno il Re distruggeva con tutte e due. Però non potendo più sopportare le fregolatezze del Re, facendo valere la scusa della sua avanzata età, tanto disse, che ottenne di potersi liberar dalla Corte, e di ritirarsi alla sua Chiesa. Allora su che Arrigo, vedendosi come tolto di sotto all' Aio, lasciò la briglia a tutte le sue passioni, dandosi maggiormente in preda alle lascivie, e nulla curandosi, se riduceva alla disperazione i Popoli della Turingia, e Sassonia, con fabbricar tutto d'i delle Rocche in quel paese, con permettere alle guarnigioni di prendere colla forza il sostentamento da i poveri villani, e con proteggere le pretensioni dell' Arcivescovo di Magonza, che volea contro il costume esigere le Decime da que' Popoli. Andarono perciò delle gravi doglianze a Roma contra di Arrigo, ed esposte surono tutte le di lui infamie, e spezialmente la vendita delle Chiese: il che sopra tutto dispiaceva al Romano Pontefice. Quindi cominciarono i Sassoni a ribellarsi, voltando l'armi loro contra delle Fortezze sabbricate in lor pregiudizio dal Re. Si ag-Tomo VI. giun-Gg

ERA Volg. giunse, che Ridolfo Duca di Suevia, Bertolfo Duca di Carintia, e (a) Bertold. Conftantiensis in Chronico.

Ann. 1073. il novello Duca di Baviera Guelfo IV. (a) veggendo sprezzato alla Corre il savio ed onorato lor parere, se ne ritirarono. In somma l'indomito cervello e furor giovanile di Arrigo, tutto andava facendo per perdere l'amore non men de' Grandi che de i piccioli, e per mettere la confusione in Germania: il che pur troppo gli venne fatto. Intanto Papa Alessandro, se dobbiam credere all'Ur-(b) Abbas spergense (b), spedi Lettere ad esso Re, vocantes eum ad satisfa in Chronic. ciendum pro Simoniaca Hæresi, aliisque nonnullis emendatione dignis, quæ de ipso Romæ fuerant audita. Ma non potè il buon Pon-

Scotus in Chronico. Donizo. Paul. Ben-O alii.

tefice Alessandro proseguir più oltre questi disegni, perchè Dio il chiamò a sè nel dì 21. d'Aprile. Pontefice per la sua Pietà, Umil-(c) Marian. tà, Eloquenza, e Zelo, non inferiore a i migliori (c). Si raccontano ancora vari miracoli operati da Dio per intercessione di lui. Appena fu nel giorno seguente data sepoltura al defunto Papa, che vied. in Vit. i Cardinali con tutto il Clero e Popolo concordemente acclamaro-Gregor. VII. no Papa il Cardinale Ildebrando, che prese il nome di Gregorio VII. e si rendè poi celebre a tutti i Secoli avvenire. Resistè egli, finchè potè, ma bisognò darla vinta al quasi furor del Popolo, che non

to, ed incorrotto Pontefice, per correggere spezialmente gli abusi delle Simonie, e dell'incontinenza del Clero, che troppo piede aveano preso dapertutto. Non volle ommettere il saggio Eletto tutti i riguardi dovuti al Re Arrigo, per proccurare, se mai era possibile, di mantener la concordia, e per eseguir in parte anche il Decreto di Papa Nicolò II. nel quale anch'egli aveva mano. Cioè spedì tosto i suoi Messi in Germania coll'avviso al Re della sua elezione, e per quanto si ha dalla Vita di lui, a noi con-(d) Cardin. servata da Niccolò Cardinal d'Aragona (d), pregandolo, come

ammise dilazione. Nè ci volea di meno in questi tempi sì sconcertati della Chiefa di Dio, che il petto forte di questo virtuoso, dot-

de Aragon. in Vita Gre- avea fatto anche San Gregorio il Grande, di non prestar l'assengorii VII. ibidem .

(e) Lamberzus Scafna-Chronico.

dubitare I bisogna ben dire, che il Re Arrigo dovette quì fare un grande sforzo al suo mal talento per consentire, siccome è certo, che consentì, ma non così tosto. Lamberto da Schasnaburgo (e), senza parlare de i Messi suddetti, e dopo avere esaltato l'in-

so a tale elezione. Quod si non faceret, certum sibi esset, quod

graviores & manifestos ipsius excessus impunitos nullatenus toleraret. Se è vera la parlata di questo tenore [ del che potrà talun

burgensis in tegrità e l'altre virtù, che concorrevano in questo Pontesice, scrive, che il di lui inflessibile zelo ed ingegno acre sece paura a i

Vescovi, che si trovarono allora alla Corte, ben consapevoli di ERA Volge vari lor mancamenti, de' quali poteva egli un giorno chiedere Ann. 1073. onto. Perciò esortarono Arrigo di dichiarar nulla l'elezione li lui, giacchè fatta senza conoscenza ed ordine suo. Ma dovette prevalere il parer de' più saggi, e il Re si contentò d' nviare a Roma il Conte Eberardo con ordine di conoscere, cone era passato il fatto, e se trovasse già consecrato il Papanorello, di protestare di nullità di qualunque atto fatto. Andò uesto ufiziale, su cortesemente accolto, dimandò conto dell' perato; e l'eletto Pontefice rispose, che contro sua volontà e on ostante l'opposizione sua, era stato eletto dal Clero e Pobolo; ma che non s'era lasciato ssorzare a prender anche l'orinazione, volendo prima essere assicurato, che il Re ei Princii Germanici avessero prestato l'assenso all'elezione sua. Queta umile risposta, rapportata al Re Arrigo, il soddisfece, e peb diede tosto ordine, che fosse consecrato. Et statim Gregorium Vercellensem Episcopum Italici Regni Cancellarium ad Urbem ransmist, quatenus autoritate Regia Electionem ipsam confirmaet, O' Consecrationi ejus interesse studeret. Lamberto scrive, h' egli fu consecrato nell' Anno seguente nel giorno della Puificazione di Santa Maria. Ma è un errore a mio credere de' uoi Copisti. Tanto dalla Vita di lui conservata dal Cardinal i' Aragona, quanto dal Registro delle Lettere del medesimo Papa (a), chiaramente costa, che fu celebrata la di lui conse- (a) Tom.X.

razione nella Festa de' Principi de gli Apostoli, cioè nel d'i 29. Labbe.

li Giugno dell' Anno presente.

GIA' aveano prese l'armi i Popoli della Sassonia e Turingia, perchè niuna giustizia poteano ottenere dal Re. Ed egli inviperito volea procedere colla forza; ma gli Arcivescovi di Conionia e Magonza, i Vescovi d'Argentina e Vormazia, e i Duchi di Baviera, di Suevia, dell'una e dell'altra Lorena, e di Carintia, ricusarono di somministrar gente, non parendo loro convenevole di andare all'oppressione di Popoli innocenti. Non Allette per questo Arrigo di marciare armato contra di que' Popoli; ma più di quel che credeva li trovò forti e risoluti di vincere o di morire. E intanto fra varj Principi della Germania, stomacari di tanti vizi di Arrigo, si cominciarono delle segrete pratiche per liberare il Regno da un Re, che tendeva alla sua distruzione. Nel precedente Anno era venuto in Italia Gozelone, o sia Gorifredo il Gobbo, Duca di Lorena, tra

Gg

Era Volg. il quale, e Matilda Contessa e insieme Duchessa insigne di To-Ann. 1073. scana, già dicemmo contratto Matrimonio. Si disputa da vari Scrittori, se fra essi si conservò il Celibato: quistione difficile a risolversi senza chiare testimonianze de gli antichi, da chi è troppo lontano da que'tempi. In questi governavano la Toscana e gli altri Stati del fu Marchese Bonifazio la Duchessa Beatrice, e la suddetta Contessa Matilda sua Figliuola. Ora che Matilda, morto che fu il padrigno Goffredo, cominciasse ad esercitare o sola o colla madre Beatrice la suddetta autorità, la deduco da un Placito tenuto dalla medesima in quest' Anno (a) Antiq. (a), Sexto Idus Februarii, Indictione Undecima, extra muros Lucensis Civitatis in Burgo, qui vocatur Sancti Fridiani. Ivi fers. 10. essa è intitolata Domna Mastilda Marchionissa, bac Ducatrix, filia bonæ memoriæ Bonefatii Marchionis. E' offervabile in quel Documento, che Flaiperto Giudice vien chiamato Missus Domini Imperatoris: e pure Arrigo IV. non era giunto peranche alla Corona dell'Imperio, nè s'intitolava Imperadore. Il Notaio, usato a questa antica formola, non dovette badar molto al Titolario d'allora. Un'altro Placito tenne in quest' Anno la Du-(b) 16. Dif- chessa Beatrice (b) in Civitate Florentia infra Palatium de fert. VI. Domo Sansti Johanni, cioè nel Palazzo del Velcovo. La Carta è scritta Anno Domini nostri Jesu Christi Septuagesimo Secundo post mille, Quinto Kalendas Martii, Indictione Undecima. Qui è adoperata l' Epoca Fiorentina, che comincia l' Anno nuovo nel di 25. di Marzo; e l' Indizione XI. sa conoscere, che si parla dell' Anno presente 1073. il quale secondo lo stile Fiorentino era tuttavia Anno 1072. In esso Documento si vede intimato il bando Domni Regis, e non già dell'Imperadore. Tro-(c) 18. Dis. viamo poi la Duchessa Beatrice (c) cum praclara Filia mea fert. 11. Mathilda nell' Anno presente, Indictione XI. in die Sabbati. quod est quarto Idus Augusti, in festivitate Sancti Laurentii Martyris, che sa una donazione al Monistero di San Zenone di Verona. Lo Strumento su stipulato in Monasterio Sancti Zenonis in Refectorio. Dissi venuto in Italia Gotifredo il Gobbo prima dell' Anno presente. Ne sa sede un altro Placito riferito dal (d) Fiorent. Fiorentini (d), e tenuto dalla Duchessa Beatrice in Civitate Pi-Appendic. Sense in Palatio Domni Regis, una cum Gottifredo Duce & Mar-Appendic. chione, XVI. Calendas Februarii, Indictione XI. E di qui an Matild. pag. 150. cora impariamo, che il giovine Gotifredo in vigore del suo Ma-

trimonio colla Contessa Matilda su anch' egli ammesso al gover-

DO

no della Toscana, e degli altri Stati. Leggesi poi una Lettera Era Volg. (a) a lui scritta dal nuovo Papa Gregorio eletto, in cui gli si-Ann. 1073. gnifica la sua elezione, e il buon animo ed affetto paterno, ch' vii. i. Eegli tuttavia conservava verso del Re Arrigo. Pruova il Cardi- Pistol. 4. nal Baronio (b), che in quest' Anno esso Papa andò a Beneven- (b) Baron. to, dove Landolfo VI. Principe di quella Città gli presto giura- Annal. Ecclesias. mento di fedeltà e vassallaggio. Passò anche a Capoa, dove Riccardo I. Principe fece un'atto simile per riconoscere suo Sovrano il Romano Pontefice.

Anno di Cristo MLXXIV. Indizione XII. di GREGORIO VII. Papa 2. di Arrigo IV. Re di German. e d'Italia 19.

A BBIAMO dalla Vita di San Gregorio VII. nella Raccolta di Niccolò Cardinale d'Aragona (c), ch' esso Pontesice (c) Rev. Itaspedi in Germania l'Imperadrice, non già B. ma A. cioè Agne- T. III. I se Madre del Re Arrigo, con Gherardo Vescovo d'Ostia, Uber-Vescovo di Palestrina, Rinaldo Vescovo di Como, e col Vefcovo di Coira. Tale spedizione, per attestato di Bertoldo da Costanza (d), e di Lamberto da Scasnaburgo (e), appartiene (d) Berthol-( all' Anno presente. Furono questi Legati ben accolti dal Re do flantiensis po Pasqua in Nuremberga; esposero le paterne ammonizioni di in Chronic. Papa Gregorio; ottennero che fossero cacciati di Corte cinque (e) Lamber-Nobili Cortigiani già scomunicati; ma poc'altro di sostanza. burgensis in Diede ben buone parole il Re, e promise d'emendarsi; poscia Ili rispedì con tutto onore e ben regalati. Contra de'Sassoni seguitava intanto il maltalento del feroce Re, i cui atti ed aven nimenti si veggono diffusamente scritti dal suddetto Lamberto. E benchè il Papa si fosse esibito mediatore per comporre quelle rabbiose differenze, e s'affaticassero anche vari Principi della Germania per indurlo a placarsi, egli non la sapeva intendere. Perchè le forze allora gli mancarono, infine come tirato pel capeftro acconfentì alla pace, e con delle condizioni di fuo poco onore, essendosi stabilito in quell'accordo, che si smantellerebbono tutte le Fortezze da lui fabbricate in pregiudizio di que'Popoli. Mosse anche una furiosa lite al santo Arcivescovo di Colonia Annone, e pochi erano que' Principi, ch' egli non credefse suoi nemici, o non facesse tutto il possibile per inimicarseli.

nalis de A. rii VII.

Epistol. 9.

th Fflensi P.1. 1. C.4.

Scalnaourgenfis in Chionico.

Supra.

ERA Volg. Tenne in quest' Anno il Pontefice Gregorio VII. un gran Concilio Ann. 1074 in Roma, al quale intervennero assaissimi Vescovi, ed in oltre, come s' ha da Cencio Camerario presso il Baronio, e dal Cardi-[a] Cardi- nal d'Aragona [a] egregia Comitissa Mathildis, Aczo Marchio, natis de A. & Gisulfus Salernitanus Princeps non desuere. Parlasi qui del Vita Grego- famoso Marchese Alberto Azzo II. Progenitore delle due Linee de' Principi di Brunswich, e d' Este. Anche il Papa suddetto [b] Gregor. scrisse in quest' Anno [b] a Beatrice Duchessa di Toscana, che VII. lib. 2. il Marchese Azzo avea promesso al Papa nel Sinodo di rendere conto del suo Matrimonio con Matilda Sorella di Gugliemo Vescovo di Pavia e Vedova del Marchese Guido, diversa da Matilda la gran Contessa e Duchessa di Toscana. Secondo le mie conghietture doveva essere premorta a questo Principe la Contessa Garsenda sua seconda Moglie, ed egli volle prenderne la [c] Antichi- terza, cioè la suddetta Matilda [c]. Ma riputandosi eglino Parenti, ne su portata la denunzia a Roma. Fece il suo dovere il Papa; ma non sappiamo qual fine avesse un tal affare. Certo è, aver fallato alcuni Scrittori della Vita della gran Contessa Matilda, in credere, che di lei parlasse il Papa in quel-[d] Lamber, la Lettera. Ora in esso Concilio [d] su pubblicata sa deposizione de' Preti concubinari; decretato, che niuno potesse ascendere a gli Ordini sacri, se non prometteva la Continenza; e fulminata di nuovo con terribili anatemi la Simonia. Portati in Germania questi Decreti, gran rumore ne fece il Clero dissoluto di quelle contrade; e pertinaci in voler sostenere l'inveterato abuso, eccitarono anche de i fieri tumulti contra di que' Vescovi, che si accinsero a pubblicarli, e a farli accettare. Parimente sappiamo, che in questo Concilio il Pontefice Gre-[e] Cardi- gorio pubblicò la scomunica [e] contra di Roberto Guiscardo ragonia uti Duca di Puglia, non già, come suppose il Cardinal Baronio, perch' egli dopo la presa di Salerno avesse portata la guerra contro la Campania, e messo l'assedio a Benevento, essendo più tardi succedute tali imprese. Vo io sospettando più tosto, che citato Roberto Guiscardo a rinovare il giuramento di fedeltà, e a prendere l'Investitura de' suoi Stati, come aveano. fatto i Principi di Benevento e di Capoa, nè comparendo, si tirasse addosso le Censure della Sede Apostolica. In una Lettera scritta a Beatrice e a Matilda nell' Ottobre seguente lo stes-

fo Papa Gregorio significa loro, che Roberto prometteva di pre-

stare il suddetto giuramento.

ERA tornato il Duca Roberto dopo la presa di Palermo, por- ERA Volg. tando seco un gran tesoro in Puglia alla Città di Melfi (a), dove Ann. 1074. i Baroni tutti concorsero a baciar quell' invitta mano, e a con-lielm. Apugratularsi. Ma fra essi non comparve Pietro Normanno, che do- lus lib. 3. minava in Trani, ed in altre Terre, nè avea dianzi voluto condur le sue genti all'impresa di Palermo, spacciandosi indipendente dal Duca. Ma Roberto non potea sofferire, chi in quelle parti non piegava il capo a i suoi voleri, e nol riconosceva per padrone. Fece dunque l'assedio di Trani, e l'obbligò alla resa. (b) L'esem- (b)Chronic. pio di questa Città su seguitato da Giovenazzo, da Bussiglia, e Amalsitan. da altre Terre. Tuttavia fatto in una baruffa prigione esso Pietro tiqu. Italic. sperimentò, che la magnanimità non era l'ultima delle virtù di pag. 213. Roberto, perchè riebbe la libertà, ed anche le sue Terre, a riferva di Trani, con obbligo di riconoscerle in vassallaggio dal Duca. Anche Ruggieri Conte di Sicilia (c), ansiosissimo di aggiu- (c) Gaussignere alle sue conquiste l'importante Castello di San Giovanni, con dus Malafortificare un vicino Castelio, cominciò a strignerlo, ben persua- terra lib. 3. so, che l'acquisto di quella Fortezza gli faciliterebbe quello del rimanente della Sicilia. Intanto i Corfari Tunefini sbarcati a Nicotera nella notte della Vigilia di San Pietro, parte di que' Cittadini uccifero, parte colle Donne e co' figliolini condussero schiavi. Era stato nell' Anno precedente conferito il Vescovato di Lucca ad Anselmo Nipote del defunto Papa Alessandro II. e di Patria senza dubbio Milanese, nomo di santa vita, e di sì eminente prudenza, che Papa Gregorio VII. il deputò poscia per Consigliere della Contessa Matilda, e il dichiarò suo Vicario in Lombardia. Merita ben questo illustre personaggio, che se ne faccia menzione. Sua cura tosto su di volere riformar gli abusi introdotti fra i Canonici della Cattedrale di Lucca, come s'ha dalla di lui Vita (d), (d) Asta scritta da un Autore contemporaneo, cioè dal suo Penitenziere: Sanstorum Bolland. abusi, che erano in questi tempi assai familiari anche nell'altre ad diem Chiese d'Italia; ma per quante esortazioni e minaccie adoperasse, 18. Mart. nulla potè ottener da essi. A qual precipizio si conducessero quegli Ecclesiastici per questo affare, lo vedremo a suo luogo. Credette il Cardinal Baronio (e), che in quest' Anno fossero eglino ci- (e) Barons tati al Concilio Romano; ma ciò avvenne molto più tardi. E' Ecclesiast. anche degno d'osservazione, che stranamente prosperando i Turchi nell'Imperio Cristiano d'Oriente, Gregorio VII. volle com- (f) Gregor. muovere i Principi e i Re d'Occidente a formare un' Armata da VII. lib. 2. spedire colà per opporsi a i progressi di que' Barbari (f); ma niun  $\frac{Epift._{31}, \odot}{37}$ . fuc-

Era Volg. successo ebbero le di lui premure. Questa è la prima volta, che Anni 1074 si cominciò a parlar di Crociate contro gl' Infedeli d'Oriente. Scriffe ancora Papa Gregorio delle Lettere sulminanti contro Filippo Re di Francia a cagione di molti suoi eccessi, fra' quali entrò quello d'aver' estorte immense somme di danaro a i Mercatanti Italiani, che trovò iti a una Fiera di Francia. Durava tuttavia la pia frenesia di rubare i Corpi de' Santi, ansando tutti di aver presso di sè que' facri depositi. In quest' Anno appunto riuscì a i Monaci della Vangadizza sull' Adigetto di rubare a i Vicentini il Corpo di San Teobaldo Romito, che già dicemmo morto nell' Anno 1066. Portato il facro pegno al loro Monistero, siccome costa dalla Sto
(a) Mabill. ria della sua Traslazione (a), su esso onorato da Dio con assai miserale su la contra della sua Traslazione (a), fu esso onorato da Dio con assai miserale su la contra della sua Traslazione (a), fu esso onorato da Dio con assai miserale su la contra della sua Traslazione (a), fu esso onorato da Dio con assai miserale su la contra della sua Traslazione (a), fu esso onorato da Dio con assai miserale su la contra della sua Traslazione (a), fu esso onorato da Dio con assai miserale su la contra della sua Traslazione (a), fu esso onorato da Dio con assai miserale su la contra della su la contra della sua della su la contra della sua del

(a) Mabill. ria della sua Traslazione (a), su esso onorato da Dio con assai mi-Sacul. Be. racoli, con essersi anche trovato ad essi presente il Marchese Alber-Part. 2. da con II. Progenitore della Casa d'Este. Contigit illustrem

rem, advenire, & sicut ante gesta solo auditu, sic eadem visu cognoscere. Da lì a qualche tempo arrivò alla Vangadizza Rodolfo Fratello del medesimo Santo per ottenerne delle Reliquie, e ne fece premurose istanze al Marchese Azzo. Ma questi rispondea, se nolle tanti pretii thesauro Regionem suam depauperare, & alienam ditare. Finalmente gliene concedette una parte. Nel Diploma, con cui Arrigo IV. nell'Anno 1077. confermò gli Stati ad esso Marchese Azzo, ed a Ugo, e a Folco suoi Figliuoli, siccome (b) Antichi- io altrove (b) offervai, si vede il Monistero della Vangadizza, og-Par. I. c. 7. gidì bella Terra appellata la Badia, posseduto allora dalla Casa d'Este. Ma io non avvertii, che anche questo bel passo egregiamente compruova la verità d'esso Diploma, perchè quel buon Principe sommamente si rallegrò di avere ottenuto il sacro Corpo di San Teobaldo, quod se suaque Ditionis Populum in adventu beati, O omni laude celebrandi, Confessoris Teobaldi visitaverit. Ed ecco dove era allora il principal soggiorno del Marchese Azzo Estense. Le premure di Papa Gregorio VII. secero, che in quest' Anno nel Mese di Settembre Domenico Silvio Doge di Venezia e

> Duca della Dalmazia, fece un assegno di beni alla Chiesa Patriarcale di Grado. Il Diploma, sottoscritto da i Vescovi Suffraganei,

> to Azzo II. Progenitore della Casa d'Este. Contigit, illustrem virum Azonem Marchionem, illius videlicet Monasterii Possesso-

(c) Antique fu da me dato alla luce (c). Italiearum Differe.V. Anno di Cristo MLXXV. Indizione XIII. di Gregorio VII. Papa 3. di Arrigo IV. Re di German. e d'Italia 20.

An N. 1075.

I JN altro infigne Concilio Romano nel fine di Febbraio fu in quest' Anno celebrato de Pare C quest' Anno celebrato da Papa Gregorio VII. (a), in cui lo (a) Concizelantissimo Pontefice per la prima volta pubblicamente proibi tom. X. sotto pena di scomunica le Investiture de' Vescovati e delle Abbazie, che i Re davano a gli Ecclesiastici con porgere loro il Pastorale e l'anello. S'era da molti anni introdotta questa novità, e coll' essere divenuta dipendente dalla volontà de' Sovrani temporali, che in que' tempi erano di coscienza guasta, la collazion delle Chiese e Dignità Ecclesiastiche, s'era aperta una larga porta alla Simonia. In fatti si conferivano queste da i Re a chi-le comperava colla lunga servitù alle Corti, o colle adulazioni, e più sovente a chi più largamente offeriva regali e danaro. Venivano con ciò a cader benespesso le Chiese in mano di chi meno le meritava, restando neglette le persone degne. Furono anche in esso Concilio Confermati i Decreti contra de' Cherici concubinarj. Di nuovo Deziandio fu scomunicato Roberto Guiscardo, il quale in questi tempi tenea fegrete pratiche col Re Arrigo, e nello stesso tempo dava buone parole al Papa di volersi suggettare a tutti i di lui voleri. Ora il Decreto suddetto intorno alle Investiture, siccome parea, Che sminuisse di troppo l'autorità già usurpata dai Monarchi, così fu la scintilla, che accese dipoi la funesta guerra fra il Sacerdozio e l'Imperio. Sulle prime non ne fece doglianza o risentimenon to alcuno il Re Arrigo, perchè incerto dell'esito della guerra da lui impresa contra de' Sassoni; anzi scrivea Lettere di tutta sommessione e buona volontà al Papa. Appena ne uscì egli vittorio-Am; so, che cominciò i suoi strepiti contro la Sede Apostolica. Mosse egli dunque nell' Anno presente le sue armi contro i Popoli della Sassonia e Turingia (b), dopo aver tanto operato colle lusinghe (b) Lamrill e promesse, che avea tirato nel suo partito i primi Principi della hertus Scaf-Germania, cioè Ridolfo Duca di Suevia, Guelfo Duca di Baviera, in Chion.

Bertoldus Goffredo il Gobbo Duca di Lorena, e Bertoldo Duca di Carintia, Constantii quali accorfero tutti colle lor genti a secondarlo in quell'impre- enf. in Chr. sa. Verso la metà di Luglio seguì una sanguinosissima battaglia fra l'esercito di Arrigo e quel de Sassoni, e su disputata un pezzo la vittoria; ma in fine andarono rotti i Sassoni, con essere nondi-Tomo VI. Hh

ERA Volg. meno costato caro questo trionfo all' Armata Regale, in cui perì Ann. 1075. molta Nobiltà spezialmente della Baviera e Suevia. Fama su, che restassero sul campo circa venti mila persone. Furono, siccome disti, cagione questi fortunati successi, che il Re Arrigo, dianzi cotanto mansueto col Romano Pontefice, prendesse un'altr'aria, e cominciasse a farla da sprezzante, con ammetter'anche alla sua Corte e familiarità que' Ministri, che dianzi erano stati scomunicati dalla Sede Apostolica. Intanto i Sassoni non lasciavano intentato mezzo alcuno per ottener pace e grazia dal Re, il quale sempre più infellonito contra d'essi, e gonfio per la passata fortuna, nulla meno macchinava che l'intera loro schiavitù e rovina. Però a fine di esterminarli intimò una nuova spedizion contra di loro, ed era con lui Goffredo Duca di Lorena con sì grosso corpo di gente (a) Lamber- scelta, che uguagliava il resto dell'esercito del Re (a). Ma gli burgensis in altri Duchi, Radulfus scilicet Dux Suevorum, Welf Dux Bajoario-

zus Scafniz-

Chonico. rum, Bertholdus Dux Curentinorum, Regi auxilium suum petenti denegaverant: pænitentes, ut ajebant, superiori expeditione in irritum fusi tanti sanguinis, offensi etiam Regis immiti atque implacabili ingenio, cujus iracundia incendium nec lacryma Saxo. num, nec inundantes campis Thuringia rivi sanguinis restinguere potuissent. Ciò non ostante s'interposero tanti per la pace, che i Sassoni s'arrenderono alla volontà del Re, il quale cacciò in esilio la maggior parte de i lor Capi e Baroni, e trattò il resto alla peggio.

diolan. 1.4. cap. 8.

SUCCEDETTE in quest' Anno nel Marted' santo, giorno 30. di Marzo, un nuovo terribile incendio nella Città di Milano, de-(b) Arnulf. scritto da Arnolfo Milanese (b), Scrittore di vista. E su come Histor. Me- cosa miracolosa, perchè insorto nell'aria un vapore, che vomitava fiamme, attaccò il fuoco alle case, che s'erano salvate nel precedente incendio, e alle già rifabbricate: con divario nondimeno dall'altro, perchè questo distrusse più Chiese, e fra l'altre le due Basiliche Metropolitane, cioè la mirabil'estiva di Santa Tecla, e l'invernale di Santa Maria, con quelle di San Nazario, e di Santo Stefano. Il danno di quella Città fu incredibile. Non ostante sì terribil disgrazia, Erlembaldo seguitava a far guerra al Clero incontinente di quella Città, ed impedì anche nell' Anno presente il Battesimo solenne, che si solea fare in tutte le Cattedrali nel Sabbato Santo. Irritati per questo i Nobili, e guadagnata parte della Plebe, vennero alle mani colla gente di Erlembaldo, ed egli in quella zussa restò morto, e su poi riguardato qual Martire, e riconosciuto per Santo, avendo anche Iddio con vari miracoli ono-

cata la di lui sepoltura. Il Puricelli ne scrisse la Vita. Dopo ciò Era Volg. Popolo di Milano, il quale efaminati ben questi fatti, pare che Ann.1075. già avesse assunta qualche forma di Repubblica, ma con riconoscere tuttavia il comando e l'autorità del Re Arrigo, unito col Clero, spedi un' ambasciata al Re medesimo per avere un Arcivescovo (a). Giacchè egli era pentito di aver dato per Arcivesco- (a) Idem vo a i Milanesi Goffredo, su da lui eletto Tedaldo Suddiacono Mi- lib.5.cap.5. lanese, che era suo Cappellano, e il mandò a Milano, dove trovò buona accoglienza non men presso il Clero, che presso il Popolo, avido sempre di cose nuove. Si videro allora in un medesimo tempo, e non senza scandalo, tre Arcivescovi di Milano, cioè Gotifredo consecrato, ma esiliato; Attone sostenuto e consecrato da Papa Gregorio VII. e vivente in Roma; e Tedaldo ultimamente sopraeletto a gli altri due. Fece quanto potè il Papa per impedire la consecrazion di Tedaldo; ma i Vescovi Suffraganei attaccati al Re Arrigo, ad onta di lui il consecrarono. Corse in quest' Anno un gran pericolo lo stesso Pontesice Gregorio. (b) Aveva (b) Panegli pubblicata la scomunica contra di Cencio Figliuolo di Stefano dulfus Pigia Prefetto di Roma, ma non già a mio credere Prefetto anch' Cardin. de 'egli d'essa Città, uomo prepotente sì per la sua Dignità e nascita, Aragon. in come per le sue grandi ricchezze, usurpator de' beni delle Chiese, VII. 'ed amico del Duca di Puglia Roberto Guiscardo. Istigato costui Lamberdalle segrete infinuazioni di Guiberto Arcivescovo di Ravenna, che burgensis in già aspirava al Papato, allorche Papa Gregorio nella notte del Chronico. santo Natale di questo, e non già del seguente Anno, celebrava la Messa a santa Maria Maggiore, entrato con gente armata, il prese, e staccatolo dal sacro Altare, seco il trasse ad una sua Torre. Paolo Benriedense (c) aggiugne, che esso Papa riportò una (c) Paulus ferita in quella funesta occasione. Si sparse tosto per la Città la Benriedens. nuova di tanta empietà, a cui tutti inorridirono; e il Popolo Ro. Gregor.VII. mano dato di piglio all'armi, fatto il giorno, in furia corse alla Par.I.Tom. Torre di Cencio, e quivi con fuoco, con catapulte, e con altri talicar. ingegni di guerra cominciò a batterla sì forte, che Cencio prevedendo in breve la propria rovina, si gittò a' piedi del Papa, implorando non che misericordia, aiuto per salvarsi. Allora il clementissimo Pontefice affacciatosi ad una finestra, fece fermar gli affalti e l'ira del Popolo; e tratto dalla Torre se ne tornò fra le acclamazioni di tutti a terminar la Messa a Santa Maria Maggiore: segno o che non era ferito, o che la ferita dovette essere ben leggiera. Hh

FURONO poi dal Popolo devastati e confiscati tutti i beni ERA Volg. Ann. 1075. dell' empio insieme e pazzo Cencio, che ebbe la fortuna di poter fuggire colla Moglie e co' Figliuoli. Gli aveva il Papa imposto la penitenza di fare il viaggio di Gerusalemme. Arnol-[a] Arnulf. fo Milanese [a], Scrittore di questi tempi, ci assicura, non es-Histor. Me- sere passato l'Anno, che costui morì sossocato da un'ulcera neldiolan.1.5. la gola. Lo attesta anche Bertoldo da Costanza [b], con dire, cap. 6. [b] Bertold. che Cencio ne' primi Mesi dell' Anno 1077. andò a Pavia me-Constannando seco prigione Rainaldo Vescovo di Como, per essere ricomziensis in pensato dal Re Arrigo. E che quivi morendo all' improvviso, Chronico. trovò quel guiderdone, che meritavano le di lui scelleratezze. Approdarono inaspettatamente in quest' Anno i Mori in Si-[c] Gaufri. cilia alla Città di Mazzara [c], e trovando i Cittadini mal dus Mala-terra lib. 3. preparati a questa visita, entrarono per sorza nella Città. Posero anche l'assedio al Castello situato nella pianura della Citcap. 9. tà, e vi stettero sotto ben otto giorni. Informato di ciò il Conte Ruggieri entrò di notte con uno stuolo d'armati in esso Castello, e la seguente mattina uscì addosso a i nemici. Moltisfimi di coloro restarono sul campo, gli altri incalzati, come poterono il meglio, si salvarono alle navi. Se si ha da prestar sede [d] Annales a gli Annali Pisani [d], nella Festa di San Sisto di Agosto dell' Pisani T.6. Anno presente presero i Pisani la Città d' Almadia, ed obbli-Rer. Italic. garono Firmino Re d'essa a pagar tributo da li innauzi a Pila, O coronam Romano Imperatori assignaverunt . Possiam sidarci poco d'essi Annali, ne' quali all' Anno 1077. si torna a dire, che i Pisani presero Almadia in Affrica, e ciò parimente nel di di San Sisto. Ed altri Annali Pisani riferiscono questo satto all' Anno 1088. dove ne tornerò io a parlare. Trovavasi nell' Anno presente Beatrice Duchessa di Totcana in San Cesario disel Arrique stretto di Modena, dove nel di 8. di Giugno [e] compose una Italic. Dif- differenza insorta fra Eriberto Vescovo di Modena ed Alberto fert. 5. di Bazovara per la Canonica di Città nuova. Leggesi parimen-[f] 16. Dif te un Placito tenuto da essa Beatrice [f], appellata glorio sissima Comitissa, e da Matilda sua Figliuola in Civitate Floren-Sertat. 17. tia in via prope Ecclesia Sancii Salvatoris juxta Palatio de Domui Sancti Battista, Anno ab Incarnatione Domini nostri fesu Christi Septuage simo Quinto post Mille, Nonas Martii, Indictione [g]Chron. Tertiadecima. Qui è l'Anno Fiorentino. Se s'ha da credere al-T. I. Anti- la Cronichetta Amalfitana [g], nell' Anno presente Roberto quitat.Ital. Guiscardo s'impadroni della Città di Santa Severina in Calabria.

7 ag. 214.

Anno

Anno di Cristo MLXXVI. Indizione XIV. di GREGORIO VII. Papa 4.

ERA Volg. Ann.1076.

di Arrigo IV. Re di German. e d'Italia 21.

F U sopra gli altri sunesto l'Anno presente, perchè principio dell' abbominevol guerra fra il Sacerdozio e l'Imperio. Finqu'i avea il Pontefice Gregorio usate tutte le maniere più efficaci, ma insieme dolci per impedir la rottura, saldo nondimeno in voler abolita l'empia usanza di vendere i Vescovati, ed eseguito il Decreto sormato contra le Investiture delle Chiese date da i Principi Laici. Ma il Re Arrigo insuperbito per li buoni successi della guerra di Sassonia più che mai continuava il le commerzio Simoniaco, e comunicava con gli scomunicati dalla santa Sede. In una Lettera scritta a dì 8. di Gennaio dell'Anno presente [a], con esso lui si doleva il Papa, perchè avesse dato contro le [a] Gregor. promesse l'Arcivescovato di Milano a Tedaldo, ed in oltre conferi-VII. l. 1. Ete le Chiese di Fermo e di Spoleti a persone incognite al medesimo Papa: segno, che il Ducato di Spoleti, e la Marca appellata 💮 già di Camerino, e talvolta di Fermo, o di Ancona, erano ritornati, dopo la morte di Gossredo Barbato Duca di Lorena e Toscana, all' ubbidienza del Re Arrigo. Ora il Pontefice Gregorio, ficcome personaggio di cuore intrepido, non mancò di forivergli delle Lettere più vigorose delle passate, e di avvertirlo, che s'egli non mutava registro, sarebbe forzata la santa Sede ad escluderlo dalla comunion de' Fedeli. A questo fine gl'inviò nuovamente de i Legati, che furono accolti con disprezzo. Fece l'infuriato Re tenere una gran Dieta in Vormazia nella Domenica di Settuagesima, dove intervennero tutti i Vescovi ed Abbati mal intenzionati verso il Papa. Sopragiunse ancora Ugone il Bianco Cardinale, che di nuovo ribellatosi dalla Chiesa Romana comparve colà con Lettere finte del Senato Romano, de' Cardinali, e d'altri Vescovi, che richiedevano la deposizion di Gregorio VII. e l' elezione di un nuovo Papa. Di più non occorse, perchè il Re Arrigo in essa Dieta co i Vescovi suddetti formassero un Decreto, in cui dichiararono illegittimo Pontefice e scomunicato Papa Gregorio. Dopo di che [b] [b] Bertold. spedi Arrigo i suoi Messi con Lettere in Lombardia, e nella Constan-Marca di Fermo per significare a tutti la risoluzion presa, e Chronico. per sommuovere ciascuno contra di lui. Fu eziandio data ad un

gorii VII. сар. 69.

ERA Volg. Rolando Cherico di Parma l'incumbenza di portare alla Chie-Ann. 1076. sa Romana una Lettera fulminante, e un ordine spedito in qualità di Patrizio a Papa Gregorio di scendere dal Trono Pontisizio, per dar luogo all'elezione d'un altro Papa. Arrivò questo Rolando a Roma in tempo, che si celebrava un Concilio nu-(a) Paulus meroso nella Basilica Lateranense, (a) ed entrato nella sacra in Vir. Gre. Assemblea arditamente dopo aver presentate al Papa le Lettere, con alta voce gl' intimò di lasciare in quel punto la Cattedra Pontificia, e al Clero Romano di portarsi per la Pentecoste alla Corte, per ricevere dalle mani del Re un vero Papa, perchè il presente era un lupo. Alzossi allora Giovanni Vescovo di Porto gridando, che fosse preso quel temerario; e il Presetto di Roma colla milizia, sguainate le spade, corsero sopra di lui per levarlo di vita; e l'avrebbono fatto, se interpostosi il Papa non l'avesse salvato dalle loro mani. Ventilata dipoi nel Concilio la causa, ed animato il Pontefice dall' assistenza della Duchessa Beatrice, e della Contessa Matilda, che stendevano la lor posfanza sopra buona parte d' Italia, e dalla disposizione in cui sapea, che erano i più riguardevoli Principi della Germania, dichiarò scomunicato e decaduto dal Regno Arrigo IV. con assolvere tutti i di lui sudditi dal giuramento di fedeltà: risoluzione, che quantunque non praticata da alcuno de'suoi Predecessori, pure su creduta giusta e necessaria in questa congiuntura. Mori' nell' Anno presente sul fine di Febbraio, e di morte

burgenfis in Chronico. Bertfoldus Con lanvien'is in Chionico .

Memor. di Matild. l.1

violenta, Gozelone, o sia Goffredo il Gobbo, Duca di Lorena (b) Lamber- e Toscana, da noi veduto Marito della Contessa Matilde (b). tus Scafna- Ito egli una notte al luogo adattato per gli bisogni del Corpo, che dovea ben esfere sabbricato alla balorda, da un uomo, che stava in aguato su detto per ordine di Roberto Conte di Fiandra I di fotto con una freccia su si mortalmente serito nelle natiche, che secondo Lamberto da li a sette giorni, o secondo Bell. Saxon. Bertoldo, la stessa notte gli convenne morire, ed anche senza i Sacramenti, se si ha a credere a Brunone Scrittor della guerra di Sassonia. Per la sua bravura e prudenza vien lodato non poco da esso Lamberto. Fu gran partigiano del Re Arrigo IV. e però sospetto e poco caro a Papa Gregorio VII. e a Beatrice e (c) Fiorent. Matilda. Ma potea ben risparmiare il Fiorentini (c) di farlo anche autore della nera congiura ed insolenza di Cencio Romano contro la sacra persona di Papa Gregorio, perchè nessun giusto fondamento di questa taccia a noi porge l'antica Istoria.

Effen-

Essendo egli morto senza prole, Arrigo investi del Ducato del-ERA Volg. a Lorena Corrado suo proprio Figliuolo, e diede la Marca d'ANN.1076. Anversa a Gotifredo Figliuolo del Conte Eustachio, e Cugino lel desunto Gotifredo, il quale col tempo divenne Re di Gerualemme. Restò con ciò senza Marito la Contessa Matilda; e non andò molto, ch'ella si vide tolta anche la Madre. Terminò il corso di sua vita la Duchessa Beatrice nel di 18. d'Aprile nella Città di Pisa, come costa da i versi di Donizone: (a)

Octo decemque dies Aprilis dum sinit ire Christi post ortum vera de Virgine corpus Anno Milleno bis Terno Septuageno. in Vit. Matildis l. 1. sap. 20.

Principessa di gran pietà, di egual prudenza, e d'animo viile, che si tenne sempre attaccata alla santa Sede, ma senza
perdere il rispetto al Re Arrigo, anzi con essere mediatrice di
concordia e pace sra lui e il Pontesice Gregorio. La maggior
gloria nondimeno di Beatrice su l'aver messa al mondo, e mirabilmente educata in tutte le Virtù, e nella cognizion delle
varie Lingue la Contessa Matilda, la quale rimasta sola al governo della Toscana, e de gli altri aviti suoi Stati, cominciò
i sar conoscere i suoi rari pregi nelle siere rivoluzioni, che
andrò da quì innanzi accennando. Nè si dee tacere, che il
Monaco Donizone s' adirò contra di Pisa, perchè quivi, e
non in Canossa, su sepellita la Duchessa Beatrice. I suoi veri ci faran conoscere, come allora sosse mercantile la Città di
Pisa (b):

(b) Id.Ilid.

Quum tenet Urbs illam, qua non est tam bene digna. Qui pergit Pisas, videt illic monstra marina. Hac Urbs Paganis, Turchis, Libycis quoque, Parthis, Sordida. Chaldai sua lustrant littora tetri. Sordibus a cunctis sum munda Canossa, sepulcri Atque locus pulcher mecum. Non expedit Urbes Querere perjuras, patrantes crimina plura.

Che voglia dire con queste ultime parole Donizone, non si può ben intendere. Ma ben si capisce, che Pisa era in questi tempi un samoso Emporio, e Porto franco, dove erano ammessi gl'Insedeli Orientali ed Affricani: il che parve a Donizone un' indignità, e perciò più meritevole la sua Patria Canossa, per cagione della sua purità in materia di Religione.

LE determinazioni prese in Roma contra del Re Arrigo, quelle

ERA Volg. furono, che finirono di determinare i primi Principi della Germa-

Ann. 1076. nia a ritirarfi dal Re Arrigo scomunicato, e a seriamente divisare [a] Lam- de i mezzi di rimettere la quiete in quelle contrade [a]. E giacchè naburg. in vedeano più che mai ostinato il Re nelle sue violenze, e in altri vi-Chronico. zj, passarono a liberar se stessi e i Popoli da un Principe, nato so-Constanti- lamente per rendere infelici i suoi sudditi. I primari dunque, che ensis in Chr. l'abbandonarono, furono Ridolfo Duca di Suevia, Bertoldo Duca di Carintia, e Guelfo Duca di Baviera, il cui Padre, cioè il Marchese Alberto Azzo II. Signore d'Este, di Rovigo, e d'altri Stati in Italia, parzialissimo su sempre anch' egli della santa Sede, e dovea ben promuovere gl'interessi d'essa presso il Figliuolo Duca. Andò a dismisura crescendo il loro partito, e v'entrarono moltissimi Vescovi. In una Dieta da essi tenuta in Triburia dopo la metà d'Ottobre, dove intervennero anche i Legati della fanta Sede, fu progettato di creare un nuovo Re. Arrigo venuto alla Villa di Oppeneim, fra cui e Triburia scorreva il Reno, a fine di schivar l'imminente nembo, spediva di tanto in tanto Legati, con promettere emendazion di vita, soddisfazioni, benefizi; e perchè niun si fidava di un Principe, che tante volte avea mancato alle promesse, e venivano rigettate le di lui belle parole: non lasciò egli indietro fommissione e preghiera alcuna per placarli. Finalmente gli fu accordato del tempo, e conchiuso, che al Romano Pontefice sarebbe rimesso questo affare, e che esso Papa sarebbe pregato di trovarsi in Augusta per la Purificazione di Santa Maria; ed esaminate le ragioni dell'una e dell'altra parte, si starebbe al giudicato di sua Santità, con altre condizioni da eseguirsi al presente, che io tralascio. Non così secero i più de' Vescovi di Lom-[b] Cardin. bardia. [b] Erano stati eglino scomunicati insieme con Guiberto in Vita Gre. Arcive scovo di Ravenna nell'ultimo Concilio Romano, e da Papa Gregorio. Però esso Guiberto, e Tedaldo Arcivescovo di Milano con altri Vescovi Scismatici, raunato un Conciliabulo in Pavia, scomunicarono anch' essi lo stesso Papa Gregorio. Questo partito a sè favorevole in Italia fece risolvere il Re Arrigo di non aspettare in Germania la venuta del Pontefice Romano, ma di portarsi egli a dirittura ad implorare la di lui misericordia di qua dall'Alpi. E tanto più credette migliore questo spediente, perchè temeva di socombere nella Dieta Germanica alla folla di tanti accusatori delle sue enormità, delle quali ben sapeva di non avere scusa; e che gli rivicirebbe più facile lungi da tanti suoi avversari di guadagnare il Romano Pontefice. Ma perciocchè i Duci di Baviera,

Sue-

de Aragonia gor. VII.

Suevia, e Carintia aveano chiusi con gente armata i passi, per li ERA Volg. quali si cala in Italia, egli colla Moglie Berta, e col picciolo Fi- Ann. 1076. gliuolo Corrado, accompagnato da pochi, prese il cammino della Borgogna, [a] e celebro il santo Natale in Besanzone. Conti- [a] Lamnuando poscia il viaggio, quum in locum, qui Civis dicitur, ve. bert. Scafnisset, obviam habuit Socrum suam (cioè Adelaide Marchesana di Chronico. Susa) filiumque ejus Amedeum nomine, quorum in illis regionibus o autoritas clarissima o possessiones amplissima, o nomen celeberrimum erat. Non saprei dire, se qu' si parli della Terra di Civasco. Fu onorevolmente ricevuto da essi Arrigo IV. ma se volle continuare il viaggio, gli convenne conceder loro cinque Vescovati d'Italia, contigui a i loro Stati: senza di che non voleano lasciarlo passare. Parve ciò duro al Re, ma i suoi interessi più premurosi il secero cedere a tali istanze. Il Guichenone [b] preten- [b] Guichede, che questi Vescovati sossero in Borgogna; e sorse il Bugey. Maison de Ma Lamberto chiaramente scrive quinque Italia Episcopatus. Tal. Savoye T.1 mente era in questi tempi cresciuta la sama e potenza di Roberto Guiscardo Duca di Puglia, Calabria, e Sicilia, che Michele Duca Imperadore d'Oriente concertò di avere una di lui Figliuola per Moglie di Costantino Duca Porfirogenito Augusto suo Figliuolo, e Collega nell'Imperio. Giovanni Zonara attesta [c], che la Fi-[c] Zonaras ngliuola fu condotta a Costantinopoli, e secondo l'uso de' Greci, le 11 pag. 288. fu posto il nome di Elena. Lupo Protospata [d] nota anch'egli Guillielm. Apulus c.3. fotto l'Anno presente le suddette Nozze. Ed aggiugne, che Rug- Malaterra gieri Conte di Sicilia e Fratello d'esso Roberto, sece prigione un l.3. cap. 13. Nipote del Re d'Affrica, che era venuto in Sicilia a Mazzara Co-Protespatz mandante di cento cinquanta legni. Ma questa sarà l'impresa me- inChronico. desima, che il Malaterra [e] mette sotto l'Anno precedente, e [e] Malaper conseguente potrebbe anche essere accaduto il Matrimonio nobilissimo della Figliuola di Roberto Guiscardo in esso Anno. Resto io in dubbio, se in questi tempi il medesimo Roberto sacesse l'impresa di Salerno, come vuole Romoaldo Salernitano [f], o pure [f] Romuinel seguente, dove ne parleremo. In Sicilia avea lasciato esso chron. To. Conte Ruggieri per suo Luogotenente Ugo di Gircea, Marito di VII. Rerum una sua Figliuola bastarda. Questi voglioso di segnalarsi con qual- Italicar.
Malaterra che bella impresa, benchè ne avesse un diviero dal Conte, insie- lib. 3. c. 10. me con Giordano Figliuolo anch' esso illegittimo d'esso Ruggieri, diede addosso a Benavert Saraceno Governatore di Siracusa. Ma caduto in una imboscata vi lasciò la vita co'suoi, e Giordano appena si salvò con pochi. Affrettò per questa disavventura il Con-Ιi Tomo VI.

te Ruggieri il suo ritorno in Sicilia, e sece per allora quella vendetta che potè, con dare il sacco a qualche Castello e paese de' Mori vicini.

ERA Volg. ANN.1077. Anno di Cristo MLXXVII. Indizione xv. di Gregorio VII. Papa 5. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 22.

CECONDO il concerto s'era messo in viaggio il Pontesice Gregorio con disegno d'andare alla Dieta già intimata da tenersi [a] Lam. in Augusta pel principio di Febbraio di quest' Anno [a]. Uno de' naburgensis più atroci verni, che mai sieno stati, si provava allora in Lomin Chronico. bardia. Contuttociò l'animoso Pontesice si mise in viaggio, e scorde Aragon, tato dalla Contessa Matilde, arrivò fino a Vercelli: quando ecin Vita Gre- coti nuova, che il Re Arrigo era giunto in Piemonte. In fatti dopo incredibili patimenti aveva egli valicate le Alpi piene di ghiacci e nevi, e corso più volte pericolo della vita colla Moglie e col Figliuolo; ma per timore, che passasse l'Anno dopo la scomunica contra di lui fulminata, egli si espose ad ogni rischio e fatica, tantochè pervenne in Italia. Sparsasi la sama del suo arrivo, corfero a visitarlo ed onorarlo i Vescovi Simoniaci di Lombardia, e i Conti; ed in breve si vide alla sua Corte un conflusso innumerabil di gente. Ora non sapendo il Papa, se Arrigo venisse o con buona, o con cattiva intenzione, tenuto configlio, giudicò bene di retrocedere, e di ritirarsi colla Contessa Matilda alla di lui inespugnabil Rocca di Canossa sul Reggiano. Colà comparvero molti Vescovi e Laici di Germania, venuti per disastrose ed inustrate strade, a chiedere l'assoluzion della scomunica, e dopo qualche giorno di penitenza l'ottennero. Vi comparve anche il Re Arrigo, e fatta chiamare la Contessa Matilda ad un abboccamento, eam precibus ac promissionibus oneratam ad Papam transmist, & cum ea Socrum suam (Adelaide Marchesana di Susa) Filiumque ejus (Amedeo) Azzonem etiam Marchionem (dal quale abbiam detto, che discende la Real Casa di Brunswich, e la Ducale d'Este) O Abbatem Cluniacensem (Ugo), O alios nonnullos ex primis Italia Principibus, quorum auctoritatem magni apud eum momenti esse non ambigebat, obsecrans, ut Excommunicatione absolveretur, ne Principibus Teutonicis, qui ad accusandum eum stimulo invidiæ magis quam zelo justitiæ exarsissent, temere fides baberetur .

tur. Somma fatica si durò da tutti per muovere il Papa a commi- ERA Volg. serazione ed accordo. Lasciossi in fine piegare, purche Arrigo de- Annito77. ponesse le Regali insegne, e desse veri segni di pentimento. Seguì pertanto quella scena, che sece allora e dipoi grande strepito, e farallo anche ne' Secoli avvenire. Cioè fu ammesso Arrigo entro la feconda cinta di muro di quella Rocca, che tre ne avea. Quivi scompagnato da tutti, senza alcun segno dell'esser suo di Re, con veste di lana, co' piè nudi, mentre un eccessivo freddo regnava sopra la terra, restò un giorno, e poi l'altro, ed anche il terzo, con farlo ivi digiunare sino alla sera. Tempo viene talvolta, che la Superbia, primo mobile de i Regnanti, cede il trono all'Interesse. Dopo i tre di, e come scrive Donizone [a]:

Ante dies septem, quam finem Janus haberet, Ante suam faciem concessit Papa venire Regem, cum plantis nudis a frigore captis.

Cioè nel dì 25. di Gennaio diede il Papa udienza ad Arrigo, che prostrato a' suoi piedi dimandò misericordia de' suoi falli. Celebrò il Pontefice la Messa, e presa la sacra Ostia nelle mani, perchè i 'suoi nemici lo spacciavano per Simoniacamente asceso al Papato, sfi purgò da questa calunnia. Esibì ad Arrigo di fare altrettanto, s'egli si credeva innocente, e non reo di tante accuse prodotte contra di lui. Ma egli con varie scuse se ne guardò. Fu poscia al pranzo col Pontefice, il quale l'avea ben assoluto dalla scomunica, ma con lasciare in sospeso l'affare del Regno, e rimettere ai Principi Germanici, e ad una Dieta il decidere, s'egli dovesse deporre la Corona, o pure ritenerla. Dopo ciò il Papa venne a Reggio, dove si trovava Guiberto Arcivescovo di Ravenna, il più maligno de gli avversari del Papa, con gli altri Vescovi Simoniaci; aspettando il compimento delle promesse di Arrigo.

CONVIEN ora sapere, essersi appena inteso in Lombardia, come era passato il congresso del Re col Papa in Canossa, [b] che [b] Lamberinfinite mormorazioni ed infolenze si sparsero non men contra del- tus Scasna-lo stesso Pontesica, trattandolo de Tinana de Organista de burgensis in lo stesso Pontefice, trattandolo da Tiranno, da Omicida, da Si-Chronico. moniaco, quanto contra d'Arrigo, perchè sì vilmente si fosse suggettato ad un sì indegno trattamento. Fu proposto di creare Corrado Figliuolo d'Arrigo, benchè di tenera età, Re: tutti fuggivano, o vilipendevano Arrigo; e le Città gli ferravano le porte in faccia. Ora tra per questo, e perchè non già di buon cuore, ma per necessità de' suoi affari, egli avea fatta quella concordia col Papa, se ne pentì egli ben presto. Gli stava a' fianchi il suddetto

[a] Doniza Vit. Mathild lib. 2. cap. I.

VII.cap.86.

Italic. Dif-948.

[c] Donizo lib. 2.cap. 1.

d Bruno Hiftsv. Bell.

Saxur.

thold. Conflantiensis in Chron. [f] Gregor. 24. 23.

Era Volg. Guiberto con altri Vescovi scomunicati, a' quali non su difficile il Ann. 1077. fargli ritrattare il fatto, e ricominciar lo sprezzo delle condizioni già accettate, e la nemicizia col Papa. In questa manjera ricuperò Arrigo a poco a poco la buona grazia de' Vescovi e de' Popoli della Lombardia. [a] Ma non potè ottenere dal Papa la licenza Vit. Gregor. d'essere coronato Re d'Italia colla Corona Ferrea in Monza. Riassunse nondimeno le Insegne di Re, benchè si sosse obbligato col [b] Antiq. Papa di vivere in maniera privata, finchè in Germania fosse decifert.31.pag. sa la di lui causa. Un suo Diploma da me pubblicato [b], cel sa vedere in Pavia nel dì 3. d'Aprile dell' Anno presente. Se s'ha a credere a Donizone [c], egli tentò ancora di tirare il Papa ad una conferenza, con disegno di prenderlo. Ma avvertitane la Contesfa Matilda, fece sventare la mina, e condusse il Papa alle montagne. Fece Arrigo prendere anche Geraldo Vescovo d'Ostia, mandato dal Papa per suo Legato a Milano. Di tutto questo andò avviso in Germania. Non volle poi Arrigo portarsi alla Dieta intimata a Forcheim, come avea data parola. Vi fi trovarono bensì i Legati del Papa, e quivi i Duchi Ridolfo, Guelfo, e Bertoldo, gli Arcivescovi di Magonza e di Maddeburgo, e i Velcovi di. Virtzburg, di Metz, e d'altre Chiese, i quali trattarono della maniera di restituir la pace, come essi credevano, o almen desideravano, alla Germania; e su risoluto di cercare un nuovo Re. [d] Fu dunque eletto Ridolfo Duca di Suevia, tuttochè egli resistesse un pezzo ad accettar questa pericolosa Dignità. A buon conto nello stesso giorno della sua consecrazione, che su il dì 26. di [e] Ber- Marzo dell' Anno presente, [e] si sollevò contra di lui una sedizione in Magonza. Quel che è più strano, apparisce dalle Lettere di Papa Gregorio [f], che esso Pontesice non approvò l'elezion di VII. 116.4. Ridolfo, e si riserbò la conoscenza di tal causa, per decidere a chi Epiflol. 23. de' due contendenti sosse dovuta la Corona; del che poi sece gravi doglianze la fazione d'esso Ridolso, scrivendone al medesimo Papa. Ricorse in questi tempi Arrigo al medesimo Pontesice, implorando il suo aiuto contra di Ridolfo usurpatore della Corona. Ebbe per risposta, che non si potea soddisfarlo, mentre esso Arrigo teneva tuttavia prigione San Pietro nel suo Legato Geraldo, il quale poi diede fine alle sue miserie, chiamato da Dio a miglior vita sul principio di Dicembre dell' Anno presente. Ora il Pontefice do-

> po essersi fermato per tutto Giugno in Bibianello, Carpineto, e Carpi Terre del Reggiano, allora della Contessa Matilda, e in Figheruolo sul Po, chiarito abbastanza, che l'animo di Arrigo

> > lun-

lungi dall'essersi mutato, era disposto a far peggio, s'incammi- ERA Volge hò per la Toscana alla volta di Roma. Il Re Arrigo anch'egli Ann. 1077. feppe trovar via di penetrare in Germania, dove raunato un picciolo Esercito, cominciò la guerra contra del nuovo Re Ridolfo. [a] Morì nel dì 14. di Dicembre in quest' Anno l' Im- [a] Bertold. beradrice Agnese sua Madre in Roma, lasciando dopo di sè il riensis in concetto di molta Pietà e Prudenza. Mancarono anche in quest' Chronico. Anno di vita Sigeardo Patriarca d'Aquileia (a cui fu furrogao Arrigo Canonico d'Augusta ) ed Imbricone Vescovo d' Augula, fautore di Arrigo. Ma quel che dovette far più rumore, u la morte di Gregorio Vescovo di Vercelli, Cancelliere in Iia d'esso Re. Aveva egli intimata una Dieta del Regno da terersi ne' Prati di Roncaglia circa il di primo di Maggio dell' Anno avvenire, con disegno, se mai potea, di deporre il Papa; ma una morte improvvisa prima di quel di troncò le sue

rame, e senza lasciargli tempo di penitenza.

SECONDO Lupo Protospata [b] in quest' Anno Roberto Guif- [b] Lupus cardo Duca di Puglia fece l'acquisto importante della Città e Protossata inChronico. lel Principato di Salerno. Ma per conto dell' Anno è da maravigliarfi, come cotanto discordino fra loro gli Scrittori. L' Anonimo Casinense [c] accenna questo satto all' Anno 1075. Ro- [c] Anonym. Remoaldo Salernitano [d] all'Anno 1076. Quantunque io non Cafinenfis inChronico. Regga stabili nella lor Cronologia questi Autori, forse per di- [d] Roetto de' loro testi alterati da i Copisti: pure stimo più verisi- mualdus Salernitan. mile, che all' Anno presente s'abbiano da riferir tali avveni- in Chronic. de menti per le ragioni, che andremo adducendo. Erano in quette sti tempi gli Amalfitani sotto Gisolfo Principe di Salerno [e], [e] Guilne ed aggravati da lui oltre il dovere e costume con de i tributi. lielmus A-Ricorsero essi a Roberto Guiscardo, che a bocca aperta stava pulus lib.3. a aspettando l'opportunità, e uno specioso pretesto per insignol'irsi di quel nobile paese. Avendo egli presa ben volentieri la or protezione, fece con ambasciata sapere a Gisolso suo Cognato, che trattasse più umanamente quel Popolo. Sdegnosamente gli rispose Gisolfo. Allora Roberto, che avea delle nimicivie con Riccardo I. Principe di Capoa, stabili con esso lui pane, e fra le condizioni gl' impose di aiutarlo nell' impresa di Salerno. In fatti amendue colle lor forze, e colle macchine militari posero l'assedio a Salerno per terra e per mare. Ab-Diaconus n viamo da Pietro Diacono [f] Continuator dell' Ostiense, che Chr. Casino Tom. 111. presentita questa guerra Papa Gregorio, che amava non poco cap. 45.

ERA Volg. Gisolfo, gli spedì Desiderio Abbate di Monte Casino per esor-Ann. 1077. tarlo a trattar di pace; ma che Gifolfo nè pur gli volle dare risposta. Dappoichè su intrapreso l'assedio, tornò l'Abbate Casinense, e fatto abboccar Riccardo Principe di Capoa con Gisolfo, gli configliarono tutti di venire a concordia col Duca Roberto. Egli più che mai pertinace nulla si curò del loro parere. Crebbe la fame nell' assediata Città a tal segno, che il povero Popolo si ridusse a cibarsi delle carni più immonde; e non potendo più reggere, aprirono le porte a i Normanni octavi tempore Mensis. Ritirossi il Principe Gisolso nella Torre o Rocca fortissima, fabbricata sulla cima del monte. Stretto ancor'ivi, finalmente su forzato a rendersi a patti di buona guerra, ed ebbe la libertà d'andarsene. Soggiugne Pietro Diacono, che Papa Gregorio il fece Governatore della Campania Romana. Dopo la presa di questa Città, che era allora delle più belle e deliziose d'Italia, e celebre spezialmente per la Scuola della Medicina, colà per questo concorrendo anche gli Oltramontani bisognosi di guarigione: il Duca Roberto vi sece sabbricar nella pianura un Castello inespugnabile. Anche nella Cro-(a) Antique nichetta Amalfitana (a) l'acquisto di Salerno è attribuito all'

Italic. T. I. Anno presente. Diedesi ad esso Duca anche Amalfi, Città alpag. 214. lora mercantile al fommo, piena d'oro, piena di Popolo e di (b) Guil- navi. Di essa così scrive Guglielmo Pugliele (b):

lie.m. Aputus lib. 3.

Huc & Alexandri diversa feruntur ab Urbe

Regis & Antiochi. Hac [ ratibus ] freta plurima transit. His [ an heic? ] Arabes, Indi, Siculi noscuntur, & Afri: Hæc gens est totum prope nobilitata per Orbem,

Et mercanda ferens, & amans mercata referre.

(c) Gaufrizerra 1:6. 3. 64p. 3.

Gaufredo Malaterra (c) aggiugne, che nel tempo medefimo dus Mala- dell' affedio di Salerno, il Duca Roberto entrò in possesso d'Amalfi, ed ebbe al suo servigio parte degli stessi Amalfitani contra di Salerno. Meritano ben più fede tali Autori, che la Cronichetta Amalfitana, in cui all' Anno 1074. è riferita la presa di Amalfi, con dirsi ivi ancora, che essendo morto Sergio Duca di quella Città, gli succedette Giovanni suo Figlio, ma per poco tempo, perchè ne fu spogliato da Roberto Guiscardo.

> ABBIAMO ancora dal suddetto Malaterra, che in quest'Anno il Conte Ruggieri assediò per mare e per terra in Sicilia la Città di Trapani, e la forzò alla resa. Veggonsi vari Atti di Arrigo IV. e de' suoi Ministri, prima ch' egli tornasse in Ger-

nania. Cioè confermò egli al Monistero di San Salvatore di ERA Volz. Pavia i suoi beni, (a) III. Nonas Aprilis Anno ab Incarnatio- Ann. 1077. ne Domini nostri Jesu Christi MLXXVII. Indictione XV. Anno Casinens. sutem ordinationis quidem Domni Henrici Quarti Regis XXVI. Tom. 11. Regni vero XXIV. Actum Papiæ. Trovavasi egli in Piacenza Constitut. XIII. Kalendas Martii, dove tenne un Placito (b), e giudicò (b) Campi n favore di quella Cattedrale. Probabile è ancora, che appar- istori di Piaenga a quest' Anno il Diploma da me dato alla luce (c), in Appendic. ui conferma Ugoni O Fulchoni germanis, Aczonis Marchionis (c) Antichi-Filiis, cioè del Marchese Azzo II. Progenitore de' Principi E- Par. 1. c. 7. tensi, i loro Stati, posti ne' Contadi di Gavello, Padova, Virenza, Verona, Brescia, Cremona, Parma, Lunigiana, Arezvo, Lucca, Pisa, Piacenza, Modena, e Tortona; fra' quali pezialmente vengono annoverati Este, Rovigo, Montagnana, Casal Maggiore del Cremonese, Pontremoli della Lunigiana, la Terra Obertenga in Toscana, de' quali Stati ho io abbafanza favellato nelle Antichità Estensi. Tre Placiti ancora tejuti da' suoi Ministri in Verona e in Padova si truovano da me subblicati nelle Antichità Italiche (d). Ma quel, che è più (d) Antique. lorioso per la nobilissima Casa d'Este, in quest'Anno [ s'io lialicarum Differt. 9. ien mi appongo Roberto Guiscardo Duca, dopo aver marita- 631. la, come già accennammo, una Figliuola nell' Imperador d'Oiente, un'altra ne diede ad Ugo Figliuolo del sopradetto Marhese Azzo. Ne sa menzione Guglielmo Pugliese (e) con di- (e) Guilliele, che dopo la presa di Salerno venne il Duca alla Città di mus Apulus Croia, e che fermatosi ivi,

Nobilis advenit Lombardus Marchio quidam,
Nobilibus patriæ multis comitantibus illum;
Axo vocatus erat. Secum deduxit Hugonem
Illustrem natum. Ducis ut Filia detur
Exigit, in Sponsam. Comites, Proceresque vocari
Quaque facit super his Dux consulturus ab urbe.
Horum consiliis Roberti Filia Nato
Traditur Axonis &c.

Poscia aggiugne, che si secero di gran seste e conviti per juelle Nozze, e che Roberto sollecitò tutti i suoi Baroni a re- alar gli Sposi: il che non essendo stato praticato nelle Nozze tella precedente Figliuola; rattristò que' Nobili. Tuttavia conribuirono tutti, e molto più sece egli.

lis Generum donans, addens sua, classe parata Ad sua cum magno, Patremque remistr bonore.

Era Volg. In qual credito fosse aliora la Casa d'Este, si può abbastanza dedur-Ann. 1077. re anche da questo. Cessò di vivere nel Novembre di quest' Anno (a) Chronic. Landolfo VI. Principe di Benevento (a), laonde Roberto Guiscarapud Pere- do Duca, voglioso anche di questa conquista, si portò all'assedio di quella Città. Se poi meritano fede gl'imbrogliati Annali Pisa-(b) Annal. ni (b), quel Popolo unito co' Genovesi, passato in Affrica, vi pre-Pisani To. se duas magnificas Civitates Almadiam & Sibiliam in die Sansti Sixti. Io so bene, che una Siviglia è in Ispagna. Che un'altra Italicar. (c) Tronci ne fosse in Affrica, non l'ho per anche letto. Il Tronci (c) ne par-Annal. Pi- la all' Anno 1087. e dice, che presero le Città di Damiata, e di Libia: tutte notizie, che mancano di sicuri fondamenti. Veggasi l'Anno 1088, al quale si dee riferire si fatta impresa.

> Anno di Cristo MLXXVIII. Indizione 1. di Gregorio VII. Papa 6. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 23.

gorii VII.

TANTO il Re Arrigo, quanto il nuovo Re Ridolfo, si studia-vano di aver favorevole nella loro terribil gara il Romano (d) Paulus Pontefice, e a questo fine gli spedirono i loro Legati. (d) Papa Benriedens. Gregorio perciò tenne un Concilio in Roma nella prima settimana di Quaresima, dove essendo concorsi circa cento tra Arcivescovi e Vescovi, su stabilito di spedire in Germania i Legati Apostolici per conoscere, da qual parte sosse la ragione e il torto. Quivi ancora furono di nuovo scomunicati Tedaldo, appellato da alcuni Tebaldo Arcivescovo di Milano, Guiberto Arcivescovo di Ravenna, Ugo Bianco Cardinale ribello della Chiefa Romana con altri Vescovi. Degno di osservazione si è ciò, che seguitano a dire que (e) Conci- gli Atti (e): Excommunicamus omnes Northmannos, qui invade re Terram Sanci Petri laborant, videlicet Marchiam Firmanam Ducatum Spoletanum; & eos, qui Beneventum obsident, & qui invadere & deprædari nituntur Campaniam, & Maritima, atque

> Sabinos, necnon & qui tentant Urbem Romanam confundere. D quì può apparire, che la Marca di Fermo, o sia di Camerino, d'Ancona, e il Ducato di Spoleti, erano o posseduti dalla Chiesa Romana, o almen pretesi di sua ragione dal Papa: il che, come fosse succeduto, non l'ho potuto finora conoscere. Debbonsi anco ra notar quelle parole: & eos, qui Beneventum obsident. Intor no a che convien' ora dire, che sbrigato dalla conquista di Saler

lior. Labbe Tom. X.

no il Duca Roberto, mal soddisfatto del Romano Pontefice, che ERA Volg. dianzi l'avea scomunicato, cominciò nell' Anno precedente la guer. Ann 1078. ra contra le Terre della Chiesa nella Campania (a). Fu perciò di (a) Petrur nuovo pubblicata la scomunica contra di lui, e del suddetto Riccar-Diac. lib 3. do, e Papa Gregorio collecto exercitu super eos ire disponit, come cap. 45. s'ha da Pietro Diacono. Ciò riferito al Duca Roberto, si ritirò in fretta col Principe Riccardo a Capoa, e andò a mettere l'assedio a Benevento, nel mentre che Riccardo Principe di Capoa imprese quello di Napoli. Tutto ciò avvenne nell' Anno antecedente. Continuò Riccardo l'assedio di Napoli per molti mesi, ed avea anche ridotta quella Città a mal partito, (b) quando sopragiunta- (b) Camilgli la morte nel di 13. d'Aprile, liberd i Napoletani dalle sue bran- lus Peregrinius in Not. che. Fu Principe, per attestato della Cronichetta Amalsitana (c), ad Protosp. alto di statura, di bell'aspetto, di gran coraggio ed avvedutezza, (c) Aniiq. benigno co i fedeli, terribile contro i perfidi e ribelli. Ebbe per luccessore nel Principato di Capoa Giordano I. suo Figliuolo. Ci sa affai intendere il suddetto Concilio, che nel principio della Quaresima tuttavia durava l'assedio di Benevento, fatto dal Duca Roberto: perlochè fu di nuovo fulminata contra di lui la scomunica. Ma appena Giordano fu succeduto al Padre, che insorse la discordia fra Il Duca Roberto, e lui. Abbracciò esso Giordano la disesa delle Terre della Chiesa e de' Beneventani, (d) da' quali ebbe un rega- (d) Petrus lo di quattromila e cinquecento Bisanti, o vogliam dire Scudi d'oro. Chrondib.; Uscito perciò in campagna, secondochè s'ha da Pietro Diacono, cap. 45. fece ribellare molti de' Conti e Vassalli contra di Roberto, arrivò sotto Benevento, e distrusse tutte le fortificazioni fatte dal Duca per prendere quella Città. Bari con Trani ed altre Città si ribellarono al Guiscardo. Abailardo suo Nipote, perchè Figliuolo di Unfredo, al quale avea Roberto occupata tutta l'eredità, fu uno de'più vigorofi congiurati contra dello Zio Guiscardo. Seguirono perciò vari incontri d'armati, e vari assedi raccontati da Guglielmo Pugliese (e), dopo i quali finalmente su fatta pace tra esso Ro- (e) Guillielberto e Giordano. Servì questa concordia per abbattere tutte le mus Apulus speranze del Nipote Abailardo, il quale se ne suggì a Costantinopoli, equivi diede fine alla vita. Ricuperò Roberto Bari, Trani, Santa Severina, e l'altre Terre (f), che s'erano ribellate. Asco- (f) Petrus li, Monte di Vico, ed Ariano ritornarono alle mani sue, ed era Diacon. uti per fare altri progressi, quando Desiderio Abbate di Monte Casino s'interpose, e trattò di pace fra il Pontefice e lui. Abbiamo dalla Vita di Gregorio VII. Papa, a noi tramandata da Niccolò Car-Tome VI. KK dina-

(a) Cardi-Vita Gregorii VII.

ERA Vols. dinale d'Aragona (a), che venerabilis Pontifex receptis nuntiis Ann. 1078. Roberti Guiscardi egregii Normannorum Ducis, versus Apuliam nalis de A- post Octavas Pentecostes iter arripuit, & cum ipso apud Aquinum ragonia in colloquium babuit. Congrua itaque ab eo satisfactione suscepta, prius a vinculo excommunicationis eum absolvit, & consequenter fidelitatem & homagium ejus recepit. Postmodum vero jam assum. tum in specialem beati Petri Militem, de totius Apulia & Calabriæ Ducatu per vexillum Sedis Apostolicæ investivit. Guglielmo Pugliese scrive, che questo abboccamento e concordia segui in Benevento, e non già in Aquino; ed essere corsa voce, che il Papa per impegnar meglio nella sua disesa Roberto Guiscardo, gli (b) Guilliel- fece sperare la Corona del Regno d'Italia (b):

mus Apulus lib. 3.

Romani Regni sibi promisisse Coronam

Papa ferebatur.

(c) Richar-Italicar.

Parimente Riccardo Cluniacense (c) conferma questa voce dus Clunia- con asserire, che Papa Gregorio aveva intenzione di crear Impe-Chronic. in radore esso Roberto, o Boamondo suo Figliuolo. Tornava il con-Antiquitat. to ad esso Pontefice nel pericoloso cimento, in cui egli si trovava per la nemicizia del Re Arrigo, non solo di non aver nemico il potentissimo ed invitto Duca di Puglia, ma anche di averlo amico e difensore ne'bisogni. Il tempo sece vedere, che senza questo appoggio minacciava rovina il suo Pontificato.

MA non tutti questi avvenimenti si compierono nell' Anno precedente, e nel presente. Siccome vedremo, parte d'essi appartiene all'Anno seguente 1079. Certamente si allontanò dal vero il (d) Baron. Cardinal Baronio (d), allorche pose l'assedio suddetto di Benevento nell' Anno 1074. Già abbiam veduto, che nel Concilio Roma-

in Annal.

Ecclesiast. no dell'Anno presente si sa menzione del medesimo assedio, non (e) Pagius peranche sciolto. Ma nè pure il Padre Pagi (e) colpì nel segno, Annal. Bar, allorche pretese, che nell'Anno 1077. Roberto Duca si abboccasse col Papa, e ne riportasse l'assoluzione. Papa Gregorio per tutto il Giugno del 1077. si trattenne nelle montagne del Reggiano, siccome costa dalle Lettere d'esso Pontefice. Nel d'13. d'Agosto era in Firenze, e nel primo giorno di Settembre in Siena. Ma abbiam veduto, che Papa Gregorio si mosse di Roma post Octavas Pentecostes, per andare ad Aquino a trattar di pace con Roberto. Essendo venuta l'Ottava della Pentecoste nell' Anno 1077, prima della metà di Giugno, come potè egli mai passar da Roma ad Aquino in quel tempo, se, siccome abbiam detto, egli per tutto Giugno si fermò in Lombardia? Adunque la riconciliazion di Roberto dee

esse-

essere succeduta più tardi, e vedremo, che non s'ingannò il Baro- Era Volge nio in differirla sino all'Anno 1080. Oltre di che Lupo Protospata Ann. 1078. (a) all' Anno 1078. scrive: Robertus Dux obsedit Beneventum, (a) Lupus sed ejus obsidio dissipata est a Rodulpho Pipino Comite [cioè, come in Chionic. stimò il Pellegrini (b), da Rainolfo Zio del Principe di Capoa (b) Pere-Giordano] O boc Anno obiit Richardus Princeps, mentre assedia- grin. in Nova Napoli. Anche Romoaldo Salernitano (c), e l'Autore della tospatam. Cronichetta Amalfitana (d) attestano, che Riccardo morì duran- (c) Romoalte quell'assedio Indictione Prima, cioè nell' Anno presente. E che nitanus in Anno primo, postquam cepit Salernum, Robertus Dux Beneven- Chronico, Tom. VIII. tum obsedit. Certo è, che nello stesso tempo surono satti que' due Rer. Italic. assedj, e però nell' Anno presente. Il che vien' ancora conserma- (d) Anig. Italic. To. I to dall'antica Cronichetta di Santa Sofia, pubblicata dal suddetto Pellegrini (e), dove si legge: Robertus Dux obsedit Beneventum (e) Peregri-XIV. Kalendas Januarii, usque VI. Idus Aprilis, unde expulsus est Principum cum omnibus suis Indictione I. L'Indizione Prima correa nell' An- Langobard. no presente. Ora essendo suori di dubbio l'aggiustamento del Papa con Roberto Guiscardo, seguito dappoiche fu sciolto l'assedio di Benevento, per conseguente non nell'Anno 1077, come immaginò il Padre Pagi, ma molto più tardi si dee credere succeduto. Finalmente si noti, che l'Autore della Vita di San Gregorio VII. (f) ci (f) Cardifomministra il filo per accertarsi dell' Anno, in cui seguì l'accordo ragon. Par. I fuddetto. Cioè scrive egli, che fra i due Re contendenti Arrigo Tom. III. IV. e Ridolfo, horribili bello acriter utrimque commisso, casa funt multa millia hominum hinc inde. Soggiugne appresso: Et iterum peccatis exigentibus inter eosdem Reges horribiliter est pugnatum, ubi maxima virorum fortium multitudo cecidit. Spedì Papa Gregorio i suoi Legati in Germania per quetar, se mai era posfibile, così atroce tempesta. Ma i due Re vennero alla terza battaglia. Iterum inter eosdem Reges acriter est pugnatum, & multa millia bominum, maxime Bohemorum, casa sunt.

DOPO questi tragici avvenimenti continua quell' Autore a dire, che Papa Gregorio portatosi ad Aquino sece l'accordo con Roberto Guiscardo. Non essendo succedute tali battaglie, se non nell' Anno presente, e nel 1080, nel quale ancora furono spediti in Germania i suddetti Legati: vegniamo in fine a conoscere, che nell' Anno stesso 1080. come volle il Baronio, Roberto Guiscardo tornò all'ubbidienza del Romano Pontefice. Abbiam detto, che succede (g) Berthol. rono sanguinosissimi fatti d'armi fra Arrigo e Ridolfo in Germania. tiens. Chro-Nel primo, per testimonianza di Bertoldo (g), restò vincitore e nic. August.

Κk

padro-

ANN.1078.

apud Meibomium .

jud Eccard.

Conflantiensis in

Chionico.

cap. 15.

Exa Volz. padrone del campo Ridolfo; e nel secondo accaduto nel di 17. d' Agosto di quest' Anno, la vittoria restò incerta, essendo costata la vita a più migliaia di persone. Fra gli altri vi fu ucciso Wernero Arcivescovo di Maddeburgo, e presi Bernardo Arcidiacono della Chiesa Romana, Sigifredo Arcivescovo di Magonza, e Adalberto Vescovo di Vormazia: il che non si può mai intendere senza orrore, non essendo le guerre e le battaglie un mestier convenevole a persone Ecclesiastiche. L'Autore della Cronica di Maddeburgo presso il (a) Chronia. Meibomio (a), e l'Annalista Sassone (b) pretendono, che quegense T. II. sta seconda battaglia riuscisse molto più savorevole a i Sassoni e a Ridolfo, che ad Arrigo. Verso l'Ognissanti esso Re Arrigo, (b) Annali- rinforzato di gente portò la guerra ne gli Stati di Guelfo Duca sta Saxoa- di Baviera, e di Bertoldo Duca di Carintia, tutti e due fedeli (c) Bertold, fautori del Papa e del Re Ridolfo (c). Nel qual tempo venne a morte esso Duca Bertoldo con grave danno del suo partito. In quest' Anno poi Ruggieri Conte di Sicilia per terra e per (d) Gaufri- mare bloccò (d) la Città di Taormina, e dopo molte fatiche dus Mala- se ne impadron). Tenuto su un altro Concilio in Roma da Papa Gregorio dopo la metà di Novembre, in cui troviamo fulminate molte scomuniche, e nominatamente contra Niceforo Botoniata Imperador di Costantinopoli, che aveva usurpato quel Trono a Michele e a Costantino Porfirogenito, Genero del Duca Roberto, la cui Figliuola fu rimandata al Padre. Per questi si frequenti Concilj di Papa Gregorio doveano poco attendere alle lor greggie i sacri Pastori. Intervennero a quest' ultimo i Legati de i due Re contendenti, promettendo amendue di fare una Dieta, dove si deciderebbe la lor controversia.

> Anno di Cristo MLXXIX. Indizione II. di GREGORIO VII. Papa 7. di Arrigo IV. Re di German. e d'Italia 24.

N quest' Anno ancora Papa Gregorio celebrò nel mese di Feb-I braio un numerofissimo Concilio in Roma (e), dove intervenne l'Eresiarca Berengario, e ritrattò le perverse sue dottrine intorno al Sacramento dell' Altare. Furono confermate le sacre Censure contra Tedaldo Arcivescovo di Milano, Sigefiedo Vescovo di Bologna, Rolando Vescovo di Trivigi, e con-

(e) Concil.

tra i Vescovi di Fermo e Camerino. Trovossi alla medesima Era Volg. sacra Assemblea Arrigo novello Patriarca di Aquileia, il quale Ann. 1079. quantunque promosso a quella Chiesa da Arrigo IV. pure umilmente si suggettò alla Sede Apostolica, e promise di non aver comunione con gente scomunicata. Si dolsero in quel Sinodo del Re Arrigo i Legati del Re Ridolfo, a cagion delle guerre e violenze, ch'egli promoveva in Germania. (a) Perlochè il (a) Cardin. Pontefice Gregorio destino per suoi Legati al Congresso da de Aragonia tenersi in Germania Pietro Igneo Cardinale e Vescovo d' Alba- gor. VII. no, Odelrico Vescovo di Padova [Paolo Benriedense scrive (b), (b) Paulus che su Alemano Vescovo di Passavia] e il suddetto Patriarca in Vita d' Aquileia. Andarono essi; ma perchè non vollero alle istanze Gregor.VII. d'Arrigo scomunicare il Re Ridolfo, senza frutto se ne tornacono a Roma, con riferire al Papa la disubbidienza d'esso Arrigo, e l'ubbidienza del Re Ridolfo. Era intenzione del Ponefice di trasferirsi egli in persona in Germania, per decidere quello spaventoso litigio; ma il Re Arrigo troppo diffidando ti lui, a questo non volle dar mano. Continuò in quest'Anno la guerra fra essi Re (c). Ridolso andò contro la Vestsfalia, e (c) Annalicostrinse que' Popoli alla sua ubbidienza. Arrigo portò la guerpud Eccard. ra nella Suevia contra di Ridolfo. Aggiugne il Cronografo Safone (d), che bellum fit iterum inter Rodulphum & Henricum (d) Chrono-'yeme nimis aspera, ubi in primo congressu Saxones [ uniti con graphus Sa-Ridolfo ] terga vertunt. Ma uno squadron d'essi Sassoni, men- Leibnitium. re gli altri erano occupati nella mischia, diede il sacco a gli lloggiamenti del Re Arrigo. In questa maniera si andava deolando la misera Germania per l'arrabbiata contesa di que' lue Regnanti. Per altro non dovette succedere alcun fatto stresitoso, al vedere che Bertoldo da Costanza non ne parla. Gli Annali Pisani (e), che non meritano a mio credere gran fede (e) Annales velle cose antiche, mettono sotto quest' Anno la guerra fra i Pisani T.6. Pisani e Genovesi. Da i primi su abbruciata la Terra di Ravallo, ed incontratesi le lor flotte nel di 13. di Maggio, la Genovese si salvò colla suga. In quest'Anno ancora Lupo Protospaa (f) scrive, che intravit Petronus [ Pietro vien chiamato da (f) Lupus Suglielmo Pugliese ] in Tranum. Et Barum rebellavit, ejecto Protospata inChronico. xinde Præside Ducis. Et Bajalardus silius Umfredæ comprehenlit Asculum. Però se fosse stabile l'asserzione di questo Istorio, noi avremmo, che parte di que' fatti, che ho riferito nell' Anno precedente, presi da Pietro Diacono, sarebbono da attribui(a) Rerum Italicarum Tom. V.

pag. 278.

ERA Volg. tribuire all' Anno presente. Ma all'osservare, ch'esso Lupo rac-Ann. 1079. conta come succeduta in questo medesimo Anno la caduta di Michele Duca dal trono di Costantinopoli, e l'usurpazione di Nicesoro Botoniata, che pur si crede creato Imperador d'Oriente nell'Anno precedente: si potrebbe restar dubbioso intorno al tempo di tali fatti. Ma l'Anonimo Barense (a) presso Camillo Pellegrini, dopo aver narrata all' Anno 1078. l'assunzione al Trono del Botoniata, anch'egli nel presente 1079. scrive, che Mense Februarii die III. stante rebellavit Bari ab ipso Duce, O' dirutum Castello de Portanova. Nella stessa guisa l'Autore d'un'antica Cronichetta

(b) Ibidem Normannica, da me data alla luce (b), parla di que' fatti. Anno MLXXIX. Petronius Comes intravit iterum Barim. Abagilardus Comes [ Nipote di Roberto Guiscardo ] ivit super Troiam, & fugavit Boamundum filium Roberti Ducis, O obsedit, O cepit Asculum. Et iterum Robertus recuperavit eum. Postea factum est prælium ibidem, & fugatus est Abagilardus cum militibus suis, & fugit in Costantinopolim, & ibi mortuus est inimicus Duci Roberto. Ecco dunque, che gli avvenimenti raccontati tutti in un fiato da Pietro Diacono, Continuatore della Cronica Casinense, succederono in parte nell' Anno presente, e fra questi la ribellione di Bari. Ancora al Conte Ruggieri si ribellarono in Sicilia le Terre di (c) Gaufre- Jato, e Cenisi. (c) Le assediò egli amendue nello stesso tempo.

revra lib. 3. e costrinse quegli abitanti ad implorare il perdono, che non se cap. 20.

loro negato.

Italic. Differt. 19.

CONFERMO' in quest' Anno il Re Arrigo i suoi Privilegi alla (d) Antiqu. Chiefa di Padova, e al Vescovo Olderico con un Diploma (d) da to X. Kalendas Augusti, Indictione II. Anno Dominica Incarnatio nis MLXXVIIII. Anno autem Regni Domni Regis Henrici Quart XXIII. Actum Ratispone. Nella copia, di cui mi son servito, s leggeva D. Paduanæ Ecclesiæ Episcopus. Ma si dee scrivere Uld cioè Uldericus. E di qui può apparire, che esso Olderico non si spedito per suo Legato dal Pontefice Gregorio. Ho io parimente (e) Anichi- pubblicata una Convenzione seguita nel di 31. di Maggio (e) in Par.I.cap.7 ter Marchionem Azonem, & Ugonem & Fulconem germanos, Fi lios ejusdem Marchionis Azonis, e il Capitolo de' Canonici di Ve rona, in vigore di cui essi Canonici diedero a livello al Marchele e a'suoi Figliuoli, la Corte di Lusia, Villa di grande estensione Si vede, che il Marchese Azzo Estense pensava a bene stabilire ec ingrandire in Italia i Figliuoli del secondo Matrimonio, giacche Guelfo IV. Figlio del primo letto, e Duca di Baviera, era giunte

tà Estensi

d una riguardevol potenza in Germania. Questo Ugo è il medesi- ERA Vols. no, che avea sposata la Figliuola del Duca di Puglia Roberto. Ann. 1079. Laccogliesi poi da una Lettera scritta da Papa Gregorio a Desideio Abbate di Monte Casino (a), che Arrigo IV. anch'egli si ma- (a) Gregor. eggiò per ottenere una Figliuola d'esso Roberto Guiscardo Duca VII. Epist. n Moglie di Corrado suo primogenito, con esibirsi d'investire Roerto della Marca di Fermo, & Rex Duci Marchiam tribuat. Ma l faggio Papa dovette fare in maniera, che questo trattato andò er terra. Nè si dee tacere, che [probabilmente in quest' Anno] sso Duca Roberto maritò un'altra Figliuola con Raimondo 11. Conte potentissimo di Barcellona, e d'altre Città. Ne parla, olre ad altri Autori, Guglielmo Pugliese (b) come di un fatto ac- (b) Guiladuto, prima che seguisse la concordia fra il Papa, ed esso Duca:

Partibus Esperia, quem Barcilona tremebat,

Venerat insignis Comes banc Raymundus ad Urbem: Ut nuptura Ducis detur sibi Filia, poscit.

Il Padre Pagi (c) credette contratto questo matrimonio prima (c) Pagius ell'Anno 1077. Ma se son ben concertati i tempi di que' fatti Critic. ad resso il suddetto Storico, tali nozze debbono appartenere all' ron. Anno presente.

Anno di Cristo MLXXX. Indizione III.

di Gregorio VII. Papa 8.

di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 25.

REBBERO in quest' Anno gli affanni alla Germania e all' Italia per la funestissima guerra insorta fra il Sacerdozio, e ra i due emuli Re Arrigo e Ridolfo. Il primo figurandosi di trol'ar' a dormire i Sassoni, nel d'i 27. di Gennaio dell' Anno presente ndò colla sua Armata ad assalirli (d). Si sece un sanguinoso satto (d) Bertholl'armi, in cui [che che ne dica la Cronica Augustana] fu obbli- dus Conato ad una vergognosa suga Arrigo con tutti i suoi. Ridolfo ne in Chron. pedì per mezzo de' suoi Legati a Roma la lieta nuova, ed insieme Bruno Hist. Saece esporre le doglianze sue contra di Arrigo, che sempre più xon. convolgeva e desolava la Germania, e mostravasi disubbidiente Il Romano Pontefice. Diedero motivo tali avvisi e lamenti a Paa Gregorio di apertamente dichiararsi in savore del Re Ridolfo. Perciò nel Concilio VII. tenuto in Roma nel di 9. di Marzo, dopo avere rinovate le scomuniche contra gli Arcivescovi di Milano e

lielm. Apulus lib. 4. Anonym, de gest. Comit. Barcin. apud Baluz.

Era Volg. di Ravenna, dichiarò legittimo Re del Regno Germanico Ridol-Ann. 1080. fo, e sulminò la scomunica, e la sentenza di deposizione contra di Arrigo usando le più forti espressioni, per esprimere in ciò l'autorità de sommi Pontefici, e colla stessa franchezza dicendo: Iple autem Henricus cum suis fautoribus in omni congressione belli nullas vires, nullamque in vita sua victoriam obtineat. Mando elso Papa a Ridolfo una Corona d'oro, dove si leggeva questa Iscrizione:

Scorus in Chronico. genfis in Chron. alii.

zildis l. I.

gensis in Chronico.

cap. I.

PETRA DEDIT PETRO, PETRVS DIADEMA RODVLPHO. (a) Marian. Essendo volata in Germania la nuova di questa risoluzione, (a) crebbe a dismisura la rabbia del Re Arrigo, nè mancarono per-Otto Frisin- versi Consiglieri, che il trassero all'ultimo de gli eccessi. Fece egli pertanto raunare un Conciliabolo di trenta Vescovi Scismatici, e Sigebert. in di molti Signori si di Germania, che d'Italia, suoi fautori, in Brixen, o sia Bressanone sul Tirolo, e gl'indusse con empia ed affatto irregolar procedura a dichiarar deposto Gregorio VII. dal Papato, e ad eleggere in suo luogo Guiberto Arcivescovo di Ravenna, già più volte scomunicato, il quale assunse dipoi il nome di Clemente III. Era costui Cittadino di Parma di gran nobiltà, e da molti vien creduto della nobil Casa di Correggio. Scrive Donizo-(b) Donizo ne (b), che di tre Figliuoli di Sigefredo Lucchese, Ascendente in Vit. Ma- della Contessa Matilda,

Fiunt Parmenses duo Fratres, ambo potentes. Dat Guibertinam minimus, primus Baratinam, Progenies ambas grandes, & bonore micantes.

Da essa schiatta Gibertina sembra che discendesse il suddetto An-

tipapa. Aspirava da gran tempo alla Cattedra di San Pietro esso Guiberto, uomo quanto privo dello spirito Ecclesiastico, altrettanto provveduto di mondana politica. Il primo de' suoi pensieri era l'ambizione, l'ultimo il timore di Dio. L'esaltazione di que sto mal nomo succedette nel di 25. di Giugno. Nel decreto di tale (c) Ursper- elezione, rapportato dall'Abbate Urspergense (c), si spacciaro no non poche stomachevoli calunnie contra di Papa Gregorio, suggerite da Ugo il Bianco Cardinale scomunicato, e che si leggono anche nell'empia diceria dello scismatico Bennone. Scrisse dipo Arrigo allo stesso Gregorio Pontefice, e al Popolo Romano Lette re infami per avvisarli dell'Idolo, ch'egli aveva introdotto nella Casa di Dio. Fu inoltre spedito in Italia il novello Antipapa, per tirare nel suo partito tutti i Simoniaci e i nemici del vero Papa nè a lui fu difficile di trovarne molti, e di mettere insieme un' Ar mata. IL

IL presentimento di questo colpo, e gli avvisi di quel, che ERA Volg. indava succedendo in Germania, quegli sproni dovettero esse- Ann. 1080. e, che finalmente indussero ed affrettarono Papa Gregorio a riasciare la sua severità contra di Roberto Guiscardo Duca di Puglia, Calabria, e Sicilia, e ad accordarsi con lui. Roberto anch' gli si trovava in qualche disordine per le molte Città, che li s'erano ribellate, e gli era utile l'accomodarsi a i voleri del Papa. Però il Pontefice post Octawas Pentecostes, circa il di 7. li Giugno, siccome abbiam detto di sopra, andossene ad Aqui-10 (a), accompagnato da Giordano Principe di Capoa, e qui- (a) Cardin. vi riconciliatosi con Roberto, l'assolve dalle censure, e diedegli de Aragon. Investitura di tutti quegli Stati, che gli erano stati concedu. gorii VIL i da Nicolò II. e da Alessandro II. Pontefici predecessori con agsingnere. De illa autem terra, quam injuste tenes, sicut est Saernus, & Amalfia, & pars Marchiæ Firmanæ, nunc te patiener sustineo in confidentia Dei omnipotentis & tua bonitatis &c. Probabilmente questo era stato il punto principale, che avea inquì ritardata la pace fra loro. Giurò all'incontro fedeltà ed maggio al Papa il Duca Roberto, con promettere ancora di pagar ogni anno alla Chiefa Romana dodici denari di moneta Pavese per ogni paio di buoi di tutti i suoi Stati. Già s'è a nio credere assai dimostrato di sopra all' Anno 1078. non susistere l'opinione del Padre Pagi, che tal riconciliazione seguis e nell'Anno 1077. e star forte quella del Sigonio, e del Carlinal Baronio, da'quali su riferita al presente Anno 1080. Aggiungo ora, che gli Atti d'essa Investitura, e del Giuramento di Roberto, son posti fra le Lettere del Libro Ottavo di Gregoio VII. che riguardano gli affari di quest' Anno. E nella Lettera settima d'esso Libro il Pontesice dà avviso a tutti i Fedeli di aver parlato cum Duce Roberto, & Jordane, ceterisque potentioribus Nortmannorum Principibus, che gli aveano promesso soccorso contra di ognuno in difesa della Chiesa Romana, con palesar eziandio la risoluzione presa di marciare con un' Armata contra di Ravenna, per liberar quella Chiesa e Città dalle mani dell'empio Guiberto, già alzato dalla perfidia al facrilego grado di Antipapa. Finalmente abbiamo dalla Cronichetta Normannica da me pubblicata (b), che Anno MLXXX. Robertus (b) Chronic. Dux amicatus est cum Gregorio Papa in Mense Junio, & confir-Tom. V. mata fuit ab illo omnis Terra, quam babebat Robertus Dux in Rev. Italic. Apulia, Calabria, & Sicilia. Guglielmo Pugliese anch' egli nar- pag. 278. Tomo VI.

ERA Volg. ra [a] sotto il presente Anno la concordia suddetta; anzi la

regrin.

Ann. 1080. fa succeduta dopo la morte del Re Ridolfo: nel che egli s'in mus Apulus ganna. Dalla stessa Cronichetta abbiamo, che il Duca Rober Poemat.l.4 to nell'Aprile di quest' Anno ricuperò la Città di Taranto, 6 Castellaneta. Presentossi ancora coll'esercito sotto Bari, e col la fuga di Petronio Conte tornò ad impadronirsene. Fece anche lo stesso della Città di Trani. Notizie tutte confermate da Lu [b] Lupus po Protospata [b], e dall'Anonimo Barense [c]. Era già stato, sicco Protospata me accennai, da Niceforo Botoniata precipitato dal Trono Impe [c] Anony- riale d'Oriente Michele Parapinacio con Costantino suo Figliuo mus Baren- lo, e Genero del Duca Roberto, ed obbligato a prendere l'abi to di Monaco. Una curiosa scena avvenne in quest' Anno. Ec coti comparire in Puglia davanti al Duca Roberto un uomo vil mente vestito, che si spaccia per Michele Imperador deposto e chiede aiuto contro l'occupator dell'Imperio, spezialmente rappresentando, che la sua rovina era proceduta dalla parente la contratta con esso Roberto, Principe troppo odiato da'Greci Fu accolto con grande onore, vestito d'abiti Imperiali; e trion falmente condotto per la Città. Credette, o mostrò di crede re il Duca Roberto, che costui veramente fosse il deposto Mi-[d] Anna chele. Anna Comnena [d] sostiene nella sua Storia, che que in Alexiad. sta su una finzione, proccurata da Roberto stesso, Principe che in astuzie politiche non avea pari, per prendere da ciò pre testo di assalire la Monarchia de' Greci. Gausredo Malaterra fe | Gaufri- [e], tuttochè Normanno, pure anch' egli inclina a credere, che

lib. I.

terra lib. 3. cap. 13.

VII. 1.8. E. pistol. 6.

dus Mala- questo Michele fosse un tiro di politica, e una fantasima, atta a commuovere i Popoli alle imprese, che Roberto sbrigato dalle guerre civili andava già macchinando, e alle quali cominciò nell'Anno presente a prepararsi. Da una Lettera di Pa-[f] Gregor. pa Gregorio [f] si scorge, che anche a lui su satta credere la venuta in Italia dell'Augusto Michele. Il Malaterra suddetto mette la comparsa di questo santoccio nell'Anno 1077, ma i più nell'Anno presente 1080. Nel quale comparve in Sicilia Raimondo Conte di Provenza a chiedere per Moglie Matilda Figliuola primogenita del Conte Ruggieri. Furono con gioio sa solennità celebrate quelle Nozze, e lo Sposo contento condusse la Moglie alle sue contrade. Ebbero maniera i Saraceni di rientrare in quest' Anno nella Città di Catania per tradimento di Bencimino Governator d'essa, Musulmano di professione, ma creduto di gran fede da Ruggieri! Udita questa dispiacevol

Ruggieri ad accorrere colà con un picciolo corpo di cavalleria. Ann. 1080. Trovò schierati i Saraceni sotto quella Città, gli assali con incredibil valore, e talmente li riempiè di terrore, che non credendosi sicuri nè pure nella Città, l'abbandonarono con ritirarsi in Siracusa.

INTANTO in Germania avvenne una terribil mutazion di cose [a]. Nel di 15. di Ottobre segui la quarta battaglia cam- [2] Mariapale fra i due Re Arrigo, e Ridolfo. Gran varietà si truova fra in Chronic. Igli Scrittori nella descrizion d'essa, chi sostenendo, che suro- Bertholdus no messi in suga i Sassoni, e chi essersi dichiarata la vittoria ensisinCbr. per loro. Quel che è certo, in quel conflitto restò mortalmen- Bruno Hite ferito, e di l'a non molto morì il Re Ridolfo. L' Autore saxon. O della Vita di Arrigo IV. presso il Reubero [b] pretende, ch' alii. egli fosse ucciso da' suoi medesimi soldati, guadagnati con da vit. Henrici naro dal Re Arrigo. Questo colpo sconcertò sommamente gli IV. apud laffari della Lega Cattolica non solo in Germania, ma anche in Reuberum. Italia, ed espose alle dicerie de'nemici il Pontefice Gregorio VII. Se merita fede Sigeberto [c], avea predetto esso Papa, che in [c] Sigeberquest' Anno sarebbe morto il salso Re, intendendo di Arrigo, main vece sua fini di vivere il Re Ridolfo. Potrebbe essere na favola; ma certo egli scrivendo a tutti i Fedeli [d], avea [d] Gregor. Platto loro sperare, nefandorum perturbationem merita ruina ci- Epistol. 7. o sedandam, & santæ Ecclesiæ pacem & securitatem (sicut & 9. He divina clementia confidentes promittimus) proxime stabilien-Ham. Si raccoglie lo stesso da altre sue Lettere. Però fecero grande schiamazzo i partigiani d'Arrigo per l'avvenimento Lutto contrario alle promesse o speranze Pontificie. Loro ha già risposto il Cardinal Baronio [e], e meritano intorno a ciò se Baron.in d'esser lette anche le rissessioni dell' Abbate Fleury [f]. A Annal. Ecc. questo infausto accidente un altro se ne aggiunse in Italia. Hist. Eccl. Risoluta la celebre Contessa Matilda di sostener gl' interessi T. XIII. Hel Romano Pontefice, e di tentare secondo il concerto fatto fation. 🕮 i cacciar da Ravenna l'Antipapa Guiberto, avea raunate le ue forze nel territorio di Mantova, Città allora a lei ubbidiente. Ma fu anche in armi quasi tutta la Lombardia in aiuo di Arrigo, e con un potente esercito si portò alla Volta, Luogo del Mantovano. [g] Quivi vennero alle mani le due [g] Bertold. Armate, e a quella della Contessa toccò la rotta nel di 15. Constanli Ottobre, cioè nel giorno stesso, in cui segul l'altro infelice chronico. Ll 2

ERA Volg. conflitto della Germania, dove il Re Ridolfo perdè la vita. Leg-Ann. 1080. gesi parimente nella Vita di Gregorio VII. (a), che dopo la mor de Aragon, te di Ridolfo evolutis paucis diebus, Henricus filius ejus [di Arri Vit. Gregor. go IV.] cum exercitu illustris Comitissa Mathildis pugnavit. E Tom. III. quia, sicut fieri solet, varius est eventus belli, victoriam babuit Rer. Italic. Che Enrico, o sia Arrigo, sia questo Figliuolo del Re Arrigo IV non truovo io Scrittore, che me l'additi. Forse quello [ dice i (b) Fiorent. Fiorentini (b)], che senza nome presso Donizone morì poi nela Matild J.1. assedio di Montebello. Certamente non su Arrigo V. poscia Impe radore, perchè si crede nato solamente nell' Anno seguente. A m è ignoto, se Arrigo IV. avesse de' Figlinoli bastardi. Nondimene improbabil cosa non sarebbe, che ne avesse avuto. Fece in questosa Anno la suddetta Contessa Matilda una Donazione al Monistero d San Prospero, oggidi di San Pietro, de' Benedettini di Reggio (c) Antiqu. La Carta su scritta (c) Anno ab Incarnatione Domini nostri Jest. Italicarum Christi Millesimo Octuagesimo, die IX. Mensis Decembris, Ind. ctione Tertia. L'Indizione corre qui fino al fine dell'Anno; m potrebbe dubitarsi, che sosse quì adoperato l'Anno Pisano, e ch im lo Strumento appartenesse all'Anno precedente, nel cui Settemala. bre cominciò a correre l'Indizione III. Tenne in oltre essa Contel (d) Mabill. sa un Placito in Corneto, Terra del Contado di Toscanella, (d) luc Benedictin. VII. Kalendas Aprilis Indictione III. dove decise la lite d'una Chie [1] sa in favore di Berardo Abbate di Farfa.

> Anno di Cristo MLXXXI. Indizione IV. di Gregorio VII. Papa 9. di Arrigo IV. Re di German. e d'Italia 26

Conflantiensis in Chronico. Annalista Saxo.

VII. lib. g. Epift. 3.

NSUPERBITO il Re Arrigo per le felicità nel precedente An 👤 no occorse all'armi sue, calò nel presente con molte sorze it 📖 (e) Britold. Italia (e), e siccome nomo infaticabile e servido nel mestier delle guerra, dopo aver celebrata la Pasqua in Verona, s'inviò a Raven na, dove si preparò per passare a Roma, singendo di voler pace ma configliatamente per tentare, se potea, d'intronizzar nella Se dia di San Pietro lo scomunicato Guiberto. Confessò in una sur (f) Gregor. Lettera Gregorio VII. (f), che la maggior parte de' suoi, atterri ti dalle prosperità d'Arrigo, il consigliava di sar pace, e massima mente, perchè Arrigo prometteva di gran cose. Eravi anche ap parenza, che la Contessa Matilda, quasi unico antemurale delle

parte Cattolica in Italia, per difetto non già di volontà, ma di for- ERA Volg. ze, avesse da cedere alla potenza d'Arrigo. Contuttociò mirabil Ann. 1081. fu la costanza ed intrepidezza di Gregorio; nè si lasciò egli mai piegare ad alcuna viltà. Animo a lui fra i mezzi umani faceva la speranza d'essere soccorso da Roberto Guiscardo, e il vedere i Romani concordi per sostenerlo. Se si ha a credere a gli Storici Fiorentini, Arrigo assediò inutilmente Firenze dall' Aprile sino al d'i 21. di Luglio. Il Villani (a) scrive, che nel di 12. d'Aprile ter- (a) Giovane minò quell'assedio. Comunque sia, certo è, che comparve circa lib. 4. c.23. la Pentecoste coll' esercito e coll' Antipapa a Roma il Re Arrigo. Ammirati (b) Trovò quella Città ben disposta alla disesa, e su non men egli senze cap. I. tche Guiberto onorato di quanti ingiuriosi titoli e villanie seppe (b) Cardin. inventare la satirica facondia di quel Popolo. Accampossi nel Pra- de Aragon. to di Nerone, aspettando pure di sar qualche bel colpo; ma in-VII. utilmente tutto, perchè odiato da' Romani tutti. Intanto gli aden trenti suoi di Lombardia faceano guerra alle Terre della Contessa Matilda, devastando paesi, assediando Castella, ma con ritrovar c dapertutto nelle di lei genti il coraggio della medefima Principeffa. Ne fa menzion Donizone (c), ma con tacerne una a lui svan- in Vit. Mana taggiosa, discoperta nondimeno dall' avveduto Fiorentini (d). thild.lib.2. Cioè, che in questi tempi cotanto prevalse in Lucca la fazione de cap. 1. Il gli Scismatici, istigata principalmente da alcuni scapestrati del Memor. di Clero, che quella Città si ribellò alla Contessa Matilda, e si die-Matild.l.t. de ad Arrigo. Ciò si ricava da i Diplomi d'esso Re dati in quest'Anno a que' Cittadini, e alle Chiese d'essa Città, de'quali sa anche menzione Tolomeo da Lucca (e). Di questa ribellione eziandio (e) Ptolome samo assicurati dall' Autore della Vita di Santo Anselmo Vescovo Lucens. An-Hi Lucca, il quale in tal congiuntura su cacciato dalla sua Sedia, e Rer. Italic. i ricoverò fotto la protezion di Matilda, senza più potere ricupear quella Chiesa, in cui su intruso al dispetto de' sacri Canoni un Pietro Diacono, fiero fomentatore del partito del Re. Intanto i Saffoni, e vari Principi e Vescovi di Germania, co'quali Arrigo aveva indarno trattato di tregua, per potere con più ficurezza far guerra a Papa Gregorio, tennero una solenne Dieta, (f) con eleg- (f) Bergere in essa un Re nuovo, cioè Ermanno di Lucemburgo Lorenese, santiensis iella Vigilia di San Lorenzo. Non è in questo luogo da seguitare in Chron. Baronio, nè il Padre Pagi, che fidatifi di Mariano Scoto, della Cronica d'Ildesheim, e di qualch'altro minore Storico, differiropo fino all'Anno feguente la promozione di Ermanno. Bertoldo la Costanza, uno de' migliori Scrittori di questi avvenimenti, ci

(b) Chronic. (c) Bruno Histor. Bell. Saxon.

ERA Volg. afficura, ch'egli fu promosso alla Corona in quest' Anno. Così ha Ann. 1081.
(a) Sigeber.
(a) Sigeber.
(b), e quel che tus in Chro- più importa, Brunone Storico contemporaneo della guerra di Safsonia (c), e che ne termina la descrizione in quest'Anno, scrive, che in Natali Sancti Stephani Protomartyris, a Sigefredo Moguntinæ Sedis Archiepiscopo Hermannus in Regem venerabiliter est un-Aus, quum jam MLXXXII. Annus Incarnationis Dominica fuifset inceptus. Cominciavano i Tedeschi nel Natale del Signore l' Anno nuovo. Perciò alcuni Autori mettono il principio del suo Regno nell' Anno seguente, perch'egli su coronato nella Festa di Santo Stefano. Mariano Scoto ne gli ultimi tre Annidella sua Cronica ha degli anacronismi, che non si possono salvare. E forse quella è una giunta fatta da qualche penna posteriore; e pure egli si icuopre mal informato.

OR A per ditturbar la Dieta e l'elezione suddetta, che dissi fatta nella Vigilia di S. Lorenzo di quest' Anno, erano accorsi i Principi fedeli ad Arrigo con affaissime squadre d'Armati. L'efercito loro di molto superava in numero quello di Ermanno. Contuttociò passata la festa di San Lorenzo, il novello Re insieme con Guelfo Duca di Baviera all' improvviso andò ad affalirli nel Luogo di Hocter, celebre per una gran giornata campale de' nostri giorni, e li sconfisse. Assediò dipoi Augusta, e non potendola vincere, si rivolse ad altre parti della Germania. Finalmente ben accolto da i Sassoni, nella Festa di Santo Stefano di quest'Anno, siccome dissi, da Sigefredo Arcivescovo di Magonza ricevette la Corona e la consecrazion Regale. Mentre se ne stava attendato l'esercito di Arrigo intorno alla Città Leonina, valorosamente difesa da i Romani, cominciò l'aria, anche allora malfana di que' contorni, a far guerra a lui, e a' suoi soldati. Non poche migliaia vi lasciarono per le infermità la vita; laonde non potendo egli reggere a questa persecuzione, giudicò meglio di levare il campo, e di ritornarsene in Toscana. Dalle memorie del Fiorentini suddetto costa, ch'egli tuttavia dimorava all'assedio di Roma nel di 23. di Giugno. Poscia si truova in Lucca nel dì 25. di Luglio. Un suo Diploma da (d) Antig. me dato alla luce nelle Antichità Italiane (d) cel fa vedere ivi nel sert.31.pag. d'i 19. d'esso Mese di Luglio. Di là, se vogliamo stare all'asser-949. (e) Rubeus zione di Girolamo Rossi (e), si ridusse a Ravenna, e in quelle par-Histor. Ra- ti sverno. Fu in questi tempi, ch'egli tentò di tirar dalla sua venn. lib.5. Roberto Guiscardo Duca di Puglia, con proporre il matrimonio di Corrado suo Figlio con una Figliuola del medesimo Roberto. Ma

il Duca stette forte nell'unione col Papa. Niuno aiuto nondime- ERA Volg. no, benchè richiesto, potè, o volle dare allo stesso Papa, per-Ann.1081. chè allora ad altro non miravano le sue vaste idee, che a stendere le sue conquiste nell'Imperio de' Greci; forse con isperanza di farsi Imperadore d'Oriente. A questo fine fece un gran preparamento di navi e di gente in Brindisi e in Otranto, e con questa poderosa Armata dopo aver dichiarato Principe di Puglia e Sicilia, e suo erede il Figlio Ruggieri, mosse contra de' Greci, menando feco il suo creduto finto Imperadore Michele. S' impadronì dell'Isola di Corsù, prese Botontrò, e la Vallona, e l'inviò per mettere l'assedio alla sorte Città di Durazzo. Anna Compena nella sua Alessiade scrive (a), che la di lui Armata (a) Anna havale pati una fiera burasca, e che vi perì gran copia di gen- Alexiad.1.1. e e di navi; ma che nulla potendo atterrire il cuore intrepido Malaterra li Roberto, egli continuò il suo viaggio contra di Durazzo. peco era Boamondo, a lui nato dalla prima Moglie, che nel vaore e nella maestria della guerra, benchè giovane, compariva veterano, eletto perciò Generale dell' Armata dal Padre. Fu dunque dato principio all'affedio di quella Città. In questo medemo Anno avendo Alessio Comneno guadagnato in suo savore-l' sfercito Greco, fu proclamato Imperadore nel di primo d'Apriin Andrinopoli (b), e passato a Costantinopoli, quivi si fece (b) Zonavas blennemente imporre la Corona Imperiale. Trovavasi allora in Annalib. ravemente oppresso l'Imperio Orientale da i Turchi, che avea- nena Ale-10 eletta per lor Capitale Nicea, e vivamente era minacciato xiad. lib. 3. a Roberto Guiscardo nella Dalmazia.

FECE egli perciò pace co' Turchi, e per refistere al Guiscaro, spedi Lettere, o Ambasciatori al Papa, al Re Arrigo, ed nche a quasi tutti i Principi d'Occidente, senza che alcuno voesse alzare un dito contro a i Normanni. I soli Veneziani, semre fingul uniti co' Greci, in aiuto di lui concorsero con un'Arhata navale. Guglielmo Pugliese (c) ci sa conoscere con un su- [c] Guilerbo elogio, come già fosse cresciuta fin d'allora la potenza lielm. Apueneta, con dire d'essa flotta:

Illam populosa Venetia misit, Imperii prece, dives opum, divesque virorum, Qua sinus Adriacis interlitus ultimus undis Subjacet Arcturo. Sunt hujus mænia gentis Circumspecta mari, nec ab ædibus alter ad ædes Alterius transire potest, nist lintre vehatur.

ERA Volg. ANN.1081.

Semper aquis habitant. Gens nulla valentior ista Æquoreis bellis, ratiumque per aquora ductu.

Colla bravura e sperienza di questa gente non era da mettere a fronte l'armata maritima de' Normanni; però non è da maravigliarsi, se da essi assalita ne restò sconsitta, e su in pericolo di lasciarvi la vita lo stesso Boamondo Figliuol di Roberto. Buon soccorso di vettovaglie recarono i Veneti vincitori all' assediata Città. Ma non per questo il Duca Roberto punto si smarri, nè perchè la peste entrata ne'cavalli della sua Armata ne facesse strage, desiste punto dall' impresa. Fece fabbricar nuovi legni, fece venir nuove genti, e più che mai con torri e macchine militari tornò a tempestare la Città di Durazzo. Ma eccoti nel Mese d'Ottobre lo stesso Imperadore Alessio in persona con una formidabil Armata di Greci, Turchi, ed altre [a] Petrus Nazioni, venire al foccorso. V'ha de gli Autori [a], che fanno ascendere fino a cento settanta mila l'esercito de' Greci. [b] Mala- settanta mila. Non più di quindici mila ne aveva Roberto, ed Quel cento vi è di più. Il Malaterra [b] in fatti parla di soli altri scrivono anche molto meno. Si venne ad una terribil battaglia; vi fecero i Normanni delle prodezze inudite, talmente che Anna Comnena Figliuola del suddetto Alessio, tuttochè cotanto sparli della nascita e delle azioni del Duca Roberto, pure non potè di meno di non riconoscere in lui le virtù de'bellicosi Eroi. Sbaragliarono i Romani l'Armata Greca, e nel conflitto perirono circa cinque o sei mila persone dalla parte d' Alessio, e fra queste il giovane Costantino, Genero del medesimo Roberto, dianzi dallo scaltro Alessio restituito a' primieri onori. Restovvi morto ancora il finto Imperadore Michele. Innumerabile e ricchissima preda toccò a i vincitori, ed Alessio, che in una Terra vicina stava aspettando l'avviso della rotta di Roberto, tenendosela come in pugno, avvertito dell'esito contrario, diede di sproni alla volta di Costantinopoli. Dopo questa felice impresa tornò il Duca Roberto a mettere l'interrotto assedio a Durazzo, ridendosi di que' Cittadini, che vantavano posto quel nome alla lor Città, perchè era Piazza dura ed inespugna-[c] Alberie. bile; [c] ed anch' egli scherzando dicea d'aver nome Durando, inChronico, e che se n'accorgerebbono i Durazzesi, perchè sarebbe durar

quell' assedio, finchè gli avesse ammolliti e domi. Sotto quella

cap. 27.

[d] Lupus Città passò egli tutto il seguente verno. Lupo Protospata [d] in Chronico, mette questa campal battaglia sotto l' Anno seguente, perchè

inco-

incomincia l'Anno in Settembre; e questa succedette nel gior- ERA Volg. no di San Luca nel Mese d'Ottobre. Intanto il Conte Ruggieri Ann. 1081. [a] in Sicilia, essendosi a lui ribellata la Città di Geraci, colla [a] Anonyforza costrinse quel Popolo a tornare all'ubbidienza sua. Fortiste mus Barencò eziandio con Torri il recinto di Messina. Vedesi dato in quest, regrinium. Anno dal Re Arrigo un Diploma in favore del Monistero di Santo Eugenio posto nel Contado di Siena [b], Indictione Quarta, [b] Antiqu. III. Nonas Junii. Astum Romæ: il che ci porge motivo giusto Italic. Difdi credere, che anche Siena seguitasse l'esempio di Lucca, con sert. 72. ribellarsi alla Contessa Matilde, e darsi al medesimo Arrigo. Anche Giugurta Tomasi [c] è di parere, che i Sanesi seguitas- [c] Tomasi sero il partito d'esso Re Arrigo. Scrive più d'uno Storico, che nalib. 3. in quest' Anno la Regina Berta partori ad Arrigo il secondogenito, che su poi Arrigo V. fra i Re, e il IV. fra gl'Imperadori. Erasi già impadronito d'Ascoli il Duca Roberto. Qualche tunulto o sedizione dovette nell' Anno presente succedere in quela Città, perciocche sapiamo da Romoaldo Salernitano [d], che [d] Romuaccorso il Principe Ruggieri, Figliuolo d'esso Duca, sece sman- ald. Saiern. ellar le mura di quella Città, e diede il fuoco alle case. Sotto Chron. To. quest' Anno ancora narra Alberico Monaco de' tre Fonti [e], che Italicar. Matilda Marchesana di Toscana concedette al Vescovo di Vir- [e] Alberic. Inn la Badia delle Monache di Guisa, a lei, come si può cre- Chr. apud lere, pervenuta per eredità della Duchessa Beatrice sua Madre. Leibnit. Certamente ella possedeva di là da'monti molti beni, e Statidi agione d'essa sua Genitrice.

Anno di Cristo MLXXXII. Indizione v. di GREGORIO VII. Papa 10. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 27.

TERSO il principio della Primavera di quest' Anno tornò di nuovo il Re Arrigo col suo Antipapa a Roma, e strinse in'altra volta d'assedio, o più tosto con un blocco, la Città Leonina, premendogli forte di poter mettere il piede nella Bailica Vaticana. Poco fastidio a lui recava in Germania il combetitore Ermanno dichiarato Re, perchè per testimonianza dell' Annalista Sassone [f], e del Cronografo Sassone [g], esso Er-[f] Annalinanno tam suis quam alienis cœpit in brevi despectus baberi; sa Saxo. iè si sa, ch'egli facesse impresa alcuna nell' Anno presente. Ma graphus Sa-Tomo VI. Mm

ERAVolg. nè pure Arrigo riportò frutto alcuno da questo nuovo tentati-Ann. 1082. vo. [a] Fece ben egli da un traditore attaccar fuoco alla Ba-[al Bertold. Glica Vaticana, sperando che i Romani accorrendo all'incendic ens. in Chr. abbandonerebbono la guardia delle mura. Ma avvertitone Papa Gregorio, ordinò tosto, che maggiormente si armassero i posti; e confidato nell' aiuto di Dio, e nella protezion di San Pietro, fece il segno della Croce sopra le fiamme, e queste ces-[b] Chronic. sarono. Abbiamo dalla Cronica di Farfa [b], che nel di 17. P. II. T. II. di Marzo esso Arrigo andò a visitare il celebre Monistero di es-Rer. Italic. la Farfa, ricevuto ivi con tutto onore da que' Monaci i quali punto non badavano alle scomuniche Pontificie, e tennero sempre con esso Re, perchè quello era Monistero Regale o sia Imperiale. Fu da i medesimi ammesso alla Confraternità, e alla participazion delle loro orazioni: rito antichissimo dell'Ordine Benedittino. Assediò egli il Castello di Fara, e lo restitu) all' Abbate Berardo. Fece dipoi prigione Bonizone Vescovo di Sutri, personaggio celebre non men per le sue disavventure, che per la sua Letteratura, restando tuttavia alcuni Opuscoli suoi manuscritti, uno de quali, cioè de Ecclesiasticis Sa-[c] Antiqu. cramentis, è stato da me dato alla luce [c]. Fu egli dipoi Italic. Difcreato Vescovo di Piacenza, ma da gli Scismatici restò un gior-Jert. no barbaramente trucidato. In quest' Anno ancora il timore dell' Aria malfana de' contorni di Roma fece dopo Pasqua tor-[d] Cardin. nare Arrigo con pochi verso la Lombardia. [d] Lasciò nondideAragonia in Vit. Gre- meno l'Antipapa Guiberto in Tivoli coll' esercito, acciocchè continuasse il blocco di Roma, con farlo divenire di falso Pagovii VII. pa vero Generale d' Armata. Ostinatamente intanto proseguì il Duca Roberto Guiscardo anche nel verno l'assedio di Duraz-[e] Gaufrid. zo nell' Albania. [e] Accadde, che un certo Domenico Nobile Malaterra Veneziano ebbe de i disgusti in quella Città, disesa allora dal 1.3. 6.28. Guillielm. valoroso stuolo de Veneziani. Questi perciò cominciò una trama Apulus 1.4. col Guiscardo per renderlo padrone della Città, con farsi prima accordare in Moglie una Nipote del Duca, ed altre vantaggiose con-[f] Anony dizioni. Andò sì felicemente innanzi il trattato, [f] che nelsis apud Pe- la notte del d' 8. di Febbraio dell' Anno presente, scalate le mura, i Normanni furono introdotti nella Città. Restò prigione il

regrinium.

[g] Anna Comnena Alexiad. lib. 3.

fai loro navi, e tutto il circonvicino paese in potere di Roberto. ORA Alessio Augusto non sapendo più che argine mettere al

Figliuolo del Doge di Venezia con altri molti Veneti, e con af-

torrente impetuoso di questo Conquistatore [g], spedi un' amba-

fce-

sceria con ricchi regali al Re Arrigo, per impegnarlo a fare una ERA Volga diversione con portare la guerra in Puglia, rappresentandogli la Ann. 1032. facilità delle conquiste, mentre le forze di Roberto erano oltre mare, e promettendogli mari e monti per questo benefizio. O sia che Arrigo accettasse l'offerta, o che Alessio sacesse spargerne la voce con politica finzione: ne fu ben tosto spedito l'avviso al Duca Roberto. Egli allora conoscendo necessaria la sua presenza in Italia, lasciato al Figliuolo Boamondo il comando dell'esercito, tornossene in Puglia, ed attese a raunar gente per tutti i bisogni. Prima della sua venuta, pare, che accadesse quanto vien narrato da Guglielmo Pugliese [a]. Cioè che il Popolo della Città di Troia, [a] Guil-love si trovava il Principe Ruggieri Figliuolo del Duca, si ribelpulus lib. 40 d, e costrinse il Principe a rifugiarsi nella Rocca, alla quale toto fu messo l'assedio. In aiuto ancora de' Troiani accorse il Popoo d'Ascoli, irritato forte per l'aspro trattamento satto nel precedente Anno da esso Ruggieri alla loro Città. Ma venuto da più parti soccorso, il Principe sece una si vigorosa sortita dalla Rocca, che gli riuscì di dispergere quella ribellione. Costò la vita ad asaissimi di quelle due Città l'ardito ed infelice lor tentativo. Aveva intanto Ruggieri Conte di Sicilia [b] raccomandato il governo [b] Gaufred.
Malaterra lelle sue conquiste in quell'Isola a Giordano suo Figlio bastardo, lib.3. c. 30. perchè pressanti affari il richiamavano in Calabria. Lasciatosi l' imbizioso giovane prevertire da i configli de gli adulatori, si mise n possesso d'alcune Castella, e tentò di occupar Traina, dove era l Tesoro del Padre; ma quest'ultimo non gli riuscì. All'avviso li tal novità ritornò frettolosamente Ruggieri in Sicilia; invitò al perdono il mal configliato Figliuolo; e fatti abbacinare dodici de' oiù colpevoli, lasciò il governo della Sicilia a più fidata persona. Pornato che su in Lombardia il Re Arrigo, per testimonianza di Col Donico Donizone [c], e di Lupo Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sar gue re la Michael Protospata [d], si diede a sa ulla Contessa Matilda, principale sostegno della parte Pontificia in tra il tib.2. talia. Aveva ella, per così dire, una selva di Fortezze nelle mon- cap. 1. agne di Modena e Reggio. Canossa, Bibianello, Carpineta, Prozospata Monte Baranzone, Montebello, ed altri simili Luoghi montuosi in Chicaico. li sua ragione, aveano Rocche fortissime, deile quali resta metalia qualche vestigio.

Insuperabilia Loca sunt sibi plurima fixa: così scrive Donizone. Con tale attenzione e valore accudiva a tuto l'Eroina Contessa, che potè ben egli dare il guesto al paese, e ormar de gli assedj, ma senza che gli venisse satto di conquistare M m

ERA Volg. alcuno de' suoi forti Castelli. Soccorreva ella nel medesimo tempo Ann. 1082. con danari Papa Gregorio, che troppo ne abbisognava, per sostenersi contro l'esercito dell' Antipapa. E su in questa occasione, e nell' Anno presente, che essa Contessa con Anselmo Vescovo di Lucca, scacciato dalla sua Chiesa, e Vicario del Papa in Lombardia, richiefero al Monistero di Canossa il suo Tesoro per li bisogni del-(a) Rerum la Chiesa Romana. (a) Non ebbe difficultà l'Abbate Gherardo co Italic. T.V. i Monaci a concederlo. Consistè esso in settecento libre d'argen-Tag. 385. to, e in nove libre d'oro, che furono inviate a Roma. Ma la pia Contessa non mancò di dar qualche compenso a quel Monistero, con assegnargli alcune Chiese, e fargli poscia altri benefizj. Facilmente i Principi del Secolo metteano allora le mani sopra i Tesori delle Chiese; ma pochi imitavano Matilda nell'indennizzarle in altra guisa.

> Anno di Cristo MLXXXIII. Indizione VI. di Gregorio VII. Papa 11. di Arrigo IV. Re di Germania e d'Italia 28.

N quest'Anno ancora per la terza volta ritornò il Re Arrigo fotto Roma con isperanza d'entrarvi un giorno colla forza, o almeno con intenzione di stancare i Romani, e d'indurli a qual-(b) Berthol- che capitolazione. (b) Fece alzare un Castello in faccia alla Città Leonina, che infestava molto i Romani difensori d'essa Città. in Chronic. Certamente s'ingannò Bertoldo da Costanza, Autore per altro assai esatto di questi tempi, in credere, che l'Antipapa Guiberto fosse consecrato Papa, ed intronizzato nel presente Anno. Ciò avvenne nell' Anno seguente. Quand' anche Arrigo in quest' Anno si sosse impadronito del Vaticano, certamente non mise piede nella Basilica Lateranense, necessaria per intronizzare un Papa. Vero è bensì, ch' egli cominciò de' trattati segreti co i Nobili Romani, impiegando con gli uni l'oro, e l'ingorde promesse con gli altri, in maniera che a riferva di Gifolfo già Principe di Salerno, essi convennero di far tenere al Papa nel Mese di Novembre venturo un Concilio, dove si dibattesse la causa del Regno controverso, ed ognun si acquetasse alla determinazion di quella sacra Assemblea. Promise Arrigo di lasciar libero a tutti il cammino per intervenirvi. Tornossene perciò egli in Lombardia, e sece venire a Ravenna il suo Antipapa. Ma non mantenne dipoi la parola,

dus Con-Stantiensis perciocchè fece prigioni i Legati de' Principi Tedeschi suoi nemi- ERA Volgi ci; trattenne in oltre Ottone Vescovo d'Ostia, Legato della santa Ann. 1083. Sede, e molt'altri; impedì ancora, che Ugo Arcivescovo di Lione, Anselmo Vescovo di Lucca, e Rinaldo Vescovo di Como non potessero intervenire al Concilio suddetto. Fu nondimeno celebraco esso Concilio (a) nel di 20. di Novembre, e da tanti su pre- (a) Labbe gato il Pontefice Gregorio, che si astenne dallo scomunicar di Tom. X. nuovo Arrigo; ma con tal forza parlò della Fede e Morale Critiana, e della costanza necessaria nella persecuzione presente, che avò le lagrime da gli occhi di tutti. Scomunicò solamente chi veva impedito quei, che venivano a Roma. (b) Molte istanze (b) Card.de ecero i Romani, acciocche egli accogliesse Arrigo senza esigere Vita Gregooddisfazione. Ma egli faldissimo negò di farlo, quando Arrigo rii VII. on soddissacesse per le offese fatte a Dio e alla Chiesa. Si venne llora in cognizione, ch'essi Romani aveano nella State precedene contratta obbligazione con giuramento di fare in maniera, che l Papa gli desse la Corona; e non volendola dare, ch'essi eleggeebbono un altro, che gliela desse, con discacciare lo stesso Greorio Papa. Nè egli, nè i suoi familiari aveano finquì potuto dicoprir questo arcano. Si ricorse dunque ad un sottil ripiego, cioè he non avendo i Romani promesso di dare ad Arrigo la Corona on solennità, poteano rispondere d'esser pronti a fargliela dare al Papa, qualora il Re desse segni di vero pentimento; se nò, he il Pontefice con una fune gliene manderebbe giù una da Caello Santo Angelo. Nè l'uno nè l'altro piacque ad Arrigo; e pedi Romani protestarono d'essere assoluti dalla lor promessa, e al giuramento a lui fatto, e si unirono di nuovo a sostener Pala Gregorio. In questi infelici tempi restarono pochissimi Vescoi uniti al partito d'esso Pontefice, e questi ancora per la maglior parte cacciati dalle lor Chiese. Il rifugio di tutti era allora L Contessa Matilda. Arrigo tornato dipoi sotto Roma, celebrò Santo Natale apud Sanctum Petrum, come ha l'Urspergen-· (c).

ABBIAMO da Pietro Diacono (d), che esso Arrigo dopo aver Chronico. reso e distrutto il Portico di San Pietro, scrisse a Desiderio in di Petrus gne Abbate di Monte Casino, perchè venisse a trovarlo. Non Chron. Capendo l'Abbate, che titolo dargli, non gli rispose. Un'altra sinens.lib.3. ettera più forte e minacciosa gli scrisse Arrigo, comandandoi di presentarsi a lui in Farsa. Rispose allora Desiderio assai sutamente, con addure per sua scusa i pericoli del viaggio per

(c) Ursper-

gorio niuna risposta gli diede. Sopravenute poi altre lettere più

ERA Volg. cagion de' Normanni; e intanto fignificò a Papa Gregorio quan-Ann. 1083. to gli accadeva, per sapere, come si avesse a regolare; ma Gre-

formidabili di Arrigo, che minacciavano la rovina del Monistero, Defiderio andò fino ad Albano, e trattò con Giordano Principe di Capoa, ma stando sempre saldo in non volere giurar sedeltà ad Arrigo, e ricevere dalle mani di lui la Badia, benchè Badia Imperiale. Se Giordano non avesse smorzata l'ira d' Arrigo, era questa per iscoppiare in danno del Monistero. Ma mise egli sì buone parole, che Desiderio su ammesso all'udienza del Re. All'istanza di prendere da lui il Baston Pastorale rispose, che quando la Maesta sua avesse ricevuta la Corona Imperiale, allora esso Abbate risolverebbe o di ricevere da lui la Badia, o di rinunziarla. Ed essendosi fermato più giorni in Corte, ebbe di gravi dispute coll' Antipapa, e con lo stesso Vescovo d'Ostia ritenuto da Arrigo, intorno al valore del Decreto di Papa Nicolò II. ch' essi voleano sar valere, ed egli lo sosteneva per cosa ingiusta, e pazzamente fatta, benchè fatta da un Papa, e da un numeroso Concilio. Non finì la faccenda, che Deliderio ottenne da Arrigo il Diploma confermatorio de i beni del suo Monistero con Bolla d'oro, ed impetrata licenza se ne tornò al suo Monistero. Avrei volentieri veduto questo Diploma per conoscere, a qual' Anno veramente appartenga que sto fatto. Ma o esso è perito, o il Padre Gattola non giudicò bene di darlo alla luce nella Storia sua del Monistero Casinense . Erasi ribellata a Roberto Guiscardo Duca la Città di Canne. Sono (a) Guilliel- concordi Guglielmo Pugliese (a), Lupo Protospata (b), l'Anomur Apulus nimo Barense (c), e Romoaldo Salernitano (d) in iscrivere. (b) Lupus che Roberto nel Maggio dell'Anno presente vi mise l'assedio Protospata Presa poi nel Mese di Giugno, o pure nel di 10. di Luglio quel (c) Anony. la Terra, la distrusse affatto. Aggiugne esso Anonimo, che i mus Barens. Duca suddetto afflisse non poco il Popolo di Bari con una esor grinium. bitante contribuzione loro imposta, e col carcerar molti di que (d) Romoaldus Saler. Cittadini. E Lupo scrive, che i Romani erano in procinto d nitunus in darsi al Re Arrigo: il che saputo da Roberto, inviò a Roma Chronico, Tom. VII. trenta mila scudi d'oro, e coll'applicazione di questo rimedic

> Temeva egli, che prevalendo l'armi d'Arrigo, si volgessero po contra delle sue conquiste. Nè si dee tacere, che per testimo nianza di Pietro Diacono, Giordano Principe di Capoa provv.

Rer. Italic. tenne quell'anime venali attaccate al partito del Papa e suo

le anch'egli a' suoi interessi con prendere dal Re Arrigo l'inve- ERA Volg. fitura di quel Principato, mediante lo sborso di gran quantità Ann. 1983. li danaro, adattandosi alle scabrose congiunture di questi temi. Ma il Monistero di Monte Casino, spettante al distretto del 'rincipato medesimo, su riserbato sotto il dominio, o sia sotto a protezione de gl'Imperadori. Era restato in Albania al conando dell' Armata Normannica Boamondo, prode Figliuolo prinogenito di Roberto Guiscardo. Anna Comnena scrive (a), (a) Anna h'egli occupò e sortificò la Città di Giovannina. Venne l'Imerador Greco Alessio nel Mese di Maggio, per opporsi a i di ui progressi, ma in due battaglie restò sconsitto. Avendo poi atto calare in aiuto suo un possente corpo di Turchi, gli riui) di sconfiggere i Romani, che assediavano Larissa. Ricuperò nche la Città di Castoria dianzi presa da Boamondo. In quest' inno per attestato di Sicardo (b), la Contessa Matilda assediò (b) Sicard. Nonantola nel Contado di Modena. E' da credere, che que-Chr. T.VII. o insigne Monistero per essere Imperiale, seguitasse le parti el Re Arrigo.

Anno di Cristo MLXXXIV. Indizione VII. di Gregorio VII. Papa 12. di ARRIGO IV. Re 29. Imperadore 1.

TECONDOCHE' abbiamo da Anna Comnena (c), il (c) Anna Greco Imperadore Alessio suo Padre avea inviato al Re Commena frigo cento quaranta quattro mila Scudi d'oro, e cenpezze di scarlatto, per indurlo a muovere guerra al Du-Roberto. Ma per quanto scrisse Bertoldo da Costanza (d), rrigo si servi di tutto quest' oro per abbagliare e guadagnar (d) Berthol. basso Popolo Romano in suo favore, Vero è raccontarsi dus Conall' Annalista Sassone (e), ch'egli sul principio di Febbraio in Chron. otrò nella Campania, e prese gran parte della Puglia. Ma (e) Annaliciò niun altro Storico parla. Poscia su da gli Ambascia- pud Eccard. ri Romani invitato ad entrar pacificamente in Roma. Gli fu fatti aperta la porta Lateranense nel Giovedì prima delle Palse, cioè nel di 21. di Marzo di quest' Anno: con che egli si tise in possesso del Palazzo Lateranese, e di tutti i Ponti, e pres-1 a poco d'ogni Luogo forte di Roma. Ebbe tempo il Pontese Gregorio di salvarsi in Castello Santo Angelo. E perciocchè

Vita Gregovii VII.

Era Volg. la maggior parte de' Nobili teneva pel Papa, volle Arrigo de Ann. 1084. essi cinquanta ostaggi. Nel di seguente, come lasciò scritto (a) Ursperge. Abbate Urspergense (a), sece accettare dal Popolo il suo Anti papa Guiberto; e questi nella seguente Domenica delle Palme fu poi consecrato, non già da i Vescovi d' Ostia, di Porto, e se d'Albano, a' quali appartiene, ma bensì da i Vescovi di Mo dena, e di Arezzo, come ha Bertoldo da Costanza, o pure de la quei di Bologna, Modena, e Cervia, come s' ha dalla Vita de 3 nalis de A. esso Papa Gregorio, (b) conservata a noi dal Cardinale d'Ara ragonia in gona. Altri danno questo brutto onore a quel di Cremona in vei ha ce di quello di Cervia. Guiberto, se non prima, assunse allo em ra il nome di Clemente III. Venuto il giorno santo di Pasqua estato cioè nel dì 31. di Marzo, l'Antipapa ed Arrigo s'incamminaro : R no alla volta di San Pietro, ma si trovò una squadra di gentimi fedele al Papa, che volle impedire il lor passaggio, ed uccise d'insi ferì quaranta de gli Enriciani. Contuttociò nella Basilica Vati vo cana ricevette Arrigo dalle mani del facrilego Antipapa la Co rona Imperiale, e il titolo d'Imperadore Augusto. Tale il chia mor merò anch'io, come han fatto tanti altri, quantunque illegit No timo Imperadore, perchè unto e coronato da un usurpatore dei ulm Romano Pontificato; giacchè nè pure i Romani poteano privare preces di questo diritto il Papa legittimo tuttavia vivente. Ascese po man scia Arrigo nel Campidoglio, atterrò tutte le case de'Corsi, co un il minciò ad abitare in Roma, come in sua propria casa. Vi rei liberi stava ancora il Septisolio, creduto da alcuni il Septizonio, anti cono co e maestevol Mausoleo, dove s'era fatto forte Rustico Nipo ana te di Papa Gregorio. A questo sito mise Arrigo l'assedio, e co minciò con varie macchine a batterlo; ma eccoti una nuova a la che gli fece mutar pensiero. Allorchè vide il Pontefice Grego to rio, quanto poco egli si potesse fidare del Popolo Romano, e si astretto a ricoverarsi in Castello Sant' Angelo, immantenente Le scrisse e spedi Messi al Duca Roberto Guiscardo, ricordandogl l'obbligo, le promesse, e la congiuntura pressante di recargl soccorso. Questo bastò, perchè Roberto, il quale si trovava al ha lora in Puglia, e non già in Albania, allestisse un copioso eser cito, capace di soccorrere il Papa. Dopo di che si mise animo samente in viaggio alla volta di Roma. Informato di questa la (c) Petrus spedizione (c) Desiderio Abbate di Monte Casino, ne spedi to Casin. 1.3. sto l'avviso segretamente a Papa Gregorio per fargli conosce re vicina la sua liberazione, ed anche segretamente all' Au

gulto

rusto Arrigo, acciocchè egli prendesse la risoluzione, che in ERA Volg. atti prese. Non si può negare: (a) quasi tutto il Popolo Ro. Ann. 1084. nano era per esso Arrigo, ed aveva assediato il Papa in Castel- dulfus Pio Santo Angelo, con alzarvi un muro incontro, acciocche niu- fan. in Vit. potesse entrarvi od uscirne. Contuttociò nè pure fidandosi Ar- P.I. T. III. igo di una Città, chiamata Venale dallo stesso Autore della Vi- Rer. Italic. a di Gregorio VII. e trovandosi ivi con poca guarnigione del-; fue genti, determino di sloggiare. Veniva (b) Roberto con (b) Guillielrande sforzo di milizie, cioè con sei mila cavalli, e trenta mus Apulus vila fanti, ed oltre a ciò il solo suo nome e la riputazione d' vitto Capitano valeva un mezzo efercito: laonde non pare bene ad Arrigo di aspettarlo. Tre giorni dunque, prima he Roberto arrivasse, sece una bella allocuzione a tutti i Ronani, con espor loro la necessità di venire per suoi affari in ombardia, pregandoli di aver cura della Città, e prometendo di far per loro delle maravigliose cose in ritornando. Duindi si ridusse coll' Antipapa a Cività Castellana, e di là s' wid verso Siena.

Non mancavano a Papa Gregorio aderenti in Roma, speialmente fra la Nobiltà. Scrivono alcuni, che per concerto recedentemente fatto, e suggerito da Cencio Console de' Ronani, fu attaccato in più luoghi della Città il fuoco, e menre il Popolo si trovava impegnato per estinguere l'incendio, Soberto su messo entro la Città per la Porta Flaminia. Altri cono, che dopo esser egli entrato, i Romani presero l'armi ontra di lui, ma senza potergli nuocere. Ed egli all'incontro cede alle fiamme, e distrusse affatto tutta la parte di Roma, ove son le Chiese di San Silvestro, e di San Lorenzo in Luina, o pure tutto il Rione del Laterano fino al Colisseo. An-

secondo Bertoldo da Costanza (c), diede il sacco a tutta la (c) Bertoldo. tittà, e la maggior parte d'essa ridusse in mucchi di sassi, ciensis in on isvergognar le donne, e le Monache stesse, e commettere Chronico. utti gli altri eccessi, che accompagnano un saccheggio militare. andolfo Seniore Storico Milanese di questi tempi (d) ci lasciò (d) Landulorrido ritratto di questo satto: e non è da maravigliarsene, sus senior. Histor. Mezrchè Roberto menò seco una gran quantità di Saraceni a diolan. 1. 4. nell'impresa, nemici del Cristianesimo, e nati per isterminar cap. 3. uni cosa. Romoaldo Salernitano scrisse (e), ch'egli incendiò (e) Roloma dal Palazzo Lateranense fino a Castello Sant' Angelo: il mualdus Salernitan. tie forse non merita molta credenza. Nè tardò Roberto a pre- in Chronic. Nn

Tomo VI.

Rer. Isalica

ien-

Era Volg. sentarsi davanti ad esso Castello, e a liberare il Papa con rimetter сар. 37.

Ann. 1084. lo nel Laterano. Goffredo Malaterra notò (a), che Roberto cor dus Mala. una scalata entrò in Roma, liberò il Papa, e condusselo al Late zerra lib. 3. rano. Da l'i a tre d'i Romani presero l'armi contra de' Norman ni. Roberto allora gridò Fuoco, e perciò la maggior parte della Città restò incendiata, e i Romani per sorza si acconciarono co Papa. Fermossi dipoi per alquanti giorni in quella Città il Duca Roberto; nel qual tempo fece schiavi assaissimi di que' persidi Cittadini, ed altri ne gastigò con varie pene. Lo stesso Papa tenne ini l'ultimo de' suoi Concilj Romani, dove fulmino di nuovo la scomu nica contra di Guiberto e di Arrigo. Partissi finalmente di Rome (b) Cardin. il Guiscardo, e secondo l'Autore della Vita di Papa Gregorio (b) de Aragonia lasciò esso Pontesice nel Palazzo Lateranense. Ma più peso ha qui da avere l'afferzione di Pietro Diacono, di Pandolfo Pisano, di Lu po Protospata, e d'altri, che ci assicurano, che il Pontefice noi credendosi sicuro fra gl'incostanti ed infedeli Romani, irritati an cora dall' aspro trattamento satto in questa congiuntura a loro e alla Città, se n'andò con esso Roberto a Monte Casino, e di là al

la forte Città di Salerno. Non potè di meno lo stesso Malaterra

016

Za

10 6

di non alzar la voce contra di Roma allora sì ingrata ad un Ponte (c) Mala- fice di Virtù cotanto eminenti, con dire fra l'altre cose (c): terra lib. 3. сар. 38.

gor. VII.

Leges tuæ depravatæ plenæ falsitatibus. In te cuncta prava vigent, luxus, avaritia, Fides nulla, nullus ordo. Pestis Simoniaca Gravat omnes fines tuos. Cuncta sunt venalia. Per te ruit sacer Ordo, a qua primum prodiit. Non sufficit Papa unus: binis gaudes infulis. Fides tua solidatur sumptibus exhibitis. Dum stat iste, pulsas illum; boc cessante revocas;

Illo istum minitaris. Sic imples marsupias. In questi medesimi tempi non istavano in ozio i partigiani d

Arrigo in Lombardia, paese dove pochi si contavano aderenti a Papa. Sosteneva nondimeno quest'altro partito vigorosamente la Contessa Matilda, Principessa nell'amor della Religione a niunc seconda, e superiore al suo sesso nella Politica, e nella conoscenza dell' Arte militare. Un fatto avvenne, che recò a lei gran glo in Vie. Ma. ria, e rincorò chiunque manteneva buon cuore per la parte Pontificia. Donizone (d) pare, che lo riferisca ad alcuno de gli Ann (c) Bertold. seguenti. Ma Bertoldo da Costanza (e), e l'Autore della Vita d Santo Anselmo, ne parlano all' Anno presente. Cioè non su sì to

(d) Donizo Bildis l. 2. Constanviensis in

Chronico.

fto giunto in Lombardia Arrigo IV. che ordinò a i Vescovi e Mar- Era Volg. chesi di mettere insieme un buon esercito con voce [ finta o vera Ann. 1084. non so ] di voler tornare alla volta di Roma. I fatti furono diversi. Mosse egli nuova guerra alla Contessa Matilda, e spedì quell' esercito sul Modenese, da cui su impreso l'assedio del Castello di Sorbara. Benchè la Contessa tanta gente non avesse da potersi cimentare con sì poderosa Armata, tuttavia avendo dalle spie inteso, che quegli assedianti senza curarsi di guardie se ne stavano alla balorda nel loro campo fotto Sorbara, una notte, quando men se l'aspettavano, mandò le sue milizie ad assalirli. Ne riportò forse nel Mese di Luglio ] un' insigne vittoria; sece prigione Eberardo Vescovo di Parma con cento de' migliori soldati, sei Capitani, più di cinquecento cavalli, assaissime armature, e l'equipaggio del campo de'nemici. Il Marchese Oberto Generale di quell' armi con affai ferite si diede alla fuga; e Gandolfo Vescovo di Reggio, scappato nudo, per tre d' stette nascoso in uno spinaio. In quest' Anno ancora Guelfo Duca di Baviera, presa la Città d'Augusta, e cacciatone Sigefredo Vescovo Scismatico, pose in quella Sedia Wigoldo Pastore legittimo. Ma Arrigo, che era nel di 19. di Giugno in Verona, ed ivi confermò i Privilegi a que' Canonici (a), ed avea nel di 17. confermati i suoi Beni al Monistero di San (a) Ughella Zenone (b), essendo passato sul principio d'Agosto in Germania, Ital. Sacr. ed avendo assediata la medesima Città d'Augusta, la costrinse an- Episcop. Vech'egli alla resa. Da che su sbrigato da gli affari Pontifici Rober- tonens. (b) Antique. to Guiscardo, (c) venne a trovarlo Boamondo suo Figliuolo, per Italic. Disottener foccorso di gente e di danaro, perchè l'esercito di lui la-fert. 13. sciato in Albania, non correndo le paghe, minacciava di rivol- Comnena tarsi, e l'Imperadore Alessio segretamente avea satto offerir loro Alexiad.l.5 di soddisfarli. Era in collera Roberto contra di Giordano Principe di Capoa (d), perchè avesse ricevuta da Arrigo l'Investitura de gli (d)Guilliel-Stati, e gli mosse guerra per questo, con dare a ferro e suoco par- lib. 5. te del di lui paese. Forse passò l'affare di concerto fra loro, acciocchè Giordano avesse un apparente motivo di rinunziare all'aderenza dell'Imperadore, e di riunirsi con Papa Gregorio, siccome in effetto segui. Goffredo Malaterra scrive, che questa mossa di Roberto contra di Giordano accadde molto prima, ch'egli andasse a liberar il Papa dall'assedio di Roma. Fece Roberto consecrare da esso Pontefice la magnifica Chiesa, ch'egli avea sabbricata in Saderno; e ciò fatto attese ad una nuova strepitosa spedizione in Albania contra del Greco Augusto. Sul principio dunque dell' Autun-

ANN.1084. [a] Idem lib. 4.

in Chron.

Exa Volg. no, feco conducendo anche Ruggieri altro suo Figliuolo, con una poderosa Armata navale di gente e di cavalli passò il mare. [a] Nel Mese di Novembre venne a battaglia colla Flotta de' Greci e Veneti con tanto vigore, che la sbaragliò; prese alcune delle loro navi; due con gli uomini ne affondò; da due mila n'ebbe prigionieri; ed alcune migliaia d'uomini dalla parte d'essi Grecie Veneziani vi perirono. Anna Comnena scrive, che due vittorie contro i Normanni aveano prima riportato in quest' Anno i Veneziani: del che niuna menzione vien fatta da gli altri Storici. Confessa dipoi essa Istorica la terribil rotta suddetta, loro data dal Guiscardo, la qual su cagione, che si sciogliesse l'assedio di Corfù, già incominciato da i Greci. Svernò in quelle parti Roberto, macchinando sempre maggiori imprese contra del Greco [b] Dandnl. Augusto. Abbiamo dal Dandolo [b], che Vitale Faledro con prevalersi della disgrazia succeduta alla Flotta Veneta, spedita Tom XII. Rer. Italic. in favore de' Greci, suscitò l'odio del Popolo Veneto contra di Domenico Silvio loro Doge; ed aggiunti poi donativi e promesse, tanto fece, che esso Domenico su deposto. Dopo di che su egli sustituito nella medesima Dignità. Appresso scrive, avere Vitale inviati a Costantinopoli i suoi Legati, che gli ottennero dall'Augusto Alesso il titolo di Protosebasto. Perlochè da l'i innanzi il Doge Veneto cominciò ad intitolarsi Dux Dalmatiæ & Croatia, & Imperialis Protosevastos. Confermò in quest' Anno Arrigo Imperadore tutti i suoi Privilegi e beni al Monistero di Farsa, come costa dal suo Diploma inserito nella Cronica Farsense sch. Que' [c] Chronic. Monaci riconofceano allora per Papa Guiberto, e tenevano faldo Farfense P.H.T.II. il partito d'Arrigo.

Rev. Italic.

Anno di Cristo MLXXXV. Indizione VIII. di GREGORIO VII. Papa 13. di Arrigo IV. Re 30. Imperadore 2.

[d] Paulus Benrieden (. in Vita Gregor. VII.

IMORAVA tuttavia in Salerno Papa Gregorio, quando volle Iddio liberarlo dalle tribulazioni del Mondo cattivo, e chiamarlo a miglior vita. [d] Cadde egli infermo nel Mese di Maggio, ed interrogato chi egli designasse per suo Successore in tempi tanto turbati della Chiesa, tre ne nominò, cioè Desiderio Cardinale ed Abbate di Monte Casino, Ostone Vescovo d'Ostia, ed Ugo Arcivescovo di Lione. Perchè i due ultimi erano

fua-

fuori d'Italia, configliò di eleggere Desiderio. Fattagli istanza ERA Volg. di dar l'assoluzione e benedizione a gli scomunicati, rispose, Ann. 1085. che a riserva di Arrigo, e dell'Antipapa Guiberto, e de'principali fomentatori di quello Scisma, la concedeva a gli altri tutti. Però vien creduto falso il dirsi da Sigeberto [a], ch' egli [a] Sigeberrimettesse in sua grazia Arrigo. L'ultime sue parole surono: sus in Chr. Dilexi justitiam, O odivi iniquitatem: propterea morior in exsilio. Nel di 25. di Maggio passò egli alla gloria de' Beati : Pontefice onorato da Dio in vita e dopo morte da vari miracoli, e perciò registrato nel catalogo de' Santi. Innumerabili contradittori ebbe egli vivente, altri non pochi ne ha avuto anche a di postri. Quel che è certo, tante calunnie divolgate contra di lui, ono patentemente smentite dalla vita incorrotta, ch'egli sempre menò, e dal suo zelo per la purità della Disciplina Ecclesastica. Se poi i mezzi da lui adoperati per ottenere questo odevol fine, sieno anch'essi tutti degni di lode, alla venerazion mia verso i Capi della Chiesa non conviene esaminarlo, nè ala mia tenuità di volere decidere. Fu data sepoltura al sacro Corpo del defunto Pontefice nella Chiesa di San Matteo di Saerno, e i Cardinali, conoscendo il bisogno della Chiesa, tutti rivolsero gli occhi sopra il suddetto Abbate Casinese Desiderio b], uomo incomparabile per la sua saviezza e purità di co-[b] Petrus tumi, ed amico di tutti i Principi. Ma ritrovando in lui una Chr. Casin. ripugnanza indicibile a questo peso, ancorchè avessero implo- 1.3. a. 65. l'ato l'aiuto di Giordano Principe di Capoa, e d'altri Signori, bassò il resto dell'Anno senza che si desse un nuovo Pastore ala Chiesa Romana. Nello stesso dì 25. di Maggio cessò ancora li vivere Tedaldo, o sia Tebaldo Arcivescovo di Milano, Capo : colonna maestra de gli Scismatici di Lombardia [c], mentre [c] Berthol. ra in Arona, Terra della sua Chiesa sul Verbano, cioè sul Constan-Lago Maggiore, e non già posta fra Como e Bergamo, come Chronic. mmaginarono i Padri Papebrochio e Pagi. Ebbe per successore Anselmo da Rho. Nega esso Padre Pagi [d], che questo nuo- [d] Pazius y so Arcivescovo sosse eletto dall' Imperadore Arrigo; o se pur Critic. ad u eletto dal Clero e Popolo Milanese, prendesse da Arrigo l' Annal. Bainvestitura, con allegare Bertoldo da Costanza là dove scrive, :he dopo la morte d'esso Tedaldo la Chiesa di Milano erigere aput capit, excussoque e cervicibus jugo Schismaticorum, Cabolicum sibi delegit Antistitem, Anselmum ejus nominis Terium. Ma queste son parole del Cardinal Baronio [e], e non [e] Baronin Annal. Ecc. già

gunior.

ERA Volg. già di Bertoldo. All'incontro Landolfo iuniore (a), siccome Ann. 1085. offervo il Signor Sassi (b), chiaramente scrive, che Anselmo junior Hist. fu investito da Arrigo. Vedremo ben poi lo stesso Arcivescovo abbracciare fra qualche tempo il partito de' Cattolici; ma que-Rer. Italic. sto non fa, ch' egli sulle prime non ricevesse dalle mani dell' (b) Saxius Imperadore il Baston Pastorale. Mancarono ancora di vita i Landulfum Velcovi Scismatici di Parma, di Reggio, di Modena, e di Pistoia; e perchè in questi tempi la Contessa Matilda ricuperò non poco della sua autorità, surono provvedute le tre ultime Chiefe di Pastori Cattolici.

STAVA intanto Roberto Guiscardo Duca di Puglia facendo maravigliofi preparamenti di navi e di gente colla vasta idea di portar la guerra nel cuore del Greco Imperio, e di mettere almeno in contribuzione i Luoghi maritimi di quella Monarchia; ma abortì ogni suo disegno, perchè passato in Cesalonia per prendere la Città di quell'Isola, infermatosi quivi terminò i fuoi giorni nel di 17. di Luglio. Con che venne meno uno de Principi più memorabili della Storia Normannica ed Italiana. che da picciolo Gentiluomo era pervenuto ad essere come un Re col suo infaticabil valore, colla sua accortezza, e con altre Eroiche doti, mischiate nondimeno con una smoderata ambizione, e con gli altri Vizi de' Conquistatori, che passano per Virtù ne gli occhi del Mondo, ma non già in quelli di Dio. Post multorum pauperum & divitum oppressionem, cujus avari tiæ nee Sicilia nec Calabria suffecit, fini egli di vivere, come (c) Bertold. scrisse Bertoldo da Costanza (c). Secondo l'uso de' Secoli bar bari non mancò chi attribuì la sua morte al veleno, sattogli dare o dall'Imperadore Alessio, o da Sichelgaita Duchessa sua (d) Orderic. Moglie (d). Resta questa voce distrutta da Guglielmo Puglie se (e), da Romoaldo Salernitano (f), e da altri, che cel rap presentano mancato di morte comune. Trovaronsi alla morte inChronico, di lui presenti la stessa Duchessa con Ruggieri suo Figliuolo (e) Guil- e Boamondo nato a Roberto dal primo matrimonio. Avea Si chelgaita già fatto dichiarar Principe & Erede de gli Stati i (f, Romual- suo Figlio Ruggieri, sopranominato Borsa: pure temendo, che nitanus in i Popoli, udita la morte del Marito tumultuassero, o pure che Chr. T.VII. Boamondo disputasse la successione ad esso suo Figlio, siccome in satti avvenne: frettolosamente ripassò in Italia sopra la mi glior Galea di quell' Armata, con riportar seco il cadavero de defunto Consorte. Prima nondimeno di partirsi dalla Cefala

tiensis in Chronico. Vitalis 1.7. Hifter. Alberic. Monachus lielm. Apu-

lus lib. 5.

dus Saler-

Rer. Italic.

Coult an-

nia a

pia, esso Principe Ruggieri parlò all' esercito, e trovò tutti dif- ERA Volz. posti alla fedeltà verso di lui. Ma non su si tosto egli allontana- Ann. 1085. to, che quasi fosse caduto il Mondo nella persona di Roberto Guiscardo, tutta quell' Armata sorpresa da panico spavento, lasciando armi e bagaglio, corse alle navi, e come potè il meglio e ne venne alla volta d'Otranto. Già toccavano i lidi della Puglia, quando inforta una fiera tempesta ingoiò molte di quelle parche, e gran quantità di gente. Ruppesi la stessa Galea, che portava il cadavero del Guiscardo; e questo andò in mare, da love con fatica ricuperato, su poi seppellito nella Città di Venosa. Durazzo e l'altro paese già conquistato da Roberto, non ardò a rimettersi sotto il dominio del Greco Augusto. Fu problamato Duca Ruggieri in Puglia, Calabria, e Salerno; ma Boamondo, suo Fratello maggiore di età, non potendo sofferire di vedersi così escluso dall'eredità, benchè primogenito, appena su anch'egli tornato in Italia, che si diede a sar gente e movimeni contra del Fratello. In Germania, dove si trovavano l'Imperadore Arrigo, e il Re Ermanno, nulla seguì di memorabile hell' Anno presente. Tenuto su un Concilio in Quintilineburgo lal già liberato Vescovo d'Ostia nella settimana di Pasqua (a), (a) Berad in esso prosserita la scomunica contra d'alcuni Vescovi Simo- bold. Conniaci, con altri ordini, spettanti all' Ecclesiastica disciplina. V' in Chron. Intervenne lo stesso Re Ermanno co' Principi suoi seguaci. Rau- Annalista harono dipoi i partigiani d'Arrigo anch'essi un Conciliabolo in Magonza, e ritorsero le censure contro la parte contraria. Ebhe maniera in quest' Anno esso Arrigo di tirar dalla sua buona barte de' Sassoni: così belle furono le promesse, che loro diede li un buon trattamento. Ma quello sconsigliato Principe tardò boco a far conoscere, che la volpe muta il pelo, e non il vez-1 to; e però fu in breve rigettato e cacciato da chi gli avea pretata ubbidienza. Era in Ratisbona esso Arrigo nel di 9. di Norembre dell' Anno presente, se vogliam credere al Diploma, hon cui egli confermò i Privilegi delle Monache di Santa Giulia li Brescia, (b) dato V. Idus Novembris Anno Dominica Incar- (b) Bullar. nationis MLXXXV. Indictione VII. Anno autem Domni Henrici Casinens. Tom. II. Regis Quarti, Imperatoris Tertii, Ordinationis ejus XXXI. Re- Conflicut. mantis quidem XXIX. Imperii vero III. Actum Ratisponæ. Ma 117. l'è battaglia fra queste Cronologiche Note, e l'ultime indicalo l'Anno seguente 1086. Bensì Liutaldo Duca tenne un Placi- (c) Antiq. to in Padova nel dì 3. di Marzo (c) in cui Milone Vescovo di sert. 28.

quel-

ERA Volg. quella Città ottenne sentenza savorevole per alcuni beni della su Ann. 1085. Chiesa. Fu, siccome vedremo, Liutardo Duca di Carintia, e ch fosse ancora Marchese della Marca di Verona in questi tempi, pu risultare dall' Atto sopradetto. Oltre a Bertoldo di Costanza, gi (a) Annales. Annali Pisani fanno menzione (a) di una terribil carestia, ch Pisani T.6. unita colla Peste nell'Anno presente popolò di cadaveri le sepolture

> Anno di Cristo MLXXXVI. Indizione IX. di VITTORE III. Papa 1. di Arrigo IV. Re 31. Imperadore 3.

Casinens. O Seq.

ONOSCEVASI molto pregiudiziale alla Chiesa Cattolica e più a Roma, la oramai troppo lunga vacanza della Sed Apostolica. Però i Vescovi e Cardinali della Santa Chiesa Roman (b) Petrus si unirono verso la festa di Pasqua, (b) e secero sapere a Desideri Diac. Chro. Abbate di Monte Casino, e Cardinale di venire a Roma unito lib. 3. c. 66. gli altri Cardinali, che con esso lui dimoravano, e con Gisolfo gi Principe di Salerno. Credendo egli, che più non si pensasse a lui andò colà nella Vigilia della Pentecoste. Sulla sera surono a tre varlo e Vescovi e Cardinali, e Laici Fedeli di San Pietro per ir durlo ad accettare il Papato; ma egli protestò di voler più tost infl andar pellegrinando, che di condiscendere ai loro voleri; e cas che gli facessero qualche violenza, se ne tornerebbe tosto a Mor te Casino tal quale era, ed essi commetterebbono con ciò un' azic ne ridicola. Nel d'i seguente si congregarono tutti, e diedero Desiderio la facoltà di nominar chi dovesse empiere la Sedia di Sa Pietro; ed egli, col parere di Cencio Console de' Romani, nomin-Ottone Vescovo d'Ostia. Erano tutti in procinto di proclamar Pa pa esso Vescovo, quando uno de' Cardinali si ostinò a non volerlo con allegare i Canoni, da'quali si proibiva la traslazione da u Vescovato all'altro, quantunque tali Canoni sossero oramai trop po andati in disufo. Questo accidente su cagione, che i Vescov e Cardinali col Clero e Popolo risolvessero in fine di crear Papa pe forza Desiderio. Presolo dunque l'elessero, e violentemente gl misero addosso la Cappa rossa, ma non poterono già vestirlo coll bianca: tanta fu la di lui resistenza; e gl'imposero il nome d Vittore III. Il Prefetto dell' Imperadore, che lasciato in libert dal Duca Ruggieri era tornato a Roma, e in Campidoglio eserci tava la sua autorità, adirato, perchè i Vescovi e Cardinali ad i stanza

stanza di Gisolfo già Principe di Salerno, non aveano voluto conse- ERA Volg. crare l'eletto Arcivescovo Salernitano, cominciò notte e di a per- Anni 1086. seguitarli, acciocchè non seguisse la consecrazione dell'eletto Papa. Dovendosi questa fare nella Basilica Vaticana, non poterono essi aver libertà per celebrarvi sì gran funzione. Perciò dopo quattro ziorni esso Desiderio usci di Roma, ed arrivato a Terracina, quivi depose la Croce, il Manto, e l'altre Insegne Pontificali, risoluto di voler piuttosto andarsene pel Mondo, che di sottomettere le ue spalle al peso del Pontificato, e se ne tornò a Monte Casino. Per quante preghiere e lagrime i Cardinali e i Vescovi adoperasseo, rappresentandogli il bisogno e il danno della Chiesa, nol poerono rimuovere. E tuttochè facessero venire al Monistero Giorlano Principe di Capoa con un grande esercito, non riuscì ad alcuno d'indurre Desiderio a lasciarsi consecrare. In così fluttuante sta-

to passò ancora l'Anno presente.

DOMINAVA tuttavia in Mantova la Contessa Matilda, e seo si trovava l'illustre servo di Dio Anselmo, di nazion Milanese, Vescovo di Lucca, già dalla sua Chiesa scacciato, e Vicario del Papa in Lombardia. Ammalatofi egli in essa Città, passò a mi-Elior vita nel di 18. di Marzo (a), e alla sua tomba succederono (a) Vita S. non poche miracolose guarigioni: per le quali, ma più per le sue Anseini Lucensis in nsigni Viriù, su annoverato fra i Santi. Scrisse molti Libri, e ne Act. Sanct: estano due, composti in disesa di Papa Gregorio VII. contra dell' Botland.ad M Antipapa Guiberto. Leggesi anche la sua Vita, scritta dal suo Pe- Martii. a nitenziere, cioè da un Autore contemporaneo. Eransi ne gli anni ddietro ribellati i principali della Baviera a Gue, fo IV. loro Duca, kd aveano abbracciato il partito dell'Imperadore Arrigo. (b) Nel- (b) Bereold. a Pasqua dell' Anno presente si riconciliarono con Guelso, ed ab. Constantil' bandonarono il partito Imperiale. Unitisi poscia essi Bavaresi co i Sigebert, in Suevi e Sassoni si portarono ad assediare la Città di Virtzburg. Chronic. Portossi cola Arrigo con un esercito di ventimila persone tra fanti sa Saxo & m e cavalli per liberarla dall'assedio. Seguì dunque una fiera batta- alii. a glia fra quelle due Armate nel di 11. d'Agosto. Rotto Arrigo si lalvò colla fuga, e de' suoi rimasero sul campo più di quattro mila, e pochissimi de' Cattolici, a' quali poi non su difficile l'avere in or balía quella Città, e l'intronizzarvi il Vescovo Cattolico Adalberone. Ma non passò molto, che Arrigo tornò sotto quella Città, per quanto scrive l'Urspergense (c), dove su di nuovo po- (c) Ursperto in sedia il Vescovo Scismatico. Essendosi poi portato esso Au- gensis in gusto vicino alla Festa del Santo Natale all'assedio di un Castello

Tomo VI. in ERA Volz, in Baviera, Guelfo Duca di quelle contrade, e Bertoldo Duc. Ann. 1086. di Suevia gli furono addosso, e talmente lo strinsero, che se volle uscirne, gli convenne promettere di tenere una Dieta, do ve si terminasse la discordia del Regno.

Anno di Cristo MLXXXVII. Indizione x. di VITTORE III. Papa 2. di Arrigo IV. Re 32. Imperadore 4.

V Erso la metà di Quaresima dell' Anno presente si rau narono molti Vescovi e Cardinali nella Città di Capoa, vi tennero un Concilio, al quale presedette Desiderio già eletto Pa [a] Perrus-pa, [a] ed intervennero Cencio Console colla maggior parte dell Chr. Casin. Nobiltà Romana, Giordano Principe di quella Città, e Ruggier 1.3. cap.68. Duca di Puglia. Vinto ivi Desiderio dalle tante loro preghie re, e come io vo credendo, anche dalle promesse a lui fatte da que Principi, e da i Romani, di assisterlo con braccio sorte contra del usurpatore Antipapa, ripigliò la Croce e la Porpora; e tornatnel di delle Palme a Monte Casino, quivi solennizzò la Pasqua Poscia passò con essi Principi, e colla loro Armata verso Roma e benchè fosse sorpreso da una languidezza di forze, si accam pò fuori della Portica di San Pietro. Dianzi avea l'Antipapi occupata la Basilica Vaticana, e la difendea con una mano c armati. Fu essa in fine ricuperata dall' armi collegate; e per il novello Papa Vittore III. venne quivi consecrato nella Dome nica dopo l'Ascensione da i Vescovi d'Ostia, di Tuscolo, di Por to, e d'Albano, con gran concorfo del Popolo Romano. Do po otto giorni se ne tornò egli co i suddetti Principi a Mont-Casino. Ma perchè la Contessa Matilda col suo esercito en giunta a Roma, e gli notificò l'ardente sua brama d'abboccar si con lui, per mare si restitui cola, e si fermo in San Pietre per otto giorni, e nel di di San Barnaba coll' aiuto di Matildi passato il Tevere entrò in Roma, accolto da gran folla del Po polo, e dalla maggior parte della Nobiltà. Così tornò in fui potere tutta quella Città con Castello Santo Angelo, San Pietro e le due Città di Porto e d' Ostia. Prese egli abitazione nell Isola del Tevere. Ma nella Vigilia di San Pietro eccoti compa rire un Messo, che si finse spedito da Arrigo, il quale intimo a i Consoli, Senatori, e Popolo Romano la disgrazia dell'Impe rado-

radore, se non abbandonavano Papa Vittore. Allora i volubili ERA Volg. Romani congiunti colle foldatesche dell'Antipapa cacciarono di Ann. 1087. Roma tutti i soldati del Papa, che si ritirarono in Castello Sant' Angelo. Presero anche tutti i contorni della Basilica Vaticana. na non poterono già entrare in essa Basilica, in maniera che 'Antipapa, che sperava di celebrar ivi Messa nella Festa di S. ?ietro, fu costretto a celebrarla nella Chiefa di Santa Maria nele Torri contigue alla Vaticana. Nella fera poi ne uscì la guarnigion Pontificia, e Guiberto nel d'i seguente vi celebrò; ma riiratifi i suoi, nel giorno appresso ritornò quella Basilica alle mai di Papa Vittore. Era ben compassionevole lo stato di Roma n tempi di tanta turbolenza. Restituitosi a Monte Casino esso Pontefice, passò poi nell' Agosto a Benevento, dove tenne un Concilio, condannò le Investiture date a gli Ecclesiastici, rino-¿ jò le scomuniche contra dell'Antipapa Guiberto, e le medesine censure sulminò contra di Ugo Arcivescovo di Lione, e di Riccardo Abbate di Marsilia, perchè oppostisi all'esattazion d' a esto Papa, s'erano dianzi separati dalla comunion della Chiesa m Romana. Non potè già accadere senza scandalo il vedere, che ia juesto Arcivescovo, proposto dallo stesso Papa Gregorio VII. coe ne persona degna di succedere a lui nel Pontificato, mosso poi la ambizione & invidia, si rivoltasse contra d'esso Papa Vittont le, e ne sparlasse senza ritegno alcuno. Resta tuttavia una di ui Lettera scritta alla Contessa Matilda [a], dove tratta Desi-[a] Concilerio per uomo dominato dall' ambizione, vanaglorioso, astu- lior. Labbe o, con chiamar nefande le di lui azioni, per le quali cagioni Chonicon Virdunense apud Lubb. no, con efigere, ch'egli prima evacuasse alcuni reati. Tale u iondimeno era stata in addietro la vita di Desiderio, tale la ua Pieta, e il suo Zelo per la Religione, che non si dee pretar fede alle dicerie di quell'Arcivescovo, il quale ben si scopiriva, che moriva di voglia del Pontificato Romano, nè potea offerire, ch'altri l'avesse preoccupato. Mentre si celebrava il uddetto Concilio, peggiorò di sanità Papa Vittore, per cagioi le d'una gagliarda dissenteria, e però si affrettò di tornare a Monte Casino, dove presentò a i Vescovi e Cardinali Ottone Vesovo d'Ostia, consigliandoli di eleggerlo per suo Successore. Dopo tre giorni, cioè nel di 16. di Settembre, passò a godere in Cielo il premio delle sue fatiche, con lasciar fama di santità presso i buoni, ma non già presso gli Scismatici, che scartcaro-O٥

Polonus in Chronico, O alii. [c] Bertholdus Constantiensis IN Chron.

ERA Volg. no contra di lui non poche calunnie, come aveano fatto di Gre-Ann. 1087. gorio VII. le quali si leggono nella Cronica d' Augusta [a]. Augustan. Nè mancano Scrittori, che il dicono [b] morto di veleno e ofudFrebe- lui dato nel facro Calice; ma questa probabilmente su una di 16 Dandul. quelle immaginazioni, che facilmente nasceano e si dilatavano inChronico. in Secoli di tante turbolenze. Papa Vittore III. si acquistò cre-Rev. Italie, dito anche fra i Letterati con tre Libri di Dialoghi facri, i qua-Martinus li sono alla luce. Fu in quest' Anno sul principio d' Agosto te nuta una gran Dieta da i Principi Tedeschi delle due sazioni nel la Città di Spira [c]. V' intervenne anche l' Augusto Arrigo Quei del partito a lui contrario si esibirono di riconoscerlo pe Re, purchè egli impetrasse l'assoluzion dalle scomuniche. M. persistendo egli in protestarsi non iscomunicato, andarono in sumo tutte le speranze di quell' Assemblea, ed ognun dal suo can to si rivolse a preparar armi per la guerra. Arrigo colle sue ar mi tornò addosso a i Sassoni, ma gli convenne suggire, inse guito sì da vicino dal Re Ermanno, che se non era Egbert Conte, che per sua malizia il lasciò scampare, egli cadeva nel le mani de' Sassoni,

> Anno di Cristo MLXXXVIII. Indizione XI. di Urbano II. Papa 1. di Arrigo IV. Re 33. Imperadore 5.

fd | Petrus Disconus Chr. Cafinenf. 1. 4. CAD. 2.

CINO al dì 8. di Marzo dell' Anno presente restò vacante l Sede Apostolica. [d] Tante surono le istanze de Cattoli ci Romani, e massimamente della Contessa Matilda, che da va rie parti dell'Italia, ed anche di Oltramonti, si raund un Con cilio in Terracina, e nel suddetto giorno i Vescovi e Cardinal col resto del Clero e Popolo con voti concordi si unirono ad eleg gere Papa il Vescovo d'Ostia Ottone, di nazion Franzese della Diocesi di Rems, al quale imposero il nome di Urbano II. Er. questi personaggio di gran vaglia per la sua Letteratura, mira bile per l'attività, e di zelo incorrotto per la Religione e pe la Disciplina Ecclesiastica. Fu prima Canonico di Rems, po Monaco di Clugni, poi Vescovo d' Ostia, ed in fine Romani Pontefice. Nel di 12. di Marzo prese egli il possesso del Tronc Pontificale con plauso di tutti i buoni, e dalla maggior partdell' Europa accettato e riverito. Tutto ciò abbiamo da Pietri

Dia-

Diacono, il quale parimente racconta [a], che Papa Vittore Era Volg. III. prima di passare a miglior vita, ardendo di desiderio di Ann. 1038. veder gastigata la baldanza de' Saraceni Affricani, che con fre- 1.3. c.71. quenti piraterie infestavano le coste d'Italia, e sapendo quanta fosse la bravura e potenza de' Pisani e Genovesi in mare, commosse questi due Popoli, ed altri non pochi dell'Italia a formare una poderosa Armata navale contra di que'Barbari. Adunque dopo la sua morte, e nell'Anno presente secero essi Cristiani l'impresa contra del Re di Tunisi, ed espugnarono una Città con tagliare a pezzi cento mila Mori; e quel che fu più mirabile, nello stesso giorno che succedette la loro vittoria, se n'ebbe, e se ne sparse la nuova in Italia. Non han bisogno i Lettori, ch' io loro dica, che la strage di tanti Mori è un ingrandimento della fama facilmente bugiarda in fimili capi. Ansche Bertoldo da Costanza [b] parla di questo satto con dire, [b] Bertholche i Pisani e Genovesi ed altri molti Italiani ostilmente assali- dus Conrono il Re d'Affrica, e dato il sacco alla di luiterra, il costrin- in Chronic. il sero a rifugiarsi in una Fortezza, e a rendersi tributario della Santa Sede. Gli Annali Pisani medesimamente [c] gonfiano le [c] Annal. trombe con farci sapere sotto l' Anno presente, che Fecerunt Pisani To. Pisani O' Januenses stolum in Affricam, O' ceperunt duas mu- Italicar. nitissimas Civitates ( Almadiam è scritto di sopra ) & Sibiliam in die Sancti Sixti. In quo bello Ugo Vicecomes filius Uzonis Vicecomitis mortuus est. Ex quibus Civitatibus, Saracenis sere omnibus interfectis, maximam prædam auri, & argenti, palliorum, O ornamentorum abstraxerunt. De qua præda thesauros Pisanæ Ecclesiæ diversis ornamentis mirabiliter amplificaverunt, & Ecclesiam Beati Sixti in Curte Veteri adificaverunt. Però s' han da correggere gli altri Annali Pisani, che mettono questa impresa all' Anno 1075. o pure al 1077. Credono alcuni, che in Affrica fosse la Città di Meadia, chiamata in questi Annali Almadia, e per errore Dalmazia. Ma che i Cristiani prendessero allora Siviglia, Città che non si sa che sia mai stata in Affrica, o Siviglia Città di Spagna, non è punto credibile. Pietro Diacono parla d' una sola Città. Goffredo Malaterra [d] fa [d] Gaufrianch'egli menzione di quella spedizione, narrando, che Pisa- dus Malani apud Africam negotiando proficiscebantur. Quasdam injurias cap. 3. Dassi, exercitu congregato, Urbem Regiam Regis Tunicii oppugnantes, usque ad majorem turrim, qua Rex defendebatur, capiunt. Adunque lo sforzo de'Pisani su contra Tunisi. Se essi in oltre

ANN.1088.

ExiVolgo oltre espugnassero Meadia, o Almadia, resta incerto, quando per avventura Tunisi e Almadia non fossero la stessa Città. Aggiugne dipoi, che i Pisani non avendo sorze per mantener Tunisi in loro potere, spedirono a Ruggieri Conte di Sicilia, con esibirgli il possesso di quella Città. Ma Ruggieri, fra cui e il Re di Tunisi passava buona amicizia, non volle romperla per questo, o più tosto perchè conosceva tropo difficile il sostener le conquiste nell' Affrica. Però il Re di Tunisi per liberarsi da Pisani diede loro una gran somma di danaro, promise di nor più corfeggiare sopra le Terre d'Italia, e rilasciò tutti gli Schiavi Cristiani. Un tal racconto a me sembra il più credibile d tutti.

ORA ci vien dicendo il Malaterra, che in questi medesim tempi il suddetto Conte Ruggieri sece l'impresa di Siracusa Sembra scorretto il suo testo allorchè mette questi fatti sotto I (a) Lupus Anno 1085. Anche Lupo Protospata (a), e Romoaldo Salerni Protespata tano (b) riseriscono al presente Anno 1088. la presa di Sira (b) Romu- cusa, la quale per testimonianza d'esso Malaterra accadde nel ald Salern. Ia forma seguente. Mentre si trovava in Puglia o in Calabric VII. Revum il Conte Ruggieri per calmare le dissensioni insorte fra il Duci Ruggieri, e Boamondo suoi Nipoti, Benavert Saraceno coman dante in Siracufa con una squadra di navi avea dato un grar guasto alla marina di Reggio e d'altri Luoghi della Calabria con profanar le Chiese, e condurre in ischiavitù le Monache gli altri abitanti. Perciò Ruggieri allestita nel verno una nume rosa flotta, nel Maggio dirizzò le prore alla volta di Siracusa e per terra spedì Giordano suo Figliuolo colla Cavalleria. Usci togli incontro Benavert con tutte le sue sorze di mare, si ven ne ad una sanguinosa battaglia. Saltò Ruggieri nella Capitan: nemica, e volendo Benavert passare in un'altra nave, cadde armato in mare, e vi si affogò. Ebbe con ciò fine il combatti mento. Moltissimi legni di que' Mori vennero in potere de. Conte. Dopo di che egli strinse d'assedio Siracusa, e vi stette intorno ben quattro Mesi. Per la mancanza de viveri a tale venne la fame di quel Popolo ostinato nella difesa, che alcun si cibarono di cadaveri umani. Finalmente veggendo la Moglic del morto Benavert disperato il caso, imbarcatasi col Figliuolo. e co'principali Saraceni in due navi, fece vela, e si salvò nel la marina di Noto: con che quella nobil Città venne in potere del Conte Ruggieri. Fece egli ribenedire i sacri Templi già oc

cupa-

Supati da i Musulmani, e concedette il dominio d'essa Città al ERA Volg. Figliuolo Giordano. Se crediamo al testo di Lupo Protospata, Ann. 1088. cominciò, siccome ho già detto, in quest' Anno la guerra fra il Duca di Puglia Ruggieri, e Boamondo suo Fratello maggiore. A me sembra più verisimile, che se le desse principio molto prina. Certo è per attestato del Malaterra, che Boamondo s' era nsignorito della Città d'Oria, e fatta gran massa di gente inestava tutte le contrade di Taranto e d'Otranto. Romoaldo Saernitano scrive, ch'egli in quest' Anno all' improvviso comparve a Farnito nel territorio di Benevento, ed attaccò battaglia toll' Armata del Duca suo Fratello; e su mirabil cosa, che quanunque restassero prigionieri molti soldati d'esso Boamondo, pue a riserva d'un solo, niuno morì in quella zussa. Ora il Cone di Sicilia Ruggieri s'interpose fra i Nipoti, e trattò di pace. legul in fatti un accordo fra loro, per cui il Duca cedette a Boanondo la suddetta Città d'Oria, con Otranto, Gallipoli, Taanto, ed altre Terre. Ma di questa discordia sepe profittare Inche il Conte Ruggieri loro Zio, perchè in premio d'aver prea la difesa del Duca Ruggieri, ottenne da lui l'intera signoria lella Calabria. Roberto Guiscardo non gli avea ceduto se non a metà del dominio nelle Terre di quella Provincia. In qual Anno poi precisamente si stabilisse una tal concordia fra i due Fratelli, non possiamo accertatamente saperlo. Mancò di vita n quest' Anno (a) l'Imperadrice Berta, e trasportato su il suo (a) Berthol. adavero alla Città di Spira. E i Sassoni abbracciarono il par-das Con-sito dell'Imperadore Arrigo: il che su cagione, che il Re Er-in Chronico. nanno si ritirasse in Lorena. Poco nondimeno questi sopravis- Saxo. e, perchè essendo all'assedio di un Castello, colpito da un fasso Chronicon lella testa, lasciò quivi la vita. Altri mettono la di lui morte dagustan. a hell' Anno 1086. o pure nel 1087. ma più fede meritano gli allegati Scrittori. Riuscì ancora a Guelfo Duca di Baviera di prene lere in quest' Anno nella seconda Festa di Pasqua la Città d' Augusta, e di farvi prigione Sigefredo Vescovo Soismatico. Poco oi stettero i Sassoni a persuasione di Egberto Marchese a ribellari di nuovo ad Arrigo; anzi lui stesso assediarono, e se volle lilerarsi, su costretto a promettere molto, ma senza ch'egli si redesse poi tenuto ad osservar la parola. Io non so bene, se ell'Anno seguente, come ha l'Annalista Sassone, o pure sul ine del corrente, dal cui Natale Bertoldo incomincia il suo An-10, seguisse la rotta data in Sassonia dal Marchese Egberto al

Era Volz. suddetto Arrigo. Certo è, che in quel conflitto restò morto 1 Any 1088. scismatico Vescovo di Losanna, e preso Liemaro Arcivescovo d Brema. Ebbe fatica a salvarsi Arrigo. Nella Vigilia appunto d Natale succedette questa battaglia.

> Anno di Cristo MLXXXIX. Indizione XII. di Urbano II. Papa 2. di Arrigo IV. Re 34. Imperadore 6.

flantienf. in

(a) Berthol- CECONDOCHE's'ha da Bertoldo da Costanza (a), tenne i quest' Anno Papa Urbano un Concilio di cento quindici Vesco vi in Roma, dove furono confermati i decreti de' Pontefici prede cessori contra de' Simoniaci, contra del Clero incontinente, e d Guiberto Antipapa. Costui tuttavia si teneva sortificato in qua. che sito di Roma. Tornati in sè i Romani, ed animati da quest coraggioso Papa, l'assediarono, e a tali strettezze su ridotto l'am biziofo Guiberto, che se volle uscirne, gli convenne prometter con giuramento di non occupar in avvenire la Sedia Apottolica Anche in Germania si trattò di pace fra le due sazioni. S'abboc carono i Duchi e Principi Cattolici collo stesso Arrigo IV. offerer dosi pronti a ristabilirlo pienamente nel Regno, s'egli abbandona va l'Antipapa. Non era egli lontano dal farlo, ma riferbando di aver l'affenso de' Principi suoi aderenti, trovò tale schiamazz ne' Vescovi Scismatici del suo partito, persuasi della lor caduta, s questa concordia aveva effetto, che andò per terra tutto que (b) Chrono- trattato. In questo medesimo Anno (b) esso Augusto Arrigo pals graphus Saad un secondo Matrimonio con Adelaide [ chiamata Prassede d Annalista Bertoldo Vedova di Utone Marchese di Brandeburgo, e Figliuc la del Re della Russia. Le Nozze surono celebrate in Colonia. I un grande ascendente si vede in questi tempi la nobilissima Cas d'Este. Aveva il Marchese Alberto Azzo II. in Germania il su primogenito Guelfo IV. Principe bellicoso, e forte sostegno del par tito Cattolico, in possesso dell' insigne Ducato della Baviera. S studiò egli d'ingrandir maggiormente la di lui Linea con un cospi cuo ed utilissimo Matrimonio, e trattò con Papa Urbano II. di da per Marito alla celebre Contessa Matilda Guelfo V. Figliuolo d'el so Guelso IV. Fu la proposizione molto accetta al Pontesice, e pe rò indusse la Contessa ad acconsentirvi, tam pro incontinentia dice Bertoldo da Costanza (c), quam pro Romani Pontificis obt dien-

(c) Bertold. Constan-Biensis in Sprenice.

SAXO.

lientia, videlicet ut tanto virilius sancta Romana Ecclesia con ERA Volg. ra Schismaticos posset subvenire. (a) Sappiamo da Alberico Mo- Ann. 1089. naco de i tre Fonti (b), che nell'Anno precedente Roberto primo- (a) Chronic. Weingart. genito di Guglielmo il Conquistatore, samosissimo Re d'Inghilter-Sigebertus in Obronic.

a, e Duca di Normandia, avea tentato di ottenere per Moglie (h) Alberic. a suddetta Contessa, ma non gli venne satto. Gl'interessi di que- Monachus li tempi consigliarono il Papa e la Contessa ad accordarsi con Guel- apud Leibo V. perchè così con gli Stati di Baviera in Germania, e con quei lella Contessa Matilda in Italia, e del Marchese Azzo Estense, Avolo paterno del medefimo Guelfo V. si veniva a maggiormene assodare il partito de' Cattolici. Che ne i Capitoli, o nelle pronesse di si fatto Matrimonio fosse stabilito, che gli Stati di Matilla avessero dopo la di lei morte a ricadere in esso Guelso V. io non le dubito punto, per quel che diremo all' Anno 1095. Venne in atti questo Principe in Italia, e ne seguirono le Nozze. Perchè lovette con gran segretezza condursi questo assare, l'Imperadore Arrigo solamente dopo il fatto venne a saperlo. Ne arrabbiò, raa sionevolmente temendo, che questo nodo gl'imbrogliasse sorte gli ffari del Regno d'Italia. Però si diede a far preparamenti per caare di nuovo in queste parti. Nè tardarono gli Scismatici di Lomardia a prendere tosto l'armi contra dello stesso Guelso; con poca ortuna nondimeno, perchè furono si ben ricevuti da lui, che ebpero per grazia di ottenere per mezzo della Contessa di lui Moglie na tregua fino alla Pasqua prossima ventura. Circa questi tempi ncora si dee riferire un'altro avvenimento spettante alla medesina Casa d'Este. Era nell'Anno 1087, giunto al termine de' suoi tiorni il fuddetto famosissimo Re d'Inghilterra Guglielmo il Conuistatore, con lasciare il solo Ducato di Normandia a Roberto no Primogenito, e il Regno d'Inghilterra a Guglielmo il Rosso uo Secondogenito. Inforfero tosto dissensioni fra i due Fratelli, (tè mancò un gagliardo partito favorevole a Roberto stesso in Inhilterra. Si prevalsero dunque di tali torbidi i Popoli del Maine n Francia per sottrarsi all'ubbidienza del Re d'Inghilterra. E perchè conservavano tuttavia la divozione a i Figliuoli del secondo etto del Marchese Azzo Estense, e di Garsenda Contessa, ultimo ampollo di que' Principi, li richiamarono per la seconda volta al (c) Mabill. ossesso di quel Principato. Gli Atti de' Vescovi Cenomanensi, Analest. ati alla luce dal Padre Mabillone (c), e Orderico Vitale nella 10m.111. ua Storia (d), scritta in vicinanza di que' tempi, fanno memo- Vitalis Hina di quelto fatto.

stor. Eccles. lib. 8.

ERA Volg. SCRIVE spezialmente Orderico, che i Cenomani spediron Ann. 1069. in Italia i lor Legati a i Figlinoli Azzonis Marchionis Liguria con grai de istanza, perche passassero in Francia. Tennero que sti configio col l'adre tuttavia vivente, e con gliamici. Tamder definierunt, ut Fulco, qui natu major erat [ fu il propagator della Linea Estenie oggidi regnante ] Patris Honorem [ cioè g Stati ] in Italia possideret, Hugo autem Frater ejus Principatur [ del Maine ] en Matris lereditate sibi reposceret. Portossi dur que Ugo in Francia, eritorno in possesso di quel Principato. M perciocchè era egli bensì nato di Casa d'Este, ma non avea ere ditato il valore e le virtù de gli Fitensi, gli mise tale spaventi in cuore Elia, Signor della Fleche, con elagerargli le forze de Re d'Inghilterra, che l'indusse da l'a non molto a venderel quel Principato, e a ritornarsene carico di disonore in Italia Nè fu quetta la sola azione degenerante d'esso Ugo. Abbian veduto, ch'egli prese per Moglie una Figliuola del celebre Duc Roberto Guiscardo. Ora ecco ciò, che ne scrive il sopra lodat Orderico. Hic Filiam Roberti Wiscardi Conjugem babuit. Se generolæ Conjugis magnanimitatem vir ignavus ferre non v. lens, ipsam repudiavit. Pro qua re Papa Urbanus [ U. ] pa lam eum excomunicavit. Questa ed altre azioni poco lodevoli che io non tacerò, del medesimo Ugo, surono in sin cagione che i suoi il cacciarono di là da i monti con inviarlo in Borge (a) Lucus gna. Secondo Lupo Protospata (a), su celebrato nel Mese d Pritifinia Settembre di quest' Anno in Melfi di Puglia un gran Concilio d inChronico. Vescovi, al quale intervennero anche tutti i Baroni di quell parti. Fu in esso accettata e giurata la Tregua di Dio per le ne micizie private: del che s'è fatto menzione di fopra. Ancorch Lupo non parli di Papa Urbano, pure sappiamo, ch'egli prese dette a quel Concilio, e lo stesso Storico c'insegna, ch' esso Por tefice si portò dipoi a Bari, ed appresso contecrò la Chiesa c (b) Romual. Brindisi. Attesta Romoaldo Salernitano (b), che in quel Cor dus Salerni- cilio Ruggieri Duca di Puglia giurò vassallaggio al Papa, e succ Tom. VII. Consalone investito del Ducato. Morì in quest' Anno Sichelga. Rer. Italic. ta sua Madre, e nel medesimo parimente, e non già nell'Ann (c) Gaufri. 1086. come ha il testo del Malaterra (c), da me creduto sco: cus biala- retto, Ruggieri Conte di Sicilia mise l'assedio alla Città d' A grigento, oggidi Girgenti. Vi stette sotto da quattro Mesi, e avendola astretta alla resa nel dì 25. di Luglio vi colse dentro

Figliuoli e la Moglie di Camutto Amira de' Saraceni, che furc

no da lui trattati con molta cortesia, e facilitarono poscia a lui ERA Volg. l'acquisto dell'importante Fortezza di Castello San Giovanni: Ann. 1089. al che con tanti desiderj e sforzi non era potuto giugnere mai in addietro. Imperocchè impadronitofi di undici Terre circonvicine, e mosso poi trattato di concordia col mentovato Camutto, tanto operò, che il Saraceno non solamente abbracciò il partito di Ruggieri, ma anche la Religion Cristiana. Questo elempio commosse gli altri Mori a sar lo stesso, e a consegnare il tuddetto Castello di San Giovanni al Conte. Furono assegnate a Camutto in Calabria molte Terre, ed egli finche visse, non mancò mai alla fedeltà verso i Normanni. Noveiro Scrittore Arabe mette la conquista fatta da Ruggieri di Castello San Giovanni, : di Girgenti, fotto il precedente Anno. Morì certo nel prefene Lanfranco di nazion Pavele, gloriofo Arcivescovo di Canturperì in Inghilterra con odore di fantità, e mancò in lui uno de 21' infigni personaggi di questo Secolo. Fu restitutore delle Letere in Francia, della Religione in Inghilterra. In Piacenza ra stato accettato per Vescovo Bonizone, già Vescovo Cattolico li Sutri. Non poteano accomodarsi al suo zelo i sazionari Scisnatici, e però erudelmente un giorno gli levarono la vita con avargli prima gli occhi, e poi tagliarlo a pezzi; laonde fu iguardato qual Martire dalla Chiesa Cattolica. Per testimonian-La di Sigeberto (a), cominciò in questi tempi il morbo pesti- (a) Sigeberenziale del Fuoco sacro ad affligere la Lorena, e si sparse di- tus in Chr. boi per la Francia, e per l'Italia. Consumava a poco a poto le carni del corpo umano, e riduceva a morte i pazienti, acendoli divenir come carboni. Fu per questo celebre col temno la divozion de' Popoli a Santo Antonio Abbate venerato in Vienna del Delfinato, dove ricorreva la gente per la guarigione di questo male. E di qui ebbero origine tante Chiese di Santo Antonio Abbate anche per le Città d' Italia, e il dipignere, o rappresentare in altra maniera il Santo suddetto cole fiamme di fuoco in mano, o da un lato della sua immagine. Questo Fuoco nelle antiche sue Immagini significava la sua gran Carità; il Porco a' piedi la vittoria di tutti gli affetti Tensuali. Ma il rozzo Popolo interpretò, ch'egli avesse particolar virtù contra del Fuoco, e per la falute de' bestiami, L'ordine de'Religiosi istituito sotto il suo nome su poi suppresso; il morbo per misericordia del Signore col tempo anch' el cesiò, ma ne dura tuttavia la memoria col nome di Fuoco di Sant' Pp An-

ERAVolg. Antonio, Santo venerato con altra idea a di nostri dal volgo, Ann. 1089. qual Protettore e liberatore degl' incendj cagionati dal Fuoco naturale.

> Anno di Cristo Mxc. Indizione XIII. di URBANO II. Papa 3. di Arrigo IV. Re 35. Imperadore 7.

CEGUITAVA bensi in Germania la dissensione e la guerra fra i Cattolici e gli Scismatici; pure apprendendo l' Augusto Arrigo, che l'unione di Guelfo V. colla gran Contessa Matilda potesse dare un tracollo a' suoi interessi in Italia, determinò di valicar l'Alpi, e di portar loro addosso la guerra. Calò dunque in Italia con un poderoso esercito nel Marzo dell (a) Donizo Anno presente. Abbiamo da Donizone (a), che anche prima Arrigo avea danneggiato, per quanto potè, la suddetta Contessa, con torle in Lorena tutte le Castella e Ville, a les pervenute per eredità della Duchessa Beatrice sua Madre, a merva del forte e ricco Castello Brigerino:

> Praterea Villas ac Oppida, qua Comicissa Hac ultra montes possederat a Geniume, Abstulit omnino, nisi Castrum Brigerinum.

Era in possesso la Contessa Matilda da gran tempo di Mantova, Città signoreggiata anche dal Marchese Bonifazio luo Padre. Ne imprese il blocco o l'assedio Arrigo, con devattarne intanto il territorio. Ritirossi la Contessa alle sue Fortezze della montagna Reggiana e Modenese. O sia che Arrigo non intra prendesse quell'assedio si presto, o che non fosse a lui facile l'armai di gente tutto il largo circondario del Lago, che difende quel la Città, noi troviamo entro essa importante Città il Duca Guel fo colla Moglie, nei di 27. di Giugno dell' Anno presente. Ciè (b) Antichi si raccoglie da un loro Diploma (b), dato in Mantova V. Ca ta Estensi lendas Julii Anno Dominicæ Incarnationis Millesimo Nonagesi mo, Indictione Tertiadecima, da me veduto e dato alla luce

> con cui confermarono ed accrebbero i beni e privilegial Popo lo Mantovano: dettame di prudente politica per maggiormente

in Vit. Ma-

shild lib.z.

impegnarlo ed animarlo alla difesa della Patria. Anche il Si (c) Sigonius gonio ne fece menzione, ma con rappresentarlo scritto nell'In de Regno dizione XII. (c) Il Registro, ch' io ho avuto sotto gli occhi Ital. 1.9.

ha

ha l'Indizione XIII. che corre nell' Anno presente. Quel Di- ERA Volg. ploma ha il seguente principio: Guelfo Dei gracia Dux & Ann.1090. Marchio, Mathilda Dei gracia, si quid est. Dovettero poi uscire di Mantova Guelfo e Matilda, e sappiamo da Donizone, che la Contessa si ritirò alle sue Fortezze nelle Montagne; e da Bertoldo (a), che di grandi incendi e danni sofferirono in que- (a) Bertolsti tempi gli Stati del Duca Guelso V. non so bene, se quei dus Con-flantiens. in della Moglie, o dell' Avolo Marchese Azzo. Ma Guelso massi- Chronico. mamente per le esortazioni della Contessa sempre stette saldo nell' attaccamento alla parte Pontificia, e resistè alla forza nenica. Impadronissi nondimeno Arrigo di Rivalta e di Goverholo, due Luoghi importanti del Mantovano, e seguitò a teher chiusi in Città quegli abitanti, a'quali Matilda di tanto in canto spediva rinfreschi di gente e di viveri. Per attestato di vari Storici morì in quest' Anno (b) Liutoldo Duca di Carintia, (b) Bertold. uno de' più fedeli aderenti di Arrigo. Egli è lo stesso, che ve- ibidem. demmo all' Anno 1085, col nome di Liutaldo tenere un Placi- Saxo. io in Padova. Avea questo Duca poco innanzi ingiustamente rioudiata la propria Moglie, e presane un'altra con licenza dell' Antipapa Clemente, che dovea condiscendere a tutte le istanze anche inique de' suoi partigiani per non disgustarli. Dissi efer io di parere, ch' egli governasse ancora la Marca di Veroha, Città in questi tempi sedele ad Arrigo. Ne sarebbe anche V :estimonianza un Diploma d'esso Augusto, ch' io ho pubblicato, come spettante all' Anno presente (c), ma senza esaminarne (c) Antiqu. e Note Cronologiche, che sono affatto disettose. Fu esso dato Italicarum n favore del Monistero Veronese di San Zenone. Anno Dominica Incarnationis Millesimo Nonagesimo, Sexta Indictione Renante Henrico Imperatore III. Regni ejus XXXIV. Imperii autem VIII. Hoc actum est IV. Idus Aprilis Veronæ. Ma come dissi, i non so io ora combinar queste Note. Non sarà originale quel Diploma, ma un abbozzo mal fatto, quantunque a prima vista autentico a me paresse. Presso Gosfredo Malaterra (d) truovasi (d) Malacosì intricata la Cronologia di Ruggieri Conte di Sicilia, ch' io terra lib. 4. non oso dare per certo il tempo delle imprese da lui narrate, messa in confronto con altri Storici. Racconta egli, che di nuovo si riaccese la guerra fra i di lui Nipoti, cioè fra Ruggieri Duca di Puglia, e Boamondo. Accorse in aiuto del primo il Conte, e dopo due Anni di discordia si riconciliarono. Pare, (e) Anonyche l' Anonimo Barense (e) metta il principio di tal rottura sis T.V.Rev. Italicar. nell'

Era Volg. nell' Anno 1088, con dire, che Bari si accordò con Boamondo; e se ciò sosse, nell'Anno presente si sarebbono que' due Principi amicati. Soggiugne il Malaterra, che nell' Anno 1089. esso Conte (a) Malat. Ruggieri (a) passò alle terze Nozze con Adelaide, Nipote di Bo-1.4.cap.14. nifazio samosissimo Marchese d'Italia, cioè, come si crede, Marchese del Monferrato. Finalmente scrive, che nell'Anno presente il Popolo della Città di Neto si suggettò al di lui dominio: con che niun Luogo in Sicilia restò, che non riconoscesse la di lui signoria. Eresse egli vari Velcovati, fondò Chiese e Monisteri, promosse in ogni parte il culto del vero Dio, precedendo a tutti coll' esempio della pierà. Restò nondimeno in Sicilia una gran quantità di Suraceni, a'quali fu permesso il vivere e credere secondo la loro Legge, purchè offervals: ro la fedeltà dovuta al Sovrano. Pafsò in oltre il Conte Ruggieri coll' Armata navale all'Isola di Malta nel Mese di Luglio, e mise l'assedio alla Città. Ha creduto più d'uno, ch'egli s'impadronisse di quell' Hola nell' Anno presente, ma senza fondamento. Tutto ciò, che guadagnò Ruggieri in ta-(b) Idem le spedizione, come narra Gossredo Malaterra (b), su di liberar ibia. cap. 15 gli schiavi Cristiani, edi costrignere que' Mori a pagargli tributi, e a far seco lega con obbligo di ainto ne bilogni. Secondo i conti (c) Camil- di Camillo Pellegrini (c), diede fine alla sua vita verso il fine di mus Histor, quest' Anno Giordano I. Principe di Capua, Iodato non poco da Princisum Romoaldo Salernitano. Ma di ciò parleremo all' Anno seguente, Langibard. in cui forse si dee riferir la sua morte.

Anno di Cristo MXCI. Indizione XIV. di Urbano II. Papa 4. di Arrigo IV. Re 36. Imperadore 8.

ONTINUO' l'Imperadore Arrigo ostinatamente per tutto il verno l'assedio, ovvero il blocco di Mantova. Trovò egli in fine il segreto di espugnare una così sorte ed importante Città con adoperar la potente mediazion dell'oro, e sovvertire il cuore di que' Cittadini. Contra d'essi perciò Donizone scaricò la sua bile, chiamandoli traditori. Nè gli mancava ragione, perciocche provvedendoli il Duca Guelso, e la Contessa Matilda di mano in mano del bisognevole, avrebbono potuto, volendo, sossener più anni l'assedio, e mantener la promessa fatta di non aderir mai ad Arrigo. Entrarono dunque l'armi Tedesche in quella Città, non già

na nel Sabbato santo a di 12. d'Aprile, come scrisse taluno, ma ERA Volz. el giorno precedente, come si ricava dal suddetto Donizone, Ann.1091. he così parla: (a)

(a) Donizo in Vit. Matild. lib. 2.

Nam qua nocte Deum Judas mercator Jesum Tradidit, hac ipsa fuit hac Urbs Mantua dicta Tradita.

Ibbe la guarnigion di Matilda tanto tempo, che potè uscendo pel ago in barche salvar le persone e l'equipaggio. Il Cattolico Velovo Ubaldo se ne suggi anch' egli, ricoverandosi presso la medema Contessa risugio allora di tutti i Cattolici Italiani perseguita-. Arrigo dipoi intronizzò nella Chiefa di Mantova Conone, cioè 'orrado Vescovo scismatico. Stese inoltre le sue conquiste coll'imadronirsi di tutte le Terre di la dal Po, dianzi ubbidienti alla addetta Contessa, eccettochè di Piadena, Patria nel Secolo Deciloquinto di Bartolomeo detto il Platina, Scrittore celebre; e di Vogara, oggidì Terra del Veronese, che tennero sorte contra lo orzo de' Tedeschi. Nella State ancora avendo assediata la sorte Terra di Manerbio, oggidì posta nel distretto di Brescia, colla sane in fine la costrinse alla resa. Dopo la presa di Mantova scrive Sigonio (b), che la Città di Ferrara, fituata allora oltre Po, (b) Sigon. inza aspettar la forza, si sottopose ad Arrigo. Onde s'abbia egli talia lib.9. 'atta questa notizia, non l'ho scoperto finora. Certo è, che quel-1 Città si levò dalla divozione della Contessa Matilda, e a suo empo vedremo, ch' essa valorosamente la ricuperò; e perciò on è improbabile la sua ribellione in quest' Anno, Anno affai faorevole ad Arrigo. Tenne Papa Urbano un Concilio nell' Anno resente in Benevento, dove stabil'i molti punti di Disciplina Ecesiastica, e confermò le Censure contra dell' Antipapa Guiberto. la mentre egli dimorava in quelle parti, essendo cresciuta la balanza de gli Scismatici per le prosperità d'Arrigo, i Romani, che iutavano facilmente vela ad ogni vento, (c) con frode s'impos- (c) Bertholsarono della Torre di Crescenzio, cioè di Castello Sant' Angelo, sus Convenne anche loro in pensiero di diroccarlo. Lasciarono oltre a Chronico. iò entrare in Roma il suddetto Antipapa, che forse questa volta credette di stabilir ivi per sempre il suo trono, ma gli andò falta, siccome vedremo. Veggendo intanto Guelfo IV. Duca di Baiera la cattiva piega, che aveano presa in Italia gl'interessi di iuelfo V. suo Figliuolo, e della Contessa Matilda sua Nuora, nel Iele d'Agosto calò in Italia, e trattò di pace verisimilmente per 'ia di mediatori, coll' Augusto Arrigo, con condizione, che que-

ERA Volg. sti abbandonasse l'Antipapa, e riconoscesse Urbano II. Papa legit-Ann. 1091. timo, e restituisse tutti i beni ingiustamente tolti ad esso Duca Guelfo suo Figliuolo, e a gli altri aderenti tutti. Arrigo insuperbito della fortuna presente, rigettò ogni proposizion di accordo, di modo che il Duca se ne tornò in Alemagna, e contuttochè molti di quelle contrade in questi tempi si dichiarassero del partito di Arrigo, pure Guelfo risvegliò molti altri ancora contra di lui, e propose ancora di creare un nuovo Re: cosa che non ebbe effette

per la pigrizia e malevolenza d'alcuni.

PER attestato del medesimo Bertoldo, terminò in quest' Anno i suoi giorni Adelaide Marchesana di Susa e di Torino, celebre Principessa, e già Suocera d'Arrigo. Chi succedesse nella ricca eredità de' suoi Stati, lo vedremo all' Anno seguente. Benchè il Pellegrini, siccome abbiam detto, metta la morte di Giordano I. Principe di Capoa verso il fine dell'Anno precedente, affidato sull'autorità di Lupo Protospata; essendo assai confusi i testi di quelle Storico, non sembra assai sicura la di lui asserzione, da che più chiaramente Romoaldo Salernitano scrive, che Anno MXCI. In dictione XIV. Mense Februario, Jordanus Capua defunctus est Anno XIII. Principatus. Quel che è certo, dopo la morte di Giordano i Capuani si ribellarono, e cacciarono suor di Città Riccardo II. primogenito ed erede del defunto Principe con tutti i Normanni. Dal suddetto Bertoldo di Costanza è narrata sotto quest'Anno quel la ribellione, sembrando perciò, che anch'egli differisca all'Anno presente la morte di Giordano. Per attestato di Pietro Diacono (a) Guiche- (a) si ritirò Riccardo ad Aversa sua Città con sua Madre Gaitel-Maison de grima, Sorella di Gisolfo II. già Principe di Salerno; ed implorate l'aiuto di Ruggieri Duca di Puglia, venuta che su la State, passè con un possente esercito sotto Capoa, mettendo a serro e suocc tutta la campagna. Seguita a dire esso Pietro Diacono: & tamdia eos expugnavit, usquequo Capuani, necessitate coacti, pradicti Richardo munitiones redderent, eumque recipientes, sibi in Prin cipem consecrarent: quasiche in questo medesimo Anno Riccardo (b) Perrus riacquistasse la signoria di Capoa. Ma quel tamdiu confrontato Casin. 1.4 colle Storie di Lupo Protospata (b), e di Romoaldo Salernitano (c), vuol dire, che Riccardo seguitò a sar guerra a' Capuani Protospata finche dopo gran tempo, cioè nell' Anno 1098. siccome vedremo. inChronico. li ridusse all'ubbidienza sua. Erasi anche sollevata la Città di Co dus Saler. senza in Calabria contra del Duca Ruggieri. (d) Chiamò quest nie. Chron. in suo aiuto Ruggieri Conte di Sicilia, che vi accorse con un buor

Diac. Chr.

Tom. VII.

Rer. Italic.

non de la

Savoye.

cor-

torpo di Saraceni, e delle sue vecchie truppe. Fu formato l'asse- ERA Volglio, e v'intervenne col Duca anche Boamondo suo Fratello. Ope- Ann. 1091. 'à tanto colla sua destrezza il Conte, che que' Cittadini finalmene si riconciliarono col Duca, il quale entrato nella Città ordinò costo, che nel colle superiore si piantasse una Fortezza, per impedir da li innanzi una simil presunzione di quegli abitanti. Il Conte Ruggieri, che sempre sapea pescare nelle disgrazie del Duca suo Nipote, ottenne anche questa volta da lui per guiderlone di questa fatica il dominio nella metà di Palermo: il che ci à conoscere, che Roberto Guiscardo in conquistandola, tutta la itenne in suo potere, nè già ne diede la metà al Fratello, come jenso Leone Ostiense. Miglioro dipoi sì fattamente Palermo per pera del Conte Ruggieri, che ne ricavava maggior profitto, pofedendola solo per metà, che quando interamente ne era Signore I Duca. Veggasi ancora all' Anno 1122. dove si parla di questo. je fossero ben corrette le Note Cronologiche di un Documento, la me prodotto altrove [a], noi sapremmo, dove in questi tempi [a] Antique, imorasse la Contessa Matilda. Nella copia a noi conservata da Italic. Dis-'ellegrino Prisciani quella Carta si dice data Anno ab Incarnatioje Domini Mille simo Nonage simo Primo, die Mensis Madii, Inditione XII. Cum effet Domna Matilda, gratia Dei Ducatrix & Conitissa, Marchionis Bonifatii Filia, in loco Sancti Cexarii, cioè n San Cesario, distretto di Modena. Ma quell' Indizione XII. ion conviene all'Anno presente. E trovandoti allora colla Conelsa Ugo Vescovo di Mantova, e Landolfo Vescovo di Ferrara, westi due Pastori, secondo l'Ughelli, molto dopo il presente Anio furono promossi a quelle Chiete. Però io nulla so accertare del empo, in cui quella Carta fu Icritta.

Anno di Cristo MXCII. Indizione xv. di Urbano II. Papa 5. di Arrigo IV. Re 37. Imperadore 9.

PER quanto potè, seguitò l'Augusto Arrigo a guastar le Terre di Guelso V. Duca, e della Contessa Marilda. Ma non nancavano spie alla Contessa, che di mano in mano l'avvertivano di tutti gli andamenti d'Arrigo; e perciocchè ella seppe, che nel tempo del verno egli si trovava di là dall'Adige, tenza aver eco milizie, spedì a quella volta mille de'suoi combattenti. Gli Tomo VI.

ERA Volz. andò per otto giorni deludendo Arrigo, con ritirarsi or quà or là. Ann. 1092, tanto che potè raunar le sue truppe; e ciò satto andò ad assalire all'improvviso le genti della Contessa, che se ne stavano sdraia. te nella Villa di Tricontai. Molti furono presi, molti uccisi; (a) Donizo gli altri si talvarono col favor delle gambe. Donizone (a) atin vita Ma- tribuisce questo fatto a tradimento di Ugo lor Condottiere, con dire:

cap. 6.

Proditor emanso fuit Hugo nobilis alvo; Hanc contra morem sed fecit proditionem,

Nam proba Nobilitas non turpe scelus patrat umquam. Non ho io dissimulato nelle Antichità Estensi, che tal tacciae ::

data ad Ugo Figliuolo del Marchese Azzo II. Estense, dovendos leggere e Manso suit Hugo. La Capitale della Provincia del Maine in Francia è appellata le Mans. Perchè Ugo, siccome di sopra osfervammo, erastato Signore di quel Principato, percidera in chiamato Ugo del Manso. Doveva egli militare in favore del a Duca Guelfo V. Figliuolo di un suo Fratello; e se veramente egli fosse reo di questo, e senza scusa, io not so dire. Mase su, a non è da maravigliarlene, da che abbiam già veduto, come a questo Principe in altre sue azioni degenerò dalla Viriù de' suoi ad Maggiori. Giunta che fu la State, Arrigo colla fua Armata ... di essendo venuto di quà dal Po, cominciò la guerra contra le For alle tezze della Contessa Matilda, situate nelle montagne del Mode. 1301 (b) Bertold. nese, saccheggiando e incendiando tutte queste Contrade (b). in Chronico. Prese Monte Morello verso Savignano presso il Panaro, sicco im me ancora Monte Alfredo; indi mise l'assedio a Monte Bello. 100 oggidi Montevío, allora del Contado di Modena, & oggidi del in Bolognese. Era forte quel Castello, bravi i suoi difentori. L' Antipapa Clemente venne in persona per abboccarsi coll'Impe radore, e visitar quell'assedio. Intanto perchè andavano male o gli affari della Contessa, i suoi Baroni e Cortigiani cominciaro. no vivamente ad esortarla alla pace, con supporle, che anche Arrigo ne fosse voglioso. Tanto la tempestarono, che si contentò di farne la proposizione in una Dieta, tenuta per questo nella Rocca di Carpineta ad una raunanza di Teologi. Eriberto Vescovo Cattolico di Reggio colla maggior parte surono di senti-

> mento, che la Contelsa dovelse cedere al tempo, e pacificarsi con Arrigo, ma non già per darsi all' Antipapa. Ciò tarebbe forse succeduto, se non si tosse alzato Giovanni, probabilmente Abbate del Monistero di Canossa, il quale tanto perorò contra

i un tale aggiustamento con dare speranza alla Contessa di EraVolg. ualche vicino foccorso dal Cielo, che Matilda non volle più Ann.1092. entirne parlare, risoluta più tosto di morire, che di far patti on Arrigo nemico della Chiefa. Spese intanto esso Imperadoe tutta la state sotto Monte Bello (a) senza frutto alcuno: sì (a) Donizo agliarda su la disesa della guarnigion di Matilda. Restò in- inVita Maendiata una Torre, o sia altra macchina militare de gli asse- cap. 6. ianti, ed ucciso anche un Figliuolo d'esso Arrigo, di cui niua menzione fanno gli altri Storici. Verisimilmente era suo bastaro. Portato il di lui cadavero a Verona, gli fu fabbricato un aperbo sepolcro. Pertanto veggendo Arrigo, ch' egli avea che ire con una Fortezza inespugnabile, sciolse l'assedio, e si rirò a Reggio, dove si sermò alquanti giorni. Poscia nel Mese Ottobre fingendo di passare a Parma, voltò indietro, e andò San Polo, per vedere se potea sorprendere l'importante Roca di Canossa, dove nell' Anno 1077. abbiam veduto, che bruti figura egli avea fatto. Spedì colà immantenente la Contesun buon rinforzo, ed ella si ritirò in Bibianello. Essendo inorta una folta nebbia, allorchè i nemici s'accostarono a Canos-1, la gente della Contessa su con esso loro alle mani, e le riui di prendere la bandiera Imperiale, caduta di pugno al Filiuolo del Marchese Oberto. Chiarito Arrigo, che gittava i 101 passi, marciò al piano, e poi si conduste di là dal Po. Oni di s'andava sminuendo la sua Armata; e però anche la ontessa passò oltre Po, e prima che terminasse l'Anno, ricuerò alquante delle sue Terre perdute, e fra l'altre la Torre i Governolo e Rivalta. Per quanto scrive Bertoldo da Costan-1, Papa Urbano celebrò il Santo Natale dell' Anno presente nori di Roma, in vicinanza nondimeno d'essa Città, per non ver potuto aver l'ingresso nella Basilica di San Pietro; perciocnè presso alla medesima s'era incastellato, cioè ben sortificato Antipapa Guiberto. Per le memorie, che rapporta il Cardial Baronio, apparisce, aver esso Pontesice satto nel presente Anno un viaggio a Salerno, dove nel di 14. di Settembre conermò i suoi Privilegi a Pietro Abbate dell'insigne Monistero ella Cava.

ACCENNAI di sopra la morte di Adelaide Marchesana di Su-1, e di Torino. Convien ora aggiugnere ciò, che il suddetto iertoldo Autore contemporaneo scrive intorno alla di lei erelità. In Longobardia, dice egli, Conradus filius Henrici Regis, Q q

bona

ERA Volg. bona Adelheidæ Taurinen sis Comitissæ invasit, quæ ejusdem Co-

mitissa Nepos, Filius Federici Comitis habere debuit. E dopc aver detto, che questo Federigo Conte assaissimo risplendeva per la sua Pietà, e pel suo costante attaccamento in questi torbidi tempi al partito Pontificio, ed aver egli avuto per suoi Genitori Lodovico Conte, e Sofia Zia materna della Contessa Matilda ed essere mancato di vita nella Festa di San Pietro dell' Anno precedente, foggiugne: Hujus ergo Filium ex nepte Dominæ A delheidæ susceptum, Heinricus Rex cum Filio (Corrado) exhe redare proposuit; terramque ejus hostiliter invadendo, ac circum quaque devastando, etiam Fructuariensi Monasterio multa mala intulit. Di qui pertanto nasce un gruppo assai difficile nella Storia Genealogica della Real Cafa di Savoia, e non sufficientemen te sciolto dal Guichenon: laonde è da aspettare qualche altre più sperto Scrittore il quale più esattamente ricerchi, e in maggior lume metta i fatti di que' Principi, che da tanti Secoli in qua con gloriosa successione illustrano l'Italia. Per le notizie [2] Uzkell. prodotte dall'Ughelli [a], si scorge, che in quest' Anno, men I tre Papa Urbano dimorava in Anagni, ad istanza della Contessa Archiepisc. Matilda eresse in Arcivescovato la nobil Chiesa di Pisa, in ma niera che Daiberto, già Vescovo di quella Città, su il primo Ar civescovo della medesima, e a lui surono sottoposti i Vescovat della Corsica. Di ciò tornerà occasion di parlare all'Anno 1118 Avea già concertato l'Augusto Arrigo un abboccamento con La [b] Berthol- dislao Re d'Ungheria [b], e già erano vicini ad incontrarsi ver

Stantiensis

Pifun.

Malaterra 1.4.6.18.

so il Natale del Signore, quando Guelfo IV. Duca di Bavieri inChronico. sopragiugnendo con varie squadre d'armati interruppe il lon congresso, e sece tornare vergognosamente indietro Arrigo. Scri [c] Lupus ve Lupo Protospata [c], che nell'Anno presente per essersi ri in Chronic. bellato il Popolo della Città d'Oria a Boamondo loro Signore, que sti coll'aiuto de'circonvicini amici mise l'assedio a quella Città Tanto ardire nondimeno e forza ebbero gli Orietani, che il cac ciarono di là, e gli presero l'equipaggio e le bandiere. A Rug gieri Conte di Sicilia la morte rapi in quest'Anno Giordano, suc [d] Gausrid. Figliuolo bastardo, [d] giovane di gran valore, che si crede va destinato alla succession del Padre, giacchè egli altro Figlino lo non avea allora, che questo. Ne su inconsolabile Ruggieri Ma volle Dio asciugargli le lagrime con dargli nel presente An no un Figliuolo legittimo, a lui partorito da Adelaide sua se conda Moglie. Essendosi anche ribellata la Città di Peutarga, Pen-

cili

Pentarga, che dianzi era fottoposta a Giordano, Ruggieri colla Era Volg. sorza la ridusse alla sua ubbidienza: il che costò la vita a gli Ann. 1092. Autori di quella sollevazione. Perchè poi l'Augusto Arrigo doninava nella Città di Reggio di Lombardia, quivi ancora venira riconosciuta l'autorità dell'Antipapa Guiberto. Resta tuttavia ina sua Bolla, da me data alla luce [a] in savore de'Canonici [a] Antig. Leggiani colle seguenti Note: Datum apud Cesenam per manum sert. 21. Bernerii vice Petri Cancellarii, Anno Dominica Incarnationis MXCII. Indistione XV. Anno autem Pontificatus Domni Clemenis Tertii Papa VIIII. Idibus Junii.

Anno di Cristo macili. Indizione 1. di Urbano II. Papa 6. di Arrigo IV. Re 38. Imperadore 10. di Corrado II. Re d'Italia 1.

N gran colpo venne fatto in quest' Anno a i Disensori del-la parte Pontificia, e principalmente, per quanto si può ospettare, v'ebbe mano la Contessa Matilda. Cioè riusci loro and indurre Corrado Primogenito dell' Augusto Arrigo a ribellarsi ontra del Padre: il che succedette nell' Anno presente, per lestimonianza di varj Storici [b], e non già più tardi, come [b] Berthola olle Donizone. Gran colpo, dissi, di Politica sì, ma che non sus Conpuò leggere senza qualche orrore, sapendo noi, che i Figliuo- in Chron. possono bensì, per non consentire col Padre nell'iniquità, se- Sigebertus in Chronico. ararsi da lui, ma non potersi eglino dispensare dall'onorarlo. Dodechinus se poi deggia essere loro permesso di levar gli Stati a chi li ge- in Chronico. erò, e d'impugnar l'armi contra di lui, lascerò io, ch'altri e giudichi. I motivi, che fecero rivoltar questo giovane Prinipe contra del Padre, si veggono riseriti da Dodechino, e son osì orridi, che si ha della pena a crederli veri [c]. Cioè aven- [c] Id. ibid. o Arrigo conceputo odio e sprezzo di Adelaide, (chiamata Prafide da altri) ina Moglie, la mise in prigione, diede licenza a nolti d'usarle violenza, ed esortò anche il Figliuolo Corrado a ar lo stesso. Perchè questi ricusò di commettere questo nesando ccesso, cominciò Arrigo a dire, ch'egli non era suo Figliuolo, na bensì di un certo Principe di Suevia, a cui portava somilianti le fattezze. Ora che Adelaide fosse maltrattata dall'Aulusto Consorte, non si può controvertere. Ella stessa in due Con-

ERA Volz. cili accusò il Marito delle violenze a lei fatte. Altresì è suor di Ann. 1093. dubbio, che Corrado fu Principe umile, modelto, e pieno di tutta bontà, accordandosi tutti gli Scrittori a confessarlo tale; e si può credere, ch' egli sosse anche mal soddisfatto del Padre. Quando sia vero, che Arrigo gli proponesse il suddetto missatto, si meriterebbe bene un Padre tale, che il dichiarassimo eziandio pazzo e furiofo. Comunque sia, trovavasi Corrado col Padre in Italia, e siccome già dicemmo, era corso in Piemonte a mettersi in possesso de gli Stati della Contessa Adelaide Avola sua. Si servi di questa congiuntura la Contessa Matilda, o alcuno de' suoi partigiani per guadagnarlo, con esibirgli di farlo Re d'Italia. Un grande incanto a i figliuoli d' Adamo è la vista d'una Corona. Ma non andò sì segreto il maneggio, che non ne venisse qualche sospetto ad Arrigo suo Padre. Perciò surbescamente chiamato a sè il Figliuolo, il mise in prigione. Si sa, ch'egli ebbe maniera di fuggirsene, e di ricoverarsi presso la Contessa Matilda, la quale l'inviò a Papa Urbano per ottener l'assoluzione della scomunica: il che gli su ben facile. Fece gran rumore dapertutto, ma spezialmente in Lombardia, quetto ritirarsi da Arrigo un Figliuolo, ornato di si belle doti; ed essendosi ancora sparse le sopra accennate voci contra d'esso Imperadore, stomacati non pochi abbracciarono il partito de Cattolici. Quel che più importa, le Città di Milano, Cremona, Lodi, e Piacenza, abbandonato Arrigo, fecero contra di lui una Lega per venti anni avvenire col Duca Guelfo, e colla Contessa Matilda sua Moglie: il che diede un gran tracollo a gl'interessi e all'estimazione d'esso Augusto. Abbiam già veduto, che Milano, Lodi, e Pavia, aveano presa qualche sorma di Repubblica, o sia di Città libera, governata da' suoi Cirtadini, e non più da i Ministri Imperiali. Vo io credendo, che maggiormente quelle Città in tempi sì sconcertati stabilissere il proprio governo, e cominciassero a reggersi co' propri Ufiziali, riconoscendo nondimeno la sovrana autorità di chi era Re d Italia. L'esempio d'esse a poco a poco indusse dipoi l'altre Città d'Italia a mettersi in libertà.

Fu poi mandato Corrado a Milano, dove per le mani d'Ansel (a) Landul. mo Arcivescovo Cattolico di quella Città ricevette la Corona de Regno d'Italia tanto in Monza, quanto nella Basilica Milanese d Histor. Me. Santo Ambrosio. Ne sa menzione anche Landolso iuniore (a) cognominato da San Paolo, Storico Milanese di questi tempi, del la

fus junior Tom. V. Ko. Italica

i cui Storia cominceremo a valerci, con iscrivere: Cono quoque ERA Volg. lex [ Conone e Corrado, torno io qui a ripeterlo, è lo stesso no- Ann.1093. 1e] qui dum pater ejus Henricus viveret, per contractationem Ma-Idis Comitissa, & officium bujus Anselmi de Rode fuit coronatus Iodoetia, O in Ecclesia sancti Ambrosii Regali more. Scrive anbra Bertoldo da Costanza (a), che questa Coronazione si sece (a) Bertold. nnuente Welphone Duce Italia, O Mathilda ejus carissima con-ciensis in ige. Appresso egli soggiugne, che Guelfo IV. Duca di Baviera, Chronico. adre d'esso Guelso V. poco dappoi venne in Italia a visitar questo le novello, e ad offerirsi suo sedele aderente insieme col Figliuo-. Per questo inaspettato accidente restò sì depresso e sbalordito Imperadore Arrigo, che si ritirò in una Fortezza, e quivi gran empo si trattenne come persona privata, e senza la Dignità Reale. Anzi fama corfe, esser egli stato preso da tanta afflizione, he si volle dar la morte, e l'avrebbe fatto, se i suoi non l'avesseimpedito. Ma in quest' Anno terminò i suoi giorni il suddetto Inselmo III. Arcivescovo di Milano; e perciocchè in questi temi le fazioni contrarie facilmente faceano gl'interpreti de' Gabietti del Cielo, probabilmente gli Scismatici dovettero attribuire i giudizi di Dio la di lui morte, per aver sostenuto la ribellion un Figliuolo contra del Padre. Ma ricordar non occorre, quani sia, se non sempre, almen bene spesso, la nostra temerità, albrchè vogliam mettere mano ne' configli dell' Altissimo, e immainar cagioni sopranaturali de gli avvenimenti naturali. Ebbe An-Ilmo per successore Arnolfo Nobile Milanese dalla Porta Orienta-;, il quale non pare credibile, come alcuni hanno scritto, che rendesse l'Investitura dall' Augusto Arrigo, perchè Milano allora guitava la parte del Romano Pontefice, e del Re Corrado. Ch' gli nondimeno avesse delle opposizioni, si può dedurre dall'esser gli stato solamente nell' Anno 1095, consecrato. Si dee anche avertire per gloria dell'Italia, che in quest' Anno Santo Anselmo, rande Iplendore del Monachismo, su creato Arcivescovo di Canorberi, e Primate dell'Inghilterra. Nato nella Città di Aosta, bbracciò nel Monistero di Bacco in Normandia la vita Monastica, u creato Abbate, e poi contra sua volontà dal Re Guglielmo II. Izato al primo seggio della Chiesa Inglese. Provò egli dipoi delle ravissime vessazioni, che servirono ad accrescere la di lui gloria n terra, e più nel Cielo. Ruggieri Duca di Puglia, che avea preo per Moglie Adelaide Figliuola di Roberto Conte di Fiandra, e Vipote di Filippo Re di Francia, s'infermò gravemente in quest'

ERA Volg. Anno, talmente che si sparse nuova, che era mancato di vita (a) Ann. 1093. Sollevaronsi dunque contra i di lui Stati e Figliuoli non solamento dus Mala. Boamondo suo Fratello, ma ancora altri Baroni Vassalli suoi. Ri zerra lib. 4. avutofi egli da quella malattia, Boamondo fi riconciliò totto cor lui; ma Guglielmo di Grantmaniol stando pertinace nella ribellio ne, obbligò il Duca rifanato a procedere coll'armi contra di lui Colle milizie del Nipote un anche Ruggieri Conte di Sicilia ui buon nerbo di foldari, co'quali fu ridotto Guglielmo a fuggirlene a Costantinopoli colla perdita di tutti i suoi Stati. La maggior par te nondimeno ne riebbe egli dopo qualche tempo dalla clemenz: del Duca. Prosperò non poco in quest' Anno la parte Cattolica noi solamente in Italia, ma anche in Germania. Lo stesso Papa Ur bano potè celebrare in Roma [non so in qual Chiefa] con folen nità la Festa del Natale, quantunque in quella Città tuttavia di morassero non pochi seguaci dell' Antipapa. Il saggio Pontesice che abborriva di adoperare il rimedio dell'armi per cacciarli piuttosto volle sofferirli, che inquietare il Popolo; e tanto più per chè Castello Sant' Angelo, oltre ad altri siti, restava tuttavia i potere di Guiberto, che vi teneva buona guarnigione. Intanto el so Guiberto dimorava con Arrigo in Verona, fingendosi prontissi mo a rinunziare il preteso suo Papato, se in altra maniera non! potea dar la pace alla Chiefa. Ho io prodotto, ma colle Not Cronologiche poco esatte, una Donazione fatta in quest' Anno d

(b) Antig. esso Arrigo (b), dimorante in Mantova, a Conone, o sia Corrad Italic. Dif. Velcovo di quella Città.

Anno di Cristo MXCIV. Indizione II. di Urbano II. Papa 7. di Arrigo IV. Re 39. Imperadore 11. di CORRADO II. Re d'Italia 2.

TL solo Sigeberto è quello (c), che accenna una scorsa data i (c) Sigebert. inChronico. I quest' Anno dall' Imperadore Arrigo nella Gallia, cioè nell Borgogna o Lorena. Servì il suo allontanamento dall' Italia a sa crescere smisuratamente la parte Pontificia in queste parti, di mi (d) Bertholniera che moltissime Fortezze si ribellarono, e presero l'armi cor dus Constantiens. In tra di lui. Profittonne anche Papa Urbano. Da Bertoldo di Ci Chronico. (e) Goffrid, stanza (d), e da una Lettera di Goffredo Abbate Vindocinense cioè di Vandomo, ci vien confermato (e), che in questi rempi mensis lib. I. Anti-Epift. 3.

Antipapa teneva tuttavia guarnigione nel Palazzo del Laterano, ERA Volg. ed era in oltre padrone di Castello Santo Angelo, e della Basilica Ann. 1094. Vaticana. Abitava all' incontro quasi privatamente Papa Urbano nella Casa di Giovanni Frangipane Nobile Romano, la quale dovea aver sembianza di Fortezza. Quindici di prima di Pasqua renne a trovarlo Ferruccio, lasciato dal suddetto Guiberto per instode d'esso Palazzo Lateranense, offerendo di dargli quel riquardevol edifizio, purchè gli fosse pagara una buona somma di lanari. Era vota la borsa Pontificia, e perciò Urbano si raccomandò a i Vescovi e Cardinali, che poco gli diedero, perchè poveri anch'essi a cagion della persecuzione, e de'malanni correnti. Trovossi per accidente in Roma il suddetto Gosfredo Abbate Vindocinense, e questi ciò udito, vendè tosto i suoi muli e cavalli, contribuì tutto quanto l'oro e l'argento che avea; e con ciò si altimò il mercato con Ferruccio, ed Urbano entrò in possesso dela Torre, e del Palazzo Lateranense. Col nome di questa Torre pensa il Padre Pagi (a) disegnato Castello Sant' Angelo. Io non (a) Pagius ne son persuaso. Esso Abbate Gossredo nella Lettera seguente (b) Critic. Aninal. Baron. i pregia d'aver tolto a Guiberto Lateranense Palatium, senza par- (b) Gossilia. ar più della Torre. Se gli avesse anche tolto Castello Sant' Ange- ib. Epist. 9. no, siccome Fortezza di maggior conseguenza, non l'avrebbe egli 1 taciuto. E Bertoldo Costanziense chiaramente asserisce, che Guiberto ne era padrone, e che i suoi impedivano il passare per Ponm te Santo Angelo. Ma vo io cercando conghietture? Il fuddetto Bertoldo attesta, che anche nell' Anno 1097. Guiberto tenea preidio in quel Castello. Dimorava tuttavia in Roma il Pontefice Romano nel dì 29. di Giugno, in cui confermò i Privilegi della Badia di Montebello sul Pavese con Bolla data (c) Romæ III. Ka-(c) Campi endas Julii, Anno Domini Millesimo Nonagesimo Quarso, Indi-Istor. di Pia-cenza To. I. Tione Secunda, Pontificatus Domni Urbani II. Septimo. Abbiamo in Append. la Donizone (d), che per configlio della Contessa Matilda esso (d) Donizo Pontefice determind di venire in Lombardia, per maggiormente lib. 2. c.8. fortificare il partito de' Cattolici, e fradicare la gramigna Guiberina. Perciò verso il fine dell' Anno, per attestato di Bertoldo (e) (e) Bertold. celebro il santo Natale in Toscana, dove su ad accoglierlo con tut- ens. in Chr. na divozione la Contessa Matilda. Se rimase Arrigo sommamence sconcertato per la suga e ribellione del Figliuolo Corrado nell' (f) Donizo Anno precedente, restò egli in questo anche oltremodo svergogna- lib.2.cap.81 to per la fuga della Regina Adel aide, o sia Prassede, sua Moglie. Berthold. La teneva egli imprigionata in Verona, (f) ed avendo essa iro- Annalista Tomo VI.

ERA Volg. vato modo di far sapere le sue miserie alla suddetta Contessa Anni 1094. Matilda, con raccomandarsi a lei, seppe la Contessa così ben menare un segreto trattato, che nel verno di quest' Anno la fece fuggir dalle carceri. Rifugiossi ella presso il Duca Guelfo V. il quale colla Conforte Matilda le fece un trattamento da pari fua; ed allora fu che essa Regina diede suoco a tutte le iniquità e crudeltà commesse contra di lei dal bestiale Marito, il cui discredito certamente dovette andar crescendo alla pubblicazione di fatti sì enormi. Essendosi poi tenuto un gran Concilio di Cattolici Tedeschi nella Città di Costanza da Gebeardo Vescovo, sece la Regina suddetta esporre in quella sacra adunanza le sue querele, che mossero a sdegno e compassione chiunque la udi. Intanto in Germania Guelfo IV. Duca di Baviera conchiuse una pace e Lega per tutta la Suevia, Francia Teutonica, Alfazia, e Baviera, fino a i confini dell' Ungheria: contrade tutte parziali al vero Romano Pontefice. Scrive fotto quest' Anno il Dan-[a] Dandul. dolo [a], che trovandosi l'Imperadore Arrigo in Trivigi, Vitale Faledro Doge di Venezia gli spedì tre suoi Legati, che il Rer. Italic. trovarono molto favorevole a gl' interessi de' Veneziani. In segno di che non solamente egli rinovò i patti antichi col Popolo di Venezia, ma ancora alzò dal sacro Fonte una Figliuola del Doge. Scoprissi ancora in Venezia il sacro Corpo di San Marco Evangelista, essendo gran tempo, che s' era smarrita la memoria del sito, in cui era seppellito; e di nuovo su posto in luogo, oggidì affatto ignoto, nella di lui Basilica: che così allorasi costumava per timore de' ladri pii delle sacre Reliquie, che per più Secoli non lasciarono riposar l'ossa facre de'Santi. Andò anche Arrigo Augusto per sua divozione a visitare in Venezia la Basilica

> suddetta, e dopo aver girata la Città, ne commendò molto il sito e il governo, e concedute esenzioni a vari Monisteri, se ne tornò in terra ferma. Potrebbe nondimeno essere, che prima di quest' Anno, e in tempo di maggior felicità, Arrigo visitasse Venezia. Abbiamo anche un Privilegio dato in questo medefimo Anno dal sopra lodato Doge Vitale al Popolo di Loreo, Castel-

lo fabbricato, e ben fortificato dallo stesso Doge.

Anno di Cristo Mxcv. Indizione III. di Urbano II. Papa 8. di Arrigo IV. Re 40. Imperadore 12. di CORRADO II. Re d'Italia 3.

D'Asso" dalla Toscana nel Febbraio dell'Anno presente in Era Volg. Lombardia il buon Papa Urbano, e circa il primo di di Mar- Ann. 1095. zo celebrò un infigne Concilio nella Città di Piacenza [a], do-[a] Labbe ve intervennero dugento Vescovi dell'Italia, Borgogna, Fran-Concilier. cia, Alemagna, Baviera, e d'altre Provincie, e quasi quattro mila Cherici, con più di trenta mila Laici. Sì grande fuil concorfo, che non essendovi Basilica capace di tanta gente, bisognò tener quella sacra Assemblea in piena campagna. Colà comparve la sfortunata Regina Adelaide, e si lamento delle infamie, che le avea fatto fofferire l'indegno suo Consorte Arrigo. Non avendo ella acconfentito a tali scelleratezze, su disobbligata dal farne penitenza. Quivi ancora furono stabiliti vari decreti riguardanti la Disciplina Ecclesiastica, che avea patito di molto in questi si burascosi tempi, e solennemente su rinovata la scomunica contra dell' Antipapa, e de' suoi aderenti. Vi comparvero ancora i Legati di Alessio Comneno Imperadore de' Greci, con esporre le di lui calde preghiere ed istanze, per ottener socborso contra de' Turchi, e d'altri Infedeli, che già aveano ocm cupata la maggior parte dell' Imperio d'Oriente, e colle loro correrie si faceano vedere fin sotto le mura di Costantinopoli. Però Papa Urbano ivi cominciò a predicar la Crociata [b], e [b] Bertholmolti vi furono, che con giuramento s' impegnarono al viaggio dus Conli Oltremare, per militar contro de gl'Infedeli. Fu in tal con- in Chronic. giuntura consecrato Arnolfo Arcivescovo di Milano, alla cui elezione tanto tempo prima s'era opposto il Legato Apostolico. Nel di 11. d'Aprile passò il Papa a Cremona, e venutogli incontro il giovane Re Corrado, umilmente tenne la staffa al Pontefice, e l'addestrò. Gli prestò in oltre giuramento di sedeltà, cioè di conservargli la vita, le membra, e il Pontificato Romano. Urbano all'incontro il ricevette per Figliuolo della fanta Romana Chiesa, con promettergli ogni aiuto e savore per sargli conleguire il Regno e la Corona Imperiale, purchè anch'egli rinunziasse alla pretension delle Investiture Ecclesiastiche. Inviosli dipoi il Papa per mare in Provenza, e venuto a Valenza, di

ERA Volg. là spedi le Lettere circolari per invitare i Prelati ad un Conci-

Concilior.

Tam. X.

Ann. 1095. lio da tenersi in Chiaramonte nell' Ottava di San Martino, c (a) Labbe pur ne'giorni seguenti. Fu in fatti celebrato quel Concilio (a) al tempo destinato, coll' intervento di tredici Arcivescovi, e dugento cinque fra Vescovi ed Abbati, benchè altri ne contino fin quattrocento. Molti regolamenti si fecero ivi per la Disciplina della Chiesa. L'atto nondimeno più famoso di quella infigne Assemblea su la proposizione fatta di nuovo con più servore dallo zelantissimo Papa per la Crociata, cioè di un armamento per liberar Gerusalemme dalle mani de gl'Infedeli. Co-

cap. II. Bernardus Thefaur. Rer. Italic.

sì celebre è questo avvenimento, così ampiamente trattato da vari Scrittori antichi e moderni, che a me basterà di solamente darne un lieve abbozzo per la concatenazione di questa Istoria. A sì celebre movimento era già preceduta la predicazione (b) Guil- di Pietro Romito Franzese (b), il quale dopo essere stato a vilielm. Tyr. dit l'etto Rothito Franzele (b), il quale dopo enere nato a vi-Hist. lib. 1. sitare i Luoghi santi di Palestina, rapportò in Occidente la persecuzion satta da i Musulmani a' poveri Cristiani in quelle contrade, e come restassero profanate le memorie della nostra Redenc. 6. T. VII. zione. Portò egli Lettere compassionevoli di quel Patriarca Simeone al Papa, e a' Principi dell' Occidente; poi per l'Italia, Francia, e Germania andò predicando, e movendo grandi e piccioli a portar la guerra in Oriente. Questo su il precursore di Papa Urbano, ma potè più di lunga mano l'esortazione infocata d'un Capo visibile della Chiesa di Dio, per commuovere e Principi e Popoli a quell'impresa. Adunque corse a gara gran moltitudine di gente dopo il Concilio a prendere la Croce, e ad impegnarsi per la spedizione d'Oriente, nè altro s'udiva dapertutto, che questa voce: Dio lo vuole, Dio lo vuole. Ne tanta commozion di Popoli nacque dalla fola lor divozione; v intervenne anche un pissinio interesse. Erano allora tuttavia in uso i Canoni Penitenziali; ad ogni peccato era destinata la sua penitenza; e queste penitenze si stendevano benespesso ad anni, e a centinaia d'anni, a misura della quantità e qualità de i reati. Ora il Pontefice per animar tutti a prendere la Croce, concedette Indulgenza Plenaria [ cosa allora rarissima ] di tutte le suddette pene Canoniche a chiunque pentito e confessato imprendesse le fatiche di un s'i lungo e scabroso viaggio a Gerusalemme. Però non è da stupire, se allora sì grande su il concorso d' Ecclesiastici e di Laici alla Guerra sacra, e se anche tanti Principi s' infiammarono di zelo, per condurre a fine così gloriolo diledisegno. Più di centomila persone presero allora la Croce, e Era Volg. fra questi moltissimi Monaci ancora, che con così bella congiun- Ann. 1095. tura si misero in libertà.

SUCCEDETTE in quest' Anno un grave sconcerto in Italia, a noi narrato da Bertoldo da Costanza con queste parole (a): (a) Bersol-Velpho Filius Welphonis Ducis Bajoaria, a conjugio Domina Ma-dus Conbildis se penitus sequestravit, asserens illam a se omnino im- Chronico. nunem permansisse: quod ipsa in perpetuum reticuisset, st non pse prior illud satis inconsiderate publicasset. Ho io cercato iltrove (b) i motivi di tal separazione, e mi è sembrato di (b) Antichipoter dire, che non ispontaneamente, nè per sua balordaggi- tà Estensi ne, si ritirò Guelfo V. dalla Contessa Matilda nell' Anno presene; ma sì bene per disgusti a lui dati dalla Contessa medesima. Finchè ella ebbe bisogno di lui nelle turbolenze passate, non li fu scarfa di segni di vero amore e stima, tuttochè fra loto non passasse commerzio carnale, o perch' ella nol voleva, o berchè con questo patto l'aveva egli sposata. Ma da che ella ide depresso in Italia Arrigo IV. cominciò a rincrescerle di aveie un compagno nel comando, e però seppe ridurre il Marito a epararsi da lui. Fors'anche si scoprì solamente allora, che Mailda nell' Anno 1077. avea fatta una donazion solenne di tutto I fuo Patrimonio alla Chiesa Romana; laonde trovandosi Guele lo da tutte le parti burlato per aver presa una, che era solanente Moglie di nome, ed anche senza speranza di godere del-; a di lei eredità, disgustatissimo da lei si congedò. E che nel ontratto del di lui Matrimonio colla Contessa seguisse qualche atto di tal successione, si può raccogliere dal sapere, che Guelb IV. Duca di Baviera suo Padre, udito questo divorzio, volò n Italia tutto ardente di sdegno; e per quanto sacesse, non li riusci di riconciliar questi due coniugati; nè potendo egli a ligerir l'inganno fatto alla sua Casa dalla Contessa, dopo esrere per tanti anni stato il principal sostegno della parte Catolica, si gittò nel partito allora fallito dell'Imperadore Arri-🔑 🕫 Quetta fua rifoluzione, e lo sdegno da lui mostrato, fanno abbastanza intendere, che un gran torto gli doveva aver atto Matilda. Unde, [ foggiugne esso Bertoldo ] Pater ipsius cioè Guelfo IV. ] in Longobardiam nimis irato animo pervenit, T frustra diu multumque pro hujusmodi reconciliatione laborait. Ipsum etiam Henricum sibi in adjutorium adscivit contra Doainam Machtildam, ut ipsam Bona sua Filio ejus dare compelleret,

ERA Voig. leret, quamvis nondum illam in maritali opere cognosceret. I Ann. 1095 un sogno del Fiorentini il farsi a credere, che il vecchio Gue fo prima del divorzio del Figliuolo avesse abbracciata la fazior. d'Arrigo. L'abbracciò per dispetto, dopo essersi trovato sì s lennemente bessato dalla Contessa Matilda. Se si notassero tur i Vizi de gli Eroi, per lo più comparirebbono non minori di ne mero e pelo, che le loro Virtù. Tornarono i due Guelfi ma contenti della Contessa in Germania, per attestato di Bertolde e si affaticarono non poco in favore dell' Augusto Arrigo, tuti nondimeno indarno, perchè il di lui partito era oramai tropi scaduto. E' da osservare, che Donizone, troppo parziale dell' Contessa, niuna menzione sa mai di Gotifredo, nè di Guelsc che pur furono Mariti di lei, ma da lei in fine rigettati e sprezati. Fu in questi tempi configliato Corrado Re d'Italia ad ac (a) Gaufre- mogliarsi. (a) Papa Urbano, e la Contessa Matilda gli prop dus Malasero Matilda Figliuola di Ruggieri Conte di Sicilia, Principi ten. 1. 4. che potea dare una buona dote, di cui abbisognava forte qu eap. 23. povero Re, smunto affatto di danaro. Lo stesso Papa ne scris al Conte Ruggieri, e restò conchiuso il trattato. Spedì egli i Figliuola con una flotta, e con un ricco tesoro a Pila, dove trovò Corrado a riceverla; e quivi con tutta onorevolezza fur no celebrate le nozze. Scrive bensi Bertoldo da Costanza, cl in questi medesimi tempi l'Imperadore Arrigo dimorava Lombardia, pane omni Regia dignitate privatus, perchè tut il nerbo delle sue milizie era passato sotto le bandiere del su detto suo Figliuolo Corrado, e della Contessa Matilda. Co tuttociò io truovo, ch'egli nel di 31. di Maggio tenne un Pl (b) Antique cito nella Città di Padova (b) coll' intervento di Burcardo, Desser. 31. Warnerio Marchesi; e in esso accordò la sua protezione per a cuni beni al Monistero di Santa Giustina di Padova. Similme te dimorando egli in Garda sul Lago Benaco, nel dì 7. di Ott (c) Idem bre confermò i suoi Privilegi (c) al Monistero della Pomposa posto tra Ferrara e Comacchio, con un Diploma, le cui Nonon son pervenute a noi assai esattamente copiate dall'Origin (d) Devizo le. Tentò egli in oltre, secondochè abbiam da Donizone (e d'impadronirsi del sorte Castello di Nogara coll'aiuto de'Ver

70.

Vit. Mashild. 1. 2. cap. 9.

> la fame; ma ciò udito la Contessa Marilda Mox accersitos Motinenses corpore firmos, Eridanum transit.

nesi. L'assediò in fatti, e l'aveva già ridotto all'estremità pi

E già

E già era in cammino per soccorrere la languente Fortezza, Exavolz. 11ando sorse tal timore nell' Armata d' Arrigo, che tutti die- ANN.1095. ero a gambe, con abbandonare armi e bagaglie.

Anno di Cristo MXCVI. Indizione IV.

di URBANO II. Papa 9.

di Arrigo IV. Re 41. Imperadore 13.

di Corrado Re d'Italia 4.

ARTE di quest' Anno impiegò l'infaticabil Papa Urbano in vari viaggi per le Città della Francia, de' quali fa menone il Padre Pagi. Sollecitò dapertutto la Crociata, e tenne i quelle contrade due altri Concilj nelle Città di Fours e di Tismes, per regolar gli affari Ecclesiastici. Aveva egli già scoqunicato Filippo Re di Francia a cagion delle Nozze illegittite da lui contratte, vivente la vera Moglie. Si ravvide egli, dottenuta l'assoluzione tornò in grazia del Papa e della Chie-1. Per attestato di Bertoldo da Costanza (a) venne poscia nel (a) Bertold. Hese di Settembre in Italia, e presso Pavia celebrò la Festa dell' Constan-Maltazion della Croce nel dì 14. d'esso Mese. Pretende il sud- Chronico. a, etto Padre Pagi (b), non so se con buoni sondamenti, ch'egli (b) Pagius Critic. ad Critic. ad Annal. Bar. è opi su ad ossequiare il buon Pontesice, che da Pavia passò a la Milano, e di la continuò il suo viaggio fino a Roma, dove glorio-Ilmente entrato celebrò con solennità magnifica il Santo Nata-I. Mercè dell'armi Cristiane, che qui sotto accennerò, tutta uella Città s'era ridotta ubbidiente a i suoi cenni a riserva del " 'astello Sant' Angelo, in cui per attestato del suddetto Bertolito dimorava tuttavia la guarnigione dell' Antipapa Guiberto. ( i mosse in quest' Anno un' infinità di Cristiani Crocesegnati alvolta dell' Oriente, composta della schiuma di tutti i mas-) adieri e della canaglia della Francia, Germania, ed Inghilterv, e con loro andarono femmine da partito senza numero. Un prpo d'essi era condotto dal Romito Pietro. La prima prodeza, che fecero in Germania, fu di perfeguitare, svaligiare, ucdere, o pur forzare quanti Giudei trovarono ad abbracciar la eligione di Cristo. (c) Arrivati costoro in Ungheria e Bulga. (c) Albert, Aqu. l. 1. a, tante ribalderie e rapine commisero, che que' Popoli pre- cap- 24. l'armi, defertarono tutta quell'Armata, di maniera che por Tyr. lib. 1.

ERA Volg. che migliaia ne poterono giugnere a Costantinopoli limosinan-i Ann. 1096, do un tozzo di pane. Un altro corpo di questa ciurmaglia penetrò più avanti fino al paese de' Turchi, e su da essi dissatto. Un altro condotto da Raimondo Conte di Sant' Egidio, pafsò per la Schiavonia. Mossesi poi nell' Agosto Gotifredo di Buglione dal suo Ducato della Lorena, Principe di rara Pietà e Saviezza, e di egual valore, seco conducendo una gran quantità d'altri Principi e Signori della Francia, Fiandra, e Lore-18: na, e un' Armata di dieci mila cavalli, e di settanta mila fanti, tutta gente agguerrita e disciplinata. Con buon ordine per un la Germania, e poi coll' avere ottenuto libero il passaggio da Colomanno Re per l'Ungheria, marciò questo esercito alla volta di Costantinopoli. Un'altra potentissima Armata condotta da mu Ugo il Grande, Fratello del Re di Francia, da Roberto Conte di sun Fiandra, da Roberto Duca di Normandia, da Eustachio di Bolo- une (a) Guibert, gna, Fratello del Duca Gotifredo, e da altri Principi (a), ven-Abb. c. II. ne per l'Italia, e passando per la Toscana, trovato in Lucca, al Fulcherius Papa Urbano, incamminato verso Roma, presero da lui la be- an Carnotense nedizione. (b) In passando per Roma cacciarono di la l'Anti-(b) Ono papa Guiberto, e perciò la Città fuorche Castello Sant' Angelo anni Frisingensis torno in potere del Papa. Arrivarono questi sul principio del ella verno in Puglia, e convenne loro prendere quartiere in quelle colt parti, perchè non era più tempo di mettersi in mare. Ma essendosi azzardato il suddetto Principe Ugo di passare a Duraz- Otto zo, su quivi fatto prigione da i perfidi Greci, e tosto inviato ini a Costantinopoli. Buon per lui, che da li a non molto, verso im

zioni co' Franchi pel libero loro passaggio in Asia. ACCADDE in quest'Anno, che la Città di Amalfi si ribetto a (c) Gaufrid. Ruggieri Duca di Puglia. (c) Non aveva egli forze bastanti per 1.4. c. 24. mettere al dovere quella Città, e massimamente navi per istri-Lupus Pro- gnerla dalla parte del mare. Raccomandossi a Ruggieri Conte di Sicilia suo Zio per un copioso aiuto; e questi in fatti raunato ur esercito di ventimila Saraceni suoi sudditi in Sicilia, colla giunta delle sue vecchie truppe, e con una buona squadra di navi, ac corse, e col Nipote mise l'assedio per terra e per mare a quelle Città. Intanto si sparse la voce della Crociata, e de' Franchi, che venivano verso la Puglia per passare il mare. Trovavasi a quell affe-

la Festa del Natale, giunse in quelle vicinanze il Duca Gorifre. do col suo prode esercito, che forzò l'Imperadore Alessio a rimettere in libertà quel Principe, e stabili poi varie Capitola-

Malaterra tospata in Chronic.

sedio anche Boamondo Principe di Taranto, e Fratello del Duca Era Volg. uggieri. Invogliatofi anch'egli di quella facra spedizione, e so- Ann.1096. ra tutto spinto dalla speranza di qualche gran conquista in Orienprese la Croce. (a) Il gran rumore, che saceva allora la com- (a) Guibernozion di tanti Popoli per andare alla conquista di Gerusalemme, tus Abbas in Chronico. l'esempio suo, cagion surono, che la maggior parte delle truppe Petrus Diadel Duca che del Conte, assedianti Amalsi, cominciassero a gri- Casinens. are: Iddio lo vuole, lo vuole Iddio; laonde s'arrolarono a furia 1.4. cap. 11. tto Boamondo, per passare in Oriente. Fu questo inaspettato vvenimento la fortuna de gli Amalfitani, già ridotti al verde, erchè il Conte Ruggieri veggendo per la maggior parte dilegua-" l'esercito suo, si ritirò consuso e malcontento in Sicilia; ed alettanto fece il suo Nipote Ruggieri con ritornarsene in Puglia, ssciando nella ricuperata libertà la Città d'Amalfi. Questo a me a credere, che non venti mila Saraceni, come vuole il Protospaa, ma assai minor numero di quegl' Infedeli, fossero condotti a uell'assedio dal Conte. Certamente niun d'essi dovette prender Croce; e venti mila di coloro erano un' Armata sufficiente per ltimar l'impresa di quella Città. Accompagnossi con Boamondo nche Tancredi, che divenne poscia al pari di lui celebre Eroe ella Guerra Sacra, e le cui prodezze si truovano descritte da Raolfo Cadomenfe. Nella Prefazione alla Storia di questo Scrittore o io offervato (b), che Tancredi ebbe per padre Odone, o sia (b) Rerum Itton Buono Marchese, e per madre Emma Sorella del Duca di Scriptorum Juglia Roberto Guiscardo, ed era perciò Cugino di Boamondo. Tom. V. Altri il fanno suo Nipote, ma senza buon fondamento. Ho ezianio creduto affai probabile, che Tancredi fosse di nazione Italiao, o almen nato in Italia. Nè si dee tacere, che anche da tutte e parti dell'Italia concorfe innumerabil gente a questa facra imrefa. Folco, uno de gli antichi Storici della Guerra Sacra presso Du-Chesne (c), fra le genti Crocesegnate annovera

Quos Athesis pulcher præterfluit, Eridanusque, Quos Tyberis, Macra, Vulturnus, Crustumiumque, Concurrent Itali &c.

Pisani ac Veneti propulsant æquora remis.

Soggiugne più sotto:

Qui Ligures, Itali, Tusci, pariterque Sabini Umbri, Lucani, Calabri simul, atque Sabelli, Aurunci, Volsci, vel qui memorantur Etrusci; Quaque etiam gentes sparguntur in Apula rura. Tomo VI.

(c) Dn-Chesne Rer. Francic. Tom. IV.

ERA Volg. ANN.1096. Queis conferre manus visum est in prælia dura, Sub juga Tancredi & Boamundi corripuere, Et contra Fidei refugas patria arma tulere.

Verisimile nondimeno a me sembra, che non tutti questi Italian ad un tempo si movessero nell' Anno presente, ma che continual se la folla anche ne' due seguenti. Passato nell'Epiro Boamond (a) Radul- con Tancredi, ebbe tosto, per attestato di Radolfo Cadomense (a) phus Cado-mensis c.4. a sguainar la spada co i Greci, che gli vollero contrastare il passo Diede loro più d'una rotta, s'impadroni di buon tratto di paese e tal timore arrecò la di lui venuta alla Corte di Costantinopoli che Alessio Imperadore giudicò meglio di procedere colle buon con un Principe sì avvezzo alle vittorie. Chiamatolo dunque all Corte, l'indusse a prestargli omaggio, e cercò di sbrigarsene i più presto possibile. Venuto a morte Vitale Faledro Doge di Ve

lus in Chro. nezia (b) in quest' Anno, ebbe per successore Vitale Michele i nico T.XII. quella illustre Dignità. Per attestato ancora di Jacopo Malvezz Rer. Italic. (c) Malvi. (c), nell' Anno presente un terribil incendio devastò quasi tutt cius Histor. la Città di Brescia. Brix. Tom. XIV. Revum Italicar.

Anno di Cristo MXCVII. Indizione v. di Urbano II. Papa 10. di Arrigo IV. Re 42. Imperadore 14. di CORRADO II. Re d'Italia 5.

TESTO' libera in quest' Anno l'Italia dall' Imperadore Arrigo Veggendosi egli snervato e screditato affatto in queste par ti, e più che mai concorrere i Popoli in favore del Pontefice, e de (d) Bertold. Re Corrado suo Figliuolo (d), meglio stimò di ritornarsene il Germania. Riportò indicibil gloria la Contessa Matilda per que sto successo, con attribuirsi al di lei valore e prudenza, un tale abbassamento di Arrigo. Si trattenne tutta la State esso Augusti in forma assai privata in Ratisbona e Nuremberga, dove avende a lui fatto ricorso i Giudei, forzati nel precedente Anno ad ab bracciar la Religione di Cristo, restitui loro la libertà della co (e) Anna- scienza. (e) Circa il principio di Dicembre tenne una conserer Abbas Ur- za co' Principi Tedeschi a motivo di trattar della pace, ma soi spergens. in se principalmente per promuover al Regno Arrigo V. suo se condogenito, giacchè troppo odio portava egli al primogenit Corrado. Era già pervenuto all' età di più di cento anni i Mar-

Constant. in Chron.

Marchese Alberto Azzo II. Estense, e conoscendo approssimar- ERA Volz. i il termine de' suoi giorni, allora su, che più che in addie- Ann. 1097. ro volle esercitar la sua pia liberalità verso le Chiese. (a) Resta (a) Anciobijuttavia un' insigne Donazione da lui fatta Anno ab Incarnatione par. I. c. II. Domini nostri Jesu Christi MLXXXXVII. Tertiodecimo die introlunte Mense Aprilis, Indictione Quinta. Cioè dona ivi cinquanla Possessioni, con ispecificare il nome di cadaun lavoratore d'ese al Monistero della Vangadizza full'Adigetto, Luogo di suo siuspatronato, e posto ne'suoi Stati. L'Originale da me veduo nell'Archivio d'essa Badia, forse passò in mano del Nobile Veneziano Giam-Batista Recanati. Intervenne a questa pia Donacione anche Ugo suo Figliuolo, trovandosi eglino nella nobil Terra, oggidi Città, di Rovigo, di cui era esso Marchese Padrole. Ma non andò molto, che il decrepito Principe su chiamao da Dio a miglior vita con lasciare dopo di sè un glorioso none sopra la Terra. Azzo Marchio de Longobardia (sono parole li Bertoldo da Costanza Scrittore contemporaneo) pater Welphous Ducis de Bajoaria, jam major centenario, ut aiunt, viam universæ terræ arripuit. Restarono di lui tre Figliuoli maschi, cioè suelfo IV. Duca di Baviera, ed Ugo, e Folco; dal primo de' juali, nato da Cunegonda de' Guelfi, convien qu'i ripetere, che dicende l'Imperiale, Reale, Elettorale, e Ducal Casa di Brunsvich; e da Folco nato da Garsenda Principessa del Maine, i Marhesi d'Este, Duchi di Ferrara, Modena, Reggio &c. Ho io raportato altrove (b) una Convenzione, stabilita nel di 6. d'Apri- (b) 1bidem e dell'Anno 1095. tra i due Fratelli Ugo e Folco, da cui aparisce, che Ugo Principe, per quanto abbiam già veduro, di coco lodevol condotta, vendè a Folco suo Fratello tutte le preensioni sue sopra molti Stati, che il Marchese Azzo avea con va-Strumenti ceduto al medesimo Folco. Contuttociò Folco si coni lentò di lasciar godere ad esso suo Fratello, e a' suoi Figliuoli machi legittimi, ma con obbligo di Vassallaggio, medietatem Castroum, & Terræ, quæ Azo Marchio Genitor noster tenet a Minio usque ad Veneciam, & illam porcionem ceterorum Castrorum le alia Terra Marchionis Azonis Genitoris nostri. Accaduta dunque la morte del Marchese Azzo, questi due Fratelli entrarono in possesso di tutti gli Stati del Padrone, cioè di un fioritissimo raese dal Piume Mincio di Mantova sino al Mare, che abbracniava fra l'altre Terre la nobil d'Este, e quella di Rovigo col suo Polefine, Montagnana, la Badia &c. siccome ancora di tutti gli

Era Volg. altri spettanti al Padre nella Lunigiana e Toscana, e in vari al-Ann. 1097. tri Contadi d'Italia specificati nel Diploma d'Arrigo IV. nell'Anno 1077. senza contare quei, ch'essi riconoscevano dalle Chiese.

ERANO questi due Principi stati sempre costanti nel partito Cattolico del Re Corrado contra dell' Augusto Arrigo. Però in questo medesimo Anno Folco Marchese andò alla Corte del Re Corrado, che dimorava in Borgo San Donnino, e nel di 20. di Agosto impetrò dallo stesso Re un Privilegio, da me dato alla la la (a) Antich. luce (a). Ma non passò gran tempo, che Guelfo IV. Duca di

Estensi P. 1. €ap. 28.

Baviera suscitò contra de i due suddetti suoi Fratelli una gran lini tempesta. Veggendo il Marchese Azzo si ben provveduto in solo Germania esso Guelso suo Figliuolo del primo letto, avea trasmessi tutti i suoi Stati d' Italia ne gli altri due suddetti suoi illa Figliuoli, acciocche con isplendore tirassero innanzi le due loro Linee in Italia. Ma non l'intese così il Duca Guelso lor Fratello. Pretese anch'egli la sua parte ne gli Stati paterni, e perchè trovò renitenti a ciò Ugo e Folco, mosse lor guerra nell' An-1: d no presente. Dopo aver detto il suddetto Bertoldo, che il Mar- 15 chese Azzo mancò di vita, soggiugne: Magnamque guerram suis Filiis de rebus suis dereliquit. Nam Welfo Dux omnia Patris sui bona, ut pote Matri suæ [ Cunegonda ] donata [il che non merita fede Jobtinere voluit. Sed Fratres ejus de alia Matre [ cioè ... da Garsenda I procreati, noluerunt se penitus exberedari. Si mise in procinto il Duca Guelso di scendere in Italia colle sue all' forze per sostener gagliardamente le sue pretensioni; ma Ugo in e Folco anch'essi furono in armi, & aditum ei in Longobardiam Mila probibuerunt, quum iret ad possidendum: il che ci fa intendere, il qual fosse la lor potenza, quando era bastante ad impedire a un Duca di Baviera armato il passaggio in Italia. Allora fu che in Guelfo si collegò con Arrigo Duca di Carintia, e probabilmente ancora Marchese della Marca di Verona, e col Patriarca d' Aquileia, Fratello d'esso Arrigo Duca e Principe, Signore del : Friuli e della Carniola. Coll' accrescimento di tante sorze al Duca Guelso non su poi dissicile il penetrare in Italia, e il portar la guerra contra de' Fratelli. Sed Filii ejusdem Marchionis [ aggiugne Bertoldo ] de alia Conjuge prædicto Duci totis viribus restitere. Nulladimeno non potendo essi competere colla potenza di lui, e de' suoi Collegati, Guelso hereditatem Patris de manibus eorum ex magna parte sibi vendicavit. Ma da lì a non molto ricuperò il Marchese Folco gli Stati paterni, e dovette se-

gui-

uire qualche convenzione fra esso Folco, e i Figliuoli di Guel- ERA Volg. DIV. all' offervarsi, che la Linea Estense di Germania possedet- Ann. 1097. e dipoi la terza parte di Rovigo, ed esercitò signoria anche nela nobil Terra d' Este. Non si sa, che divenisse del Marchese Igo. Ho io ben trovato, che lasciò Figliuoli, a lui nati dalla ligliuola di Roberto Guiscardo Duca di Puglia. Abbiamo da Goscedo Malaterra (a), che in quest' Anno Ruggieri Conte di Sici- (a) Gausrid. a maritò una sua Figliuola con Colomanno, appellato da alcu- Malaterra i impropriamente Carlo Manno, Re d'Ungheria. Le nozze irono con singolar pompa celebrate in Buda Capitale di quel legno. Fece quanto potè Alessio Imperadore de Greci Principe ccortissimo, per liberarsi da gli eserciti de' Franchi giunti in Pracia, che faceano immensi mali anche ne' contorni di Costannopoli. Fra lui e i Principi di quelle Armate in fine si stailirono alcune Capitolazioni, dopo le quali passati i Cristiani i là dallo Stretto, ed entrati in Asia, in una terribil battaglia el di 14. di Maggio sconfissero un immenso esercito di Turhi. S'impadronirono appresso della Città di Nicea; e continuao il lor viaggio, arrivarono fino alla Regal Città d'Antiochia, i cui intrapresero l'assedio nel d'21. d'Ottobre. Trovandosi corrado Re d'Italia in Cremona nel di 22. d'esso Mese d'Otobre, confermò i suoi Privilegi a i Canonici di Cremona, sicome costa dal Diploma da me dato alla luce (b), in cui l' An- (b) Antiq. o XIV. del Regno d'esso Corrado non può sussistere. Termi- stalic. Disd il corfo di sua vita in quest' Anno Arnolfo Arcivescovo di Iilano, e in luogo suo su eletto Anselmo di questo nome Quar-. Secondo le Carte prodotte dal Guichenon (c), fioriva in (c) Guicheuesti tempi Umberto, o sia Uberto II. Conte, da cui discende non de la Maison de 1 Real Casa di Savoia. Truovasi nominato Umbertus Comes si- Savoye us quondam Amedei, ed altrove Comes & Marchisus. Quel, Tom. III. he pare strano, egli professa Lege vivere Romana, perchè que' rincipi erano di Nazione e Legge Salica.



Anno di Cristo MXCVIII. Indizione VI. di URBANO II. Papa II. di Arrigo IV. Re 43. Imperadore 15. di CORRADO II. Re d'Italia 6.

ERA Volg. Tino a quest' Anno era durata la ribellion di Capoa contributi gli sforzi di Riccardo suo Principe, che s'era ritira tutti gli sforzi di Riccardo suo Principe, che s'era ritiro cap. 36. (b) Eadme-

to in Aversa. Cotanto si raccomandò questo Principe Norman no a Ruggieri Duca di Puglia, che questi, chiamato in aiute il suo Zio Ruggieri Duca di Sicilia, s'indusse a formar nell' A (a) Gaufri- prile dell' Anno presente l'assedio di quella Città. (a) V'in dus Mala-tervennero il Duca e il Conte con due possenti eserciti; e Pa pa Urbano, a fine di trattar pace, ed anche, per quanto i può conghietturare, a motivo di sostenere i diritti della sant Sede sopra quella Città, giudicò bene di trasserirsi al medesi mo assedio, e si fermò assai tempo in quelle vicinanze. An che Santo Anselmo Arcivescovo di Conturberì in Inghilterra, (b S. Anselmi. venuto in Italia a cagion delle violenze del Re Guglielmo II si portò colà per conferire col sommo Pontefice, da cui noi meno, che dal Duca di Puglia, ricevette fingolari onori. S studiò il buon Papa d'indurre i Capoani a rendersi amichevol mente, e ritrovandoli ostinati nella rivolta, si ritirò a Beneven to. Con tal vigore continuarono poscia i Principi Normanni: (c) Lupus strignere Capoa, che quel Popolo (c) nel Mese di Giugno si Protificata astretto ad esporre bandiera bianca, e capitolar la resa. Da Duca e dal Conte fu consegnata quella Città a Riccardo II. No si vuol tacere, che Ruggieri Duca di Puglia, non già per ma gnanimità aiutò Riccardo suo Cugino a quell'impresa, ma per inte resse; perciocche Princeps caussa auxilii, quod ab ipso sperabat homo Ducis factus fuit. Cioè il Duca obbligò Riccardo a ricono scere da lui in Feudo la medesima Città, benchè non anche presa, e forse tutti gli Stati di lui: alla qual risoluzione nor s' era giammai potuto indure Giordano Principe di Capoa, e Pa dre di lui, per quante carezze e minaccie avesse adoperate per ottener questo intento Roberto Guiscardo, Padre d'esso Du ca Ruggieri, e Zio materno del medesimo Giordano. Nella Vi (d) Apud ta di San Brunone (d) si racconta, che durante l'assedio d'el sa Città, avendo un tal Sergio tramata una congiura contra d

Ruggieri Conte di Sicilia, San Brunone, che in questi temp

Suriumad diem VI. Ottobris.

foriva in Calabria, apparve in fonno al Conte, e l'avverti ERA Volg. lell'imminente pericolo, per la qual grazia esso Conte su poi Ann. 1098. iberalissimo verso de' Monaci Certosini, istituiti dallo stesso S. Brunone in questi tempi. Passarono dopo la conquista di Capoa 1 Duca Ruggieri, e il Conte Ruggieri a Salerno, Città allora, love solea dimorar la Corre de i Duchi di Puglia. Colà parinente (a) da Benevento si portò Papa Urbano per abboccarsi (a) Gausse. ol Conte prima del suo passaggio in Sicilia. E perciocche si dus Malarovò esso Conte disgustato per avere il Pontesice eletto suo Le- cap. 29. ato in Sicilia Roberto Vescovo di Traina, senza precedente noizia e consenso del medesimo Conte: a fin di placarlo, e perhè ben sapea, quanto grande sosse lo zelo della Religione in juel Principe, dichiarò Legato Apostolico per tutta la Sicilia eso Conte e i suoi eredi con Bolla data Salerni per manum Jobannis sancta Romana Ecclesia Diaconi, Tertio Nonas Julii, Inditione VII. [ si dee scrivere VI. ] Pontificatus Domni Urbani Seundi XI. Di qu'i ebbe origine la decantata Monarchia di Sicilia nome veramente strano | così vigorosamente impugnata dal Pardinal Baronio nel Tomo Undecimo della sua Storia Ecclesiatica, Tomo perciò condennato alle fiamme in Ispagna. Anche di nostri sotto il Pontificato di Clemente XI. ribolli questa conroversia, che susseguentemente ebbe fine colla moderazione di alcuni abusi introdotti nel Tribunale di quella Monarchia.

ANDOSSENE dipoi Papa Urbano alla Città di Bari, dove el Mese di Ottobre tenne un maestoso Concilio di cento ottanacinque Vescovi. (b) Comparvero in quella sacra Raunanza (b) Lupus nolti Greci, e con esso loro segui una calda disputa intorno Protospata inChronico. lla Procession dello Spirito Santo dal Figliuolo. Vi si trovò pre- Anonymus ente l'Arcivescovo Santo Anselmo, personaggio il più Lettera-Barensis o, che si avesse allora la Chiesa Latina. Consutò egli l'opinion regrinium. e Greci con tal forza di ragioni ed autorità delle divine Scritlure, che avrebbono dovuto coloro ammutolirsi. In quest'Anno probabilmente accadde ciò, che narra Landolfo iuniore Storico Milanese. (c) Per attestato di lui il giovane Re Corrado tene- (c) Landulra la sua Corte in Borgo San Donnino. Avenne che passò per fus junior tola Liprando Prete Milanese, gran partigiano della parte Ponti- diolan. c. 12 icia, incamminato verso Roma, per presentarsi davanti Papa Tom. V. Irbano. Era egli persona samosa; perchè nell' Anno 1075. gli icismatici gli aveano tagliato il naso e gli orecchi. Avendo vouto il Re vederlo, fra l'altre cose gli disse : Essendo tu Mae-

Era Volg. stro de' Paterini (così erano allora appellati i fautori della par Ann.1098. te Pontifizia) che sentimento hai tu intorno a i l'escovi e Sacer doti, che possedendo tanti beni loro conceduti da iRe, nulla po vogliono contribuire per gli alimenti del Re? Probabilmente que sto Re più di apparenza, che di sostanza, si dovea trovar mol to asciutto e bisognoso di moneta per vivere. Liprando con tutt

modestia e buon garbo gli rispose, ma senza sapersi ciò che gli rispondesse. Passando egli poi pel Parmigiano, su preto e spe gliato da gli uomini di quel Vescovo, e su obbligato a tornar fene indietro. Corrado fece pagar buona lomma di danaro i pena da que' masnadieri. Dopo un faticolo affedio di nove Me [a] Chiono- si [a], e dopo aver disfatti varicorpi di Turchi, che voleano poi graph. Mal. tar soccorso all'assediata Antiochia, e dopo aver patito quell Guillielm. Città una terribil fame e mortalità di gente, riulci in fine al Bernardus esercito de' Cristiani Crocesignati di entrare per intelligenza c Thefaura- un ricco Saraceno in quella vasta Città, e di mettere a fil ( rius, valii. spada chiunque non potè salvarsi colla suga. Il Principe Boi mondo, che da Roberto suo Padre, le non altra eredità, quell ebbe almeno dell' accortezza e del valore, quegli fu, che pe trattato segreto con un Ufiziale Turcho, Cristiano rinegato. introdusse l'armi Cristiane in Antiochia, e teppe così ben cor durre i propri affari, che tutti gli altri Principi accordarono lui il dominio di quella nobilissima Città, in cui egli fondò u illustre Principato. Ma poco stette a presentarsi sotto Autiochi Corborano Principe de' Turchi con trecento lessanta cinque m la armati (numero forse esagerato) che strettamente assediò vincitori nella Città medesima, e li ridusse per mancanza di v veri a cibarsi di carne di cavallo e d'asini, e a morir non pi chi di fame. Tutto era disperazione, quando eccoti un Pret Provenzale riferire, che per una rivelazione di Santo Andre si trovava in quella Città la Lancia, con cui su aperto il a stato al divino nostro Salvatore, e ne indicò il luogo. Fu pe da i più saggi creduta questa un' impostura. Verità nondimen è, che ritrovata la pretesa Lancia (che nulla più facile sarel be stato, quanto che il porvene e sepellirne una a capriccio tal compunzione, tal coraggio, e risoluzione entrò in cuo: dell'esercito Cristiano, che fatta una sortita generale contro a immensa Armata nemica, la sbaragliarono, e misero in suga Incredibil fu la quantità e ricchezza delle spoglie del campo Sopragiunse la peste, che sece non poca strage de' Cristiani

ven-

rennero anche dissensioni fra Boamondo, e Raimondo Conte di ERA Volgi Tolosa; ma ciò non ostante la cotanto diminuita Armata de' Cro- Ann. 1098. iati continuò il suo cammino alla volta di Gerusalemme, con imrossessarsi in andando di varie Città. Che la Contessa Matilda sose in questi tempi Governatrice o Signora di Reggio di Lombardia, può forse dedurre da un Atto, da me dato alla luce (a). Bolli- (a) Antiqu. a lite fra i Monaci Benedettini di quella Città, e gli uomini del- Differt. 390 2 Valli per alcuni beni. Essendo ricorsi gli ultimi ad essa Princi- Pag. 647. essa, ordinò ella ad uno de'suoi Giudici di ben ventilar quella ausa, e d'intimare alle parti, che fossero pronte alla Pugna, cioè lla pazza maniera di decidere molte controversie, che era alloa in voga. Entrarono i Campioni nello steccato, e gran dire vi s perchè quello de gli Uomini suddetti gittò sopra la testa del Campione de' Monaci un Guanto donnesco ornato di varj colori. ando con ciò sospetto di malefizio. Tralascio gli altri ridicolosi vvenimenti di quel Duello, che non era in questi barbari tempi iconosciuto da i più per una chiarissima Tentazione di Dio, e peò peccaminofa nel tribunale d'esso Altissimo.

Anno di Cristo MXCIX. Indizione VII.

di Pasquale II. Papa 1.

di Arrigo IV. Re 44. Imperadore 16.

di CORRADO II. Re d'Italia 7.

RA tornato a Roma nel precedente Anno il buon Papa Urbano, e con gran pace avea quivi solennizzata la Festa del anto Natale (b), perchè gli era riuscito di rimettere in suo po- (b) Bertholere Castello Sant' Angelo, finqu'i occupato dal presidio dell' An- flantiensis ipapa Giberto. Niun' altra Fortezza restava in quella Città, che in Chronica. on fosse dipendente da i di lui cenni, e coloro, che quivi tuttajia si trovavano savorevoli alla sazione Scismatica, o colle careze, o colla forza furono ridotti alla dovuta ubbidienza. Intimò egli In Concilio da tenersi in Roma nella terza Settimana dopo Paslua, e in fatti questo su celebrato al tempo presisso coll'interveno di cento cinquanta fra Vescovi ed Abbati, e col concorso d'inumerabili Cherici. Vi fu presente anche il celebre Arcivescovo Janto Anselmo. Si rinovò in esso la scomunica contro dell' Antipapa e de' suoi parziali; si confermarono le censure contra de' Prei concubinari; e su satta gran premura dal Pontesice per nuovi Tomo VI.

Era Volg. aiuti all'impresa di Terra Santa. Ma da l'i a pochi Mesi inferma: an Ann. 1099. tosi Urbano II. passò in miglior paese a godere il frutto delle sue ot Virtù dopo un Pontificato insigne e glorioso d'undici Anni è cinque 🛝 Mesi. Succedette la morte sua, per attestato di vari Scrittori nel d'i 29. di Luglio del presente Anno. Non andò molto, che da um Clero e Popolo fu sustituito nella Cattedra di San Pietro Rinier di nazione Toscano, già Monaco Cluniacense, e poi Prete Car dinale del Titolo di San Clemente, che assunto il nome di Pal att quale II. fu ordinato Papa nel dì 14. d'Agosto, dopo averegli fat, me ta gran resistenza, per suggire così eccelsa Dignità. Secondo la pel combinazione de' tempi non potè il buon Pontefice Urbano prima di chiuder gli occhi, aver la consolazione di veder il frutto delle int sue Apostoliche fatiche coll'avviso d'essersi impadronita l'Armata uni de' Cristiani Crocesegnati della santa Città di Gerusalemme, do nice ve fecero un gran macello di Saraceni. Cioè fu essa dopo poch (a) Guil- giorni d'assedio presa nel di 15. di Luglio di quest' Anno (a); mi lib. 8. cap. non potè, dissi, così importante nuova, che riempì di giubile : tutta la Cristianità, ritrovar vivo esso Urbano. Raunati nella con quistata Città i Principi Gristiani dopo otto giorni, di comun pa rere elessero Re di Gerusalemme Gotifredo di Buglione Duca di Lo rena, il più faggio, il più pio, ed anche il più valoroso fra essi Diede egli nel di 14. del seguente Agosto una terribil rotta all immenfo esercito del Soldano d'Egitto presso ad Ascalona, che veniva per soccorrere Gerusalemme: con che restò mirabilmente coronata quella campagna. Ma perciocchè moltissimi di que' Fran chi, dopo aver compiuti i lor voti, se ne tornarono appresso in Occidente, restò il novello Re appena con trecento cavalli, e du su mila fanti: il che fu cagione, ch'egli implorasse i soccorsi del Papa e de gli altri Principi Cristiani. Nè mancò Papa Pasquale, infor mato del felice successo dell'armi Cristiane in Oriente, di sollecita re i Popoli in aiuto de' Franchi conquistatori. Sembra a me veri fimile, che prima della conquista di Gerusalemme i Pisani, i Ve neziani, e i Genovesi, cadaun Popolo colla sua stotta, si moves se verso quelle parti, quantunque forse vi arrivassero solamente dopo la presa d'essa Città. Ne gli Annali Pisani (b) è scritto, che VI. Rer. Ita- di quest' Anno restò bruciata tutta Kinsica, cioè una parte delli Città di Pisa, dove a mio credere abitavano i Mercatanti Mori che venivano a trafficare in quella Città. Et stolus Pisanus in Hierusalem ivit cum navibus centum viginti. De quo stolo Dai bertus ejusdem Ecclesia Archiepiscopus fuit Ductor & Dominus

licar.

ai tunc temporis in Hierusalem Patriarcha remansit. Poscia all' ERA Volg. inno 1100. vien quivi raccontata la presa di Gerusalemme Ann.1099. VIII. Kalendas Augusti. Anticipando i Pisani di nove Mesi il rincipio dell' Anno nostro Volgare, la presa di Gerusalemme cde molto acconciamente nel di 15. di Luglio dell' Anno preinte. Ma fecondo quegli Annali s'era molto prima incamminta a quella volta l'Armata Pisana.

ALTRI Annali poi attribuiscono principalmente a i Pisani la toria del conquisto di Gerusalemme: il che non merita credenii, perchè niuno di tanti Autori o contemporanei, o vicini a uella rinomata impresa, vi parla de' Pisani. Anzi Guglielmo 'irio (a) attesta, che solamente verso il fine del presente An- (a) Guillioli) arrivò con de i soccorsi Daimberto Arcivescovo di Pisa, e Le- mus Tyr.l.3 nto delle Sede Apostolica, il quale su anche eletto Patriarca di terusalemme. Scrive il Dandolo (b), che i Veneziani misero (b) Dandul. isieme uno stuolo di circa dugento Legni, dove sotto il coman- in Chronico. o di Giovanni Michele Figliuolo del Doge, s'imbarcarono tutti Rev. Italic. Crociati, e s' inviarono alla volta della Dalmazia, e poscia rernarono a Rodi. Alessio Imperador de' Greci, nemicissimo in greto della Crociata, si adoperò per farli tornare indietro; la inutili in ciò riuscirono le cabbale sue. Venne poscia avviha i Veneziani, che i Pisani con cinquanta Galee navigavano ontra di loro, gloriandosi di voler entrare in quel Porto. Fra ueste due Flotte segui una zusta, e toccò a i Pisani di salvarsi olla fuga. Arrivarono poscia i Veneziani alla Eittà di Mira tella Licia, dove, se loro vogliam credere, trovarono il Corpo i San Niccolò Vescovo, e l'inviarono a Venezia, quantunque Popolo di Bari pretenda, che assai prima quel sacro deposito affasse alla loro Città. Scrivono ancora gli Storici Genovesi, ne capitata in questi tempi la Flotta Genovese alla stessa Cit-'i di Mira, ne asportò le Ceneri di S. Giovanni Batista. Un rande emporio di sacre Reliquie doveva essere quella Città. ascerò io disputar fra loro questi troppo pii masnadieri, e seuiterò a dire, che la Flotta Veneta giunse nel Porto di Joppe, littà già conquistata insieme con Gerulalemme da i Franchi. 'erò è da credere, che gli aiuti portati per mare da i Popoli Ialiani giugnessero colà solamente, dappoiche Gerusalemme era aduta in potere de' Collegati Oltramontani. Fece l'Imperadore Arrigo IV. scoppiare in quest' Anno lo sdegno suo contra di Corado suo Primogenito, che ribello al Padre avea occupata la Co-

Jers. 41.

Era Volg. rona del Regno d'Italia. [a] Raunata in Aquisgrana una Dieta Ann.1099. di Principi Germanici, quivi propose-e sece accettar per suc Unfrergenf. Collega e Successore nel Regno Arrigo V. suo Secondogenito, H. ioChronico. io pubblicato [b] un Placito tenuto dalla Contessa Matilda in Fi Chronogra- renze Anno Dominica Incarnationis Millesimo Nonagesimo Nono desheim. VI. Nonas Martii, Indictione VIII. in cui Guido Guerra, da cui Italic. Dif. crede che discendesse la Nobil Casa de'Conti Guidi, celebre nel le Istorie, concedette a i Canonici della Cattedrale di quella Cit tà alcune terre. Notai quel Placito come tenuto nell'Anno pre sente senza esaminarne le Note Cronologiche. Ora mi avvego, est appartener esso all'Anno susseguente, indicandolo l'Indizione VIII. Quivi s'è adoperato l' Anno Fiorentino; cioè tuttavia in quella Città nel di 3. di Marzo continuava l'Anno 1099. laddove se condo l'Era Volgare nel di primo di Gennaio aveva avuto prin [c] Ibidem. cipio l' Anno 1100. Similmente è stata da me prodotta [c] una Differtat. 8. Donazione fatta da essa Contessa al Monistero di S. Salvatore : M della Fontana di Taone, e scritta Anno ab Incarnatione Domin Millesimo Nonagesimo Nono, Regnante Imperatore Henricus, 0 .... Anvo Idus Septembris Indictione Sexta. Se cost ha l'Originale : (il che io non posso affermare) quest' Anno 1099. sarà l'Anno .... [d] F'orent. Pisano, e secondo noi l'Anno 1098. Ma il Fiorentini [d] accen-Mail. 1.1. nando questo Documento, legge Indict. VIII. cominciata nel medesimo Mese di Settembre, e però quell' Atto è da riferire all' Anno presente. Non è certamente lieve imbroglio nella Storia

Anno di Cristo Mc. Indizione viii. di Pasquale II. Papa 2. di Arrigo IV. Re 45. Imperadore 17. di CORRADO II. Re d'Italia 8.

questa diversità de gli Anni e delle indizioni, che comparisce nelle Carte antiche, ed è facile il prendere de gli abbagli, le nor il

si ha molta attenzione ad altri lumi della Storia.

Pifanus in

[e] Pandul- A BBIAMO da Pandolfo Pisano [e], che su fatta calda istan-Vit. Pascal. II za dal Popolo Romano a Papa Pasquale, perchè venisse 11. Par. I. cacciato da que' contorni l'Antipapa Guiberto, il quale per tan-Rer. Italic. ti anni avea travagliata e tenuta in guerra la loro Città, cor efibire a questo effetto buone somme d'oro e d'argento. Giunsero nello stesso tempo Ambasciatori di Ruggieri Conte di Sici

lia,

ia, che ammessi all'udienza del Papa, posero a i di lui piedi ERA Volg. nille oncie d'oro. Animato da questi impulsi ed aiuti il Ponte- Ann. 1100. ice, spedi l'esercito contra di Guiberto. Dimorava costui nella Città d'Alba, e sostenne per qualche tempo l'assedio d'essa. Veggendo poi disperato il caso, ebbe maniera di scampare, e di itirarsi in un sorte Castello; ma quivi all'improvviso la morte 1 colse, e mancò di vita ostinato nel suo Scisma, pentito più volte d'avere assunto il titolo di Pontefice Romano, senza però nai pentirsi daddovero per riconciliarsi col vero Vicario di Crito, e far penitenza de'suoi enormi eccessi. Colla morte sua retò liberata la Chiesa di Dio da una gran peste, da un terribil nemico. Non restò essa nondimeno immediatamente quieta; imperciocchè i seguaci d'esso Giberto in luogo di lui elessero Papa in certo Alberto, che nello stesso giorno su dispapato. Laonde pasarono all'elezione di un certo Teoderico; e questi per più di re Mesi sece fra suoi aderenti una ridicola figura di sommo Pontefice. Ma i Romani, o pure i Normanni misero le mani iddosso a questi mostri, e confinarono il primo in S. Lorenzo d' Aversa, l'altro nel Monistero della Cava presso Salerno. Saltò su col rempo anche il terzo, appellato Maginolfo, che nel di 2. di Novembre su da'suoi parziali promosso al Pontificato, e pree il nome di Silvestro IV. Sigeberto nella Cronica sua [a] se-salsigebert. condo l'edizion del Mireo scrive, che essendosi costui ritirato in in Chronico edition. Miina Fortezza Berto caput & Rector Romanæ militiæ cum experai, litione Cleri O' Populieum inde extraxit, O' ad Warnerum Prinupem Anconæ in Tiburtinam Urbem adduxit, dove fu da gli Scisnatici creato Papa; ma per attestato del medesimo Scrittore, oitui non multo post reprobatur a Romanis, O fama nominis jus evanuit. Di ciò riparleremo all' Anno 1106. Sicchè nè pur lopo la morte di Guiberto pervenne ad una intera quiete Papa Palquale. Nè si dee tralasciar senza osservazione, che in queli tempi la Marca d' Ancona, non diversa da quella, che temso la era denominata Marca di Camerino, o di Fermo, ubbidiva allora all'Imperadore Arrigo IV. Ne era Marchese Guarniei, da cui probabilmente, o da' suoi discendenti, che portarono o stesso nome, su quel paese poscia chiamato la Marca di Guarnieri; e questi riconosceva per suo Signore il suddetto Arrigo, come costa da un pezzo di Lettera da lui scritta al medesimo Augusto presso di Sigeberto. Che se questo Guarnieri teneva, siccome abbiam veduto, Tivoli, anch'egli dovea recar delle molestie a Roma e al Pontefice Pasquale.

ABBIAMO dal sopralodato Pandolso Pisano, che il Papa non

ERA Volg. ANN.1100.

Trefiur.

fas de S.

Tom. V.

Er alis.

so, se nell' Anno presente, o pure nel susseguente, ricuperò colla forza dell'armi Città Gastellana. Mosse anche guerra a Pietro dalla Colonna [ il primo che s'incontri di questa nobilissima Famiglia nelle Storie] perchè aveva occupata la Terra di Cavi, spettante alla Chiesa Romana. Tolta su non solamente ad esso Pietro la Terra suddetta, ma eziandio Colonna, e Zagarolo, che erano di suo diritto: il che ci fa intendere, che non cominciava allora la Nobiltà di quella Casa, & esserle venuto il Cognome dal dominio della Terra di Colonna, che fu poi loro restituita. Poco potè godere del suo nuovo regno di Gerusalemme, e delle nuove conquiste da lui satte l'inclito e piissimo Re Gotifredo di Buglione. Caduto egli infermo nell'Anno presente, passò a miglior vita nel di 18. di Luglio, lasciando do-(a) Guil- po di sè una memoria piena di benedizioni. (a) Accorso a Gelielm. Tyr. Abbas Ur. rusalemme Baldovino suo Fratello, su con universale consentistergersis. mento eletto Re, ed anche solennemente coronato nel di del Eulemins Santo Natale: funzione, da cui s'era astenuto il buon Re Gotifre-Carneterf. Lemandus do. Landolfo inniore (b) Storico Milanese scrive, che Anselmo .? IV. Arcivescovo di Milano predicò la Crociata per la Lombar-(b. Landul. dia, facendo cantare una Canzone, che cominciava Ultreja, for-Paulo Hist. se Franzese, e probabilmente significante Oltre gid son iti i Mediolan. Franchi &c. Un'egli con ciò una groffa Armata di Lombardi; Rer. Italic. e dopo aver creato e lasciato suo Vicario in Milano Crisolno [ appellato volgarmente Groffolano ], che poco prima era stato eletto e consecrato Vescovo di Savona, alla testa di quell (c) Orderic. esercito s'inviò alla volta di Costantinopoli. (c) Seco andarono Radulphus il Vescovo di Pavia, e Alberto da Biandrate potentissimo Lom-Cadomens. bardo. Non per mare da Genova passò questa gente, come s (d) Tristan, pensò Tristano Calco (d), ma bensì per terra, attestandolo l' Hil. Med. Abbate Urspergense (e), e l'Annalista Sassone (f) con dire sotte (e) Abbas quest' Anno. Ex Lamgobardis cum Mediolanensi & Papiensi Epi in Chronico. scopis Quinquaginta millia ad Hierosolymitanam profectionem st (f) Annali-gnati, in Bulgaria Civitatibus byemaverunt. Rapporta il Padre (g) Bacchi- Bacchini (g) un'infigne Donazione fatta in quest' Anno dalla mi Ist. di Po- Contessa Matilda, mentre era in Guastalla, al Monistero di S Livon. App. Benedetto di Gonzaga, e scritta Anno ab Incarnatione Domini Millesimo Centesimo, Indictione Decima, Kalendis Junii. Ma (h) Fiorent, non può convenire a quest' Anno l' Indizione X. e dal Fiorenti

dì 7.

Memor. di ni (b) sappiamo, che la Contessa dimorava in Toscana ne Matild.1.2.

pag. 46.

7. di Giugno dell' Anno presente. Dimorava anche in Firenze ERA Volg. Palatio Domus [cioè del Duomo] Sancti Johannis, dove tenne Ann. 1100. n Placito nel dì 2. di Marzo, da me dato alla luce. Però sembra erisimile, che quel Documento appartenga all' Anno 1102. in cui eramente Matilda si trovò in Lombardia. Secondochè scrive Ro-10aldo Salernitano (a), in quest' Anno Ruggieri Duca di Puglia (a) Romualssedio e prese la Città di Canosa, ch'egli durante l'assedio avea dus Salerniuto cignere tutta all'intorno con delle reti. Boamondo Principe Rer. Italic. 'Antiochia suo Fratello restò nel presente Anno prigione de i Turni: il che riuscì di grave danno a gl'interessi del Cristianesimo Oriente.

Anno di Cristo Mci. Indizione ix. di Pasquale II. Papa 3. di Arrigo IV. Re 46. Imperadore 18.

"UNESTATO fu l'Anno presente dalla morte di due illustri Principi nello stesso Mese di Luglio. L'uno su Corrado Re Italia, Figliuolo di Arrigo IV. e l'altro Ruggieri Conte di Sicia. Quanto a Corrado non si sazia l'Abbate Urspergense (b) con (b) Abbas ltri Storici di esaltare le di lui Virtù. Niuno gli andava avanti Ursperg. in Chronico. ella Pietà, nella Mansuetudine, nella Continenza, di maniera Annalista he pareva un Angelo in carne. E pure questo buon Principe pro- Saxo. ò anch' egli poco buona fortuna presso la Contessa Matilda, Dona, che in questi tempi senza titolo Regale facea volentieri da Reina in Italia. Che disgusti ella desse all'ottimo giovane Corrado, on si sa; ma gliene diede. Dappoiche Arrigo suo padre non ebe più forze in Italia, nè pur ella ebbe più bisogno di Corrado. i non seppe tacer Donizone, che è pure il Panegirista della Conessa, questa verità, scrivendo (c):

Infra Chonradus Longobardos Comitatus Dum staret, discors a Mathildi fuit ipso Tempore. Duravit modicum discordia talis. Nam petiit partes Tuscanas Rex. Ibi tamdem Nobilibus quidam facientibus expulit iram.

Che Matilda non solamente signoreggiasse in Toscana, e in pare della Lombardia, ma stendesse anche la sua autorità in Mila- (d) Landulo, si può raccogliere da Landolfo di San Paolo (d). Quivi su e- fus junior etto Arcivescovo Matildis Comitissa favore Landolfo da Badagio; Histor. Mediolan. c.1.

(c) Donizo in vita Mathildis 1. 2. cap. 13.

Era Vola. decaduto questo, restò eletto e consecrato Anselmo IV. da Baiso

Ann. 1101. il quale Virga Pastorali per munus Matildis Abbatissa [ dovrebb essere Comitissa adhasit. Collo stendere così le simbrie dell. sua autorità dovea Matilda annientar quella del Re; fors'anch non gli somministrava quanto occorreva pel decente suo trattamen to. Però forte in collera il Real Giovane si ritirò a Firenze, dov forpreso da maligna sebbre nel Luglio di quest' Anno diede fine al la sua vita. Per testimonianza dell' Urspergense corse qualche vo ce, che così immatura morte fosse provenuta da veleno; e fors ne fu da i maligni incolpata la medesima Contessa Matilda, scri vendo il sopra mentovato Landolfo: Quum pervenisset Florentiar. Rex ipse prudens & sapiens, atque decorus facie [ prob dolor! adolescens, accepta potione ab Aviano Medico Matildis Comitissa vitam finivit. Le Virtù di Matilda tali furono, che non può ca dere sopra di lei un sì nero sospetto. Per quel che riguarda Rug (a) Romu- gieri Conte di Sicilia, (a) anch' egli nel medesimo Mese su rapite dalla morte; Principe valoroso e glorioso al pari di Roberto Gui aldus Saletnitan, in scardo suo Fratello sopra la Terra, ma più di lui religioso, cle Chronico. mente, liberale, e spezialmente memorabile per aver liberata l. Sicilia dal giogo de' Saraceni, e restituito in essa il culto del ven-Dio colla fondazione di tanti Vescovati, Spedali, e Templi de Signore. Lasciò dopo di sè due piccioli Figliuoli, Simone primo genito, che su riconosciuto tosto Conte di Sicilia, e di Calabria e Ruggieri nato nell' Anno 1097. che divenne col tempo Re di Si cilia: amendue sotto il governo della Contessa Adelaide loro Ma dre, Donna, che coll'alterigia univa una gransete del danaro al trui, e però cagione, che in que' principi della sua tutela succe dessero non poche sedizioni fra i sudditi suoi. Non parlo di ui terzo Figliuolo appellato Goffredo probabilmente bastardo, per chè forse era premorto al Padre.

mitium. Chron.

gestis Tangredi.

IN quest' Anno sul principio d'Aprile Guelfo IV. Duca di Baviera per redimer i suoi peccati, imprese il viaggio di Terra santa, (b) Chronic. si un't con Guglielmo Duca d'Aquitania (b). Conducevano sec apud Leib. questi due Principi un' Armata di cento sessanta mila Crociati. I questa precedeva l'altra de' Lombardi, che dicemmo incammina spergens. in ta con Anselmo Arcivescovo di Milano, il cui disegno fatto sull dita, per quanto ne correa la voce, era di voler conquistare Ba bilonia, come se quella sosse usa bicocca. Ma tanti castelli in ari phus Cado. andarono ben presto a finire in nulla. Passata che su sì gran mol mensis de titudine di gente nell'Asia, (c) per tradimento dell'Imperador Alef-

ilessio, che passava d'intelligenza coi Turchi, parte per glisten- Esa Vols. e mancanza de' viveri, parte per le sciable e freccie nemiche, Ann. 1101. erì quasi tutta. Fra gli altri Principi, che lasciarono la vita in sì ortunata spedizione, (a) uno su il suddetto Arcivescovo di Mi- (a) Landulno, o sia ch'egli morisse in una zussa co' Turchi, o pure che se fus junior Histor. Me. to fuggisse a Costantinopoli, dove Landolfo da San Paolo scrive, diolan. c. 2. he succedette la sua morte. Salvossi dopo la rovina del suo sercito il Duca Guelfo, e per mezzo ad infiniti travagli ebbe lmen la consolazione di arrivare a Gerusalemme. Soddisfatto h' ebbe ivi alla sua divozione, se ne tornava questo Principe er mare a casa; ma giunto all'Isola di Paso, o pure di Cipri, colto da una mortale infermità, quivi finì di vivere, e troò la sua sepoltura o nel presente o nel susseguente Anno: rincipe glorioso per tante sue militari imprese, e massimamene per aver piantata in Germania, e lasciata quivi in gran poenza una Linea di Principi Estensi, la qual tuttavia più che mai orisce nella infigne Casa di Brunswich, Wolfembuttel, e Lueburgo, dominanti anche sul Trono dell' Inghilterra. Restaono di lui due Figliuoli maschi, cioè Guelso V. Marito della ran Contessa Matilda, ma da lei separato, ed Arrigo, appellao per sopranome il Nero. Succedette Guelfo V. nel Ducato dela Baviera, e questi poi si segnalò colle doti della Pietà, del Jalore, e della Liberalità, come s'ha dalla Cronica di Weinart. In qual Anno egli terminasse i suoi giorni resta tuttavia llo scuro. Certo è, che vivente ancora esso Guelso, Arrigo uo Fratello portò il titolo di Duca, e ne vedremo una pruoa all' Anno 1107. Truovasi nel Maggio del presente Anno a Contessa Matilda in Governolo sul Mantovano, (b) dove re- (b) Bacchis tituisce al Monistero di S. Benedetto di Polirone l'Isola di Re-ni Stor. di 'ere con altri Beni. Si accinse ella in questi medesimi tempi a icuperar la Città di Ferrara, che tanti anni prima le si era ribellata; e fatto un gran preparamento di foldatesche, chiamai anche in aiuto i Veneziani (c), e Ravennati, che vi accor- (c) Dandu. ero per Po con una squadra di navi, nell' Autunno passò all'as- lus in Chroedio di quella Città.

Contra quam gentes numero sine duxit & enses, Tuscos, Romanos, Langobardos galeatos, Et Ravennates, quorum sunt maxime Naves. Circumstant equidem multæ maris atque carinæ A Duce præclaro transmissa Venetiano: Tomo VI,

nico T.XII. Rer. Italic. Chronicon Estense Tom. XV. Rer. Italic.

Son

ERA Volg. Son versi di Donizone (a), che soggiugne, avere i Ferrare Annitioi. alla vista di tanto sforzo presa la risoluzione di arrendersi: cc (0) Donizo che senza spargimento di sangue tornò quella Città sotto il de la Vita Ma. che senza spargimento di sangue tornò quella Città sotto il de minio della Contessa. tild. 1. 2. cap. 13.

> Anno di Cristo MCII. Indizione x. di Pasquale II. Papa 4. di Arrigo IV. Re 47. Imperadore 19.

Concilior. Tom. X.

TELEBRO' in quest' Anno Papa Pasquale un solenne Co cilio in Roma nella Basilica Lateranense (b), in cui rinvò la scomunica contra dello Scismatico Imperadore Arrigo II e confermò i Decreti de' precedenti sommi Pontefici intorno e la Disciplina Ecclesiastica. In Germania esso Arrigo sul princpio di quest' Anno, o sul fine del precedente, raunati in una Die i Principi di quelle contrade, trattò con essi di levar lo Scisma e di restituir la pace alla Chiesa e a i Popoli. Fu consigliato tutti i saggi di riconoscere il Romano Pontefice Pasquale, 6 egli anche promise di portarsi a Roma, dove in un Concilio esaminasse tanto la sua, quanto la causa del Papa, e ne segui se concordia. Ma l'infelice Principe non attenne dipoi la par la; anzi si seppe, ch'egli andava tuttavia macchinando di cre re un nuovo Antipapa: il che non gli venne fatto per difett non già di volontà, ma di potere. Avea Papa Pasquale invia per suo Nunzio e Vicario Residente presso la Contessa Matile Bernardo Cardinale della santa Romana Chiesa, ed Abbate Vallombrosa, uomo di rara probità e prudenza. Fra gli alt affari, ch' egli trattò colla Contessa, uno de' principali su l'ott ner da essa la rinovazion della Donazione di tutti i suoi bel alla Chiesa Romana. Gli aveva essa donati alla medesima Chi sa fin sotto Papa Gregorio VII. ma per le gravi turbolenze d poi insorte s'era smarrito lo Strumento della medesima Donazi ne. Però stando essa Matilda nella Rocca di Canossa nel di 1' (c) la Ap- di Novembre dell' Anno presente, confermò e rinovò (c) pe Donizonem manum Bernardi Cardinalis & Legati ejusdem Romanæ Ecclesia in Vit. Ma- la Donazione di tutti i suoi beni, tanto posseduti, quanto c possedersi, e tanto di qua, quanto di là da' Monti, in savoi della Chiefa Romana. Lo Strumento tuttavia esistente si legger fine del Poema di Donizone. Era la medesima Contessa in quel

An-

Anno nel di 4. di Giugno in loco qui dicitur Mirandula, e quivi ERA Volg. sece un aggiustamento (a) con Imelda Badessa di S. Sisto di Pia-Ann. 1102. cenza per conto del Castello, e della Corte di Guastalla. Ap- (a) Antiqu. parteneva quella nobil Terra, oggidi Città, al Monistero sud- sert. 71. detto di S. Sisto, fino da i tempi dell' Imperadrice Angilberga Fonlatrice del medesimo. Dovea Matilda averlo occupato, e gliel restituì nell' Anno presente.

LASCIO', come già di sopra accennammo, Anselmo Arcivescovo di Milano, allorchè intraprese il viaggio di Terra Sana, per suo Vicario in quella Città e Diocesi Crisolao, chiamao Grossolano dal Popolo, a cui quel nome Greco dovette paree alquanto straniero. Egli era Vescovo di Savona (b), uomo (b) Landulssai dotto, sapea predicare al Popolo, e nell'esteriore affetta-fus junior ra grande morrificazione, fommo sprezzo del Mondo, usando cap. 4. resti grosse e plebee, e cibi vili dopo molta astinenza. Un dì luel Prete Liprando, a cui gli Scismatici aveano tagliato il nao e gli orecchi, persona di gran credito non meno nella sua Paria, che in Roma stessa, l'esortò a cavarsi di dosso quel sì orlido mantello, e a prenderne uno più conveniente al suo grao. Gli rispose Grossolano di non aver danaro. Esibitone a lui 📑 prestito, replicò, ch'egli sprezzava il Mondo, nè volea mutar legistro. Allora Liprando gli disse: In questa Città ogni persoa civile usa Pelli di vaio, di griso, di martora, ed altri orna-Menti, e cibi preziosi. Con questi vostri grossolani abiti vedendoi i forestieri, ne vien disonore a noi altri: il che si dee osservacome una volta fosse in uso e credito in Italia il vestirsi di reziose pelliccie. Probabilmente Grossolano era qualche Calarese, che sapea bene il suo conto, ed anche su intendente ella Greca favella. Intefasi poi la morte dell' Arcivescovo An-Ilmo, si raunò il Clero e Popolo di Milano per eleggere il Suceffore. Concorrevano molti in due Landolfi Canonici ordinarj ella Metropolitana. Grossolano si oppose per motivo che sosselontani, perchè erano iti in Terra santa. Allora Arialdo Abme di S. Dionisio con una gran moltitudine della Plebe e de'Noli proclamò Arcivescovo il medesimo Grossolano, che con tutil suo sprezzo del Mondo corse subito a mettersi nella Sela Archiepiscopale. Spedì la parte, che non concorreva a tal ezione, i suoi Messi a Roma per impedire, che non sosse ac-Ettato per vari motivi. Ma ricorsi i fautori di Grossolano a ernardo Cardinale e Vicario del Papa in Lombardia, questi ne Vv trat-

fert. 67.

Tom. XII. Rer. Italic.

Era Volg. trattò colla Contessa, e su risoluto di ammettere la persona di Ann. 1102. Grossolano, il quale alcuni van sospettando [ non so se con va levole fondamento ] che fosse prima al pari di Bernardo Cardi nale, Monaco Vallombrosano. Però in fretta se n' andò esse Bernardo a Milano, e portò la Stola [ cioè il Pallio ] che fu ri cevuto da Grossolano fra lo strepitoso plauso del Popolo. Sali to lo scaltro Grossolano dove egli mirava, allora cominciò ac usar cibi delicati e vesti preziose. Ma poco passò, che Lipran do con gli altri gli mosse guerra, trattandolo da Simoniaco, e perciò da Pastore illegittimo. Secondo che s'ha dal Catalogo de gli Abbati di Nonantola (a), e dal Sigonio, la suddetta Con (a) Catalopus Abbat. Nonantul, tessa, mentre era nel Castello di Panzano, allora del distrett Antiquit. di Modena, nel di 15. di Novembre, correndo l' Indizion XI. donò al Monistero di Nonantola sul Modenese, con licenz di Bernardo Cardinale e Vicario generale del Papa in Lombai dia, Castel Tealdo posto in Ferrara colla Chiesa di S. Giovar ni Batista. E ciò in remissione de'suoi peccati, e in ricomper sa del Tesoro di quel Monistero, di cui s'era essa servita ni bisogni delle passate guerre. Fu questo l'ultimo Anno della v (b) Dand, ta di Vitale Michele, Doge di Venezia (b). Ebbe per successo inChronico. re Ordelafo Faledro.

> Anno di Cristo MCIII. Indizione XI. di Pasquale II. Papa 5. di Arrigo IV. Re 48. Imperadore 20.

VEA celebrato Arrigo IV. Augusto la festa del santo Ni tale in Magonza, (c) e pubblicamente fatto fapere a inChonico. Principi e al Popolo, ch'egli aveva intenzione di lasciare il ge Otto Frisia- verno del Regno ad Arrigo V. Re suo Figlinolo, e di voler i gensis Hist. persona andare al santo Sepolero. Questa voce gli guadagno. assetto universale de' Tedeschi si Ecclesiastici, che Laici, e mo tissimi si disposero ad accompagnarlo in quel viaggio. Ma. tempo fece vedere, ch'egli non dovea aver parlato di cuore perchè nulla effettuò di quanto avea promesso. Certo è, ch all'Anno presente si dee riserire uno strepitoso avvenimento de Paulo Hist. la Città di Milano, diffusamente narrato da Landolfo iunior c. 9. & feq. (d), Storico di quella Città, e di questi tempi. Era già stat creato Arcivescovo Crisolao, o sia Grossolano. Il sopra mento vato

(d) Landulfus a S. Tom. V. Rer. Italic.

vato Prete Liprando continuò a sostenere, ch'egli Simoniacamen- ERA Volgi te era entrato in quella Chiefa, e si esibi di provarlo col Giudi- Ann. 1103; cio del Fuoco, che quantunque non mai approvato dalla Chiesa, pure in questi Secoli sconcertati non mancava di fautori. Fece istanza Grossolano, che Liprando desse le pruove di tale accusa; ma non apparisce, che il Prete ne producesse alcuna: il che fa conoscere l'irregolarità del suo procedere. Venne egli in fine alla pruova del Fuoco; ed alzata nella Piazza di Santo Ambrosio una gran catasta di legna, lunga dieci braccia, ed alta e larga quattro braccia più dell' ordinaria statura de gli uomini, allorchè essa su ben accesa, Liprando vi passò per mezzo, e ne usci salvo, senza che nulla si bruciasse nè pur delle vesti Sacerdotali, ch' egli portò in quella congiuntura, con acclamazione di tutti gli spettatori. Veggendosi Grossolano come vinto, giudicò bene di ritirarsi, e di andarsene a Roma, dove fu graziosamente accolto da Papa Pasquale. La risoluzion di Liprando era già stata disapprovata da alcuni Vescovi Suffraganei di Grossolano, che si trovavano allora in Milano; molto più dispiacque alla saggia Corte di Roma, che sempre riprovò i Giudizi di Dio non Canonici, siccome invenzioni umane da tentar Dio. E perciocchè si trovò, che essendo restato il Prete Liprando leso in una mano e in un piede nella pruova suddetta, benchè si attribuisse ciò ad altre cagioni, pure su messa in dubbio nella stessa Città di Milano la pruova da lui fatta, e ne succedette del tumulto colla morte di molti. Trovossi nel dì 19. di Novembre la Contessa Matilda in Palatio Florentino (a), dove concedette un Privilegio a i Monaci di Vallombrosa. (a) Mabilli Circa questi tempi Adelaide Vedova di Ruggieri Conte di Si- Annal. Becilia, e Tutrice di Simone suo Figliuolo, veggendo sprezzato bunc Ann. da' Siciliani il suo governo (b), pensò a fortificarlo col chia- (b) Orderic. mare colà dalla Borgogna Roberto, Principe non men valoro-Vital. Hist Eccles. 1. 13 so, che prudente, a cui diede in Moglie una sua Figliuola. Il dichiarò potcia Tutore del Figliuolo e Governatore dell' Isola: il che servì a tenere in briglia le teste calde di quelle contrade.

ERA Volg. ANN.11C4. Anno di Cristo Mciv. Indizione XII. di Pasquale II. Papa 6. di Arrigo IV. Re 49. Imperadore 21.

Spicileg.

Frifingenfis 7. car.8. (e) Her-Dacher. in

Sifta Saxo.

Spicileg.

in Vita Ma-3 bild. 1. 2. cap. 14.

(a) Pagius CECONDOCHE' offervo il Padre Pagi (a), abbiamo dalla Cro nal. Baron. Inica di un Anonimo di Treveri (b), che nel Marzo del pre-(b) Anony- sente Anno Papa Pasquale II. celebrò in Roma un gran Concilio mus Trevi-rensis apud di cui niun' altra menzione si truova presso gli antichi Scrittori Dachery in Ma forse non è sicura quella notizia, e si dee riferire all'Anno seguente. Solennizzò l'Imperadore Arrigo la festa del santo Natale (c) Abhas in Magonza (c), ed allora fu, che Arrigo V. Re suo Figliuole inChronico, all' improvviso si ritirò da lui, e diede principio alla ribellione :: contra del Padre, che uno o due anni prima l'avea promosso al gra do di Re. Dieboldo Marchese, Berengario Conte, ed altri suro no i Configlieri di tanta iniquità, sub specie Religionis, come scri (d) Otto ve Ottone da Frisinga (d). Han preteso alcuni, ch'egli sosse : Histor. lib. ciò mosso da una Lettera di Papa Pasquale, accennata da un anti co Storico (e), in cui era esortato a soccorrere la Chiesa di Dio mann. Tor. Ma non vuol già dir questo, che il Pontefice l'esortasse anche a ri nac. apud bellarsi contra del Padre, e a prendere l'armi contra di lui. Sen

za questo nero attentato poteva egli cooperare alla retta intenzio ne del Pontefice Romano. Può nondimeno essere, che di questo pretesto si valessero i nemici di Arrigo per rivoltare contra di la (f) Anna- il Figliuolo. Scrive l'Annalista Sassone (f), che il giovane Arri go spedì immantenente dopo il Natale a Roma i suoi Legati ai abiurare lo Scisma, e a chiedere configlio al Papa intorno al giu ramento da lui prestato al Padre di non mai invadere il Regno sen za licenza d'esso suo Genitore. Il Papa gli mandò la benedizione ed assoluzione, purchè egli volesse operare da Re giusto, ed esseri buon Figliuolo della Chiefa: il che bastò all'ambizioso giovani per dar di piglio all'armi contra del Padre. Tacendo nondimeno l'Urspergense, e l'Autore della Vita d'Arrigo IV. presso l'Urstisso ed altri, questa particolarità, si può dubitar della verità, benche da essa nè pur risulti l'approvazione di quel che succedette dipoi Avvenne in quest' Anno uno scandaloso sconcerto in Parma, rise

(g) Donizo rito da Donizone (g). Portossi Bernardo Cardinale e Vicario de Papa in Lombardia a quella Città per la Festa dell' Assunzione del la Vergine, e cantò la Messa nella Cattedrale. Dopo il Vangele predicò al Popolo; ma perchè volle entrare a parlar con grave di

Iprez-

forezzo di Arrigo IV. come Principe scomunicato, trovandosi in ERA Volg. quell' udienza molti ssimi tuttavia ben' affetti al medesimo Augu- Ann. 1104. sto, s'irritarono talmente, che dopo la Predica, messa mano alle spade, corsero all' Altare, e s'avventarono al Cardinale, il condussero prigione, e svaligiarono tutta la di lui Cappella, cioè tutti i di lui paramenti per la Messa. Fu portata questa disgustosa nuova alla Contessa Matilda, che si trovava allora nel territorio di Modena. Raunò ella incontanente quelle milizie che potè, e passati appena tre giorni dopo quella brutta scena, marciò alla volta di Parma. Non aspettarono que' Cittadini intimoriti, ch'essa arrivasse, e consegnarono ai Vassalli nobili della medesima il Cardinale, colla restituzione ancora di tutti i suoi sacri arredi. Altro male non fece la Contessa a i Parmigiani, perchè il piissimo Cardinale perorò in loro favore. In quest' Anno, secondochè abbiamo da Tolomeo da Lucca (a), cominció nell'Agosto la guerra fra i (a) Ptolom. Pisani e Lucchesi, e ne segui una battaglia, in cui i Pisani ebbero Annalibus a peggio. Presero i Lucchesi il Castello di Librafratta, e ne con-brevibus. dussero prigioni i Castellani alla loro Città. Dalle Carte riferite dal Padre Bacchini (b) si scorge, che la sopra lodata Contessa (b) Bacchi-Matilda sul fine d'Aprile trovandosi in Nogara sul Veronese, con-ni Istoria di sermò ad Alberico Abbate del Monistero di San Benedetto di Po- nell' Apirone vari Beni. Parimente la medesima, mentre era a Coscogno pendie. Willa delle montagne di Modena nel di 15. di Settembre, donò allo stesso Monistero la metà dell'Isola di Gorgo con altri Beni. A ali donazioni intervenne sempre il consenso del suddetto Cardinae Bernardo Vicario del Papa, trattandosi di disporre di Beni già lonati alla Chiesa Romana. Vedesi sotto quest' Anno la vendita lella Corte Firminiana, fatta da Ottone eletto Arcivescovo di Rarenna a Landolfo Vescovo di Ferrara (c). Per quanto s'ha dal (c) Antiq. Rossi (d), questi dopo la morte dell'Antipapa Guiberto su intruso sertat. 28. uella Sedia Archiepiscopale di Ravenna; e da questo Atto si rac- (d) Rubeus oglie, ch'egli non aveatrovato peranche, chi avesse voluto con vennat. ecrarlo.

ERA Volg. ANN.1105. Anno di Cristo Mcv. Indizione XIII. di Pasquale II. Papa 7. di Arrigo IV. Re 50. Imperadore 22.

1ib. 4.

fus de S.

Mediolan.

Tom. V.

ECE il Pontefice Pasquale atterrar le Case della nobil Fami glia de' Corsi in Roma, forse perchè ridotte dianzi in sorma (a) Pandul-fus Pisanus di Fortezza. (a) Stefano Nobil Romano, Capo di quella Casa in Vila Pa- se l'ebbe tanto a male, che uscito di Roma si sece forte nella Ba fehalis II. silica di San Paolo, e nel Castello, che in questi tempi abbraccia Rer. Italic. ya essa Basilica. Concorrevano a lui tutti gli sgherri e masnadie ri, co'quali poi infestava non solo i contorni di Roma, ma la Cit. tà medesima. Destramente proccurò la Corte Pontificia intelliger. za in esso Castello, e di ricavare in cera la forma delle chiavi c quel forte Luogo. Formatene poi delle nuove, coll' aiuto d'ess una notte furono introdotte le milizie Pontificie, che dopo una viere gorosa battaglia s'impadronirono della Terra, con essere suggit (b) Pagius Stefano travestito da Monaco. Siccome osferva il Padre Pagi (b Annal. Bar. coll'autorità di Eadmero (c), fu celebrato in quest' Anno dal Por (c) Eudme- tefice Pasquale II. un Concilio nella Basilica Lateranense. Fra l'a S. Anselmi tre materie, che vi si trattarono, abbiamo da Landolso juniore (d) che fu quivi agitata la causa di Grossolano Arcivescovo di M (d) Landullano, il quale per la sua dottrina, spezialmente dimostrata in col si Paulo Hist. futare lo Scisma de' Greci, s'era acquistato non poco onore all Corte Pontificia. V'era in confronto di lui il Prete Liprando, ch Rer. Italic. non dovette poter provare l'imputazione a lui data di Simoniace Però dopo aver Grossolano giurato di non aver sorzato Lipranc alla pruova del fuoco, riprovata da i Padri di quel Concilio fu affoluto e restituito nella sua Dignità. Gli cadde in quell'o casione di mano il Pastorale: sul quale accidente la buona gente allora formò vari Lunari. Ma non per questo potè egli entra in possesso della Cattedra sua, nè di Castello alcuno spettante suo Arcivescovato: tanta su la possanza della parte contraria Milano. Verso il fine dell' Anno presente passò Papa Pasquale (e) Idem Toscana (e), nè so io ben dire, se su allora, o pure nell' Ant-

> susseguente, ch'egli tenne un Concilio in Firenze, a motivo cl il Vescovo di quella Città, uomo visionario, sosteneva, che e già nato l'Anticristo. Probabilmente i tremuoti, le inondazion, ed altri sconcerti di questi tempi, secero cadere il buon Prelan in questa immaginazione, la quale in vari altri tempi si truova i-

ibidem .

forta

orta nelle menti delle persone pie e paurose. Si disputò non ERA Volz. poco di questo; ma pel gran concorso della gente curiosa, che a Ann. 1105. agion della novità fece un grave tumulto, convenne interrompere il Concilio, e lasciar la quistione indecisa. La decise poi I tempo, e fece conoscere la semplicità del Prelato. Per le menorie accennate dal Fiorentini si vede (a), che la Contessa (a) Fiorent. Matilda si trovò in Toscana in questi medesimi tempi, senza Memor. di allo per fare buon trattamento al Papa ito colà, il quale stando n Lucca nel Mese di Dicembre confermò i Privilegi a i Canonii Regolari di S. Frediano; ed innamoratofi della loro Riforma, he era allora in gran credito, la volle introdotta ne' Canonici lella Basilica Lateranense. Tornossene dipoi il Pontesice a Rona. Tenne un Placito la suddetta Contessa in quest' Anno nel 1 123. d'Ottobre (b) in non so qual Luogo di Toscana, dove (b) Antiq. escordò la sua protezione a i Canonici di Volterra. Possedeva in Italic. Dis-Joseph de l'insigne Monistero di Monte Casino alcuni Beni, ad soffo lasciati da Girardo da Cuvriago; e trovandosi la sopra lo-Mata Matilda sul Modenese in S. Cesario nel di 22. di Giugno, Biorgio Prete e Monaco di quel Monistero impetrò da lei il posilesso e dominio di quegli stabili.

DAPPOICHE' il giovane Arrigo V. Re ebbe tirato nel suo Martito Guelfo V. ed Arrigo il Nero, Duchi di Baviera, e i Safoni, ed altri Principi, sentendosi assai sorte, cominciò la guera contra dell' Imperadore Arrigo suo Padre (c). Belle erano le (c) Abbas le proteste, cioè di non aver altra intenzione, se non d'indur-Origengens. e il Padre a riconciliarsi colla Chiesa; ma sotto questo prete-gensisc. 8. o egli era dietro a promuovere gl'interessi propri colla depres- Saxo. one di chi gli avea dato e vita e Regno. Corrado suo Fratelabbiam veduto, che occupò il Regno d' Italia; niuno nondineno scrive, ch'egli portasse l'armi contra del Padre. Manon osì operò Arrigo V. Dopo varj fatti, ch' io tralascio, marciò gli colla sua Armata sino al Fiume Regen, che sbocca nel Daubio vicino a Ratisbona. Dall'altra parte d'esso Fiume s'acampò coll'esercito suo l' Augusto Arrigo suo Padre, ed erano er venire ad un fatto d'armi. Non si potè qui trattenere Otone Vescovo di Frisinga, Storico gravissimo, dal prorompere in insate esclamazioni contra di un Figliuolo tale, la cui risoluzioe non si può certo leggere senza orrore, perchè presa contro eleggi della Natura, ed anche della Religion Cristiana: perocchè fuor di dubbio è, che la santa Religione di Cristo non

Tomo VI.

 $\mathbf{X}\mathbf{x}$ 

ERA Volg. approvò mai nè appruova cotale inumanità. Ebbe maniera il si Ann. 1105. giovane Arrigo di tirar dalla sua con promesse e lusinghe il Du ca di Boemia, ed altri Signori, di modo che il vecchio Arrige IV. fu forzato a fuggirlene segretamente. Segui poscia un ab boccamento in Elbinga il di 13. di Dicembre fra amendue, e a fu determinato di tenere una Dieta universale del Regno a Ma gonza per la Festa del santo Natale. Ciò, che ne risultasse un lo accennerò all' Anno venturo. Intorno a questi fatti si truova de non lieve discrepanza fra gli antichi Scrittori, parlandone ca dauno secondo le proprie passioni e fazioni. All' Anno presen an te, o pure all'antecedente appartiene un curioso Placito, a no ano

conservato da Gregorio Monaco, Autore della Cronica di Far .... (a) Chron. fa (a). Disputossi in Roma intorno ad un Castello occupato : sim Farfense P.II. T.II. i Monaci da alcuni Nobili Romani. Allegarono questi ultimi ir Rev. Italic. lor favore il Privilegio di Costantino Magno, per cui appariva che quel grande Imperadore avea donato alla Chiesa Romani mon tutta l'Italia, e tutti i Regni d'Occidente. Prese all'incontre l'Avvocato de i Monaci a mostrare, che era falso, o non si do at, veva intendere così quel Privilegio, facendo costare, che anche ant dopo Costantino gli Augusti aveano signoreggiato in Roma, com in tutta l'Italia. Però anche tanti Secoli prima di Lorenzo Val la la Donazion Costantiniana si vede impugnata, con essere po giunta in questi ultimi tempi ad essere anche ne gli stessi setti set Colli riguardata qual solenne impostura de' Secoli ignoranti contra (b) Fiorent. pur maliziosi. Secondo le memorie recate dal Fiorentini (b) Memor. di continuò ancora in quest' Anno la guerra fra i Pisani e i Luc Pont Matild.l.2. chesi, e i primi per due volte restarono sconsitti. Come que 1010 ste guerre succedessero fra i Popoli della Toscana, non si si ben intendere, perchè era pur quella Provincia sotto il domi nio della Contessa Matilda, e strano sembra, ch' ella o per mettesse tali sconcerti, o non avesse sorza o maniera di calma

sì fatte sanguinose gare.

Anno di Cristo MCVI. Indizione XIV. di Pasquale II. Papa 8. di Arrigo V. Re di Germania e d'Italia 1 II.

Pr.

16,

111

N'insigne raunanza di Vescovi, Abbati, Principi, Baro ni, e Popoli del Regno Germanico, s'era satta in Ma gon-

gonza (a) nel Natale dell' Anno precedente per trattare di con- Era Volz. cordia fra i due Arrighi Padre e Figliuolo, e fra gli Scismati- Ann. 1106. i e la Chiesa Romana. Dovea, dico, intervenirvi il vecchio (a) Abbas Arrigo, ma dal Figliuolo era trattenuto, come prigioniere in Chronico: otto Frisin-in Castello. Fece egli istanza per la libertà; ma i Principi te-gensis Chr. nendo, che il Popolo avvezzo a favorir più lui che il Figliuo- 1.7. c. 11. o, non tumultuasse, ed anche perchè Ricardo Vescovo d'Alba-10, e Gebeardo Vescovo di Costanza Legati Apostolici giunti a quella Dieta aveano confermata la scomunica contra d'esso Imperadore: non permisero, ch'egli venisse fino a Magonza. Gli undarono essi incontro ad Ingheleim, e tanto gli dissero colle ouone e colle brusche, che l'indussero a rinunziare al Figliuolo a Croce, la Lancia, lo Scettro, e gli altri ornamenti Imperiai, ma non già la Spada, e la Corona. Non manca chi scrive, issergli state tolte per forza queste divise della sua Dignità; crivono altri, che spontaneamente le rassegnò. Si riconobbe Arrigo colpevole dello Scisma, e de'mali avvenuti per tal catione, e pentito ne dimandò l'affoluzione al Legato Apostolio, il quale giudicò di non aver facoltà bastante per rimetterlo n grazia della Chiefa. Gittossi anche a' piedi del Figliuolo (b), (b) Anona. icordandogli il diritto della Natura; ma questi nè pure voltò mus in Vit. gli occhi verso di lui. Portate a Magonza le insegne Regali, su Ionfermato Re il giovane Arrigo V. e spedita una solenne am-Jasceria di alcuni Vescovi e Baroni a Roma, per comporre tutle le vecchie differenze, ed invitate in Germania il Romano Pontefice. Ma questi Ambasciatori nel passare pel Trentino suiono affaliti da un certo Adalberto Conte (c), svaligiati e cac- (c) Abbas iati in prigione, a riferva di Gebeardo Vescovo di Costanza, che enne altro cammino, e fatto scortare dalla Contessa Matilda, sta Saxo. elicemente arrivò a Roma. Di questa iniquità avvisato Guelfo L'. Duca di Baviera, corse colle sue genti, e ssorzate le Chiue, obbligò essi malandrini a rimettere in libertà que' Prelati e lignori. Intanto il deposto Imperadore Arrigo si ritirò a Cololia e a Liegi, dove fu con qualche onore accolto, e di là scrife Lettere compassionevoli a tutti i Re Cristiani, lagnandosi de' rattamenti a lui fatti dal barbaro Figliuolo, e della violenza isatagli per detronizzarlo. Una spezialmente se ne vede al Re li Francia, che non si può leggere senza ribrezzo. Trovati anche non pochi favorevoli al suo partito, e spezialmente Arigo Duca di Lorena, ripigliò il pensiero di far guerra. Ma Xx pre-

ERA Volg. prevalendo le forze del Figliuolo, e trovandosi egli ridotto in istato miserabile, pel crepacuore infermatosi in Liegi, quivi ter-

minò i suoi giorni nel dì 7. di Agosto per comparire al Tribu. nale di Dio a rendere conto di tanti suoi Vizi, di sì lunga vessazione data alla Chiesa, e del tanto sangue Cristiano, sparso pe' suoi capricci, e per la sua ostinazion nello Scisma. A lui eziandio si dee attribuire una gran mutazione seguita per sua la cagione non meno in Italia, che in Germania. Certo è, che il 💎 Regno della Borgogna unito dall'Imperador Corrado I. alla Co. rona Germanica, patì molte mutazioni duranti le sopra riferite ... turbolenze. E da queste parimente procedette l'essersi buona parte delle Città di Lombardia messa in libertà con formar del le Repubbliche, senza più voler Ministri del Re, o sia dell'Im peradore al loro governo: del che parleremo andando innanzi Era stato portato a Ravenna il cadavero dell'Antipapa Giber to, e quivi seppellito. Dovette dipoi Ravenna rimettersi ir grazia della Chiesa Romana; e però in quest' Anno andò ordi ne colà da Papa Pasquale, che sosse dissotterrato il suo corpo [a] Abbas e gittate l'ossa nel Fiume [a]. Non mancavano persone vane Usfrerg. in o pur ben affette alla di lui memoria, che spacciavano come Pandulf, vedute al suo sepolero delle risplendenti facelle in tempo d Pisanus in notte: il che aggiunto ad esser egli morto scomunicato, diede : impulso alla suddetta risoluzione. Aggiungo, affinchè si cono att sca meglio la cabala, e malignità, ed anche l'ignoranza di que sti tempi, che surono divolgati vari miracoli, come succedut al Sepolcro di questo sovvertitore della Chiesa di Dio. Fra le la Lettere, a noi conservate da Udalrico di Bamberga, e pubblica 12. [b] Fecard, te dall' Eccardo [b], una se ne legge, scritta dal Vescovo d Poitiers all'Imperadore Arrigo, dove tratta de plurimis Mira T.II.P.194. culis, quæ divina Clementia per merita felicis memoriæ Domn nostri Clementis Papa ad ejus Sepulcrum est operata, a Johanne Castellano Episcopo transmissa. Ma probabilmente sarà venute non da uno di que' Vescovi, ma da qualche Impostore quelle ferie di Miracoli, per dar pascolo alla gente corriva. Fu an che data sepoltura in Liegi al corpo del morto Imperadore Arrigo, ma di lì a poco per decreto de' Vescovi Cattolici tolto si

Dopo essere stato circa il Mese di Febbraio a Benevento i [c] Falco Pontefice Pasquale II. [c] si mise in viaggio alla volta della LomiaChronico, bardia, ed intimò un Concilio da tenersi nella nobil Terra d

di Chiesa, e deposto in luogo non sacro.

Gua-

Guastalla verso il fine d'Ottobre. Un gran concorso di Vescovi, Era Volg. Abbati, e Cherici, massimamente di Germania e d'Italia, e l' Ann. 1106. ambasceria del novello Re di Germania Arrigo V. rendè celebre quella sacra Assemblea, a cui si diede principio nel dì 22. del suddetto Mese. [a] Fra gli altri decreti, per umiliare la Chie-[a] Labbo a di Ravenna, furono fottratte dalla suggezione di quell' Arci-Goncilior. Tom. X. vescovo le Chiese di Bologna, Modena, Reggio, Parma, e Piapenza, e non già di Mantova, come ha il testo del Cardinal Baronio in vece di Modena. Furono ivi riprovate di nuovo le Inveliture date da' Principi Secolari a gli Ecclesiastici; formati varj decreti intorno al riconciliare alla Chiefa gli scomunicati; e deposti alcuni Vescovi Simoniaci, o pure ordinati nello Scisma. Colà si presentarono i Legati de' Parmigiani, che già aveano rinunziato allo Scisma, con chiedere per loro Vescovo quel medeimo fanto Cardinale Bernardo, che due anni prima essi aveano osì maltrattato. Aggiunsero preghiere, acciocchè il Papa volesle portarsi a consecrare la lor nuova Cattedrale, al che egli acsonfentì, ed ito colà con gran solennità consolò quel Popolo, e liede loro per Vescovo il Cardinale suddetto. Anche il Popolo li Modena concorde con Dodone, Vescovo zelantissimo di questa Città, avea nell'Anno precedente cominciata una nuova Cattedrale, giacchè la vecchia minacciava rovina. Non era peranthe terminata questa gran fabbrica, in cui su impiegata una proligiosa quantità di marmi [b], quando l'impaziente Popolo de- [b] Transl. idero, che si trasserisse cola il Corpo del santo lor Vescovo e S. Geminiani Tom. VI. Protettore Geminiano. A tal funzione e festa, che segui nel di Rer. Italica 30. d'Aprile, intervennero tutti i Vescovi circonvicini ed imnenso Popolo, accorso da varie Città colla stessa Contessa Mailda. Nata poi disputa, se si dovesse, o nò, aprire l'Arca del panto, su rimessa la decisione alla medesima Contessa, la quale sonfigliò, che s'aspettasse la venuta in Lombardia del sommo Pontefice, già disposto a far questo viaggio nell' Anno presente. in fatti arrivò egli a Modena nel dì 8. di Ottobre, predicò al Popolo, diede Indulgenze, fece aprir l'Arca di S. Geminiano; e rovato intero il facro suo Corpo, e mostrato al Popolo, svegliò ina mirabil divozione ne gl'innumerabili spettatori. Dopo avee Papa Pasquale II. consecrato l'Altare nuovo del Santo, accompagnato dalla Contessa Matilda, e da una gran frotta di Cardipali, Vescovi, Abbati, e Cherici, s'inviò alla volta di Guastalla, dove, siccome abbiam detto, tenne un riguardevol Concilio.

ERA Volg. cilio. Da Parma passò dipoi il Papa a Verona con disegno di conti-Ann. 1106. nuare il viaggio verso la Germania, dove era invitato. (a) Ma Uistergens. insorto in quella Città un tumulto contra di lui, ed avvertito egli. che il nuovo Re Arrigo V. siccome giunto a non aver più bisogno del Papa, parea poco disposto a rinunziar le Investiture de gli Ecclesiastici: giudicò meglio di passare per la Savoia in Francia, do ve in effetto celebrò il santo Natale nel Monistero di Clugnì. Finì di vivere in quest' Anno, senza lasciar dopo di sè Figliuoli maschi. Riccardo II. Principe di Capoa, ed ebbe per suo successore Rober to I. suo Fratello minore. Truovasi poi la Contessa Matilda su (b) Annqu. principio di queil' Anno in Quistello, (b) oggidi Villa del Manto Differe. 65. vano di qua da Po, dove fece giustizia a Giovanni Abbate di Sar-Salvatore di Pavia, che si querelò per le violenze usate da gli uo in mini di Revere, sudditi d'essa Contessa, alla Terra di Melara fottoposta a quel Monistero. Era già uscito dalle mani de' Turch Boamondo Principe d'Antiochia, dopo aver comperata la libert] con promesse di una gran somma di danaro. Non sapendo egli de (c) Suger, ve trovar tanto oro, venne in Italia, (c) e paísd in Francia ne in Pit. Ludovici c. 6. Marzo dell' Anno presente, dove non solamente con lo scorrere pe a-ud Du- varie Città di quelle contrade commosse moltissimi a prendere l' il Croce per accompagnarlo nel suo ritorno in Oriente, ma anche prese in Moglie Costanza Figliuola di Filippo Re di Francia, conchiuse le Nozze di Cecilia Figliuola naturale d'esso Re con Tan .... credi suo Cugino, ch'egli avea lasciato Governatore d'Antiochia.

Chesne.

Di sopra abbiam veduto, che in questi tempi Guarnieri gover (d)Chronic. nava la Marca d'Ancona. Si vede nella Cronica Farfense (d) u par. 2. To.II ricorfo a lui fatto probabilmente nell' Anno prefente da i Monació im Rer. Italio. Farfa contra di alcuni occupatori de' Beni di quell'insigne Moniste ro; siccome ancora la Lettera da esso Guarnieri scritta in loro sa vore, comandando auctoritate Domni Imperatoris præsentis Seri nissimi Henrici, che fosse rispettato quel sacro Luogo. Di quì, toi no a dirlo, si ricava, che Guarnieri reggea quella Marca a nom dell'Imperadore, benchè la Chiesa Romana la pretendesse com Stato di sua ragione. E perciocchè egli s'intitola, ed è intitolat Guarnerius Dei gratia Dux O Marchio, se ne può inserire, che no la sola Marca d'Ancona, ma anche il Ducato di Spoleti, sossero lui sottoposti. Dicemmo di sopra, essere stato questo Guarnieri que gli, che promosse al Pontificato Romano, cioè creò Antipapa Ma ginolfo col nome di Silvestro III. Ciò succedette nell' Anno preser te, prima che il Papa venisse in Lombardia, per attestato del

Ur-

Urspergense (a), di cui sono le seguenti parole: Wernherus qui- ERA Volg. lam ex ordine Ministerialium Regis, qui Marche, que in partibus Ann. 1106. Aquinæ [dee dire Anconæ] præerat, quasi hæresim eamdem resu- Urspergens. citaturus, collectis undecumque per Italiam copiis, corruptis quo- in Chron. ue multa pecunia Romanis nonnullis, dum Domnus Apostolicus Beneventanis immoratur finibus, quemdam Pseudo-Abbatem de Farara [vuol dire Farfa, ma senza che si sappia, che in questi temvi vi fosse un tale Abbate in quel Monistero. Forse ne su Monao. ] prob nefas! Cathedra Sancti Petri imposuit, O ipsum Pavam Casaris sub vocabulo Sylvestri appellari voluit. Qui tamen rost paululum turpiter, ut merebatur, a Catholicis eliminatus, vesasiæ suæ præmium male conquisiti, pejusque dispersi æris retulit. Nella Cronica di Fossanova (b) si mette questo satto sotto l' An- (b) Chron. po precedente. Marchion [dice quell' Autore in vece di Marchio, apud Uioè Guarnieri] venit Romam consentientibus quibusdam Romanis, ghell. r elegit Adinulfum [tale probabilmente fu il suo nome] in Laam [cioè in Papam] Silvestrum ad Sanstam Mariam Rotundam nfra Octavam sancti Martini; sed sine effectu reversus est. Udalico da Bamberga fra le Lettere da lui raccolte, e date alla luce all' Eccardo (c), ne porta una scritta in quest' Anno da Papa Paf. (c) Eccard. huale II. a tutti i Fedeli della Francia coll'avviso, che mentre es- med. evi Dentefice stava nel portico di San Pietro fuori di Roma in occasio- Tom. 11. e della Dedicazione della Basilica Vaticana, venit quidam Werne- Pug. 258. ius, Regni Teutonici famulus, in Romana Urbis vicina; e che :uesti s'era unito con vari ribelli della Chiesa Romana, abitanti mori ed entro di Roma. Talibus sociis Presbyter quidam Romanæ Irbis advena se conjunxit, de quo vel ubi, vel hactenus ordinatus it, ignoramus. Hanc personam egregiam, Nigromanticis, ut diitur, præstigiis plenam, quum Fideles nostri, occasione Treugæ Dei ab armis omnino desisterent, in Lateranensem Ecclesiam inuxerunt, & congregatis Wibertinæ fecis reliquiis, ei Eniscopi nonen pernicio si ssime indiderunt. Soggiugne: Quum vero intra Urem die altero rediissemus, monstrum illud turpiter ex Urbe profuiens, quo transierit ignoramus. Adunque costui non era Abbate i Farfa. Abbiamo ancora dal Dandolo (d), che in quest' Anno (d) Dandul. in poco più di due Mesi accaddero in Venezia due furicsissimi in- inChronico. endj, che distrussero molte contrade di quella nobil Città, perchè Rer. Italic. i materia combustibile era fabbricata la maggior parte di quelle cae. S'aggiunse, che la Città di Malamocco fu affatto ingoiara dal Mare, laonde il suo Vescovato venne dipoi trasportato a Chioggia.

ERA Volg. ANN.1107.

Anno di Cristo MCVII. Indizione xv.

di PASQUALE II. Papa 9.

di Arrigo V. Re di German. e d'Italia 2.

ptor. Rer. ad Annal. Baron.

ARJ viaggi ed azioni di Papa Pasquale in Francia in questi Anno si possono leggere nella Vita di Lodovico il Gros-[a] Sugerius so scritta da Sugerio Abbate [a]. Anche il Padre Pagi [b] ne 🚳 ebesne Scri. fa menzione. Io tutto tralascio, bastandomi di accennare, che il Re Arrigo V. spedi una solenne Ambasciata in Francia, per [b] Pagius trattare con esso Papa dell' affare delle Investiture, perciocchè egli al pari del Padre volea sostenerle contro i decreti di Roma. Il capo de gli Ambasciatori era Guelfo V. Duca di Bavie. ra, uomo corpolento, e che usava un tuono alto di voce. Parevano essi andati più per intimidire il Papa, che per trattare amichevolmente di concordia. E niuna concordia in fatti ne seguì, ma solamente delle minaccie. Che il Pontefice ritornasse a in questo medesimo Anno in Italia, si raccoglie da una sua Boi-[c] Bacchi- la [c] data Mutinæ Kalendis Septembris Indictione I. Incarnationi Ist. di Po- nis Dominica Anno MCVII. Pontificatus autem Domni Paschalis II, Papæ Nono. Era in Fiesole nel d'i 18. di Settembre. In quest' Anno la Contessa Matilda nel di 19. di Febbraio trovandosi nel

Afpend.

in favore de' Canonici di Volterra. Apparisce ancora da due me-[d] Fiorent. morie prodotte dal Fiorentini [d], che la medesima Contessa Memor. di nel Mese di Giugno mise l'assedio alla Terra di Prato in Toscana, che s'era ribellata a lei, o pure a' Fiorentini. Arrivato in Toscana il suddetto Papa Pasquale, ricevette dalla medesima Contessa un trattamento convenevole alla dignità dell' uno, e alla somma venerazion dell'altra verso i Vicari di Gesù Cristo. Fecene menzione anche Donizone, ma senza dire, ch'ella seco andas-[e] Donizo se a Roma, come alcuno ha supposto, in que' versi se]:

Contado di Volterra, tenne un Placito, in cui fece un decreto

in vita Mathildis .

5ap. 39.

Illic post annum rediit retro Pastor amandus. Ejus ad obsequium Matbildis mox reperitur

Promta, loquens secum. Romam rediit cito Prasul.

Nell'Anno presente ancora pare, che venisse in Italia Arrigo [f] Antich. il Nero Duca di Baviera e Fratello del Duca Guelfo. [f] Certa-Estensi P. I. mente è scritta come succeduta in quest' Anno una Donazione da lui fatta al Monistero di Santa Maria delle Carceri d' Este! Ma essendo discorde dall' Anno suddetto l' Indizione Settima,

non

191

fon si pud ben accertare il tempo. Quel che è sicuro, quivi es- Era Volg. o Principe è intitolato Henricus Dux, Filius quondam Guelfonis Ann. 1107. Ducis, qui prosessus sum ex Natione mea Lege vivere Lombardorum, siccome per tanti altri Documenti si scorge, che costumatono di prosessare i Principi Estensi, da' quali egli discendeva. Fu stipulato quello Strumento apud Sanstam Theclam de Este: il che sa intendere, che la Linea Estense de i Duchi di Baviera riteneva la sua porzion di dominio nella nobil Terra d'Este. In questi tempi scrive Landolso da S. Paolo, ch'egli era in Milano

a Consulum Epistolarum distator. La menzione de' Consoligià [a] Landul. introdotti nel governo di quella Città, mi obbliga qui di dire, fus junior Meesfere ciò una pruova chiara, che i Milanesi s'erano già sgravati diol.cap.15. de' Ministri Imperiali o Regii, ed aveano presa la forma di Repubblica, e la Libertà, con governarsi da sè stessi, solamente riconoscendo la Sovranità di chi era Imperadore, o pure Re d' Italia. S'è veduto di sopra, che quel Popolo tanti anni prima avea fatta guerra co i Pavesi, e poi s'era esercitato nelle interne sazioni e guerre civili; senza più mostrar ubbidienza e dipendenza dal Re o sia da alcun suo Ministro. L'essersi poi sconvolta la Lombardia tutta, per cagione d' Arrigo IV. aumentò l'animo di quel Popolo a mettersi pienamente a Libertà. Cercando essi, in qual maniera si avesse a regolar la loro nuova Repubblica, poco ci volle a mettersi davanti a gli occhi il metodo tenuto da i Romani antichi nel governo di Roma. Perciò crearono due Consoli, che sossero Capi principali della Comunità, ed elessero altri Ministri della Giustizia, della Guerra, della Economia. Credo io, che su i principi l'Arcivescovo avesse gran parte nelle loro risoluzioni, e molto d'autorità per regolar le faccende. Formarono il Consiglio Generale, composto di Nobili e di Popolo, che ascendeva talvolta a più centinaia di persone, Capi di Fami-Iglie. Eravi eziandio un Configlio Particolare e Segreto, ristretto a' pochi scelti dal Generale, il quale veniva appellato il Configlio di Credenza: col qual nome si denotava, chi giurava di custodire il segreto de' pubblici affari. Questo Consiglio Particolare aveva in mano l'ordinario governo Politico; ma la rifoluzion delle cose importanti, come il sar Guerra o Pace, spedire Ambasciatori, far Leghe, eleggere i Consoli, ed altri Ministri, era riserbato al Consiglio Generale.

TALE era allora la forma di queste nascenti Repubbliche; e dico Repubbliche, perchè nello stesso tempo altre Città di Lom-Tomo VI. Yy bar-

ERA Volg. bardia si misero in Libertà, e presero sorma di Repubblica, co Ann. 1107. me Pavia, Lodi, Cremona, Verona, Genova, ed altre. Al lorchè s'incontra nelle Città d'allora il nome di Consoli, subite s'intende, che queste erano divenute Città Libere, le quali non 3 dimeno protestavano di riconoscere per supremo lor Padrone la la Imperadore o sia il Re d'Italia. Nelle Memorie antiche di Pis e Lucca scorgiamo, che circa questi tempi anche quelle Città cominciarono a governarsi co i Consoli, e s'è veduto, che sacea no guerra fra loro; il che indica la loro Libertà, e l'acquista antita o usurpata parte del dominio. Come poi succedessero ad esse in altri Marchesi di Toscana, (cosa che in Lombardia più non f usava) non è sì facile ad intendere. Forse l'autorità de i Con il ti, che più non s'incontra nè pure nel governo delle Città prin cipali della Toscana, era passato nella Comunità di quelle Cit tà, restando salva solamente l'autorità Marchionale. Probabile è ancora, che la Contessa Matilda ne'tempi tempestosi delle guer re passate fosse obbligata a cedere per accordo alle Città potenti di quella Provincia parte delle sue Regalie, e tutte quelle de Conti già Governatori delle Città. Abbiam già veduto, che Luc .... ca e Siena s'erano ribellate a Lei, e tennero per un tempo il partito d'Arrigo IV. Ma appena queste Città Libere si sentirono colle mani slegate, e colla balla di maneggiar l'armi, che lo spirito dell'ambizione, cioè la sete di accrescere il proprio Stato colla depression de'vicini, ristretto in addietro ne' Principi del Secolo, occupò ancora il cuore de' Repubblichisti. Ed appunto in quest' Anno i Milanesi, parte mossi da questo Appetito innato negli Uomini, ma più vigoroso ne più potenti, e parte attizzati da antichi odi, e gare, dichiararono le guerra alla confinante Città di [a] Idem Lodi, [a], e la strinsero con sorte assedio. Nè mancava in Loib. cap. 16. di ttessa chi segretamente teneva la parte d'essi Milanesi. Oltre a vari Nobili furono sospettati di dubbiosa fede in que' frangenti Arderico Vescovo della medesima Città e Gaiardo suo Fratello. Se vogliamo anche prestar sede a Gualvano dalla Fiamma [b] Gualv. [b], il Popolo di Pavia mosse guerra contro quel di Tortona. Conoscendosi i Tortonesi inferiori di forze a quella potente Cit-Flor. T.XI. tà, ricorsero per aiuto a' Milanesi, co' quali contrassero Lega: Rer. Italic. il che su cagione, che anche i Pavesi si collegassero co' Lodigiani e Cremoneti. Entrati poi nel Tortonese essi Pavesi, diedero

> una rotta a quel Popolo, misero a sacco il loro territorio, riportarono anche de' vantaggi contra de' Milanesi, e in fine impa

120

dro-

ronitisi di Tortona, la diedero alle siamme, Prese tali notizie Era Volge Jalvano dalla Cronica di Sicardo Vescovo di Cremona [a], il Ann. 1107. juale nondimeno altro non iscrive se non che incendiarono i Chr. T. VII. Borghi di Tortona. Errò parimente Galvano in credere, che Rer. Italic. uttavia continuasse Corrado Figliuolo d'Arrigo IV. ad essere Re l'Italia. Giunto intanto a Roma Papa Pasquale II. [b] trovò [b] Pandulconcertati non poco i suoi affari. Stefano Corso, di cui s'è par-fui Pisan.in ato di sopra, avea ribellata tutta la Maritima, e s'era ben for- II. Par. I. ificato in Ponte Celle, e in Montalto, Terre della Chiesa Ro- Tom. III. nana. Spedi colà il Papa il suo esercito, che ripigliò la prima l'esse Terre; ma non potendo a cagion del verno fermarsi soto l'altra, dopo aver saccheggiato il territorio, si ritirò a i quarieri. Abbiamo da Romoaldo Salernitano [c], che nell'Anno [c] Romuresente Ruggieri Duca di Puglia assediò la Città di Luceria, og- aldus Saidì Nocera, e la rimise sotto il suo dominio. Finalmente l' Chronico. Anonimo Barense scrive [d], che Boamondo Principe d'Antiochia Tom. VII. ornato in Italia co i Crociati Franzesi, e fatta adunanza d'al- [d] Anonyri Italiani nel suo Principato di Taranto, con dugento navi, mus Barens. renta galee, cinquemila cavalli, e quaranta mila fanti dal por- regrinium. o di Brindisi passò di là dall'Adriatico alla Vallona, e la pre-2. Se una tal Flotta di navi sosse bastante a condur tanti Uonini e Cavalli, lascerò io considerarlo a gl'intendenti. Forse lassarono in più veleggiate. Assediò dipoi la Città di Durazo, ma ritrovandola ben provveduta di presidio e di viveri, on gli riuscì di mettervi il piede. Il motivo di sar questa uerra ad un Imperadore Cristiano in vece di portarla in Oriene contra de' Turchi ed altri Infedeli, su perchè esso Imperadore tlessio Comneno facea segretamente la guerra a chiunque de' rociati voleva passare per le sue Terre in Oriente, di moo che era egli tenuto per nemico più pericolofo, che gli stef-Turchi. Di questo fatto parlano anche Fulcherio nelle Storia acra [e] e il fuddetto Sicardo Vescovo di Cremona nella sua [e] Fulch. Pronica .

Hist. Hierofolymitan. lib. 2.



Anno di Cristo Mevill. Indizione 1. di PASQUALE II. Papa 10. di Arrigo V. Re di German. e d'Italia 3.

Ann. 1103. TON ostante che la presenza del Pontefice Pasquale ritornato a Roma dovesse restituire la calma a quella tumul-[a] Pandultuante Città, pure per attestato di Pandolso Pisano [a], tutto in Vit. Pa- di accadevano omicidi, latrocini, e sedizioni. I ribelli di suori sebalis II. P. II. Tomi influivano a tenere inquieta la medesima Città. Il Papa per non III. Rev. 12. poter di meno, andava pazientando; nè questo il ritenne dall'in-

traprendere il viaggio di Benevento. Lasciata dunque al Vescovo Lavicano la cura dello spirituale di Roma; a Pietro di Leone, & a Leon Frangipane quella del Politico; e il comando dell'

armi a Gualfredo suo Nipote; si portò a Benevento, dove nel [b] Petrus Mese d'Ottobre tenne un Concilio, i cui Atti sono periti. [b]

Ebr. Custir. Visitò in tal occasione il Monistero di S. Vincenzo del Volturno, .... 4.4.6.33. ed era già in viaggio per tornarsene a Roma, quando gli giunse in nuova, esfere quella Città sconvolta per varie sedizioni; for-

marfene dell' altre verso Anagni, Palestrina e Tuscolo; esfersi al ribellata la Sabina; e che Tolomeo nobil Romano, di cui dianzi il Pontefice assaissimo si fidava, avea voltata casacca, e s'era ma

unito con Pierro dalla Colonna Abbate di Farfa (ma si dee scri. la vere; e coll' Abbate di Farfa, perchè Farfa allora avea per Ab-

bate Beraldo) di maniera che non era sicuro il passo per tornare un a Roma. Il buon Papa senza punto sbigottirsi, chiamò in aiuto aq Riccardo dall' Aquila Duca di Gaeta, il quale co' suoi uomini lo late

scortò fino alla Città d'Alba, dove su ricevuto con somma di-

vozione. Di la passato a Roma, attese a ricuperare i Beni della attes Chiesa Romana. Continuava Boamondo Principe di Taranto e d'

scl Fulcher. Antiochia le ostilità contra dell'Imperadore Alesso. [c] Questi

solym. 1.2. non sapendo come levarsi di dosso questo seroce Campione, per attestato del Dandolo [d], chiamò in suo aiuto i Veneziani, i

quali con una poderosissima slotta l'assisterono. Ma appigliato-

si dipoi a miglior consiglio, trattò di pace, e in satti la conchiu

inChronico. se, con promettere e giurare sopra le sacre Reliquie di sar buor Tom. XII. trattamento e difesa a chiunque passasse per li suoi Stati alla vol-

ta di Terra santa. Dopo di che Boamondo si quetò, e ritornos

[e] Anony- sene colla sua Armata ad Otranto [e], lasciando in pace le Ter-

apud Pere- re del Greco Augusto, In questi tempi, se pur sussiste la Crono logia

Guiliielmus Tyr. Hift, 1.11. cap. 6.

Rer. Italic.

grinium -

igia di Romoaldo Salernitano [a], mancò di vita Guido Fra- Era Volg. ello di Ruggieri Duca di Puglia, di cui non veggo menzione in Ann. 1108. ltri Autori. Morì parimente nell' Agosto un Figliuolo d' esso dus Salerni. duca, appellato Guiscardo. Trovavasi nell'Aprile di quest' An-tan.in Chr. Tom. VII. o la Contessa Matilda in Governolo sul Mantovano, e quivi Rer. Italic. on pubblico Strumento rimise Dodone Vescovo di Modena [b] in [b] Sillinossesso di Rocca Santa Maria, posta nelle Montagne del Mode-log. Episco. ese. Non so io dire, se all' Anno presente, o pure all' antece- por. Mutiente appartenga una sua donazione satta al Monistero di San denedetto di Polirone, e rapportata dal Padre Bacchini [c]. Lo [c] Bacchirumento su scritto Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Polivone hristi MCVIII. Sextodecimo die Mensis Octobris, Indictione Pri- Appendic. 1a. Potrebbe essere Anno Pisano, convenendo più all' Ottobre 'ell' Anno antecedente l' Indizione Prima. Se vogliamo prestar ede a Galvano della Fiamma [d] seguitando la discordia fra i [d]Gualva-'avesi e Milanesi, accadde che in quest' Anno il Vescovo di ma Mani-'avia, con tutto il suo Popolo armato marciò alla volta di Mi-pul. Flor. ano. Gli vennero incontro i Milanesi in campagna aperta, ed Rer. Italic. ttaccarono battaglia con tal vigore, che rotto l'esercito Pavee, vi restò prigioniere il Vescovo colla maggior parte de'suoi, ondotti poscia nelle carceri di Milano. Furono dipoi rimessi in Ibertà, ma con obbrobriosa maniera. Perchè condotti tutti neln Piazza, su attaccato alla parte deretana d'essi un fascio di palia, e datogli fuoco, furono così cacciati fuori della Città. Toro nondimeno a dire, che non ci possiamo assicurar della verità i questi fatti sull'afferzione del solo Galvano, Autore non asai esatto, e troppo parziale in savore de' Milanesi. Egli mette n questi tempi Arcivescovo di Milano Giordano, che pure solahente nell' Anno 1112. ottenne quella Sedia.

Anno di Cristo MCIX. Indizione II. di Pasquale II. Papa II. di Arrigo V. Re di German. e d'Italia 4.

ORSE a quest' Anno si dee riferire ciò, che narra Pandolso Pisano [e] nella Vita di Papa Pasquale: cioè ch' egli [e] Pandulicuperò molti beni della Chiesa Romana, e fra questi la Citp.I.T.III.
à di Tivoli, il quale acquisto nondimeno costò la vita ad assaisime persone. Ciò satto, salì nel Campidoglio, e commosse il

Popo-

in Vita S.

Anfelmi .

ERA Volg. Popolo Romano contra di Stefano Corso, occupatore di Montal. Ann. 1109. to, e d'altri patrimoni di S. Pietro. Assediò dipoi, e prese a forza d'armi essa Terra di Montalto, le cui Torri furono spianate: e tal terrore mise in cuore di que' Tirannetti, che tutti restituirono senza l'uso d'altra forza il maltolto, e diedero ostaggicon promessa di non vendicarsi, e di non usurpare in avvenire i beni di S. Pietro e dell'altre Chiese. Per gloria dell' Italia non si dee tacere, che nel d' 21. d'Aprile dell'Anno presente su chia-1 atte mato a miglior vita pieno di meriti Santo Anselmo Arcivescovo, icil (a) Eadmer. di Canturberl, e Primate dell'Inghilterra, Italiano di nascita (a). Mancò in lui un gran lume della Chiesa di Dio, ed uno de'più ma illustri e dotti Vescovi di quell'età, a i cui Libri di molto è tenuta la Teologia Scolastica, perchè principalmente da lui su introdotta, e cominciò da lì innanzi ad essere coltivata con grande. applicazione nelle scuole di Parigi e della Francia. Dimorò in La quest' Anno la Contessa Matilda, in Lombardia, verisimilmente san attendendo a premunirsi, e a ben provvedere le sue Fortezze, perchè già si presentiva, che avesse da calare in Italia il Re Ar-1 :: L rigo V. Egli era giovane, gli bolliva il sangue nelle vene, e non anti era ignoto, ch'egli al pari del Padre stava forte nella pretension al delle Investiture Ecclesiastiche. Da i Documenti rapportati dal P. (b) Bacchini (b), noi comprendiamo, ch' essa si trovò ora in Gon-Poin. nell zaga, ora al Ponte del Duca su i confini del Modenese e del Ferrarese, con sar delle donazioni al Monistero di S. Benedetto di Polirone. Ho anch' io pubblicato uno Strumento scritto Anno

Appendic-

Dominica Nativitatis MCIX. Paschale in Apostolatu Anno X. Regnante Henrico Quinto quondam Henrici Imperatoris Filio, Anno Tertio, Indictione Secunda, da cui apparisce, che la medesi-(c) Antig. ma Contessa, (c) soggiornando sul Modenese in S. Cesario, ri-Italic. Dif. lasciò molte Terre a Landolfo Vescovo di Ferrara. E in un altr' (d) 1b. Dif- Atto (d) esentò dalle Albergarie Giberto da Gonzaga. Menzio-Sertat. 19. nati si truovano in questi tempi i Nobili da Gonzaga, da'qualisi può credere che discendesse quella Casa, che nel 1328. comin-(e) Fulcher. ciò a signoreggiare in Mantova. Aveano i Genovesi prestato non poco aiuto ne gli anni addietro alla guerra facra d'Oriente. (e) Guilliel-Con una flotta di settanta Legni assisterono essi con tal vigore 1.11. cap.9. nell' Anno presente Baldovino Re di Gerusalemme, che in mano (f) Guiche- sua pervenne la Città di Tripoli. Altri mettono prima di quest'

non (f) vegniamo in cognizione, che in questi tempi fioriva

1151

₹ (¢.

.31

\*\*\*\*

\*\*

..

Ame-

Hift. Hiero. fol. lib. 2. mus Tyr.

non de la Maison de Anno una tale conquista. Da varie Carte prodotte dal Guiche-Savore Tom. III.

Amedeo Conte di Morienna, Progenitore della Real Casa di Sa- ERA Volgoia. Egli è appellato Amedeus filius Uberti Comitis, e talvol- Ann. 1109. 1 intitolato Morianensis Comes & Marchio. Ma per mancanza Antichi Storici restano molto allo scuro le azioni di questo rincipe, e de' suoi Predecessori. Secondo il Sigonio (a), in quest' (a) Sigon. nno succedette la guerra tra i Cremonesi e Bresciani. Io ne par- de Regno rò all' Anno seguente. Vuole ancora il Campi (b), che nel (b) Campi resente Anno essi Bresciani uniti co' Milanesi s' impadronissero Istor. di Piaella Città di Lodi. Accorsi con grandi forze i Cremonesi colleati de' Lodigiani, gli obbligarono ad abbandonarla. Ma ad assiurarci di tali fatti non basta l'autorità de' moderni Scrittori. l' solamente suor di dubbio, asserendolo Landolso da S. Paolo b), che i Milanesi seguitarono a sar guerra a Lodi, e che in (c) Landulzuto di questa Città surono i Pavesi e i Cremonesi. Aggiugne sus junior Histor. Mefo Landolfo, che circa questi tempi tornato da Roma Grosso-diolan. c. 17 ano Arcivescovo di Milano, perchè non ricevuto dal Popolo, ane) a piantarsi in Arona, Terra e fortezza della sua Chiesa sola il Lago Maggiore. Ma fu configliato di levarsene, e di far "ù tosto il viaggio di Terra santa; ed egli l'intraprese con lascia-Il suo Vicario in Milano Arderico Vescovo di Lodi.

Anno di Cristo MCX. Indizione III. di Pasquale II. Papa 12. di Arrigo V. Re di Germania e d'Italia 5.

VEVA nell'Anno addietro il Re Arrigo V. per testimonianza dell'Annalista d'Ildesheim (d) inviati a Roma Federigo (d) Annal. Accivescovo di Colonia, Brunone Arcivescovo di Treveri, ed al- Hildesheim t Principi suoi Ambasciatori a trattare con Papa Pasquale II. del-nitium. lisua venuta in Italia, per ricevere la Corona Imperiale. Le rifoste del Papa surono, ch'egli il riceverebbe come Padre con tutti amore, purchè il Re dal suo canto si mostrasse Cattolico Figliuo-1, e Difensor della Chiesa, e amator della giustizia. Non erano i egati suddetti probabilmente partiti peranche da Roma, quanc il Pontefice nel dì 7. di Marzo del presente Anno tenne un gran Oncilio nella Basilica Lateranense, in cui surono rinovati i Deciti contro le Investiture pretese da i Re. Furono gli Ambasciat'i suddetti nel ripassare per Lombardia, a visitar la Contessa (e) Doniza I atilda, che li regalò da par suo (e). Intanto il Re Arrigo solen- in Vita Matilda. lib. 2.

сар. 18.

ERA Volg. nizzando in Ratisbona la Festa dell'Epifania, (a) pubblicò alla:

Anni 110. presenza de' Principi Germanici la risoluzione sua di calare in Italia Urspergens, a fin di prendere dalle mani del sommo Pontesice la Corona dell') inChronico. Imperio, e di dar buon sesto al Regno dell'Italia, dimostrandos, so spezialmente pronto a sar tutto ciò, che gli suggeriva il Papa per n la difesa della Chiesa. Fu da tutti lodato il di lui pensiero, e quantunque una gran Cometa apparisse in questi tempi, la cui vista il su volgo suol d'ordinario ricevere come preditrice di malanni, pure mi con allegria si attese per sei mesi a pagar le contribuzioni, e a pre: parar l'Armata, che dovea scortare il Re in questo viaggio. Provi vide in oltre il Re d'uomini scienziati, ed atti all'amministrazion della giustizia, e a sostenere i diritti Regali; e fra questi si conti un certo David di nazione Scoto, che scrisse dipoi con limpido stile tutta questa spedizione. L'Abbate Urspergense ebbe sotto gli oc. chi la di lui Storia, ma questa non è giunta fino a i di nostri. Adun att que circa il Mese d'Agosto si mosse il Re Arrigo alla volta dell'Ita lia. Con parte del suo potente esercito tenne egli la via della Sa, vei voia, e felicemente arrivò ad Ivrea. Nel dì 12. d'Ottobre egli er in Vercelli, dove confermò a Giovanni Abbate del Monistero Am sur (b) Puricel. brosiano di Milano tutti i suoi Privilegi con Diploma (b) dato IV Monument. Idus Octobris Indictione III. Regnante Henrico Quinto Rege Roma Ambrosian. norum Anno IV. Ordinationis ejus X. Pervenuto a Novara, tro vando quel Popolo resistente a tutto ciò, ch'egli pretendeva, die de alle fiamme quell'infelice Città, e fece diroccar le sue mura

per mettere con questo spettacolo di crudeltà su i principi terrore tutti gli altri Popoli. Lo stesso trattamento sece alle Castella e Ter re, che non furono ben puntuali a gli ordini suoi. Scrive il Sigo (c) Sigon. nio (c), che Arrigo passò a Milano, dove dalle mani di Crisolao de Regno I. o sia Groffolano Arcivescovo, su coronato colla Corona Ferrea. (d) Gual- fondò egli quì su quanto scrisse Galvano Fiamma (d) circa l'Ann vaneus de 1335. Egli veramente narra, che venuto Arrigo a Milano prel Manipul. ivi la Corona del Regno d'Italia da Giordano Arcivescovo, il qual Flor.c. 160. l'accompagnò fino a Roma. Tutte queste nulladimeno son favole Niuno de gli antichi parla di questa Coronazione, ed espressame te la niega Donizone Storico de' tempi presenti, con iscrivere, ch tutte le Città della Lombardia mandarono ad Arrigo vasi d'oro d'argento, e danari; e che la fola Città di Milano nol volle ricone (e) Donizo scere per Padrone, nè pagargli contribuzione alcuna (e):

in VitaMashild. 1. 2. cap. 18.

Aurea vasa sibi, nec non argentea misit Plurima cum multis Urbs omnis denique nummis.

Nobi-

(1872)

013.0

tari fi

....

: 5

:):

\*\*\*

· . . .

f ...

7

Nobilis Urbs sola Mediolanum populosa

ERA Volg. ANNIIIIO.

Non servivit ei, nummum neque contulit æris. cco dunque, che non può stare la Coronazione suddetta. Nè alra Grossolano soggiornava in Milano, perchè ito in Terra sani; nè Giordano peranche era stato eletto Arcivescovo di Milano. affato il Po venne il Re Arrigo a Piacenza, dove fu accolto da ne' Cittadini con allegrezza, ed onorato di superbi regali. L'ala parte dell'esercito suo, che era calata in Italia per la Valle di rento, arrivò apud Viruncalia, secondo il concerto, e quivi si nì coll'altra Armata, e collo stesso Re. E' scorretto quì il testo ell'Urspergense (a), e dee dire apud Runchalia, cioè ne' prati (a) Abbas Roncaglia sul Piacentino, dove alla venuta dei Re ed Impera- in Chronico. bri si solea celebrar la Dieta Generale del Regno d'Italia, concorindovi tutti i Principi, Baroni, Vassalli, e Ministri delle Città. i dee credere, che veramente anche in questa occasione si celerasse la Dieta Generale del Regno, perchè Arrigo per tre settisane si fermò in quelle parti. Ottone Frisingense scrive (b), ch' (b) Otto gli diede la mostra al suo esercito presso il Po, e che vi si trova- Frisingensis Chr. lib. 7. ono trentamila foldati a cavallo scelti, senza gl' Italiani, con- cap. 14. orsi a servirlo. Venne dipoi a Parma. Sprezzava Arrigo tutte : Città Italiane.

LA fola Matilda Contessa gli dava dell'apprensione, perchè en consapevole egli era di quanto ella aveva operato contra dell' Lugusto Arrigo IV. suo Padre. Ed ebbe ben la Contessa la pruenza di non volersi portare alla Corte, nè mettersi a rischio di ualche sgarbo, o violenza. Molti Principi e Baroni oltramonini si portarono a visitarla (c), per conoscere in lei una perso- (c) Donize a superiore al suo sesso, e di tanto credito per tutta l'Europa. lib. 2. c.18. rattossi dunque fra essa e il Re per internuntios di pace e conordia. Prestò ella ad Arrigo tutti gli ossequi dovuti al Sovrano; 'd Arrigo à lei confermò tutti gli Stati e diritti ad essa competen-. Mathildam Comitissam per internuntios sibi subjectam graia sua & propriis justitiis donavit: sono parole dell'Urspergen-. E Donizone scrive, che la Contessa per trattare di questo eccomodamento, dalla Fortezza di Canossa passò a quella di libianello, oggidì Bianello, ed aver ella promessa fedeltà al Re ontro a tutti, fuorchè contro al Romano Pontefice. Indi sul rincipio di Dicembre il Re Arrigo per la strada di Monte Barone, o sia di Pontremoli, si mosse coll'esercito alla volta della

Coscana; e perchè caddero immense pioggie in quel tempo,

 $\mathbf{Z}_{\mathbf{Z}}$ 

mol-

Tomo VI.

ERA Volg. molta gente e cavalli perirono nel passaggio dell' Apennino. Gli Ann. 1110. fece resistenza la suddetta Terra di Pontremoli Terra forte per la sua situazione, e per le altissime sue Torri, probabilmente spet-(a) Amichi- tante allora a i Principi Estensi (a), e non già alla Contessa Matilda. par.i.c.7. Per forza se ne impadroni, e la devastò. Giunse finalmente a Firenze. Quivi con ammirabil pompa solennizzò la festa del santo Natale. Tutte le Città della Toscana non tardarono a mandargi Ambasciatori, regali, e contribuzioni. Con che cuore, in nol so. Pandolfo Pisano, Scrittore di questi tempi, chiama esso (b) Pandul- Arrigo (b) exterminatorem terræ, e mandato dall'ira di Dio in fus Pisanus Italia; con aggiugnere, ch'egli Civitates multas & Castra in schalis II. itinere dolo, pacem ostendendo, subvertit, Ecclesias destruere non cessavit; Religiosos ac Catholicos viros capere, quos invenire po. 1 terat, nullo modo desistebat; quos vero babere non poterat, a 1 propriis sedibus pellere non cessabat. Tale era quel Principe, di un cui si servirono i Tedeschi e gl' Italiani per atterrare Arrigo di " lui Padre, e che peggiore del Padre si diede poi a conoscere, siccome maggiormente andremo vedendo. Sembra a me più probabile, per non dir certo, che nell'Anno presente, prima che an arrivasse in Italia il Re Arrigo, succedesse la guerra fra i Cremonesi e Bresciani. La racconta appunto sotto quest' Anno Gal-(c) Gual- vano dalla Fiamma con dire (c), che riuscì a' Cremonesi di davan. Flam- re una rotta al Popolo di Brescia. Ma venuti i Milanesi in soc-Flor. T.XI. corfo de' Bresciani, sì fattamente incalzarono i Cremonesi vin-Rer. Italic. citori, che li misero in suga, e per più miglia seguitandoli, se- an cero d'essi non poca strage, massimamente allorchè surono ridotti al fiume Oglio. La verità di questo fatto è confermata da Si-(d) Sicard. cardo Vescovo di Cremona, di cui sono queste parole (d): Anin Chronic. no Domini MCX. fuit bellum inter Mediolanenses & Cremonen W. Rer. Italic. ses apud Brixianorum, Cremonensibus perniciosum. E molto più (e) Landul- da Landolfo da S. Paolo (e), che scrive, essersi rallegrati i Mi-Hist. Med. lanesi dell'ordinazione di cinque loro Nobili Canonici della Cattedrale, fatta nel Mese di Giugno; e che etiam majori gaudio cap. 17. gavist sunt, quia in ipso Mense susceperunt triumpbum de Cremonensibus victis & superatis apud Brixianorii campum. Questo nome di Brixianorium, temo io, che desse occasione a Galvano Fiamma di credere, che i Bresciani avessero parte nel suddetto avvenimento. I due Autori suddetti non parlano se non di guerra fra i Milanesi e Cremonesi. In questo stesso Anno Papa Pas-

quale II. saggiamente temendo qualche violenza dal Re Arrigo,

\*\*

dispo-

isposto a calare in Italia, andò nel Mese di Giugno verso Mon- Era Volg. : Casino (a); e chiamati a sè Ruggieri Duca di Puglia, e Ro- Ann. 1110. erto Principe di Capua, con tutti i Conti della Puglia, stabili Diaconus n trattato con loro, che ognun d'essi prenderebbe l'armi in Chr. Casin. isesa del Pontesice, se venisse il bisogno. Tornato a Roma se-1.4. cap.35. e giurare a tutti i Baroni Romani di fare altrettanto.

Anno di Cristo MCXI. Indizione IV. di Pasquale II. Papa 13. di Arrigo V. Re 6. Imperadore 1.

A BBIAMO da gli Annali Pisani (b), che il Re Arrigo V. o sul si- (b) Annales ne del precedente Anno, o sul principio del presente, cum ma-Pisani To. no exercitu Pisas venit, O fecit pacem inter Pisanos O Lucenses; licar. n qua guerra Pisani devicerunt Lucenses ter in campo, & Castelum de Ripafracta recuperaverunt, & Ripam, unde lis fuit, retivuerunt. Passò ad Arezzo, e trovò della discordia frai Cittadini e il Elero. (c) La Cattedrale di S. Pietro era fuori della Città. Il Popolo (c)Otto Fria voleva dentro, secondo l'uso dell'altre Città d'Italia, e però la di-singensis trussero. Essendo ricorsi i Cherici ad Arrigo, prese la loro parte, cap. 14. forse perchè il Popolo non mostrò prontezza ad ubbidire, o perhè fece resistenza, il Re barbaro quivi ancora lasciò lagrimevoli fegni della fua fierezza, con far abbattere le mura, e le torri altissime d'essa Città, e spianar buona parte delle cae cittadinesche. Con questi bei preparamenti arrivò ad Acqua. (d) Abbas pendente, (d) dove ricevette i suoi Ambasciatori tornati da in Chronic. Roma con quei del Papa, che portavano buone nuove di con- (e) Dodechinus in arrivationali del Papa, che portavano buone nuove di conchinus in appendic. i del Papa con regali e proposizioni di concordia, e promesse ad Marian: li dargli l'Imperiale Diadema. Ma non andò molto, che que- (f) Ursperg. to bell' aspetto di cose si converti in una luttuosa e scanda inChronico. iosa scena; nel racconto della quale gli Scrittori Romani ne at-sing. in Chr.
ribuiscono la colpa ad Arrigo, e gli Storici Tedeschi a i mede-sing. in Chr.
imi Romani. Una Lettera dello stesso Arrigo presso Dodechi-in Chronic. no (e), l'Abbate Urspergense (f), Ottone da Frisinga (g), Casinense. Pietro Diacono (b), Pandolso Pisano (i), e gli Atti rapporta- sus Pisanus ni dal Cardinal Baronio (k) parlano di questa Tragedia, ma in Vit. Pafnon tutti con egual tenore. Quel che è certo, Arrigo si mo- (K) Baronstrò risoluro di non voler cedere al diritto da lui preteso di in Annal. Zz

ERA Volg. dar le Investiture a gli Ecclesiastici, non volendo essere da me-Annilli. no di tanti suoi Predecessori. All'incontro il Papa, sapendo quanto discapito era provenuto alla Chiesa di Dio dall'uso o sia dall' abuso di tali Investiture per le frequenti Simonie, che si commettevano, non era men forte in volerle abolite. Non si saintendere, come esso Pontefice non avesse meglio concertati gli affari, prima che gli arrivasse addosso Arrigo col nerbo di tantissi armati. O fu egli mal servito da i suoi Legati, o burlato dalle belle parole d'esso Re. Comunque sia, veggendo egli sì for-: :0 te Arrigo nelle sue pretensioni, più tosto che consentire alle medesime, s'indusse egli ad una strana risoluzione, che propo- in sta al Re, nè pure gli parve credibile, e su nondimeno da la lui accettata. Cioè che il Papa con tutti i suoi rinunzierebbe and al Re tutti gli Stati, e tutte le Regalie, che gli Ecclesiastici and aveano avuto e riconoscevano dall' Imperio e dal Regno fino antida'tempi di Carlo Magno, e di Lodovico Pio, e d' Arrigo I. am con ispecificare le Città, i Ducati, i Comitati, le Zecche, le ra Gabelle, i Mercati, le Avvocazie, le Milizie, le Corti, e Castella dell' Imperio: giacchè a cagion di queste Regalie il Re ::: pretendeva di continuar l'uso delle Investiture. Ed esso Re vicendevolmente rinunzierebbe all'uso d'investire i Vescovi e gli Abbati. L'accordo fu fatto, dati dall' una e dall' altra parte im gli ostaggi. Anche oggidi si ha pena a credere, che un Pontefice arrivasse a promettere una si smisurata cessione. Nella im Domenica adunque della Quinquagesima, cioè nel d' 12. di mi Febbraio, si mosse il Re Arrigo alla volta della Città Leonina, per trovare il Papa, che l'aspettava co i Cardinali suori 230 (a) Petrus della Basilica Vaticana (a). Furono mandati ad incontrarlo se sam Diaconus no a Monte Mario gli Ufiziali della Corte e della milizia col-La cup. 36. le loro insegne, e un'infinita moltitudine di Popolo, portante co rone di fiori, palme, e rami d'albero. Avanti alla Porta comparvero i Giudei, e nella Porta i Greci, che cantavano nel loro linguaggio, e faceano plauso al futuro Imperadore. V'inter-(b) Donizo vennero ancora i Monaci (b), e cento Monache con lampade c in Vit, Ma-topieri accesi, e tutto il Clero in Pianete e Dalmatiche. Cor questa maestosa processione, spargendo intanto gli Ufiziali de cap. 18.

Re gran copia di danaro alla Plebe, arrivò Arrigo alla Basilica (c) Pandul- Vaticana; (c) ma non volle entrare, se prima non su consegna sus Pisanus ta alle sue guardie ogni porta e luogo sorte della medesima. Prechalis II. stò Arrigo al Papa gli atti di riverenza dovuti; il Papa l'abbrac

ciò

iò e baciò; ed amendue entrati per la Porta d'argento, arriva- ERA Volg. i che furono alla Ruota del porfido, si misero a sedere nelle Ann. IIII.

edie preparate.

ALLORA fu, che il Pontefice fece istanza ad Arrigo di eseuir le promesse della rinunzia alle Investiture. Il Re si ritirò co' noi Vescovi e Principi nella Sagrestia per consultar con essi; ed llora succedette un gran tumulto, reclamando tutti i Vescovi, he era un'empietà ed eresia il volere spogliar di tanti beni tute le Chiese. Arrigo nella sua Lettera presso Dodechino pretene, che l'esibizione di levar le immense Regalie ai Pastori del-E Chiese venisse dal Papa, e sosse un tiro politico, per ricavare al Re la rinunzia delle Investiture, e nello stesso tempo conciare contra di lui l'amplissimo Ordine de gli Ecclesiastici. Panolfo Pisano ed altri per lo contrario scrivono, che la proposizioe fosse fatta dal Re, il quale con questo tiro pensasse a carpir 1 Corona Imperiale, ottenuta la quale era poi facile il contimar le investiture, perchè la Repubblica Ecclesiastica non vorebbe mai abbracciare il partito di rilasciar tanti Stati e Beni all' Imperadore. Ottone da Frisinga scrive, avere Arrigo satta istanla per l'esecuzion del trattato, alla quale era dispostissimo dal anto suo il Papa; ma che non potè quegli eseguirlo per li tropli richiami de' Vescovi. Comunque sia, certo è, che un gran isbiglio e furore si sollevò in tutti i Vescovi sì Italiani che Iltramontani all'intendere una cotanto insopportabil condizioe di rinunziare gli Stati; laonde fra il Pontefice e il Re inforse iscordia, non volendo il primo coronar l'altro senza la rinun. tia delle Investiture, nè volendo il Re rinunziare, se non gli si nanteneva la parola data di restituir tutti i Beni Regali. Non sa intendere, come niuno allora proponesse, o se su proposto, me non fosse accettato-il ripiego poscia usato, e tuttavia oservato in Germania, cioè di lasciar libere le elezioni de' Velovi e de gli Abbati, con che restava salva la libertà della Chiesa, obbligando poi gli Eletti a prendere l'Investitura de ili Stati, ma non delle Chiese dall' Imperadore, o sia dal Re 'Italia. Ora il Re Arrigo veggendo a terra il trattato, e saldo Papa in negargli la Corona, andò nelle furie. Nè gli manarono empj Configlieri, il primo de' quali fu Alberto allora Canelliere, poscia Arcivescovo di Magonza, uomo scellerato, che o spinsero a far prigione il Papa contro il giuramento fatto di nulla intentare contra la di lui persona e dignità: il che venne

ERA Volz. con incredibil tumulto eseguito. Fu consegnato il Pontefice ad Ann. IIII. Ulrico Patriarca d'Aquileia, che il custodisse sotto buona guardia. Questa violenza non solamente su riprovata da tutti i buoni, e massimamente dall' Arcivescovo di Salisburgo, con rischio anche della sua vita, ma eziandio irritò sì fattamente il Popolo Romano, il quale in tal congiuntura si sece conoscere sede lissimo al Papa suo Signore, che corse a svenare quanti Tedesch si trovarono nella Città. E dopo aver tenuto tutta la notte un gran Configlio, la mattina seguente uscirono essi Romani ardi tamente coll'armi addosso all'esercito Tedesco, alloggiato entre e fuori della Città Leonina, che non s'aspettava una visita s scortese. Quanti ne trovarono, tutti li misero a fil di spada. Al falirono dipoi il quartiere dello stesso Re, il quale uscito di let to, e scalzo tuttavia, salito a cavallo sece di molte prodezze ma corfe gran pericolo della vita, perchè gli ammazzarono i cavallo fotto, e il ferirono anche in faccia. Salvollo Otton Conte di Milano, o per dir meglio, Vicecomes, come Landoi fo da S. Paolo, più informato di questo, lasciò scritto, con dat gli il proprio cavallo; ma fatto egli prigione, e condotto i Città, su quivi messo in brani dall' infuriata Plebe. Armati, intanto i Tedeschi s'opposero all'empito de' Romani; seguì grabattaglia, grande strage dall'una e dall'altra parte, rincular do ora gli uni, ora gli altri. Penetrarono i Romani fino ne Portico di S. Pietro; ma perchè si perderono a spogliare i soi zieri de' Tedeschi, ebbero ben da pentirsene: perchèraccolti Tedeschi e Lombardi, li misero in suga, con restarne assaissim vittima delle spade, o annegati nel Tevere. L'attesta anch Donizone con dire, che i Romani quasi furono vincitori de Tedeschi:

Sed flagrant erga nimis horum quippe zabernas;

Insimul ex armis O denariis onerati

Plus adamant numum, quam bellum vincere sumtum. Venuta la notte, e tenuto Consiglio in Roma, su risoluto c procedere di nuovo nel di seguente contra de' Tedeschi. Ne vei ne sentore al Re Arrigo, il quale credette meglio fatto di rit Tarsi colla sua gente lungi da Roma nella Sabina, ed anche co fretta, lasciando in dietro parte dell' equipaggio della sua A mata. Seco condusse l'innocente Papa Pasquale prigione, co cui essendo stati presi Bernardo Cardinale e Vescovo di Parma, Bonfignore Vescovo di Reggio, in lor savore parlò con vigore A doi-

doino da Palude Nobile Reggiano, e Messo della Contessa Matil- ERA Volz. da, con ricordare ad Arrigo i patti fatti con essa. E non parlò in- Ann. IIII. larno, perchè il Re per amore della medesima Contessa li rimise n libertà. L'Urspergense ci vuol far credere, che Arrigo Apostolicum secum duxit, & eo, quo potuit, honore tenuit. Ma Pandollo Pisano ed altri narrano, ch' egli custodito sotto stretta guardia, ece non pochi patimenti per sessanta e un giorno, detenuto nel Sastello di Tribucco con sei Cardinali, e che gli altri Cardinali urono imprigionati in un altro Castello. O sia, come vuol Piero Diacono, che Arrigo intimidisse il Papa col minacciare a lui, : a tutti i prigioni la morte; ovvero, come altri ha voluto (a), (a) Annahe Arrigo si gittasse a' piedi del Papa, e il supplicasse di perdono lista Saxo. di pace; o pure che non veggendo ne il Papa, ne i Cardinali, she seco si trovavano, maniera di acconciar questa esecrabil rotura, finalmente esso Papa piegasse l'orecchio ad un aggiustameno: certo è, che questo succedette, e quale il volle Arrigo.

CONDISCESE dunque il Pontefice Pasquale II. ma con protela di farlo violentato, e per liberar tanti prigioni, e i Romani da Ilteriori vessazioni, che Liberamente e senza Simonia si dovesseo eleggere da l'innanzi i Vescovi ed Abbati coll'assenso dell'Imberadore; e che gli Eletti prendessero il Pastorale, e l'Anello, cioè Investitura da lui, senza la quale non potessero essere consecrati. E che il Papa giurasse di non fare vendetta alcuna, nè di adoperar Bensure per l'ingiuria satta a lui, & a i suoi; e l'Imperadore scambievolmente promettesse di lasciare in libertà tutti i prigioni, e di conservare o restituire tutti i beni occupati alla Chiesa Romana, ra' quali per testimonianza di Pietro Diacono (b) furono nomina- (b) Petrus amente espresse la Puglia, la Calabria, la Sicilia, e il Principa-Diaconus Chron. Ca. o di Capua. Ottenne in oltre Arrigo, che si potesse dar sepoltura sinens. n Chiefa al corpo di Arrigo IV. suo Padre, giacchè si fecero venire n campo persone attestanti, esser egli morto con attidi vero penimento. Così seguì la pace, dopo la quale il Papa solennemente oronò Imperadore Arrigo nella Basilica Vaticana, con istare inanto serrate le porte di Roma, acciocchè niun de' Romani venise a disturbar la funzione. Il giorno preciso, in cui seguì questa Coronazione, finqui è stato controverso. Donizone Autore di queti tempi scrive di Papa Pasquale (c):

Dum Festum Paschæ venit, tribuit sibi pacem, Urbem Romuleam sibi subdens, O. Diadema Ipsius capiti ponens, unguit, benedixit.

(c) Donize in vita Mathild. lib.z. cap. 18.

ERA Volg. ANN. IIII.

Ichalis II.

Sta Saxo.

nedictin.

Chronico.

Ultima lux Mensis primi tunc Pascha revexit, Numinis Undecimo Centum post Mille sub Anno.

Ci fa veder qu'i Donizone tuttavia conservata la Sovranità Imperiale in Roma; ma siccome già accennai nelle Annotazioni al di lui Poema, è da stupire, come egli dica caduta in quest' Anno la Pasqua nel di ultimo di Marzo, quando è suor di dubbio, ch'esse s'incontrò nel dì 2. d'Aprile. Per altro anche Rogerio Hovede-(a) Hovede- no (a), e Sigeberto (b) scrivono, che nel giorno di Pasqua su connus Annal. ferita la Corona ad Arrigo V. All'incontro il Padre Pagi (c) pre (b) Sigebert, tende ciò fatto nella Domenica in Albis, cioè a di 9. d'Aprile, ma i Chronico. (c) Pagius fenza recarne alcuna foda pruova, e col correggere a fuo piacimen Critic. Ba- to gli antichi Scrittori. A me sembra, non dirò solo probabile ma certo, che la funzione suddetta seguisse nel Giovedì dopo l'Ot tava di Pasqua, cioè nel d'i 13. d'Aprile, giorno delle Idi. Chia ramente lo attesta l'Autore della Vita di Pasquale II. Storico con temporaneo, a noi conservato dal Cardinal d'Aragona, il quale (d) Vie. Pa- scrive: (d) Hac, que passe sumus, & oculis nostris vidimus, & part. I. To.3 auribus nostris audivimus, mera veritate conscripsimus. Ora que Rer. Italic. sto Scrittore attesta, che su consecrato e coronato Idibus Aprilis quinta Feria post Octavam Pasquæ. Queste Note van d'accordo nè patiscono eccezione. Vien confermata la stessa verità dall' An (c) Annali- nalista Sassone, di cui son queste parole (e): Rex Heinricus Pasch. non longe ab Urbe in castris suis celebravit, & post Octavas Pa schæ, die scilicet Idus Aprilis in Ecclesia Sancti Petri in Impera torem consecratur. Altrettanto s'ha dal Cronografo Sassone, cita (f) Mabill. to dal Padre Mabillone (f), e da gli Annali d'Ildesheim (g). I Annal. Be-Abbate Urspergense (b) con iscrivere, che Arrigo ricevette l (g) Annal. Corona post Octavas Paschæ, esclude le due precedenti opinioni (h) Abbas e viene ad accordarsi con questa. Nella Messa solenne, e alla Co Ursperg. in munione il Papa col Corpo del Signore in mano ratificò la Pace, le promesse. Egli se ne andò libero a Roma, e il Re Arrigo, dop aver fatti suntuosi regali al Papa, e ai Cardinali, che erano co lui, si mise in viaggio alla volta della Toscana per ritornarsene i Lombardia, e poscia in Germania. Appena su in Roma il buo Papa, che trovò alienati da sè gli animi de' Cardinali rimasti ivi perchè avesse consentito ad una tale concordia, di modo che qua nacque uno Scisma. L'ingiuriarono spezialmente i più dotti,

> quasi il trattarono da Eretico, sostenendo, che dovea piuttosto la sciarsi levare la vita, che consentire alle Investiture. E' un be fare il bravo lungi dalle battaglie, Se que' zelanti Cardinali

> > folse-

offero trovati per due Mesi nelle angustie del Papa, e col coltello ERA Vols. illa gola, come egli fu, e nel pericolo di veder sacrificati al furo- Annilli. e Tedesco i Porporati prigioni, e tanti altri Romani: non so, se vessero praticato eglino ciò, che ora esigevano dal Papa. Non potendo reggere a sì fatti insulti il buon Pontesice, usci di Roma, : si ritirò a Terracina: nel qual tempo i Cardinali con solenne dereto condennarono l'accordo da lui fatto, e diedero un grande eserizio alla pazienza ed umiltà di lui, quasichè qui si trattasse di un unto di Fede, e non già di Disciplina Ecclesiastica, la quale benhè certo patisse nella maniera tenuta allora di dar tali Investiture, ure da che se ne voleva esclusa la Simonia, si potea in qualche uisa tollerare. Goffredo da Viterbo (a), Sugerio Abbate (b), ed (a) Goffrid. delberto (c), ci fan conoscere, che il buon Pontefice depose il Viterbiensis. nanto, si ritirò in una solitudine, e volea rinunziare il Papato; (b) Suger.
in Vita Luna fu richiamato a Roma da tutti i buoni e saggi.

PER la Toscana calò in Lombardia Arrigo Quinto fra i Re, (c) Hildeb. Quarto fra gl'Imperadori, e gran voglia nutrendo di conoscere in Epistol. i vista la celebre Contessa Matilda sua Parente (d), giacchè ella (d) Donizo on si sentiva voglia d'ire a trovar lui, determinò egli di andare in Vita Mazlei. Dimorava allora la Contessa Matilda nella Fortezza di Biianello, o sia Bianello, sul Reggiano. Colà nel di 6. di Maggio u a visitarla, magnificamente accolto, e per tre di seco si sermò. lapeva Matilda fra molte altre Lingue anche la Tedesca, e però empre senza interprete teneva i suoi ragionamenti con lui. Talnente restò Arrigo invaghito della prudenza ed onoratezza di queta insigne Eroina, che non solamente le confermò i precedenti atti, ma la dichiarò ancora sua Vicegerente, o sia Viceregina

a Lombardia:

Cui Liguris Regni regimen dedit in vice Regis, Nomine quam Matris verbis claris vocitavit.

lassò dipoi Arrigo a Verona, dove si riposò per qualche tempo, ne resta anche una memoria nel Diploma da me pubblicato (e), (e) Antique on cui conferma a i Canonici di Cremona i lor Privilegi. Esso è sertat. 19. ato XIV. Kalendas Junii, Indictione IV. Anno Dominica Incarationis MCXI. Regnante Henrico V. Rege Romanorum Anno V. mperante Primo, Ordinationis ejus XI. Actum Veronæ. Un altro (1) Bacchivarimente ne diede egli XII. Kalendas Junii in quella Città in fa- ni Ist. di Poore di Alberico Abbate del Monistero di Polirone (f). In questa Append. ccasione può essere, che succedesse ciò che narra il Dandolo (g). (g) Dandul, in Chronico, Bolliva da gran tempo discordia fra i Veneziani e Padovani a ca- Tom XII. gion Tomo VI. Aaa

dov. Grofs.

Rev. Isalic.

ERA Vola gion de' confini. Collegati i Padovani co' Popoli di Trivigi e Ra-Ann. IIII. venna, vennero nel di 4. di Ottobre dell' Anno precedente alle mani coll'esercito Veneto, e rimasero sconsitti con restarvi cinquecen to e sette d'essi prigioni. Ora giunto che su a Verona l'Imperado re, portarono a lui i Padovani le loro doglianze, ficcome al Sovrano del Regno d'Italia. Ad istanza d'esso Augusto comparvere 1 in quella Città gli Ambasciatori Veneti, e si mise fine alla discor dia, coll'essersi aggiustati i confini, liberati i prigioni, e rinovati an i patti d'amicizia fra Venezia dall'un canto, e i Padovani e gl altri Sudditi dell' Italico Regno dall'altro. Ito poscia l'Imperadore II in Germania, quivi fece dar solenne sepoltura alle ossa del Padre (a) Romual- Terminò i suoi giorni nel Febbraio di quest' Anno (a) Ruggier (l Duca di Puglia, con lasciare suo Successore e Duca Guglielmo suo anno

in Chion. ventan. in Chronico.

(c) Landulfus junior divlan.c.18

Falco Bene- Figliuolo. Per questa cagione i Normanni della Puglia niun soc corso poterono prestare al Romano Pontesice ne' di lui bisogni, econo Anonymus attesero unicamente a premunirsi in casa, per timore che il nuovi Baren.apud Imperadore potesse sar qualche tentativo contra di quegli Stati. Preparavasi in Italia Boamondo Fratello d'esso Ruggieri, e Princi (b) Albert, pe di Antiochia e di Taranto, per ripassare in Oriente, (b) quan 11. cap. 48. do venne a trovare anche lui la morte nel Marzo seguente. Fi Petr. Diac. seppellito in Canosa. Restò gran sama, e un picciolo Figliuolo d Chron. Ca- lui, per nome anch'esso Boamondo, erede de suoi Stati. Appens de fu fuori d'Italia, se pur ne era anche uscito l'Imperadore, (c) che que i Milanesi, dopo avere per quattro anni o con assedio, o con bloc Histor. Me- co, o con devastar le campagne, stretta e malmenata la Città d Lodi, finalmente nel Giugno dell'Anno presente per sorza se n impadronirono; e lasciata in tal occasione la briglia all'odio e sde as gno loro, la spogliarono delle mura, incendiarono le case, ed im posero leggi severe di servitù a quel Popolo, dianzi troppo vicin a sì potente Città. Ne restano appena le vestigia nel Luogo appe. (d) Gualv. lato Lodi vecchio, e diverso dal sito, in cui ora è Lodi nuovo. (d Fu quel Popolo compartito in sei Borghi, e in tale stato durò il su

Flor. c. 163. abbassamento sino a i tempi di Federigo I. Imperadore.

guit

1.0

1 - 21

20 101 Anno di Cristo Mexir. Indizione v. di Pasquale II. Papa 14. di Arrigo V. Re 7. Imperadore 2.

ERA Volge ANN.1112.

A che su posto in libertà Papa Pasquale II. e sent'i tante doglianze del facro suo Senato per la concession delle Investiare, mai non negò, anzi sempre riconobbe d'aver dato l'assenso cosa illecita, ed operato ciò, che non dovea. Solamente scusaa il fatto coll'intenzione avuta di sottrarre a i pericoli della vita ante persone, e a maggior danno il Popolo di Roma, e lo Stato ella Chiefa. Ora in quest' Anno su per così scabrosa materia rauato un insigne Concilio (a) di cento venticinque Vescovi a di 18. (a) Labbe i Marzo nella Basilica Lateranense. Tutti i Prelati esclamarono Goncilior. ontro delle Investiture Ecclesiastiche date da mano Laica, come Baron. in surpazione de i diritti della Chiesa, e seminario di Simonie. Il Annal. Ecunto difficile era, come il Pontefice potesse venire contra del prorio solenne giuramento. Si trovò il ripiego suggerito da Gerardo fescovo d'Engulemme, cioè che si ritrattasse bensì, e condennasil Privilegio accordato dal Papa ad Arrigo, e chiamato Pravileium, e non Privilegium; ma che non si scomunicasse la persona 'esso Imperadore. Così su fatto. Tenuto ancora su in quest'Ano nel Mese di Settembre un Concilio in Vienna del Delfinato, e uivi non solamente seguì la condanna delle suddette Investiture, na eziandio fulminarono que' Vescovi scomunica contra dell' Auusto Arrigo, chiamato da essi Tiranno. Abbiamo da Landolso a San Paolo (b), che nel primo d'i dell' Anno presente il Clero (b) Landulella Metropolitana di Milano, non ostante che sapesse favorevo- fus junior Histor. Me-: a Grossolano Arcivescovo il Romano Pontefice, pure il dichia- diol. cap.21 arono decaduto da quella Sedia, e in luogo fuo eleffero Arcivecovo Giordano da Clivi, uomo per altro ignorante, e di non mola levatura. Chiamarono dipoi tre Suffraganei di quella Metropoi per ordinarlo, cioè Landolfo Vescovo d'Asti, Arialdo Vescovo i Torino, e Mamardo, o sia Mainardo, Vescovo di Torino. Jennero questi, ma quel d'Asti accortos, che non erano concorsi ili altri Suffraganei, e bollire non poca mormorazione nel Popolo, entò di fuggire. Gli veniva fatto, se le genti di Giordano non 'avessero ritenuto per sorza, con anche serire un suo Diacono, e pastonare i di lui Famigli. In fine Giordano su da essi consecrato. Portossi poco appresso a Roma Mamardo Vescovo di Torino, ed

Era Volg. ottenne dal Papa il Pallio per questo novello Arcivescovo, senza Ann. III2. che s'intenda, come esso Pontesice abbandonasse Grossolano, già approvato per legittimo Arcivescovo. Ma perchè Mamardo aveva ordine di non dare il Pallio a Giordano, s'egli prima non faceva giuramento, non si sa se di sedeltà al Romano Pontesice, e di non prendere l'Investitura dall' Imperadore, o di qualc'altra obbligazione, e Giordano ricusò di farlo: per sei mesi ne stette senza. Ho detto, che per l'esaltazion di Giordano insorse gran mormorazione fra il Popolo di Milano. Aggiugne Landolfo, che vi fu ancora delle contese e battaglie, nelle quali ebbero parte Azzo Vescovo d' Acqui, e Arderico Vescovo di Lodi. In fatti fra le Lettere, raccolte da Udelrico da Bamberga pref-(a) Eccard. fo l' Eccardo (a), una se ne legge scritta in tal' occasione dal medesimo Azzo Vescovo all'Imperadore Arrigo, in cui l'avvisa, doversi tenere in Roma un Sinodo [ cioè il Lateranense suddetto], in qua asseritur, Domnum Papam P. [ Paschalem ] depoponi, O alterum debere eligi, qui omne consilium pacis, quod cum Domno P. firmastis dissolvat, pro eo quod Domnus P. non audet vos propter factas inter vos & ipsum securitates excomunicare. Ecco quali nuove corressero allora. Appresso aggiugne, che i Milanesi aveano eletto un altro Arcivescovo scioè Giordano], e fattolo consecrare da alcuni Suffraganei. Quod ego videns contra Imperii vestri honorem fieri, omnino interdixi; & licet ab ipsis multum rogatus, hujusmodi consecrationi interesse, nec assensum prabere volui, immo dedi operam erigendi magnum parietem

Scriptor. med. avi Tom. II. Pug. 266.

> Io non so, se nell'antecedente, o nel presente Anno sosse scritta da Papa Pasquale un' altra Lettera allo stesso Imperadore Arrigo, in cui gli notifica di non aver potuto finora riaver variStati

> Populi contra Populum sub occasione alterius Archiepiscopi, quem pars illorum intendit deponere, viri scilicet literatissimi, O ingenio astutissimi, & eloquentissimi, Curia vestra valde necessa rii, cujus partem propter honorem vestrum in tantum auxi, quod medietas Populi contra medietatem Populi contendit. Parla qui di Grossolano, a cui proccura la protezion dell'Imperadore, con insieme consigliarlo di venir presto in Italia, e che a ciò non occorreva un grande esercito. Vestra est enim adhuc Longobardia, dum terror, quem ei incussistis, in corde ejus vivit. Forse perchè Grossolano su in Roma creduto parziale dell' Imperadore, o protetto da lui, restò abbandonato, e si lasciò correre l'elezion di

pettanti alla Chiefa Romana (a). Licet quidam, dice egli, jus- Era Volg. soni vestra, in his qua Beato Petro restitui pracepistis, adhuc no- Ann. 1112. uerunt obedire, incolæ videlicet Civitatis Castellanæ, Castri Iorcolli, Montisalti, Montisacuti, O' Narnienses: Nos tamen a, & Comitatus Perusinum, Eugubbinum, Tudercinum, Urbepetum, Balneum Regis, Castellum Felicitatis, Ducatum Spoleanum, Marchiam Ferraniam, & alias beati Petri possessiones ver mandati vestri præceptionem confidimus obtinere. Notisi, che I Ducato di Spoleti è chiaramente detto di ragione della Chiesa Romana. Nomina il Papa anche Marchiam Ferraniam, ma si lee scrivere Firmanam, allora occupata da Guarnieri, non osanlo io leggere Marchiam, Ferrariam, perchè Ferrara in questi empi era in potere della Contessa Matilda, che la riconosceva lalla Sedia Apostolica. Alessio Imperadore d'Oriente, per quano s'ha da Pietro Diacono (a), avuta notizia dell'indegno trat- (a) Ibidem amento fatto dall'Imperadore Arrigo al Romano Pontefice, spe- Pag- 274. n Ambasciatori a Roma, per condolersi con lui, e congratulari co i Romani dell'opposizione fatta ad esso Arrigo. E speranlo di profittare di così bella occasione, propose che volessero eeggere Imperadore Giovanni Comneno suo Figliuolo. Può anhe essere, che corressero de i regali. Acconsentirono i Romani Il trattato, ed elette circa secento persone, le spedirono a Cotantinopoli per condurre in Italia il progettato Augusto. Non punto credibile, che tanta gente fosse spedita colà. E perciochè non apparisce altro dell'esecuzion di questo disegno, bisogna mmaginare, ch' esso poco stesse ad andarsene in fascio, perchè ion s'arritchiarono i Romani di condurre a fine un negoziato ii tanta importanza, che potea tirar loro addosso lo sdegno e e forze di tutta la Germania. Nel d'i 13. d'Aprile di quest' Anno la Contessa Matilda, dimorando nel Castello di Massa del listretto di Modena, fece una Donazione al suo diletto Monitero di S. Benedetto di Polirone (b). E nel di 8. di Maggio (b) Petrus rovandosi al Bondeno de' Roncori, fece donazione della Corte Diaconus Vilzacara col Castello, Broglio, e Borgo di S. Cesario alla Chie- 1.4. c. 46. à di S. Cesario del Contado di Modena. In quest' Anno ancora, econdo i conti del Campi (c), e d'altri Storici Piacentini, per ope- (c) Bacchia spezialmente della suddetta zelantissima Contessa, surono cacni Isroria di
Polir. nell' tiate le Monache dall' insigne Monistero di S. Sisto di Piacenza, Append. perchè la lor dissolutezza era giunta ad essere incorrigibile. In vece d'esse presero i Monaci Benedittini il governo di quel sacro Luogo, cavati dall'allora esemplarissimo Monistero di Polirone.

ERA Volg. ANN.1113. Anno di Cristo MCXIII. Indizione VI. di PASQUALE II. Papa 15. di Arrigo V. Re 8. Imperadore 3.

Beneventanus Chron.

(a) Falco TMPARIAMO da Falcone Beneventano (a), che essendosi nell' Anno precedente fabbricate varie congiure in Benevento, per levare quella Città di sotto il dominio Pontificio, avvertitone Rer. Italic. Papa Pasquale da que' Cittadini, che erano costanti nella sedeltà, si portò colà nel dì z. di Dicembre per rimediare a i disordini. Fermossi in quella Città nel tempo del verno, e correndo il Mese di Febbraio, celebrò ivi un Concilio. Poscia dopo avere scoperti gli autori di quelle trame, e datigli in mano della giustizia, lasciato in quella Città per Governatore e Contestabile Landolfo della Greca, uomo di gran coraggio e prudenza, se ne tornò a Roma. Trovavasi affatto sprovveduto di danari Baldovino Re di Gerusalemme, e però gli mancava il miglior nerbo per resistere a tanti nemici Infedeli, che all'intorno gli facevano guerra. (b) Guil- (b) Ebbe sentore, che Adelaide Contessa di Sicilia, Vedova del

cap. 100. Rer. Italic.

lib.11.c.21. defunto Conte Ruggieri, e Madre del picciolo Ruggieri, succe. Ordericus duto a Simone suo fratello nel dominio di quell' Isola, era Prin-Ecclesiast. cipessa a proposito, per sovvenire alle di lui indigenze, perchè Bernardus fama correva, ch'essa nel tempo della tutela del Figliuolo avesse accumulato grossissime somme d'oro. Però spedì Ambasciatori Tom. VII. in Sicilia, per trattare d'averla in moglie. Poco vi volle a fai gustare questa proposizione all' ambiziosa Principessa; ma affinchè il Figliuolo Ruggieri, e i suoi Cortigiani non attraversassero a lei il conseguimento della Corona, su proposto e conchiuso, che nascendo Figliuoli da Baldovino e da Adelaide, succedessero nel Regno di Gerusalemme. Ma venendo egli a mancar senza prole. quel Regno si devolvesse al Figliastro Ruggieri. Portò seco Ade laide una prodigiosa quantità di viveri, d'armi, di cavalli, e quel che più si sospirava, di danaro; e giunta a Tolemaide, su con grande solennità sposata. Ma non passarono due anni, che Adelaide si trovò delusa e tradita dal Re Consorte. Egli avea tutta-(c) Idem via vivente un'altra Moglie, presa prima d'essere Re (c). Sot to vari pretesti ripudiatala, senza che v'intervenisse alcun giudi zio della Chiesa, l'avea forzata ad entrare nel Monistero di Sant

> Anna di Gerusalemme. Fece poi cattivo fine questa Donna per attestato di Bernardo Tesoriere, perchè ottenuta licenza di an

Bernardus SAP. 92.

dar-

darsene a visitare i parenti in Costantinopoli, quivi s'abbando- ERA Volg. nò ad una vita disonesta. Ora gravemente un di infermatosi Bal- Ann.1113. dovino, e rimordendolo la coscienza dell'ingiuria fatta alla legittima Moglie, per configlio de' Baroni fece voto, se guariva, di ripigliarla. Indi rivelò tutto ad Adelaide, con intimarle il divorzio. S'ella trovandosi così barbaramente ingannata, prorompesse in pianti, ed in amare invettive contra del Re, e de gli Ambasciatori predetti, è facile l'immaginarlo. Non tardò molto essa per lo dispetto a tornarsene in Sicilia, ma priva di que' tesori, che portò a Gerusalemme, ed accorata per questo tradimento si crede, che terminasse la sua vita nell'Anno 1118. Una sì nera azione recò non poco nocumento alla riputazione del Re Baldovino, e a gli affari di Terra Santa. Fra gli altri il Conte Ruggieri Figliuolo d'essa Adelaide con tutta la Corte de Siciliani, al vedersi così burlato, concepì tale sdegno contra di Baldovino, e de i Re di Gerusalemme, che per attestato di Guglielmo Tirio (a), solo fra' (a) Guilli-Principi Cristiani mai non diede loro soccorso alcuno, nè curò lo elm. Tyrus Histor. Hietato miserabile, in cui a poco a poco si ridussero le cose de' Cri-rosolymir. Itiani in Palestina e Soria. La Città di Cremona, siccome scrisse Sicardo (b) da lì a cento anni Vescovo della medesima, patì in (b) Sicard. quest' Anno un fierissimo incendio nel di di San Lorenzo. Abbia- in Chronic. Tom. VII. mo Strumenti di donazioni fatte al Monistero di Polirone dalla Rer. Italia. Contessa Matilda, mentre essa dimorava in Pigognaga, e nel Bondeno, vicino al Po (c). Era ito in Terra Santa Grossotano (c) Bacchi-Arcivescovo di Milano. Tornato in Italia, e inteso, come Gior-ni Islor. di dano avea occupata la sua Chiesa, eletto già e consecrato Arcive- Append. scovo, determinò di venire a Milano: il che su cagione, che esso Giordano informato di questo prendesse il Pallio colle condizioni proposte dal Papa. (d) Venuto poi Grossolano a Milano, coll'aiuto (d) Landulde'suoi parziali s'impadroni delle Torri di Porta Romana. Allo-fus junior Hist. Med. A ra prese l'armi la sazion di Giordano, e andò periscacciarlo. Suc- cap. 26. cederono fra le due parti de i combattimenti, ne quali restarono non pochi feriti e morti, non solamente della Plebe, ma anche della Nobiltà. S'interposero di rimettere la decision di tale discordia al Concilio davanti al Papa. E perchè la borsa di Grossolano restò in breve esausta, gli convenne sloggiare, con sama nondimeno, che ricavasse buona somma di danaro da Giordano per ritirarsi. Venne egli perciò a Piacenza, e di là a Roma, per trattare della sua causa nel Tribunal Pontificio. Diede fine alla sua vita nel di 6. di Gennaio dell'Anno presente nel Monistero di

ERA Volg. Pontidio sul Bergamasco Liprando Prete, quel medesimo, che Ann. 1113. col giudizio del Fuoco avea ne gli anni addietro fatta guerra ad esso -[2] Id. 6, 24. Grossolano, come ad Arcivescovo Simoniaco. [a] Morì in concetto di santità (il che era facile allora) e su detto, che erano succeduti miracoli alla sua tomba.

> Anno di Cristo MCXIV. Indizione VII. di PASQUALE II. Papa 16. di ARRIGO V. Re 9. Imperadore 4.

A VEA, come dissi poc'anzi, lasciato Papa Pasquale per suo Contestabile e Governator di Benevento Landolfo della [b] Falco Greca. [b] Contra di lui per invidia Roberto Principe di Canus in Chr. pua, ed altri Baroni Normanni fecero una congiura, e nell'A-:: gosto precedente si portarono con poderosa Armata all' assedio i a di quella Città. Con poca fortuna nondimeno, perchè il valoroso Landolso, fatta co' Beneventani una sortita, li mise in fuga, e poco mancò, che non prendesse tutto il loro bagaglio. Durò nondimeno la guerra col guasto delle campagne di Benevento; e crebbero poscia i malanni, perchè lo stelso Arcivescovo di quella Città Landolfo si dichiarò contra del medesimo " Contestabile, e trasse dalla sua la maggior parte del Popolo, di maniera che in fine astrinsero esso Contestabile a deporre la ::: Carica. Per questa e per altre cagioni Papa Pasquale II. nell'Ottobre tenne un Concilio in Ceperano a i confini del Ducato Romano, o della Puglia, dove concorfero Guglielmo Duca di Puglia, e Roberto Principe di Capua con circa mille cavalli. Quivi il Papa diede l'Investitura della Puglia, Calabria, e Sicilia al Duca Guglielmo. Falcone così scrive, e da ciò si può ricavare, che i Duchi della Puglia ritenessero diritto d'alto dominio sopra la Sicilia, Sovranità nondimeno sottoposta ad un maggiore Sovrano, cioè al Romano Pontefice. Quivi ancora essendo forte il Papa in collera contra dell'Arcivescovo Landolso, istitulil giudizio intorno alle accuse dategli, e il depose. Ma egli col [c]Romual- tempo, e se vogliam credere a Romoaldo Salernitano [c], coll dus Salerni- uso di molti regali, su restituito nella sua Dignità. Di questi Tom. VII. regali non parla Falcone. Da Romoaldo è riferito il suddetto Rer. Italie. Concilio all' Anno seguente; ma Falcone, Storico contemporaneo merita maggior fede. Glorioso riuscì quest' Anno all' armi

Cri-

Cristiane per la guerra felicemente satta a i Mori padroni dell'Isole ERA Vols. Baleari. L'onore spezialmente ne è attribuito a i Pisani. I Mori, dis- Ann. 1114. i, abitanti in quelle Isole, cioè in Evizza, Maiorica, e Minorica, colle lor piraterie tenevano inquieta e danneggiata tutta la costa l'Italia [a]. Risoluti i Pisani di sar quell'impresa, ebbero ricorso al [a] Annales ouon Papa Pasquale, per ottenerne la sua approvazione e benedi- Pisani To. zione. Poscia disposto un terribil armamento per mare, con licar. tutte le lor forze, accompagnati da Bosone Cardinale Legato lella santa Sede, e da Pietro loro Arcivescovo, marciarono ala volta di que' Barbari. Questa guerra è diffusamente narrata n un Poema da Lorenzo Veronese, o da Verna [b], Diacono [b] Laurene. del medesimo Arcivescovo, ed Autore di vista. Fu esso Poema Veronensis pubblicato dall'Ughelli, e da me ristampato altrove. Riuscì a Tom. VI. questa Armata nell'Anno presente di conquistar l'Isola d'Eviz-Rer. Italic. za, e di prendere nel di di S. Lorenzo la Città d'essa Isola, posta in sito vantaggioso. Ne distrussero i Pisani le mura, e il Caffaro, cioè la Rocca, e seco condustero prigione il Governator Saraceno. Passarono poi l'armi vittoriose all'Isola di Maiorica, e vi fecero lo sbarco nella festa di S. Bartolomeo, con intraprendere l'affedio di quella Città. In aiuto de' Pisani concorsero Raimondo Conte di Barcellona, ed altri Conti di Catalogna, di Provenza, e Linguadoca.

NELL' Anno presente ancora l' Imperadore Arrigo V. celeorò in Magonza le sue Nozze con una Figliuola d'Arrigo Re d' Inghilterra, appellata Matilda. [c] In quella solennità si pre-sc] Abbas sentò davanti ad esso Augusto co i piè nudi Lottario Duca di Sas-Urspergens. sonia, che su poi Imperadore, per chiedere perdono dell'esser- Simeon Dusi dianzi ribellato. Così scrive Ottone Frisingense [d]: il che nelmensis. come sussissation so; perchè nell' Anno seguente altre Storie sing.in Chr. cel rappresentano coll'armi in mano contra del medesimo Augusto. Erasi, come vedemmo, nell'Anno 1090. ribellata la Città di Mantova alla Contessa Matilda, nè a lei finquì era venuto satto di poterla ricuperare. [e] Questa contentezza su a lei ri- [e] Donizo serbata per l'Anno corrente. Cadde essa gravemente inferma, thild. lib.2, mentre dimorava a Monte Baranzone sulle montagne di Mode- cap. 19. na, nel qual Luogo si vede una Donazione da lei fatta a S. Benedetto di Polirone nel di 14. di Giugno [f]. La fama solita ad [f] Bacchiingrandir le cose, in breve la diede per morta. Allora il Popo- ni Istor. di lo di Mantova, siccome libero dal timore d'essa, sece uno ssorzo, e mise l'assedio a Ripalta Castello della medesima Contessa,

Bbb

 $oldsymbol{T}$ omo VI.

e tan-

ERA Volg. e tanto lo strinse, che i disensori stanchi capitolarono la re-Ann. 1114. sa, ma condizionata, se sosse viva la lor padrona Matilda. Manfredi Vescovo di Mantova intanto arrivò alla sua Città, e divolgò, che Matilda era tuttavia vivente. Gli ebbe a costar la vita un sì dispiacevol avviso per l'infuriato Popolo, che la desiderava morta. Nè molto stettero i Mantovani, che diedero al fuoco l'infelice Castello di Ripalta. Questa disgrazia su per tutto il tempo della malattia di Matilda a lei tenuta nascosa da i suoi. Ma da che si fu riavuta, intesone il tenore, pensò a sarne vendetta. Raund quanti combattenti potè, formò eziandio una flotta di navi, e con questo armamento passò all' assedio di Mantova. Sulle prime se ne rise quella forte Città; ma scorgendo risoluta la Contessa di trarre a fin quell'impresa, que' Cittadini s'appigliarono a' configli di pace; e spediti Ambasciatori alla stessa, mentre era in Bondeno, trattarono di rendersi ad onesti patti. Seguì in fatti la resa di quella Città sul fine di Ottobre con gloria grande di Matilda, a cui, dopo aver messa al dovere ne' tempi addietro anche la Marca, creduta da me quella di Toscana, nulla restò più delle perdute antiche sue giurisdizioni, che non ritornasse alle sue mani. Nel dì 8. di Novembre di quest' Anno la medesima Contessa, essendo nel (2) Bacchi- Monistero di S. Benedetto di Polirone, (a) esentò dalle Albergarie de' soldati tutti i beni di que' Monaci. Ho anch'io dato

ni ibid.

alla luce un Laudo profferito alla di lei presenza per lite di (b) Antique persone private (b), mentre la medesima soggiornava nella Italicarum Rocca di Carpineta nel di 22. d'Aprile dell'Anno presente.

> Anno di Cristo MCXV. Indizione VIII. di Pasquale II. Papa 17. di Arrigo V. Re 10. Imperadore 5.

(N)

D.C

(c) Falco DER attestato di Falcone Beneventano (c), si portò in Beneventa-nus Tom.V. 1 quest' Anno Papa Pasquale II. alla Città di Troia in Puglia, Rev. Italic. e quivi nel d' 24. d' Agosto tenne un Concilio coll' intervento di quasi tutti gli Arcivescovi, Vescovi, e Baroni di quelle contrade. Vi su accettata da tutti la tregua di Dio. Andato poscia a Benevento, dedicò la Chiesa di S. Vincenzo del Volturno, e finalmente nel d' 30. di Settembre se ne tornò a Roma. L' Anno su questo, in cui la celebre Contessa Matilda terminò il cor-

il corso di sua vita. (a) Trovandoss ella in Bondeno de'Ron- ERA Volg. cori della Diocesi di Reggio, l'assalì una fastidiosa infermità Ann. IIIS. sul principio di quest' Anno in occasione di una visita fattale (a) Donizo la Ponzio, superbo Abbate di Clugni, che tornava da Roma. thild. 1.2. Continuò il suo malore per alcuni Mesi ancora: nel qual tem- cap. 20. oo ella esercitò più che mai la sua pia liberalità verso i Monisteri di Polirone (b) e di Canossa, e verso i Canonici Regola- (b) Bacchii di S. Cefario sul Modenese. Era assistita da Bonsignore Ve- ni Istor. di covo di Reggio. Passò in fine a miglior vita questa Principesla, gloriosa per tante azioni di Pietà, di Valore, e di Prudenta, nel dì 24. di Luglio, cioè nella Vigilia di S. Jacopo, di cui ra divotissima, e il Corpo suo seppellito nella Chiesa del Mohistero di S. Benedetto di Polirone, quivi riposò, finchè nell' Anno 1635. per cura & ordine di Papa Urbano VIII. trasporato a Roma, su magnificamente collocato nella Basilica Vaticana in memoria dell'infigne sua beneficenza verso la Chiesa Romana. Aveva ella ne gli anni addietro, ficcome dicemmo, laciata Erede di tutti i suoi beni essa Chiesa: eredità nondime-10, che fu seminario di nuove liti fra i Romani Pontefici e gl' imperadori; e per assaissimi anni poi la troviamo tra essi dispuata, finchè il Tempo, medico di molte malattie politiche, liede fine a quella contesa. Nè tardò a volare in Germania la huova della morte di questa insigne Pricipessa, di cui scrive l' " Urspergense (c): Qua femina sicut nemo nostris in temporibus (c) Abbas litior ac famo sior, ita nemo Virtutibus & Religione sub laica Urspergens. professione reperitur insignior. Arrigo Imperadore fu da' suoi Mi- inChronico. nistri mosso, ed anche da i parziali d'Italia con lettere invitao a venire a prendere il possesso di tutti i di lei Beni. Per juai titoli, non si vede ben chiaro. Finch'egli pretendesse i Regali e Feudali, come fu la Marca della Toscana, Mantova, ed altre Città: se ne intende il perchè. Ma egli pretese ancora ili Allodiali e Patrimoniali, e ne entrò anche in possesso, per quanto si vedrà. Probabilmente non dovette in tal congiuntura acere la Linea de gli Estensi di Germania, cioè Guelfo V. ed Arrigo il Nero Duchi di Baviera, perchè secondo i patti del Matrimonio d'esso Guelso colla medesima Contessa, al primo doveano pervenire tutti i di lei Beni. Certo è, che fotto l'Imperador Federigo I. come si dirà a suo luogo, su loro satta giustizia in questo particolare. Ora l'Imperadore Arrigo, a cui stava forte a cuore il cogliere questa pingue eredità, si dispo-Bbb

Exa Volg. se a calare, subito che gli affari gliel permetteano, in Italia. Ann.1115. Continuò ed ebbe fine in quest'Anno la guerra de' Pisani con-(a) Annales tra delle Isole Baleari. (a) Riusc'i loro dopo lunghe fatiche e combattimenti, e colla strage di moltissime migliaia di Saraceni, Rer. Italic. di prendere la Città di Maiorica, e di distruggerla per togliere quel nido a i Corsari Affricani. Pieni poi delle spoglie di ATE quegl'Infedeli, e colmi di gloria se ne tornarono alla lor Patria. Se anche l'Isola e Città di Minorica restasse da loro soggiogata e disfatta, nol so io dire di certo. Gli Annali Pisani in dicono di sì. Ben so io, che Evizza non è Minorica, come si line (b) Trongi figurd il Tronci (b) ne' suoi Annali di Pisa. Di sopra all' Anno 14 te 1097. offervammo, che Folco Marchese, Figliuolo di Azzo II. Marchese, su quegli, che propagò la Linea Italiana de' Marche-

si d'Este. Leggonsi tre Atti, a lui, e all' Anno presente spet-(c) Antichi- tanti. (c) Il primo è un Placito da lui tenuto nella grossa Terpar. I. c. 32. ra di Montagnana, [appellata populosa da Rolandino] nel di pan 31. di Maggio, in cui veggiamo profferita dal medesimo Prin- une cipe una sentenza in savore del nobilissimo Monistero delle Monache di S. Zacheria di Venezia per beni posti nell'altra insigne Terra di Monselice: dal che comprendiamo, che esso Mar- indi chese Folco dominava nell'una e nell'altra d'esse Terre. Il se- 11 88 condo Strumento, stipulato in Montagnana nel di 10. di Giugno l'un di quest' Anno, contiene una Donazione fatta da esso Marchese una Folco al Monistero di Polirone pro ordinatione testamenti Garsendæ Genitricis meæ, cioè di Garsenda Principessa del Maine sua im-Madre, di cui più volte s'è parlato di sopra. Un'altra Donazione da lui fatta al Monistero della Trinità di Verona nel di trap 2. di Ottobre dell' Anno presente, su stipulata in Caminata constructa ante Ecclesiam beatissima sancta Tecla Virginis sita in ..... Villa, que est ante Castrum Esti. Lo stesso Marchele s'intitola .... habitator in loco, qui dicitur Esti. Non usavano peranche que sti Principi il titolo di Marchesi d' Este, ma erano Padroni d' att Este, o per dir meglio Compadroni; perchè vedremo, che anche l'altra linea Estense de Duchi di Baviera riteneva una terza parte del dominio di quella nobil Terra, e di Rovigo, e dell'altre sottoposte allora ad essi Marchesi. Nell'Anno presen-

(d) Dandu te Ordelaffo Faledro Doge di Venezia (d) con grossa Armata nico T.XII. navale ricuperò la Città di Zara, che pochi anni prima gli era

Rer. Italic. stata tolta da Calomanno Re d'Ungheria.

1.

Anno di Cristo MCXVI. Indizione IX. di Pasquale II. Papa 18. di Arrigo V. Re 11. Imperadore 6.

ERA Volg. Ann.1116.

TEL di 6. di Marzo di quest' Anno tenne Papa Pasquale un Concilio nella Basilica Lateranense (a), in cui di nuovo (a) Abbas rrovò, e condannò il Privilegio delle Investiture da lui contra Urspergens. si voglia accordato all' Imperadore Arrigo. Ma ebbe in tal occione bisogno della sua pazienza; perchè Brunone Vescovo di Se-Concilior. Tom. X. ga, tenuto dopo la morte per Santo, ebbe ardire di trattar da Letico lo stesso Papa, per avere accordato quell' indulto. Gli cavenne ancora sofferire, che que' Vescovi riguardassero come fomunicato esso Imperadore, senza che egli nondimeno volesse liciar uscire Decreto contra della di lui persona. Fu anche agitra in quel Concilio la lite dell'Arcivescovato di Milano, pendnte fra Grossolano e Giordano, amendue presenti al suddetto Oncilio. Perchè il primo era passato dalla Chiesa di Savona a gella di Milano, e si trovava, che tal traslazione, siccome caem di tumulti e guerre, tornava in danno dell'anime e de' corn: perciò su essa riprovata, e giudicato in savor di Giordano. Lanzi era stato assoluto Grossolano dalle accuse di Simonia, e tento in Roma per legittimo Arcivescovo. Gran concetto si avea dlla di lui dottrina, avendolo lo stesso Papa adoperato per constrare lo Scisma de' Greci. Come egli ora cadesse, non se ne sa livera cagione, perchè il passare da una Chiesa all'altra, da gran t npo era in uso, nè più si badava a gli antichi Canoni, che lo poibivano. Forse la caduta sua è da attribuire all'essere stato consciuto uomo intrigante, capriccioso, e predominato dall'ambizine, e però poco prudente, e molto inquieto. Landolfo da San Iolo (b), Storico contemporaneo, parla di questo Concilio, e (b) Landuldlla deposizion di Grossolano, con aggiugnere, che egli non vol- Hist. Med. Itornare a Savona; ma per un Anno e quattro Mesi seguitò a cap. 29. dnorare in Roma in San Sabba, Monistero de' Greci, dove terr nò i suoi giorni nell' Anno seguente. Tornò a Milano-il vittoroso Arcivescovo Giordano, e un di raunato il Clero e Popolo; sito con Giovanni da Crema Cardinale Romano sul pulpito dell Metropolitana, pubblicamente scomunicò l'Imperadore Arri-, a cagion, senza dubbio, dell'aver satto prigione il Papa, ed corto il Privilegio delle Investiture. Con questo segreto patto

ERA Volg. dovea egli aver conseguita la vittoria suddetta. Non voleva già il Ann. 1116. Pontefice fulminar le Censure contra d'esso Augusto, ma non ostava, che gli altri le fulminassero, e il sacro Collegio lo esigeva. Abbiamo dall' Abbate Urspergense, che il suddetto Imperadore (a) Abbas verso il fine di Febbraio, (a) in Italiam se una cum Regina, to-Uisrergens. taque domo sua contulit, ac circa Padum negotiis insistens Regni, A Legatos ad Apostolicum pro componendis caussis, que iterum Regnum & Sacerdotium disturbare coperunt, suppliciter destinavit. " Ponzio Abbate di Clugni, come Parente del Papa, fu principalmente adoperato in questo maneggio. Portossi in tal cogiuntura esso Arrigo a visitar la maravigliosa Città di Venezia. Ciò chia-(b) Antichi ramente apparisce da un suo Proclama, da me dato alla luce (b), 2.2 Estens Par.l. c.29. con cui egli IV. Idus Marcii in Regno Veneciarum ( si noti questa espressione gloriosa per la Repubblica Veneta ) in Palatio Ducis, Anno ab Incarnatione Domini MCXVI. Indictione VIIII. diede .... vari ordini in favor delle Monache di San Zacheria di Venezia, essendovi presenti Ordelassus Dei gratia Venetia Dux, O' Henricus Welphonis Ducis Frater, con alcuni Vescovi e Nobili. Vien con fermata la steffa verità dall'accuratissimo Andrea Dandolo, che (c) Dand. così scrive: (c) Mense Marcii MCXVI. Henricus V. Imperator in Chronico. Venetias accedens, in Ducali Palatio hospitatus est, liminaque Rer. Italic. beati Marci, & alia Sanctorum loca cum devotione maxima vist. tat, & Urbis situm, adificiorumque decorem, & Regiminis aqui I tatem multipliciter commendavit. Curiam etiam suorum Princi. pum tenens, pluribus Monasteriis immunitatum Privilegia de suis possessionibus Italici Regni concessit, in quibus Ducalem Provin ciam Regnum appellat. Per un Documento, da me pubblicate (d) Antiqu. (d), si conosce, che il medesimo Augusto nel di 12. di Maggio Icalie. Dif- si trovava in Governolo sul Mantovano, dove come persona pri fert. II. vata fece donazione di beni al Monistero di Polirone, e alla Chie sa di Gonzaga pro mercede O remedio anima mea, O Comitissa Matbildis. Segno è questo, che Arrigo s'era messo in possesse della vasta eredità della Contessa Matilda. A quell' Atto intervenne anche Guarnieri Giudice, che noi diciamo ora Dottor di Leg-(e) Ibid. ge. In un Placito tenuto a di 6. del suddetto Mese di Maggio (e) Dissert. 53. da esso Augusto nel medesimo Luogo di Governolo, e in un altre (f) Ibid. (f) spettante a' Canonici Regolari di Melara, si vede nominate Difsert. 31. (g) 1bid. Warnerius Bononien sis. Con tali Documenti ho io confermato (g). Difsert. 44 quanto scrive l'Abbate Urspergense all' Anno 1126. cioè: (b) Eis (h) Abbas dem temporibus Dominus Wernerius Libros Legum, qui dudum ne glessi on Chionic.

glecli fuerant, nec quisquam in eis studuerat, ad petitionem Ma- ERA Vola. bildis Comitissa renovavit &c. Credette il Sigonio, che s'in- Ann. 1116. gannasse l'Urspergense nell'attribuir questa gloria alla Contessa Matilda, che era già defunta. Ma l'Urspergense, che aveva all' Anno 1115. riferita la morte d'essa Contessa, ben sapea, ch'essa nell' Anno 1126. non era in vita. Però volle dire, che Guarnieri ioriva in questi tempi, ma che molto prima ad istanza di Matilla aveva intrapreso di spiegare i Digesti, e l'altre Leggi di Giuliniano, trascurate ne' Secoli addietro, e certamente conosciute, brima che i Pisani portassero [ se è pur vero ] da Amalsi le Panlette appellate Pisane, ed oggidi Fiorentine. Ora certo è, conessandolo anche gli stessi dotti Bolognesi, che questo Warnieri, o la Guarnieri, chiamato da altri Irnerio, il primo fu che aprisse n Bologna Scuola di Giurisprudenza Romana; e di qui ebbe il no primo principio, siccome ho altrove osfervato (a), lo Stu-(a) Antiq. io di Bologna, consistente a tutta prima in un solo Lettor di Italic. Difleggi, ma di mano in mano accresciuto di Lettori dell'altre ser. 44. cienze ed Arti: per la qual diligenza si formò un'Università, he portò poi il vanto di Primaria fra tutte le Italiane : giachè oggidì si sa anche in Bologna, essere un'Impostura del Seblo susseguente il Diploma di Teodosio minore, da cui si die fondata fin l' Anno di Cristo 431. l'Università Bolognese.

BENCHE' patisca qualche difficultà un altro Documento da he prodotto (b), appartenente ad essa Città di Bologna: pure (b) 16, Dis o io credendo sussistente notizia, che quel Popolo nel di 7. di Mag. Serz. 11. lio del presente Anno, mentre l'Imperadore Arrigo dimorava 1 Governolo, ottenesse da lui la remission delle offese, e una onferma de' Privilegi e delle Consuetudini di quella Città, la vale in questi tempi non men della Romagna riconosceva per o Sovrano l'Imperadore, o sia il Re d'Italia. Dopo aver teito il Concilio Lateranense, Papa Pasquale II. nello stesso Medi Marzo ebbe non poche inquietudini e travagli: se pure

lesto avvenimento non si dee riferire all' Anno precedente. Mancò di vita il Prefetto di Roma. Pietro di Leone face- (c) Panduluna gran figura allora in essa Città, e da Benzone Vescovo fus Pisanus Lismatico d' Alba vien chiamato Giudeo, perchè Ebreo fatto schalis II. 'ristiano. Orderico Vitale (d) all'Anno 1119. scrive, che un Falco Beneligliuolo d' esso Pietro fu sprezzato da tutti propter edium Pa- Chronico. is ipsius, quem iniquissimum Fæneratorem noverunt. Ora co. (d) Orderic. ui attese a far succedere in quella illustre Carica un suo Figliuo- Ecclesias.

lib, 12.

ERA Volg. lo coll'appoggio del Papa. Ciò saputosi da i Romani, non pei Ann. 1116. derono tempo ad eleggere Prefetto un Figliuolo del Prefetto de funto, tuttochè di età non peranche atta ad un tal ministero perchè fanciullo. Indi il presentarono al Papa, acciochè il cor fermasse: cosa ch'egli ricusò di sare, e si dee ben avvertir per conoscere intorno a questo l'autorità del Sommo Pontefice Quindi si venne alle minaccie, e poscia alla guerra ne' giorni. della Settimana santa e di Pasqua fra le genti armate del Passe pa, ed esso Popolo Romano. Tolomeo uno de' principali Rome :: ni, e Zio del giovinetto Prefetto, benchè sulle prime prendes a la protezion del Papa, e ne ottenesse perciò la Riccia, pure no istette molto a rivoltarsi contra di lui. E perchè dalle soldate ist che Pontificie su fatto prigione esso Nipote di Tolomeo suori Roma, lo stesso Tolomeo con un corpo d'armati andò a libera : lo dalle loro mani. Un tal fatto si tirò dietro la ribellione molte Terre in que'contorni, e della Maritima, e di quasi tu ... ta Roma. Il buon Papa, a cui non piaceva il comperarsi 🧪 quiete collo spargimento del sangue, amò meglio di ritirar fuor di Roma a Sezza. Durante questo contrasto i Romas in scaricarono il lor surore contro le case di Pietro Leone, e d suoi aderenti. Andò poscia a poco a poco calando questo su co, in guisa che, secondo Falcone Beneventano, il Papa rie: trò in Roma, e nel Palazzo del Laterano. I Romani ribelli poco a poco tornarono alla di lui divozione ed ubbidienza.

> Anno di Cristo MCXVII. Indizione x. di Pasquale II. Papa 19. di Arrigo V. Re 12. Imperadore 7.

UNESTISSIMO riusch quest'Anno all'Italia e Germania [a] Abbas [a] Era tutta sossopra la Germania per le guerre civil Urspergens: che la laceravano, sostenendo alcuni Principi il partito dell'In peradore, ed altri usando l'armi, e tutto di fabbricando col giure contra di lui. Vi si sece anche sentire un terribil tremui to, di cui simile non restava memoria. Ma questo vi è più m cidiale si provò in Italia. Per attestato dell' Annalista Sassor [b] Anna-[b], Verona Civitas Italia nobilissima adificiis concussis, mu apudEscar. tis quoque mortalibus obrutis corruit. Similiter in Parma, OV. netia, aliisque Urbibus, Oppidis, & Castellis non pauca bom

224m

185 V

116

num millia interierunt . In Cremona, per attestato di Sicardo Era Volza [a], cadde fra gli altri Edifizi la Cattedrale. Cominciò questo Ann. 1117. flagello sul principio dell' Anno, e per quaranta giorni si an- in Chronic. darono sentendo varie altre funestissime scosse per universam fere Italiam, come lasciò scritto Pietro Diacono. [b] Landolfo da S. [b] Petrus Paolo [c] anch' egli parla di questo spaventevole tremuoto, qui Chr. Casin. Regnum Longobardorum penitus commovit & quassavit, & me l. 4. cap. 62. nimirum (ovvero nimium) vigilare fecit. Vidersi ancora nuvo- sus junior li di color di suoco e sangue, vicini alla terra, e corse anche Histor. Medidano. Medidano di suoco e sangue, vicini alla terra, e corse anche Histor. Medidano di suoco e sangue, vicini alla terra. voce d'altri molti prodigj, prodotti forse più tosto dall'appren. diolan.c.36 sione, che realmente accaduti, i quali però sparsero il terrore dapertutto. Nel qual tempo Giordano Arcivescovo di Milano tenne un Concilio, al quale intervennero i suoi Suffraganei co i Confoli e Magistrati di quella Città. Ora il rumore di tante calamità, e de i divolgatistrani prodigj, s'accrebbe non poco in que' creduli tempi, con fama ancora di sangue piovuto dal Gielo, e servirono tutti questi successi a sar più che mai desiderare all' Augusto Arrigo la pace colla Chiesa. Però spedì vari Ambasciatori a trattarne col Papa, ma senza frutto. Perciocchè confessava bensì il Pontefice di non averlo scomunicato, ma che la scomuinica fulminata contra di lui da i Concilj, Vescovi, e Cardinai, principali membri della Chiesa, non si potea levare se non boll'assenso e consiglio d'essi. Arrigo mal soddissatto di tali rifposte, credette meglio di passare a Romastessa, per trattar più la vicino i suoi affari col sommo Pontefice. E tanto più l'aninava a questo viaggio la buona corrispondenza, che passava fra ui e la Nobiltà Romana. Allorchè egli intese nell'Anno precelente la discordia insorta fra esso Papa e i Romani a cagion di lietro di Leone, per attestato di Pietro Diacono [d], xenia Im- [d] Petrus reralia Urbis Præfecto & Romanis transmisit, adventum suum Diaconus Chr. Casin. Illis prænuntians affuturum. In fatti venuta la Primavera l' Au- 1.4. cap. 60. gusto Arrigo coll'esercito suo si portò a Roma. Scrive Pandolso Pisano [e], che i suoi aderenti e consiglieri surono l'Abbate di [o] Pandul-Farfa, già due o tre volte condennato ad avere la testa recisa fus Pisanus ilal busto a cagione de' sacrilegi, e delle sedizioni sue contra del in Vis. Pas-Papa, e Giovanni e Tolomeo Nobili Romani. Fece egli guerra id alcune Terre e Castella sedeli al Pontefice: cose bensi di poo momento, ma che nondimeno mossero il Popolo e la Plebe di Roma ad accoglierlo con plauso, e con una specie di trionso, na senza che gli venisse incontro niuno de' Cardinali, Vescovi, Ccc Tomo VI.

uti supra.

Era Vola, e Clero Romano. Poscia cercò di sar pace col Papa, il quale a Annili7. primo fentore della venuta di lui, subito usci suori di Roma (a) Petrus e andossene a Monte Casino (a), & indi per Capoa a Beneven to. Erano i maneggi d'esso Pontesice di sormare una Lega de Principe di Capoa, del Duca di Puglia, e de gli altri Baror Normanni, per opporsi al vicino Arrigo. Poca disposizione de vette egli trovare in que' Principi. Intanto Arrigo parte con re gali, parte con promesse si guadagnò gli animi de' Consoli, Se natori, e Magnati Romani. Diede per Moglie Berta sua F gliuola a Tolomeo Console, Figliuolo di un altro Tolomeo gi Console; il quale, se si vuol riposare sull'attestato di Pietr Diacono suo parente, ex Octavia stirpe progenitus erat. Si sarel be trovato quello Storico in uno non lieve imbroglio, se aves preso a recar pruove di questa gloriosa Genealogia. Ma nè pur in que'barbari tempi v'era scarsezza di Adulatori, e di chi adu lava se stesso. Confermò Arrigo al medesimo Tolomeo tutti

beni e Stati a lui provenuti da Gregorio suo Avolo.

SALTO' poscia in testa ad esso Augusto di farsi coronare de la nuovo nella Basilica Vaticana, e in una magnifica Congregazio de' Romani fece di grandi sparate, con esporre la sua ardent ... inclinazione alla pace; ma gli fu risposto a tuono da gli Eccle ... fiastici, che rovesciarono sopra di lui la colpa delle discordi att e de i disordini, senza che in lui apparisse ombra di pentimer :: to. In somma giacchè in Roma non v'era, nè vi voleva esse ... re Papa Pasquale, nel di di Pasqua si sece coronare in S. Pietr da Burdino, altrimenti appellato Maurizio Arcivescovo di Bra den ga, che due anni prima uscito di Spagna, con grande sfarz era venuto a Roma a cagion di alcune disferenze coll'Arcivesco vo di Toledo. Costui era allora sì caro a Papa Pasquale, che i occasion della venuta a Roma dell'Imperadore Arrigo lo sped a lui per trattare della sospirata concordia. Ma l'ambizios Prelato lasciossi talmente guadagnare dalle carezze e promess d'Arrigo, che s'indusse a dargli la Corona: azione proccurat con tutto studio dall'Imperadore, acciocchè apparisse, che s non la potea avere dal Papa, la riceveva almen dalle mani d chi facea la figura di Legato Apostolico. Ma ciò appena s'in tese alla Corte Pontificia, residente allora in Benevento, che i (b) Falco Papa, intimato un Concilio nel Mese d'Aprile, (b) scomunic Beneventa-nus in Chr. esso Burdino, anzi il depose, come costa da alcune antiche me morie. Venuta poi la state, e temendo l'Augusto Arrigo l'ari

è i caldi di Roma, se ne tornò in Lombardia a soggiornare in ERA Volge luoghi di miglior aria e fresco. Verisimilmente Arrigo il Nero Ann. 1117. Duca di Baviera, della Linea Estense di Germania, dovette in queste congiunture sar la sua Corte ad esso Imperadore. (a) Noi (a) Antichiil troviamo, non solamente in Italia, ma anche nella nobil Ter-tà Estensi ra d'Este, dove nel di 4. d'Ottobre del presente Anno tenne un Placito, ed accordò la sua protezione al Monistero di Santa Maria delle Carceri coll' imporre la pena di due mila Mancosi d' pro a i contravenienti. Dal che siam condotti a conoscere, che anche la linea Estense de i Duchi di Baviera riteneva almeno la sua parte nel dominio d'Este, e nell'eredità del Marchese Az-20 II. Dalla Cronica del Monistero di Weingart (b) siamo av- (b) Chronic. vertiti, che fra la sua Linea, e quella de' Marchesi Estensi, du- Weingart. cò un pezzo discordia e guerra a cagion di tale eredità. Forse il scriptor. Duca Arrigo, prevalendosi in quest' Anno del buon tempo, men-Brunswiczi. tre l'Imperadore colla sua Armata si trovava in quelle parti, i mile in possesso d'Este. Come poi si componessero queste lii, lo vedremo all'Anno 1154. Infestarono nell' Anno presente a gli Ungheri la Dalmazia, siccome vogliosi di ritorre a i Veneziani la Città di Zara. (c) Con una poderosa flotta di navi, cari- (c) Dandul. : a di cavalleria e fanteria passò a quella volta Ordelaso Faledro in Chronico. Doge di Venezia. Attaccò battaglia con que' Barbari, ma eb-Rer. Italic. n pe la disgrazia di lasciarvi la vita. Fu riportato a Venezia il elli lui cadavero, ed eletto Doge in sua vece Domenico Michele, penchè vecchio, pieno nondimeno di spiriti guerrieri, di pruillenza, e di Religione. Da un Documento, ch'io ho dato alla uce (d), si raccoglie, che in questi tempi Guarnieri era tutta- (d) Antiq. via Duca di Spoleti, e Marchese di Camerino. Da lui o da un lealie. Disaltro dello stesso nome prese poi quella, che oggidì si appella fertat. 5. Marca d'Ancona, la denominazione di Marca di Guarnieri, cone ho provato altrove (e). Apparisce da un altro Documento (e) Antich. f), che in questi medesimi tempi era Marchese di Toscana Ra- Estensi P.I. vodo, messo a quel governo dall' Imperadore.

Italic. Differt. 6. pag. 315.



Anno

ERA Volg. ANN.1118.

Anno di Cristo MCXVIII. Indizione XI. di GELASIO II. Papa 1. di Arrigo V. Re 13. Imperadore 8.

BBIAMO da Pandolfo Pisano (a), Scrittore contemporaneo

fus Pisanus

della Vita di Pasquale II. che questo Pontefice nell'Autun-Rer. Italic. no dell' Anno precedente era venuto ad Anagni. Quivi per la vecchiaia, e per li patimenti fatti cadde infermo, e si ridusse a ... tale, che i Medici il davano per ispedito. Tuttavia si rimise alquanto in forze, di maniera che potè venire a Palestrina, dove 11 celebrò il santo Natale; ed anche l'Episania, e congedò gli Ambasciatori di Alessio Comneno Imperadore d'Oriente, il quale finì appunto i suoi giorni in quest' Anno, con avere per Successore Gio vanni suo Figliuolo. Ciò fatto, coraggiosamente venne il buor al Papa con un corpo d'armati alla volta di Roma, & liberaturu: beati Petri Basilicam, incautis hostibus Romam in porticum venit Legge il Padre Papebrochio in Portica, e spiega tal parola in le Aica. Ma è da sapere, che il Portico di San Pietro contiguo alla Basilica Vaticana, e spesse volte menzionato nelle antiche Storie. volgarmente veniva chiamato la Portica. Però in Portica altre non è ivi, che Porticum, come ha il testo della Biblioteca Estense, di cui mi son servito io nell'edizion delle Vite di Pandolfo Pi sano. Tal timore arrecò la venuta del Pontefice in quel luogo a Prefetto di Roma, e a Tolomeo, capi de' sediziosi Romani, che già pensavano a nascondersi. Ma aggravatasi l'infermità del Pontefice, mentre stava preparando le macchine militari per cacciai colla forza da San Pietro i nemici, questa il condusse al fine de' suo (b) Pagius giorni nel di 21. di Gennaio, come pruova il Padre Pagi (b). Piil Critic. Ba. simo, saggio, ed ottimo Pontesice, che in tempi sommamenti torbidi si seppe regolare con prudenza, carità, e mansuetudine e merita scula, se nella sua prigionia non sece di meglio. Vero è (c) Baron. che il Cardinal Baronio (c) non gli sa perdonare, perchè mai nor si volesse indurre dipoi a scomunicare Arrigo V. dopo gli strapazz. ad An. 1112 ricevuti da lui, con dire, ch'egli visus est languescere O bebesce re, e che per non avere aderito ai Cardinali, i quali profferiro no essa scomunica, magnam ipse sibi notam inussit, summam ve ro laudem sibi pepererunt Cardinales. Questo Papa nondimenc non già biasimo, ma lode riporterà di aver così operato presso chiunque ristetterà, che in tal maniera diede egli a conoscere le deli-

1

in Annal.

delicatezza della sua coscienza. Rivocò egli la concession delle ERA Volg. Investiture, perchè era obbligato a non approvar quel disordine. Ann. 1118. Per conto poi di Arrigo, niun ostacolo riteneva i Cardinali dallo scomunicarlo; ma il buon Papa non conobbe dall'un canto necessarie le censure, e dall'altro gli stava davanti a gli occhi l'avere col giuramento chiamato Dio in testimonio della sua promessa di non fulminare contra dell' Imperador la scomunica. Secondo il Baronio, non teneva quel Giuramento; ma meglio fia il credere ad un Papa, ch'esso teneva in quella congiuntura. Almeno poteva esferci dubbio, e il buon Pontefice volle eleggere la parte più sicura, con osservar la parola, e il giuramento fatto, e lasciar correre intanto la scomunica de' Cardinali e d'altri contra d' Arri-30: il che era bastante al bisogno. Fu poi portato nel di seguen-:e il corpo imbalfamato d'esso Pasquale II, alla sepoltura nella Bau illica Lateranense in un Mausoleo : al che niuno de' Romani sece opposizione, giacchè si trattava di ammetterlo morto. Tre giorni dopo la morte del Papa si raunarono i Vescovi e Cardinali con alquanti Senatori e Consoli Romani, per trattare dell'elezion del Successore. (a) Cadde questa sopra la persona di Giovanni Gae- (a) Pandulrano, già Monaco Casinense, poscia Cardinale e Cancelliere del- sus Pisanus in Vita Gela santa Romana Chiesa, vecchio venerando per l'età, e più per las. II. Par. le sue Virtù, e per gl'illibati costumi. Abbiamo la sua Vita ele- I. Tom. III. L'antemente scritta da Pandolfo Pisano, Autore contemporaneo, ad illustrata da Costantino Gaetano, Abbate Benedettino. Prese

poscia il nome di Gelasio II.

MA appena si sparse la voce del Papa eletto, che Cencio Frangipane, uno de'fazionari dell'Imperadore, con una mano di masladieri, ruppe le Porte della Chiefa, prese il Pontefice eletto per a gola, con pugni e calci il percosse, e a guisa di un ladrone il rasse alla sua casa, e quivi l'imprigionò. All'avviso di questo secrabil attentato furono in armi Pietro Prefetto di Roma, Piero di Leone con altri Nobili, e dodici Rioni della Città co i Trasleverini; e faliti in Campidoglio, spedirono tosto istanze e minacsie a i Frangipani, perchè rimettessero in libertà il Papa. Fu egli in fatti rilasciato, e trionfalmente condotto al Palazzo del Latecano, quivi con tutta pace cominciò a dar' udienza alla Nobiltà Romana, che in copia concorreva ad onorarlo. Si andava intano divisando di aspettar le Quattro Tempora, nelle quali l'eletto Pontefice, che solamente era Diacono, si potesse promuovere al Presbiterato e consecrar Papa: quando eccoti nuova una notte,

ERA Volz. che l'Imperadore Arrigo era segretamente arrivat o con gente ar-Ann. 1118. mata nel Portico di San Pietro. (a) Trovavasi egli sul Padova-

Beneventa. no, o per dir meglio ne' contorni del Po verso Torino, come ha nos in Chr. Landolfo da San Paolo; e udita appena la morte di Papa Pasquale, att frettolosamente si mise in viaggio coll'esercito alla volta di Roma, e colà all'improvviso arrivò nel di 2. di Marzo, quando egli avea dianzi fatto sapere a Roma, che solamente per Pasqua voleva venirvi. Ora all'avviso di così impensato arrivo, spaventato il Pa- 1.4 pa con tutta la sua Corte, si ritirò per quella notte in una casa : privata, e la feguente mane imbarcatosi con tutti i suoi in due galee, pel Tevere discese al Mare. Ma si trovò terribilmente gonfio esso Mare con pioggia e tuoni; lo stesso Tevere era in tempesta; però convenne prendere terra. Ugo Cardinale d'Alatri col benefizio della notte prese il Papa sulle sue spalle, e miselo in salvo nel Castello d'Ardea, perciocchè già i Tedeschi battevano le a rive di quel Fiume. Essendo ritornati costoro la mattina a Porto, giurarono i Cortigiani del Papa, che il Papa era fuggito, ed essi perciò si ritirarono. Fu ricondotto il Pontesice in nave, e do po vari pericoli nel Mare tuttavia grosso, arrivò a Terracina, e 11 di la a Gaeta, Patria del medesimo Papa, dove con gran solenni, un tà si vide accolto. Colà concorsero vari Arcivescovi, Vescovi, ed Ma Abbati per onorarlo. Vi spedianche l'Imperadore i suoi Messi per pregarlo di ritornare a Roma, a farsi consecrare, mostrando grac premura di assistere ad una tal sunzione, e che questa sarebbe la maniera più facile per ristabilir l'unione. E non facendolo, aggiun se minaccie. Non parve al saggio Pontesice sano consiglio il sidars di un Principe, che avea sì sonoramente perduto il rispetto al Papa suo Predecessore, con cui anch'egli su satto prigione. E per (b) Gelas. Il conto del trattato di Pace, (b) fece fapergli, che vi darebbe vo Frist. apud lentieri mano in luogo e tempo proprio, cioè in Milano, o in Mainesbu. Cremona per la Festa di San Luca. Scelse il Pontefice queste due potenti Città, perchè già divenute libere, e divotissime de' sommi Pontefici, giacchè egli non si potea fidar de' Romani, gente venale in que' tempi, e tante volte provati da' suoi Predecessori e da lui stesso per poco fedeli. Fu egli poscia ordinato Prete e Vescovo nelle Quattro Tempora di Marzo, alla qual funzione, oltre ad una gran copia di Prelati e d'innumerabil popolo, intervennero ancora Guglielmo Duca di Puglia e Calabria, Roberto Principe di Capua, e Riccardo dall' Aquila Duca di Gaeta, Principi, che in quella occasione giurarono fedeltà ed omaggio ad esso Papa Gela-

viensem.

Tio, siccome a Sovrano temporale de'loro Stati. Accorgendosi in- ERA Volg. tanto l'Imperadore Arrigo, che non vi restava apparenza di po- Annilia. ter condurre a' suoi voleri il Papa, passò ad un eccesso, troppo indegno di Principe Cristiano, e di chi voleva essere nominato e creduto Difensore della Chiesa Romana. Cioè unito con que'pochi o molti Nobili Romani, che stavano attaccati al suo partito, sece dichiarar Papa, voglio dire Antipapa Maurizio Burdino sche già vedemmo Arcivescovo di Braga, e scomunicato dal medesino Papa Pasquale II. ] die quadragesimo quarto post electionem nostram, dice Papa Gelasio nella Lettera scritta a i Vescovi e Principi della Francia. Per conseguente la promozione di queto mostro dovette succedere circa il dì 9. di Marzo: il che vien honfermato da Landolfo da S. Paolo (a), che la scrive avvenuta (a) Landulceptimo Idus Martii. Aggiugne questo Istorico, che Arrigo fece fus junior Histor. Me-Valere presso i Romani la risposta data da Gelasio di discutere la diolan. c. 32 ontroversia del Papato in Milano, o in Cremona, e che essi cla- Tom. V. naverunt: numquid bonorem Romæ volunt illi transferre Cremowa? Absit. Però si animarono ad eleggere un altro Papa. Oltre ciò Magister Guarnerius de Bononia, & plures Legis periti Pobulum Romanum convenerunt, per fargli credere, che si potea pasare a quella sacrilega elezione e consecrazione. Questo è il melesimo Guarnieri, di cui s'è parlato di sopra all' Anno 1116. Veggasi, che gran sapere, e che buona coscienza, avesse queto sì decantato Restitutore della Giurisprudenza Romana. Pree l'empio ed ambizioso Burdino il nome di Gregorio VIII. e su ondotto al Palazzo del Laterano, dove fece da Papa per tre Mepredicò al Popolo, ed anche nel d'i 2. di Giugno coronò Arriio nella Basilica Vaticana.

DA Gaeta passò Papa Gelasio a Capoa. S' era avuto qualche entore in Gaeta della promozion dell'Antipapa; in Capoa se n' bbe la certezza (b); e però secondo Pietro Diacono (c), il Pa- (b) Pandulla insieme co i Vescovi e Cardinali pubblicamente scomunicò l' fus Pisanus mperadore, e l'occupatore indegno della Sedia di S. Pietro con fii II. utti i loro complici. Ciò dovette seguire prima del fine di Mar- (c) Petrus o, quando sussista, che Burdino sosse promosso circa il di 9. di Chron. Cauel Mese. Celebro dipoi con solennità magnifica in essa Città sinens. lib. 4. la santa Pasqua, che in quest' Anno cadde nel d' 14. d' Aprile. Derciocche s'intese, che l'Imperadore aveva assediata la Toricella Castello Pontificio, il Papa ordinò a Guglielmo Duca di juglia, a Roberto Principe di Capoa, e a gli altri Batoni di met-

ERA Volg. ter insieme l'Armata per procedere contra di Arrigo. Si trasse-Ann. 1118. rì dipoi a Monte Casino, dove con sommo onore su ricevuto da ... que' Monaci; e dopo essersi fermato quivi, vennero a trovarlo i Messi dell'Imperadore, ma senza sapersi con qual commession. ne, nè se desse loro udienza. Se ne tornò dipoi a Capoa; e udi ... to che l'Augusto Arrigo era incamminato alla volta di Lombar si dia, con lasciare il suo Idolo a Roma, determinò di tornarsene ... anch' egli alla sua residenza. In satti segretamente entrò co i suo 1860 in Roma, e prese alloggio in una picciola Chiesa, posta entro le ma case di Stefano Normanno, di Pandolso suo fratello, e di Pietro and Latrone Nobili Romani, dove trattò dipoi con tutti i suoi par ziali del Clero e della Nobiltà intorno al rimedio. Alle istanze e la di Desiderio Cardinale si arrischiò egli nel di 21. di Luglio di can di tar Messa nella Chiesa di Santa Prassede, titolare d'esso Cardina un le: risoluzione, che gli costò ben caro. Imperocchè mentre era dietro a celebrare i divini Ufizi, eccoti che i Frangipani con ur at copioso stuolo d'armati vengono per isforzar quelle case. Loro se in opposero i suddetti Nobili con Crescenzio Nipote del medesimo Papa, e si diede principio ad una fiera battaglia, offendendo gl uni, e difendendo gli altri. Intanto il Papa sbigottito ebbe ma im niera di mettersi in salvo: del che accertato Stesano Norman in no, facilmente indusse i Frangipani a depor l'Armi, e a ritirar si. Trovossi il Papa nella campagna di S. Paolo, e quivi rauna in ti i suoi, pubblicò il suo pensiero di andarsene lungi da Roma. un chiamata da lui nuova Babilonia, non già per conto della Chie di sa, ma perchè nel temporale tutti vi faceano i padroni, nè pace 181 nè fedeltà vi si potea trovare; laonde egli diceva: Io vorrei piì ma tosto, se mai fosse possibile, avere un solo Imperadore, che tan ti in Roma. Decretò pertanto Vicario suo in essa Città Pietro Ve scovo di Porto, e Governatore di Benevento Ugo Cardinale, che seppe dipoi ben difendere quella Città contra de' Normanni; confermò Prefetto di Roma Pietro, e dichiarò Confaloniere Stefanc Normanno. Quindi congregate assai navi, ed imbarcatosi con sei Cardinali, e molti Nobili e Cherici, selicemente navigando pervenne a Pifa, dove con immenso onore ed allegrezza accolto nel di 2. di Settembre spedi vari Privilegi, rapportati da Costantino Gaetano, e consecrò la Chiesa Primaziale di quella Città. Sul principio d'Ottobre passò il Pontesice a Genova, dove sece la consecrazione di quella Cattedrale; e continuato il viaggio per mare, sbarcò finalmente al Monistero di Sant' Egidio

We

4 6

una lega lungi dal Rodano, e passò alla Città di Magalona, e Era Velz. poscia ad Avignone, e ad altre Città della Francia. Nè si dee Ann. 1118. tacere come cosa di rilievo, che Gualtieri Arcivescovo di Ravenna, seguendo non l'esempio di alcuni suoi Antecessori Scismatici, ma il dovere del suo ministero, sece in questi tempi risplendere la sua divozione verso il vero Papa Gelasio II. e con questo meritò, ch'esso Pontesice rimettesse sotto la Metropoli di Ravenna le Chiese di Piacenza, Parma, Reggio, Modena, e Bologna, a lei tolte da Pasquale II. come costa da sua Bolla, rapportata da Girolamo Rossi (a), data Roma VII. Idus Augusti, (a) Rubeur Indictione XI. Anno Dominica Incarnationis MCXIX. o pure co-vennat. 1.5. me ha il testo del Cardinal Baronio (b) Kalendis Septembris In- (b) Baron. dictione XII. Anno MCXIX. Comunque sia, spetta all' Anno in Append. presente quella Bolla, essendo ivi adoperato l'Anno Pisano, in- Annal. Ecc. cominciato nel d' 25. di Marzo. Nell'Anno seguente 1119. del Mese d'Agosto Gelasio lungi dall'essere in Roma, nè pur era tra i vivi. Fra quegli Ecclesiastici, che tennero il partito dell' Imperadore Arrigo V. in queste turbolenze, si contò anche Beraldo Abbate dell' infigne Monistero di Farfa co'suoi Monaci. Però nell' Anno presente egli ottenne un magnifico Privilegio da esso Augusto, da me dato alla luce (c) nella Cronica di Farfa, (c) Chron. in cui contro il dovere su sottoposto a quel Monistero l'altro Farsense al pari riguardevole di S. Vincenzo del Volturno: cosa che non Rer. Italic. ebbe poi effetto veruno. Intanto l'Imperadore Arrigo se ne tornò in Lorena, dove attese con carezze e minaccie a ricondurre nel suo partito que' Popoli, che s'erano a lui ribellati. Non mancarono in Germania ed Inghilterra persone, che aderirono all' Antipapa; ma i più di que' Regni, e tutta la Francia, e quasi tutta l'Italia tennero per legittimo Papa Gelasio. SECONDO gli Storicii Pisani fin dell' Anno 1092. (d) era (d) Ughell.

stata eretta in Arcivescovato la Chiesa di Pisa. Ma sorse per- Ital. Sacr. chè non ebbe effetto l'autorità di quegli Arcivescovi sopra i Vescovati della Corfica: noi abbiamo da Pietro Diacono, che Papa Gelasio II. allorchè su in Pisa, in ricompensa de' servigi a (e) Petrus lui prestati colle lor galee da i Pisani, (e) primus in eadem Chr. Casin. Urbe Archiepiscopatum instituit. Alcuni Annali Pisani dicono, 1.4. c. 64. (f) ch'egli Pisanam Ecclesiam tam privilegio quam ore proprio Pisanapud in Metropolitanam confirmavit sublimitatem. Altri Annali da me Ughellium pubblicati (g) hanno: Et dedit Archiepiscopum Pisanæ Civita (g) Rer.Itaiti, quia usque tunc tantum Episcopus erat, excepto Daiberto, qui licar. T.V.

Tomo VI. Ddd

FRA Vole. quamvis declaratus, non potuit residere, quia eodem tempore suit Tom. 111.

Ann. 1118. creatus Patriarcha Civitatis fancta Hiernfalem. Ma secondo gli (a) Antiqu. Atti dell' Archivio Pisano da me dati alla luce (a), certa cosa è, che Daiberto nell'Anno 1094. e nel 1098. s'intitola Pisana Civitatis Archiepiscopus. Per conseguente è da credere, che fotto Urbano II. fosse alzata al grado Archiepiscopale la Chiesa Pisana; ma perciocche i Vescovi della Corsica non vollero di poi riconoscere per loro Arcivescovo il Pisano, Papa Gelasio in quest' Anno con Bolla nuova di maggiore esficacia confermò quel diritto alla Chiesa di Pisa; e che ciò sortisse il suo essetto, lo vedremo all'Anno seguente. La maledetta discordia nel presente svegliò un'arrabbiata guerra sta i Popoli di Milano e di Co-(b) Landul- mo (b). Vescovo Cattolico di Como era Guido in questi tempi. Landolfo da Carcano Nobile Milanese, ed uno de' Canonici Ordinari di quella Metropolitana, per quanto pretende il P. Tatti (c), era già stato investito di quella Chiesa da Arrigo IV. fra i Re, e III. fra gl' Imperadori. Landolfo da S. Paolo aggiugne, che questi era anche stato consecrato dal Patriarca. d'Aquileia suo Metropolitano. Ma perche su scomunicato da Papa Urbano II. non potè entrar allora in possesso di quella Chiefa. Ora da che fu creato l'Antipapa Burdino, ed Arrigo V. venne verso la Lombardia, Landolfo dovette alzar la testa, e tentare il possesso di quel Vescovato. Ma riuscì alle genti del Vescovo Guido, e a'Comaschi di farlo prigione: nella quale occasione venne morto Ottone Nipote del medesimo Landolfo, ed egregio Capitano de' Milaneli. Se ne fece gran rumore in Milano; e Nobili e plebei nel Configlio della Città gridavano ad alta voce vendetta contra de' Comaschi. Sopragiunto l' Arcivescovo Giordano maggiormente accese il suoco con sar querela per danni recati dal popolo di Como a i beni, e a gli uomini del suo Arcivescovato. Fece di peggio questo Arcivescovo, che ben dovea dar poco guasto alla Scrittura, perciocche fatte serrar le porte delle Chiese, vi negava l'ingresso al popolo di Milano, se non andava coll' armi a spargere il sangue de' Comaschi, e a vendicarsi della lor malignità. In somma i Milanesi gridarono all'armi, e a bandiere spiegate marciarono contra di Como. Diedero battaglia presso a Monte Baradello al Popolo Comasco, che colto all'improvviso, e senten-

> dosi inferiore di forze, la notte seguente si suggi al suddetto Monte, e lasciò libera la Città al surore de' Milanesi, i quali

fus junior Hist. Med. cap. 34. (c) Tatti Annal. Com.

1, 1

a ed

con faccheggiarla, e poi darla alle fiamme, sfogarono la lor col- ERA Volg. lera, e liberarono il falso Vescovo Landolfo dalla prigione. Ma i Ann. 1118. Comaschi guatando dall' alto del Monte l'eccidio della Patria, portati dalla disperazione, ecco che all'improvviso arrivano addosso a i nemici, e trovandoli sbandati e intenti solo alla preda, molti ne uccidono, molti ne fan prigioni, e il resto mettono in suga con ritornar padroni della propria Città. Questo fatto servì a maggiormente inasprire il potente popolo di Milano, il quale continuò dipoi per più anni la guerra contra di Como, tirata in sua Lega l'Iola ed altri popoli di quel Lago; e giunse in fine, siccome vedreno, a dar l'ultimo crollo a quell'infelice Città. Vedesi pienamene descritta questa guerra da un Poeta Comasco contemporaneo (a). (a) Cuman. 'n questi medesimi tempi si tenne in Milano un' adunanza dal sud- Poeta To.V. letto Giordano (b), e da' Vescovi Suffraganei, alla quale concor- (b) Landulero ancora i Marchesi e Conti di Lombardia, per discolpare l'Im-fus junior Histor. Meperador Arrigo, ed amicarlo con que' Prelati. Si sa, che molti diolanic.34 parvero inclinare alla concordia; ma l'Arcivescovo con gli altri Prelati sostennero il partito della Chiesa, senza poi sapersi comrendere, come i Milanesi cotanto sostenessero contra i Comaschi l suddetto Scismatico Landolfo, riprovato da' fommi Pontesici. E juì comincia a trasparire qualche principio delle fazioni de' Guelfi Gibellini. I Marchesi, Conti, ed altri Vassalli dell'Imperio teevano per l'Imperadore; i Prelati di molte Città col popolo gli rano contrari.

Anno di Cristo MCXIX. Indizione XII. di CALLISTO II. Papa 1. di Arrigo V. Re 14. Imperadore 9.

ASCIO' scritto Corrado Abbate Urspergense (c), che Papa (c) Abbas Gelassio II. tenne in quest' Anno un Concilio in Vienna del Urspergens. Delfinato, ma non parlandone Pandolfo Pisano, nè altri contemoranei Scrittori, il Padre Pagi (d) dedusse l'insussistenza di un tal (d) Pagius Concilio, buonamente ammesso dal Baronio, Labbe, Costantino ad Annal. saetano, ed altri. Avea bensì il Pontefice eletta la Città di Rems er celebrarvi il Concilio, e trattar ivi dell'importante affare del-! Investiture; ma Dio non gli concedè tanto di vita da poter eseuire il suo pio disegno. Visitò egli intanto alcune Città e Chie-; vennero in gran numero Prelati ed Ambasciatori a venerar- $\mathbf{D}$  dd

lib. 12.

ERA Volz. lo; e notano gli Scrittori, che intesa la di lui povertà, un' im-Annaire mensa copia di regali e danari, o spontanei o comandati, da ogni (a) Orderic. banda concorse per sollevare i di lui bisogni. Orderico Vitale (a) Ecclesiast. nondimeno sparla per questo di lui. Si trasferì il buon Pontefice, secondo il Cardinale d'Aragona, a Mompellieri, e a Tolosa, e nell' Auvergne. Per attestato d'altri a Vienna, poscia a Lione, e di la a Mascone, dove si aggiunse alla gotta, di cui egli pativa, anche un principio di pleuritide. Era egli incamminato alla volta del celebre Monistero di Clugni, e però benchè infermo sece affrettare il viaggio, tanto che giunse a quel sospirato sacro Luogo. Quivi aggravatosi sempre più il suo male, rendè l'anima al Creatore nel di 29. di Gennaio. In questo preciso giorno concorrono le ... autorità de' migliori Storici, nè merita fede chi il fa morto alcuni antigiorni prima. Fu data sepoltura nella Chiesa del suddetto insigne .... Monistero a questo Pontefice, compianto da tutti, siccome personaggio atto a recar gran bene alla Chiefa Cattolica, se Dio non an l'avesse tolto si presto. Prima di morire, chiamò egli a sè que' an (b) Falco pochi Cardinali, che erano seco (b), e volle disegnar suo Succes. sore Ottone Vescovo di Palestrina; ma questi se ne scusò con alle-

in Chronic.

gare la propria debolezza, e il bisogno di spalle migliori per sostenere l'afflitta Chiefa, e configliò piuttosto di far cadere questa ... elezione sopra Guido Arcivescovo di Vienna. Fu egli in fatti chiamato a Clugni; o per dir meglio l'avea lo stesso Papa Gelasio in la partendo da Vienna incaricato di andarlo a trovare colà; ma questi in cammino intese la di lui morte, e ciò non ostante continuò an il suo viaggio fino al Monistero suddetto. Era il sudgetto Arcive al scovo Guido [ chiamato non so come Milone dall' Urspergense ] Figliuolo di Guglielmo Testaardita Conte di Borgogna, parente 1. de gl' Imperadori, e de i Re di Francia ed Inghilterra. Una sua Sorella per nome Guilla fu Moglie di Umberto II. Conte di Mo rienna, Progenitore della Real Casa di Savoia; e da questo Matrimonio nacque Adelaide maritata con Lodovico il Grosso Re di Francia. Orderico Vitale, Scrittore del presente Secolo, parlan-(c) Orderic. do d'esso Lodovico Re, ci assicura di questo satto con dire: (c) Ecclesiass. Hic Adelaidem filiam Humberti Principis Intermontium duxit Uxo rem. E Sugerio Abbate (d) fa menzione nobilis Adelaidis Regina in Vita Lu- nepris del mentovato Arcivescovo: il che sempre più ci sa intendev. Gross dere l'alta riputazione, in cui era anche allora la nobilissima Casa di Savoia. Raunati dunque i sei Cardinali coi Romani, che erano venuti accompagnando il defunto Pontefice, concordemen-

Visul. Hift.

e elessero Papa il suddetto Arcivescovo Guido, quantunque egli ERA Volg. acesse molta resistenza sì per non credersi degno di sì eccelsa Di- Ann. 1119. inità, e sì per timore, come molti si figuravano, che una tale elezione non fosse approvata dal Collegio de' Cardinali esistenti in Roma. Seguì essa nel di primo di Febbraio, secondo i conti del Padre Pagi. Venne il novello Pontefice alla volta di Lione, ed Imbaldo Arcivescovo di quella Città acconsentendo alla fatta elenione, il riconobbe ed onorò qual Papa legittimo. Passò dipoi a Vienna, dove nel giorno della Domenica di Quinquagesima, cioè nel di 9. di Febbraio, fu consecrato, se vogliam riposare sulla estimonianza della Storia Vezeliacense (a), e prese il nome di (a) Historia Tallisto II. Però dovrebbe essere scorretto il testo di Pandolfo Pi-Vezeliacensis in Spiciano, allorche scrive : cessavit Episcopatus diebus XV. e si avra leg. Dacher. la scrivere diebus XII. trovandosi non di rado il numero II. camviato in V. per poca attenzion de' Copisti. Ma è da avvertire, she non tardarono i Cardinali dopo l'elezione a spedirne l'avviso Il facro Collegio rimasto in Roma. Avendola Pietro Vescovo di Porto Vicario quivi, tosto notificata a gli altri Cardinali e al Cleo e alla Nobiltà Romana: tutti, per opera spezialmente di Piero di Leone, il cui Figliuolo Pietro Cardinale si trovava in Franlia, consentirono ed accettarono per Papa il suddetto Callisto II. Dalla di lui Vita, scritta dal poco sa mentovato Pandolso, Scritiore sopra gli altri degno qui di fede, siamo assicurati, che queto Pontefice su solamente consecrato Papa, allorchè (b) Nuncii (b) Panduledeuntes a Roma, viva voce ac literis electionem ipsam canoni- fus Pisanus e, jureque confirmarunt. Tunc Papa solemniter a Lamberto O-listi II. Par. liensi Episcopo & aliis quamplurimis in Dei nomine consecratus I. Tom. III. uit. Perciò non può a mio credere sussisser l'opinione del Padre 'agi, che il vuole consecrato nel di 9. di Febbraio. Di più temo fu d'uopo, perchè i Messi andassero e tornassero da Roma coll' pprovazione del sacro Collegio Romano.

LEGGONSI nel Codice di Uldarico da Bamberga pubblicato lall' Eccardo (c), e presso i Padri Martene e Durand (d), le Let- (c) Eccard. ere scritte da' Cardinali residenti in Roma a i Cardinali Oltra- Gorp. Himontani, nelle quali confermano l'elezion di Callisto II. fatta per (d) Martenecessità oltra monti, senza dissimulare, che questa si dovea fare ne Veter. x Romanæ Ecclesiæ Filiis Presbyteris, & Diaconibus, ed anche Tom. I. nfra Urbem, si possibile fuerit, vel extra in locis finitimis. Confessano nondimeno di confermar la suddetta elezione, quum

\*\* Romano more electionem facere impediamur. Per le quali paro-

ERA Volg. le si vede allora assai consuso lo stato di Roma, senza che ben Ann. 1119. s'intenda, come essi Cardinali Romani non avessero libertà di eleggere un Papa nuovo. Forse si dirà perchè Burdino Antipapa e i suoi parziali l'impedivano. E pur si vede, che potevano adunarsi per confermare l'eletto, e in Roma comandava il Vicario Pontificio, cioè il Vescovo di Porto, e quivi quietamente soggiornavano tanti Cardinali opposti al medesimo Burdino. In una d'esse Epistole presso l'Eccardo è scritto, che i Cardinali suddetti in Roma col Clero e popolo s'erano congregati in Kalendis Martii, ed aveano dato il loro assenso per l'esaltazione di Callisto al Pontificato Romano: il che se è vero, fino al Marzo convien differire la di lui consecrazione in Papa. Trasseritos dipoi il nuovo Pontefice a Tolosa, tenne ivi un Concilio VIII (a) Bernar- Idus Junii, secondoche s'ha da Bernardo di Guidone (a). Ma nie Part. II. questo nel Codice di Uldarico da Bamberga si dice tenuto VII Tom. III. Idus Julii; e questo si conferma per altre memorie. Che se al Rev. Italic. cuni lo mettono nell'Anno MCXX. questo avvenne, perchè s servirono dell' Anno Pisano, cominciato nel di 25. di Marzo dell' Anno presente Volgare. Furono ivi fatti alcuni Decreti intorno alla Disciplina della Chiesa. Nel di 20. d'Ottobre celebrò egl (b) Labbe un altro più insigne e numeroso Concilio nella Città di Rems (b) Concilior. dove intervennero quindici Arcivescovi, e più di ducento Vesco Tom. X. vi, nel quale scomunicò, bensì con dispiacere, l'Imperadore Ar rigo e il suo Antipapa Burdino. Quando sussista il racconto dell'

(c) Abbas Abbate Urspergense (c), esso Arrigo dovea essere tornato in Ita lia, giacche egli scrive, che avendo esso Augusto inteso, com in un Concilio di Colonia era stata profferita la scomunica contr di lui, e intimatone un altro in Virtzburg, con fama di volerl deporre, efferatus animo, Italia suis copiis cum Regina relictis Germanicis se regionibus nimis insperatus exhibuit. Passo la su rabbia a desolar vari paesi con saccheggi ed incendi. Ma fioc carono tante Lettere e messaggi de' Vescovi e Principi della Ger mania, che conseniì ad un Concilio in Triburia, in cui su dat sesto a molti de correnti disordini. Il configliarono ancora molt d'intervenire al Concilio di Rems, per trattar ivi la concordia co Sacerdozio; se ne trattò fra lui e i Legati del Papa; ma egli de apud Labbe po aver promesso e ripromesso, in fine sotto vari pretesti ssugg ogni accordo, e delufe chiunque credea già fatta la pace (d). Ab

Concilior. Tom. X. biamo da Falcone Beneventano (e), che anche Landolfo Arcive scovo di Benevento tenne in quest' Anno un Concilio co' Vescov Benevent. in Chronic.

fuoi

[a] Anony-

sis Poem.

Tom. V. Rer. Italic.

avi Suffraganei, e coll'intervento di alcuni Cardinali Romani. Era Volg. Continuò intanto la guerra de' Milanesi contra di Como, descrit- Ann. 1119. a dall' Anonimo Poeta Comasco. Degno è d'osservazione il nunero delle Città, che inviarono foldatesche in aiuto di Milano, onoscendosi da ciò, che erano divenute libere, e si reggeano a lepubblica. Dice egli dunque de' Milanesi [a]: mus Comen-

Mittunt ad cunctas Legatos agmina partes Ducere; Cremona, Papia mittere curant, Cum quibus O veniunt cum Brixia, Pergama: totas Ducere jussa suas simul & Liguria gentes. Nec non adveniunt Vercella, cum quibus Astum

Et Comitissa suum gestando brachio natum (cioè la Contessa di Biandrate)

Sponte saa tota cum gente Novaria venit; Aspera cum multis venit & Verona vocata:

Dolla suas secum duxit Bononia Leges (parole chiaramente indicanti già istituito in quella Città lo Studio delle Leggi Romane.)

Attulit inde suas Ferraria nempe sagittas. Mantua cum rigidis nimium studiosa sagittis: Venit & ipsa simul que Guardastalla vocatur. Parma suos equites conduxit Carfanienses.

La Garfagnana, Provincia di là dall' Apennino, oggidì suggetta la Sereniss. Casa d'Este (se pur d'essa si parla quì come è proballe) doveva allora ubbidire a Parma. Ed ecco quante Città col-Igate contro la misera Città di Como, al cui soccorso non si leg-, che alcuno alzasse un dito. Ciò non ostante bravamente si clesero in quest' Anno i Comaschi, ed accostandosi il verno, obligarono tanti nemici a ritornarsene alle lor case. Abbiamo an-(ra da gli Annali Pisani [b], che nell' Anno presente ebbe prin-[b] Annales cio la guerra tra i Genovesi e Pisani. Non poteano digerire i Pisani To. timi l'autorità conferita dal Papa a gli Arcivescovi di Pisa sopra licar. i/escovi della Corfica, e però sfogarono coll'armi il loro malta-Into. Lo Storico Genovese Caffaro scrive [c], che i Genovesi [c] Caffarus citi con sedici galee presero molti Pisani in Goloccio, e con esso Annal. Genuens. T.VI leo una gran somma di danaro.

ERA Volg. ANN.1120.

listi II.

Anno di Cristo MCXX. Indizione XIII. di CALLISTO II. Papa 2. di Arrigo V. Re 15. Imperadore 10.

CELEBRO' il Pontefice Callisto la Festa del santo Natale dell'Anno precedente in Autun, e di la poscia tornò al Mo nistero di Clugni. Andò poscia nel Febbraio a Valenza del Delfi nato, e nel Marzo valicate l'Alpi felicemente arrivò a Santo Am brosio, Borgo vicino a Susa, dove su gran concorso di Popoli Lom [a] Cardin. bardi a venerarlo e riconoscerlo per Papa [a]. Discese poscia ac in Vit. Cal. populosas Lombardiæ Civitates, in quibus non minori honorificen tia recipiebatur. Landolfo da San Paolo [b] scrive, ch' egli vid [b] Landul. fus junior questo Pontefice nel Palazzo di Tortona nella Domenica dell'U Hist. Medio- livo, cioè nel di 11. di Aprile. Seco era Giordano Arcivescovo d Milano, contra del quale esso Istorico portò le sue querele, pe essere stato indebitamente spogliato della sua Chiesa. Ma Lam berto Vescovo d'Ostia il mandò in pace con dirgli, che in tempo in di verno non si calcano l'uve nel torchio; e che essi aveano allo ra bisogno dell'Arcivescovo, nè voleano contristarlo nè disgustar lo. Venne il Papa a Piacenza, dove solennizzò la santa Pasqua 3 dopo la quale per Monte Bardone, cioè per la strada di Pontre moli s'inviò alla volta della Toscana. Nell'avvicinarsi a Lucca ebbe l'incontro di tutta la milizia ben in ordine, e del Clero del Popolo di quella Città, che con gran festa e plauso il condul an sero alla Cattedrale e al Palazzo. Dopo tre di di riposo passò. an Pisa, anch'ivi con una magnifica processione incontrato da que les scollie. Clero e Popolo. [c] Rogatus autem ab ipsis Pisanis, O cum ma air

lifti 11.

fan.

cap. 64.

di sopra veduto, che questa consecrazione viene attribuita a Ge 🔝 [d] Tronci lasso suo predecessore, e però il Tronci [d] pretende, che quest Autore, creduto da lui Pandolfo Pisano, s'ingannasse in iscrive [e] Petrus re così. E veramente Pietro Diacono [e] Scrittore di questi temp Diaconus s'accorda con gli Annali Pisani in riferir questo fatto a Papa Gela sinen. lib. 4. sio II. di modo che più probabile sembra il sentimento de gli Stc rici Pisani. Avvicinandosi a Roma il Pontefice, mirabil su la com mozione ed allegrezza di quel Popolo Cattolico, a riserva de gl Scismatici, che rimasero pieni di consusione e terrore. Lo stesse

Antipapa Burdino, non tenendosi sicuro in quella Città, se n

gna instantia postulatus, Majorem Ecclesiam in honorem beat. ... Maria, tota ibidem Tuscia concurrente, dedicavit solemniter. S'

fug-

fuggi, e ritirossi nella Città di Sutri, dove attese a fortificarsi, ERA Vole. sperando soccorso dall'Imperadore. Era Callisto II. informato del- Anni 123. la di lui partenza [a], perciò a dirittura marciò verso Roma. Ven- [a] Eginon. nero ad incontrarlo tutti i fanciulli della Città con rami d'ulivo, o Canisum. d'altri alberi, con sonore acclamazioni e lodi; poscia i Greci, i Giudei, il Clero, la Nobiltà, e il Popolo di Roma con una sterminata processione, da cui su nel di 3. o pure nel di 9. di Giugno, come vuol Falcone [b], introdotto in Roma, e condotto al Pa- [b] Falco lazzo del Laterano. Non s'era da gran tempo veduto entrar Papa Beneventacon tanto plauso e giubilo de' Romani. Per qualche tempo si trattenne egli in Roma in pacifico stato, dando cortese udienza a ciascuno. [c] Ma abbisognando di gente per levarsi di dosso l'Anti-sc] Petrus papa vicino, passò dipoi a Monte Casino, dove dimorò alle spese Diaconus Chr. Casin. di quel pingue Monistero per quasi due Mesi. Trasferissi poscia 1.4. cap. 68. a Benevento nel di otto di Agosto, accolto con immenso tripudio e magnificenza. Fra gli altri gli Amalfitani, che erano ricchi Mercatanti, e teneano bottega in moltissime Città, ornarono tutse le piazze di tele e drappi di seta, e d'altri preziosi ornamenti, con turiboli d'oro e d'argento collocati di fotto, ne'quali si brupiava cannella, e varj altri odori.

COLA' vennero a rendere i loro offequi al Papa Guglielmo Dupa di Puglia, Giordano Principe di Capoa, ed altri Conti e Baroni di quelle contrade [d], che gli prestarono omaggio e sedeltà [d] Pandulcontra omnes bomines, come s'ha da Romoaldo Salernitano [e], fus Pifanus ed egli loro diede l'Investitura col Gonfalone. Trovandosi poi i listi II. pontorni di Roma infestati da gli Scismatici, che svaligiavano i [e]Romual-Pellegrini, e faceano altri mali, il Pontefice si trattenne pel resto nitanus in Hell' Anno in quelle parti. Andò anche alla Città di Troia, dove I suddetto Duca Guglielmo con grande onore il ricevette, & adjestrollo fino alla Cattedrale. La menzione da me fatta di Gior-"ano II. Principe di Capoa richiede ora, ch' io dica, che nell' Ano presente a di 3. di Giugno terminò i suoi giorni Roberto I. Prinipe di quella Città. Mentre egli era gravemente infermo, i Caoani alzarono al Principato Riccardo III. di lui Figliuolo [f], e [f] Peregrin. condo il rito già introdotto da i Principi di Benevento, il fecero in Stemmat. onsecrare dal loro Arcivescovo. Ma essendo questi sopravivuto La ngobardo l Padre solamente due giorni, in quel dominio succedette Giorda-10 II. di lui Zio paterno, che andò, siccome dicemmo, a visitar Japa Gelasio. Sua Moglie su Gaitelgrima Figliuola di Sergio Prinipe di Sorrento. Mancò eziandio di vita nel dì 4. di Ottobre di Eee Tomo VI.

ERA Vola quest' Anno Giordano Arcivescovo di Milano, e nel di 17. di No-Ann. 1120. vembre in suo luogo su eletto Olrico, che era Vicedominus, o sia (a) Saxius Visdomino (a), Dignità principale in quell' Arcivescovato. Torin Not. ad narono anche nell' Anno presente i Milanesi all'assedio di Como, junior. T.V. e seguirono varie battaglie; ma in fine senza frutto surono obbli-Rev. Italic. gati a ripatriare. Dopo ciò i Comalchi portarono la guerra addosso alle Terre ribelli del Lago con saccheggi ed incendj. Continuò parimente la guerra fra i Genovesi e Pisani. Abbiamo da Caf-(b) Caffari faro (b), che i primi si portarono a Porto Pisano con ottanta ga-Annal. Ge- lee, trentacinque gatte, ventotto golabi, e quattro grosse navi, Rer. Italic. che portavano tutte le occorrenti macchine da guerra, e ventidue mila combattenti tra fanti e cavalli, fra' quali si contarono cinque mila uomini d'armi con corazza ed elmi ben bruniti. Parrà incredibile a' nostri giorni uno sforzo tale d'una sola Città, e massimamente trattandosi di cavalleria, e questa condotta per mare. Ma il trasporto d'essi verisimilmente su in più volte. Se crediamo (c) Annal. a gli Annali di Pisa (c), nel 1119. die sancti Sixti Pisani Januer-Pisani, ibi- ses vicerunt. Poscia all' Anno 1121. Pisano, spettante al presente, aggiungono, che i Genovesi con ventidue galee vennero all' imboccatura dell' Arno, mentre il Papa consecrava alcuni Altari di quella Cattedrale; e che i Pisani gli assalirono, e misero in rotta, con prendere sei loro galee. Non così la discorre Cassaro. Tal terrore diede il poderoso esercito de' Genovesi a i Pisani, stanti colla loro Armata in terra, che nel Settembre dell' Anno presente prestarono orecchio ad un trattato di pace de lite Corsica. Circa (d) Carust questi tempi credono alcuni Storici Siciliani (d), che Ruggieri ju-Istor. di Si-cilia Par.II niore Conte di Sicilia, giovane di mirabil talento, che fra l'altre sue prodezze avea già tentato di occupare l'Isola di Malta, prese lib. I. per Moglie Alberia Figliuola di Alfonso Re di Castiglia. Nè si (e) Sieard. dee tacere ciò, che lasciò scritto Sicardo Vescovo di Cremona (e) Chronic. lotto quest' Anno, cioè: Fuit in Italia inter Cremonenses & Par-Rer. Italic. menses chades bellica, qua Cremonenses cum Parmensibus in Parmensi glarea conflixerunt. E questa su la prima guerra, che eb-

bero i Cremonesi co' Parmigiani.

Anne

Tw

2.50%

. ...

. ...

10

Anno di Cristo MCXXI. Indizione XIV. di Callisto II. Papa 3. di Arrigo V. Re 16. Imperadore 11.

ERA Volg. ANN.1124.

RIONFALE noi troviamo l'Anno presente per Papa Callisto, Pontefice di maravigliosa attività e prudenza. Nè ci volea meno di lui, che alle più belle doti accoppiava un gran credito per la nobiltà della sua nascita, per isbrigare la santa Sede da tutti gl'inconvenienti, onde era turbata. Dopo aver eglifatte le convenevoli disposizioni per un gagliardo rinforzo di truppe Normanne da valersene alla Primavera, (a) tornò a Roma, e quivi (a) Pandulcelebrò la santa Pasqua. Poscia raccolto un potente esercito di in Vit. Cal-Romani con altre milizie ausiliarie, lo spedi all'assedio di Sutri, listi II. sotto il comando di Giovanni da Crema Cardinale di San Grisogo- Aragonia in no, ed egli stesso poco appresso colà si portò per dar calore all'im- Vit. ejusd.
Pape Par. presa. Quivi inchiuso era l'Antipapa Burdino, adulandosi indarno i. Tom. III. di ottener soccorsi dall'Imperadore, che niun pensiero se ne pren- Rer. Italic. Falco Bedeva. Forte era massimamente pel sito la Città, e vi succedero- neventanus no varj assalti, e satti di guerra. Ma in fine i Sutrini o stanchi di inChronico. questo giuoco, o guadagnati con buone promesse, si rivoltarono contra del falso Papa, e nel di 23. d'Aprile non senza mille maledizioni ed improperi il diedero in mano all'efercito Pontificio, che postolo a rovescio sopra un Camello colla coda in mano, in quella obbrobriosa forma, non lodata da tutti, su menato a Roma. (b) (b) Cardin. Tunc præparato sibi camelo pro albo caballo, O pilosa pelle ver- de Aragon. vecum pro chlamyde rubea, positus est in transverso super ipsum listi II. camelum, O in manibus ejus pro freno posita est cauda ipsius ca- Willelm. meli. Talibus ergo indumentis ornatus in comitatu Pontificis præ- cap. 8. cedebat, revertens ad Urbem cum tanto dedecore, quatenus & ipse falca Bein sua confunderetur erubescentia, O aliis exemplum praberet, ne Chronico: similia ulterius attentare præsumant. Sono parole dell' Autor della Vita di questo Pontefice, a noi conservata dal Cardinal d'Aragona: il che vien confermato da altri Storici. Con questo accompagnamento giocoso insieme e tetro, il Pontesice fra i Viva del Popolo, e per varj Archi trionfali a lui preparati nella via, entrò in Roma, e fu condotto al Palazzo del Laterano. Difcordano gli Autori intorno alla risoluzione presa da Papa Callisto II. per la persona di Burdino. Nella Vita suddetta si legge, ch'egli Burdisum fecit in Arce Fumonis retrudi, O inde ad Monasterium Ca-Eee

Benevent. in Chron. Casinensis To. V. Rer. Italicar. 6.68. € 86.

Era Volg. vense transferri, ubi perseverans in sua rebellione vitam finivit? Ann. 1121. Pandolfo (a) solamente scrive, che Burdinum in Cavensi Canofus Pisanus bio trudi præcepit. Altrettanto ha Falcone Beneventano (b). Alin Vit. Cal- cuni Storici Oltramontani il dicono rinchiuso non già nel Moniste-(b) Falco ro della Cava, ma bensì in cavea, in una gabbia. E l'Anonimo Casinense (c) aggiugne, che il Papa Burdinum de Cava extra-(c) Aronym. Etum, in Janula custodiendum tradidit. Pietro Diacono anch' egli ... scrive, che Burdino su chiuso nella Rocca di Janula, che era del a Monistero Casinense, e poscia all'Anno 1124. soggiugne, (d) che (d) Petrus Onorio II. Mauricium Hære starcham de Janula, in qua eum Papa Chon. Ca. Callixtus exfiliaverat, abstrabens, apud Fumonem exsilio relefinenf.lib.4. gavit. Non fembra certo molto probabile, che Papa Callisto si fidasse di mettere un sì pericoloso animale nel Monistero della Cava, Monistero vicino a Salerno, e però fuori della sua giuriscizione e balía. Ha perciò miglior aria di verità quanto scrive Pietro Diacono. Tuttavia Pandolfo, che su Storico di vista, dee qui trattener la decisione; e massimamente veggendos, che Landol (e) Landul- fo iuniore (e), Storico anch'egli diquesti tempi, e Romoaldo Sa-Histor. Me- lernitano (f) vanno d'accordo con lui. Nè altronde si dee credediolan.c.36 re nata la menzione di Cavea, creduta gabbia, se non dal Monialdus Saler- stero della Cava, dove a tutta prima egli dovette essere rinchiunitanus in so. Mi è nato sospetto, che sosse creduto bene lo spargere una finta voce, che Burdino, secondo i Canoni, era stato cacciato in un Monistero per sar penitenza, quando in fatti la fece in una Fortezza. Racconta il medesimo Pandolso, che il Papa processò dipoi i Conti di Ceccano ribelli, e gli astrinse a piegar la testa; con che tornò un'invidiabil pace in Roma, e in tutti i suoi contorni.

(g) Abbas

fus junior

·Chronic.

PER attestato dell'Abbate Urspergense (g) crebbero quest'An-Urse gens. no in Germania le sollevazioni de' Popoli, e spezialmente della Sassonia, contra dell'Imperadore Arrigo scomunicato; per opera di Adalberto Arcivescovo di Magonza, dichiarato suo Legato dalla Sede Apostolica. Ne fremeva Arrigo; ma per non poter di meno cominciò ad ascoltare consigli di pace. Intimata dunque una gran Dieta in Virtzburg circa la Festa di San Michele di Settembre, quivi si trattò seriamente della rinunzia delle Investiture, cagione di tanti scandali; e l'Augusto Arrigo vi condiscese. Restava l'impedimento della Scomunica, e ciò su rimesso al sommo Pontefice: al qual fine restarono destinati Ambasciatori, che andassero a trattarne in Corte di Roma. All'Anno presente verisimilmente appartiene ciò, che scrive dipoi il suddetto Pandolso Pifano.

lano. Cioè fece Guglielmo Duca di Puglia correr voce del suo Ma- ERA Volg. trimonio colla Figliuola del fu Alessio Imperador di Costantinopo- Ann. 1121. li: il che non si sa intendere, perchè se sussissiono i Documenti allegati dal Summonte (a), questo Principe avea già per Moglie (a) Sumon-Gaitelgrima Sorella di Giordano Principe di Capoa, e questa so- te Istoria di Napoli T. I pravisse a lui. Quel che è certo, Guglielmo si mise in viaggio per qualche suo importante affare alla volta di Costantinopoli, e prima di farlo, raccomandò a Papa Callisto la protezion de' suoi Stati. Ruggieri iuniore Conte di Sicilia, in cuore di cui già cominciava a bollire lo spirito de' Conquistatori, prese questa occasione per tentare d'impadronirsi [ non si sa sotto qual pretesto ] della Calabria e della Puglia. Assediata che ebbe in Calabria la Rocca di Niceforo, il Pontefice gl' inviò Ugo, uno de' più cospicui Cardinali della Chiesa Romana, per farlo desistere da quella violenza. Questi, gittate le parole al vento, se ne tornò a Roma. Allora il Papa sdegnato si mosse in persona, per trattar di questa briga, e passò in Puglia. Male per lui, perchè a cagione di una pessima influenza, o epidemia, i migliori de'suoi Cardinali, e fra gli altri il suddetto Ugo, lasciarono la vita in quelle contrade. Lo stesso Pontefice anch' egli v'ebbe a perdere la sua per una simile infermità, di cui seppe ben profittare il Conte Ruggieri, berchè portò il Papa a far quanto esso bramava. Quantunque poi continuasse ancora in quest' Anno la guerra di Milano contra di Como, narrata dal Poeta Comasco (b), pure niuna prodezza si (b) Poeta ente de' Milanesi. Solamente si legge, che i Comaschi saccheg- Comensis giarono varie Terre del Milanese, come Varese, Binago, Veda- Italicar, 10, e Trezzo.

Anno di Cristo MCXXII. Indizione XV. di CALLISTO II. Papa 4. di Arrigo V. Re 17. Imperadore 12.

TEL felicissimo presente Anno ebbe finalmente fine la trop-po lagrimevol discordia fra il Sacerdozio e l'Imperio per ragion delle Investiture. Furono nel precedente Anno spediti dala Dieta Germanica per Ambasciatori a Roma (c) il Vescovo di Urspergens. Spira, e l'Abbate di Fulda a fin di disporre questo importantissimo in Chronic.

Pandulfus

Hare Allora Pana Callissa reggendo le cose in buono disposizio Isfare. Allora Papa Callisto veggendo le cose in buona disposizio- Pisanus in ie, insieme co i suddetti inviò in Germania Lamberto Vescovo d' Vita Calli-Oltia,

Era Volg. Ostia, Sassone Cardinale di Santo Stefano in Monte Celio, e Gre gorio Cardinale Diacono di Santo Angelo, per Legati Apostolici a darvi l'ultima mano. Tennesi dunque in Vormazia nell'Anno presente una numerosissima Dieta, dove l'Augusto Arrigo, sentendosi toccato il cuore da Dio, rinunziò in fine alla pretension delle Investiture colla consegna dell' Anello e del Pastorale, giacchè con tale introduzione s'era introdotto nella Chiefa l'esecrabil abuso di vendere i Vescovati e le Badie. Cioè lasciò Arrigo V. in libertà al Clero e Popolo di cadauna Città l'Elezione e Confecra zione de'loro Vescovi, e a i Monaci quella de'loro Abbati. Pro mise egliancora di restituire alla Chiesa Romana, e a tutte le altre gli Stati e i Benì, ch'egli per avventura, o suo Padre avesse al ro usurpato; e diede una vera Pace a Papa Callisto II. e alla San 🕔 ta Chiesa Romana, e a chiunque era stato del suo partito. All'in contro Papa Callisto accordò all'Imperadore, che le elezioni de ... Vescovi ed Abbati del Regno Teutonico si facessero in presenza dell'Imperadore, o de'suoi Messi, liberamente, e senza Simonia ant o violenza; e nascendo discordia, sosse questa rimessa al Metro politano co i Vescovi Provinciali. L'Eletto poi dovea ricevere dall del Imperadore l'Investitura con lo Scettro de gli Stati e delle Regalie at. spettanti alla sua Chiesa, eccettuate le appartenenti alla Chiesa una Romana. Nell'altre parti dell'Imperio, consecrato che sosse l'E letto, nel termine di sei Mesi egli prenderebbe l'Investitura delle 🔝 Regalie. Nel di 8. di Settembre tenuta su quella Dieta in Vor mazia, e il Papa nel dì 23. d'esso Mese spedì l'approvazione sua tutti si partirono colmi di letizia; e l'Imperadore spedì poco ap presso a Roma i suoi Ambasciatori con regali, per confermare li fincerità del pentimento, e della concordia sua. Ed ecco il sospi rato fine d'una sì lunga e deplorabil Tragedia: tanto vi volle : fradicare un abuso, che insensibilmente avea preso piede nelli Chiesa di Dio contro tutti i riti dell'Antichità, ne' quali sempre 🐚 erano state libere le Elezioni de' sacri Pastori, con gravissimi sul mini emanati contra della Simonia. E' in uso tuttavia per la Gen mania l'accordo suddetto, e appartiene a i Capitoli l'elezione de i loro Vescovi. Che se taluno chiedesse, perchè dopo tante satiche sconcerti, e guerre, per rimettere anche in Italia questa liberti delle Elezioni, già fatte dal Clero e popolo, d'essa non rimange vestigio fra noi: rimetterò io volentieri al Padre Tomassino, ad altri eruditi Scrittori il dargli risposta, volendo io continuare l'intrapreso viaggio della presente Storia.

į

100

ABBIAMO da Falcone Beneventano (a), che ribellatosi Gior- ERA Volg. 'ano Conte d'Ariano a Guglielmo Duca di Puglia, questi non si Ann. 1122. entendo con assai forze per domarlo, ricorse a Ruggieri iuniore Benevent. Conte di Sicilia. Per ottenere aiuto, bisognò comperarlo. Me- in Chron. ietatem suam Palermitanæ Civitatis & Messanæ, & totius Caabriæ Dux ille eidem Comiti concessit, ut ei auxilium largiretur. ivendo noi veduto di sopra all' Anno 1088, che al Conte Rugieri seniore di lui Padre era stata interamente ceduta la Calabria al Duca Ruggieri Figliuolo di Roberto Guiscardo, e Padre d'esb Guglielmo, non saprei dire chi di quegli Autori abbia fallato. ol foccorso dunque di gente e danaro datogli dal Conte, sece il Juca Guglielmo guerra al Conte d'Ariano. Ebbe anche foccorfo a Crescenzio Cardinale, Governatore di Benevento, laonde coli prela d'alcune Castella riduste il ribelle Giordano a venir colla orda al collo a chiedere misericordia. Finì per allora questa guer-1; ma convenne ripigliarla da lì ad alcuni Mesi, con varie aventure, che io tralascio. Continuò, o si accese di nuovo la gare guerra tra i Pisani e Genovesi. Racconta Caffaro (b), che (b) Caffavi ssi Genovesi secero prigioni ben mille Pisani, e presero due loro nuens.T.VI lalee. Durando poi tuttavia la guerra fra i Milanesi e Comaschi, Rer. Italic. susci a i primi di levar Lugano dalla suggezione a i secondi, i viali non lasciarono per questo di sostenere il dominio loro in quel lago. Ma il Sigonio, fondato sopra altri Autori, non ammette I presa di Lugano.

Anno di Cristo MCXXIII. Indizione 1. di Callisto II. Papa 1. di Arrigo V. Re 18. Imperadore 13.

"ECONDOCHE' scrisse il Sigonio, e sondatamente provarono i Padri Cossart, e Pagi, nel di 18. ovvero 19. di Marzo dell' anno presente, e non già del precedente, come pensarono il Panvnio, e il Cardinal Baronio, fu celebrato il Primo General Condio Lateranense (c), coll'intervento di trecento Vescovi, e di (c) Labbe l'aissimi Abbati. Pandolfo Pisano (d) scrive, che vi surono no Tom. X. vcento novanta sette tra Vescovi ed Abbati: numero, che ecce- (d) Pandul-c la credenza. Quivi surono satti vari Decreti intorno alla Di- sur Vit. Cal-Iplina Ecclesiastica; confermato l'accordo, seguito fra l'Impe-listi II. Idore Arrigo e la fanta Sede; data o pure rinovata l'assoluzion

del-

ERA Vola. delle Censure al medesimo Augusto; riprovate le ordinazioni sat-Ann. 1123 te dall' Antipapa Burdino, con altri Canoni, che si leggono nella Raccolta de' Concilj. In questo Concilio ancora, per quanto s'ha (a) Landul- da Landolfo da San Paolo (a), che v'era presente, si rinovò la fus junior lite della precedenza tra Olrico Arcivescovo di Milano, e Gualtiediolan.c.36 ri Arcivescovo di Ravenna. Scrive questo Autore, che i due Predecessori d'Olrico, Grossolano e Giordano ebbero ne' Concilj Romani la lor Sedia alla destra del sommo Pontefice; e però anche Olrico con fermezza sostenne il suo punto. Veggendo, che gli era contrastato il posto nella prima Sessione, non volle comparire ne ido al Concilio, nè al Palazzo del Papa. Sed in quarta Feria, dum Synodus celebrata fuit, Olricus idem Mediolanensis Archiepiscopus um ad dexteram Apostolici Callisti nullo mediante sedit. Per cagione and di questi ed altri esempli credono gli Scrittori Milanesi apocrisa ano la Bolla di Papa Clemente II. dell' Anno 1087. riferita da Girola-(b) Rubeus mo Rossi (b), in cui stabilisce la precedenza dell'Arcivescovo di Histor. Ra-Ravenna a quel di Milano. Furono finalmente in esso Concilio (c) (c) Petrus fatte gravissime doglianze da i Vescovi contra de' Monaci, perchè Chr. Casin. già aveano occupate le Chiese, le Decime, le Oblazioni, e ridotti i Vescovi quasi al solo Pastorale. Ma ebbero un bel dire. Il Mondo restò qual era. Così in altri tempi altre querele sono la insorte contro i Frati Mendicanti; ma un bel dire hanno avuto (d) Ursperg. Vescovi e Parrochi. Crebbero in questi tempi (d) le ruberie, le an in Chronico. sedizioni, e le iniquità in Germania, al contrario della Città di Roma, in cui il valoroso Papa Callisto II. pose la pace col mette-(e) Falco re freno a tutti i prepotenti. Tale, scrive Falcone (e), tantum-Benevent. que pacis firmamentum infra Romanam Urbem temporibus prædicts denz Apostolici advenisse comperimus, quod nemo Civium, vel alieni wo gena arma, sicut consueverat, ferre ausus est. Aggiugne il medesimo Storico, che in quest' Anno ancora esso Pontesice si portò a Benevento, dove accusato Roffredo Arcivescovo di quella Città d'avere Simoniacamente conseguita quella Chiesa, si tenne giudizio per questo. Ma egli col giuramento suo, e di due Vescovi, e tre Preti, si giustificò, e fece ammutir gli accusatori. Ho io pro-(f) Antiqui- dotta (f) una Bolla del suddetto Papa in favore de' Canonici di tat. Italic. Cremona, data Laterani II. Nonas Martie. Un'altra parimente Differt.62. scritta Laterani IV. Kalendas Martii dell' Anno presente ne ottennero i Canonici Regolari di San Cesario sul Modenese, per cui fu dichiarato, che i Monaci di Nonantola niuna giurisdizione a-

veano sopra la Corte di Vilzacara, cioè sopra una parte, o sopra

- 12

A ...

:::

1 1

To ap

il tut-

il tutto del moderno San Cesario nel distretto di Modena . Si fe- ERA Volz. cero in quest' Anno ancora vari fatti di guerra nel Lago di Lugano Ann. 1123. tra i Milanesi e Comaschi, descritti dall' Anonimo Poeta di Como (a). Raunarono molte navi i Milanesi a Porlezza loro Castel- (a) Anonylo, e di là passarono all'assedio del Castello di San Michele, ma Comens. senza potersene impadronire. Ebbero per tradimento Lavena, Tom.V.Rer. ma perderono le lor navi prese da i nemici. Abbiamo poi dal Dan- Italicar. dolo (b), che circa questi rempi Domenico Michele Doge di Ve- (b) Dandul. nezia mandò i suoi Legati a Costantinopoli, per impetrare la Bol- in Chronic. la d'oro da Giovanni Comneno Imperador de' Greci; ma quell' Au- Rer. Italie. gusto, allontanatosi dal rito de'suoi Antecessori, non la volle concedere. Nacque perciò guerra fra i Greci e Veneziani. Alle istanze poi di Baldovino Re di Gerusalemme esso Doge mise insieme un grosso stuolo di dugento legni, tra galee, barche da trasporto, ed altre navi, e passò in Oriente (c). Trovata presso Joppe (c) Bernar. la flotta di Babilonia, composta di settanta galee, e d'altri legni, dus The-la mise in rotta. Di questa loro vittoria sa menzione anche Ful- cap.117. © cherio Carnotense (d), che si trovava allora in Terra santa. Du- sego rando tuttavia la discordia fra i Genovesi e Pisani, a cagion de i Carnotens. Vescovati della Corsica, suggettati all'Arcivescovo di Pisa, (e) Histor. lib.; il Pontesice Callisto II. a cui dispiacea troppo questa rottura fra Annali Gedue Popoli, che avrebbono potuto impiegar meglio le loro for- nuenf.lib.1. ze in Oriente contra de gl'Infedeli, chiamò gli Ambasciatori di Rev. Italic. questi due Popoli al sopra mentovato Concilio Lateranense. Ne seguì un gran contradittorio. Fu rimessa la decision dell' affare a dodici Arcivescovi e a dodici Vescovi, che dibatterono la pendenza, ma non vollero profferir la sentenza. Gualtieri Arcivescovo di Ravenna d'accordo con gli altri configliò il Papa di levar quelle Chiese di sotto all' Arcivescovo di Pisa. Ciò udito dall' Arcivescovo di Pisa, cotanto si sdegnò, che gittò a' piedi del Pontefice la Mitra e l'Anello con dirgli, che non farebbe più nè suo Arcivescovo, nè Vescovo. Azzo dovrebbe essere stato questo Arcivescovo, di cui oltre a quest' Anno non parla l'Ughelli (f). (f) Ughell. Allora il Papa con un piede spinse via la Mitra e l'Anello, e disse l'al. Sacr. in Archiep. all' Arcivescovo: Fratello, bai mal fatto, e te n'avrai a pentire. Pisan. Nel giorno seguente poi nel pieno Concilio ordinò a Gregorio Cardinal Diacono di Santo Angelo, che fu poi Papa Innocenzo II. di leggere il Decreto, che da l'innanzi i Vescovi della Corsica cessassero d'essere sottoposti alla Chiesa Pisana. A tutto questo su presente lo stesso Caffaro Istorico, il quale conferma la tenuta del Fff Tomo VI.

Concilio Lateranense nell' Anno presente. Però in vece di calmar la dissensione fra i Genovesi e Pisani, questa Sentenza maggiormente l'accese.

ERA Volg. ANN.1124.

Anno di Cristo MCXXIV. Indizione II. di Onorio II. Papa 1. di Arrigo V. Re 19. Imperadore 14.

[a] Pandulfus Pifanus listi II.

ON oltre l'Anno presente mend sua vita Callisto II. Ponte-fice d'immortal memoria. Scrive Pandolso Pisano [a], ch' in Vit. Cal- egli fece atterrar le Torri di Cencio di Donna Bona, che erano una sentina d'iniquità, con ordine di non rifabbricarle mai più. Parla dipoi della sua pia liberalità verso le Chiese di Roma, e massimamente verso la Basilica Vaticana con altre sue gloriose azioni. Meritava ben più lunga vita un Pontefice di sì rare qualità. Ma Iddio il volle per sè. Caduto infermo nel Mese di Dicembre dell'Anno presente, presi i santi Sacramenti, fra le lagrime e igemiti di tutti gli astanti cessò di vivere sopra la Terra. [b] Pagius Molto si stende il Padre Pagi [b], per accertare il giorno preciso di sua morte, pretendendo, ch'egli mancasse di vita nel di 13. del suddetto Mese, e sosse seppellito nel giorno seguente. Resta nulladimeno a mio credere tuttavia alquanto dubbioso questo punto. Pandolfo Pisano, che era allora in Corte di Roma, gli dice

ad Annul. Baron.

[c] Falco ciæ. E Falcone Beneventano [c], anch'esso Autore di questi temn Chronic. pi, racconta, ch'egli terminò i suoi giorni duodecimo die stante

[e] Pandul- sti [e] di trattare amichevolmente insieme con segreto pensiero fus Pisanus nondimeno di deludere l'un l'altro nel dare un Successore al desunnorii II.

Mensis Decembris. Probabilmente egli scrisse intrante. Comunque sia, dopo sette giorni di Sede vacante su eletto Lamberto Vescovo d'Ostia, nato nel territorio di Bologna, e persona Letterata, che prese il nome di Onorio II. Tuttavia l'elezione sua non passò senza discordia e tumulto. I Laici principali di Roma erano allora Leone della nobilissima Casa de' Frangipani, e Pier Leone, o sia Pietro di Leone, cioè Figliuolo di un Leone ricchissimo Giudeo, che s'era fatto Cristiano, come s'ha dalla Cronica Mau-Mauriniac. riniacense [d], da San Bernardo, e da altri. S'accordarono que-

to Pontefice. Fece il Frangipane una sera avvertir tutti i Cap-

pellani de' Cardinali, che nella seguente mattina portassero seco

data sepoltura nella Basilica Lateranense in festivitate Sansta Lu-

il Piviale rosso sotto il mantello, con intenzione di far dichiarare ERA Vols. Papa il suddetto Lamberto Ostiense. Ma, non so come, essendosi Ann. 1124nel giorno appresso raunati i Vescovi nella Chiesa di San Pancrazio presso al Laterano, quivi restò eletto Papa Tebaldo Boccadipecora Cardinale di Santa Anastasia, cul nome di Celestino, consentendovi anche lo stesso Vescovo Lamberto, e messogli addosso il Piviale rosso, intonarono il Te Deum. Non erano alla metà, che Roberto Frangipane, forse Fratello di Leone, con alcuni suoi parziali, e con alcuni della Corte proclamarono Papa il fuddetto Lamberto Vescovo d'Ostia, e il secero vedere al Popolo, il quale è da credere, che anch'esso l'acclamò. Gran disputa dovette succedere, ma in fine prevalendo la potenza de' Frangipani, e cedendo con gloriosa umiltà a i suoi diritti il Cardinale Tebaldo, restò Papa l'ambizioso Lamberto, cioè Onorio II. Aggiugne poi l' Autore della Vita di questo Pontefice, a noi conservata dal Cardinale d'Aragona [a], che scorgendo Onorio dubbiosa, e poco ca- [a] Cardina nonica l'esaltazione sua, dopo sette giorni depose il Pontificato, de Aragonia in Vita Hoe con una nuova universale elezione abilitato e confermato sanò norii II. gli antecedenti difetti. Sed quia electio ipsius Honorii minus canonice processerat, post septem dies in conspectu Fratrum sponte Mitram & Mantum refutavit atque deposuit. Fratres vero tam Episcopi, quam Presbyteri & Diaconi Cardinales, videntes ipsius bumilitatem, & prospicientes in posterum, ne in Romanam Eccleham aliquam inducerent novitatem, quod perperam factum fuerat, in melius reformarunt; O eumdem Honorium denuo advocantes, ad ejus vestigia prociderunt, O tanquam Pastori suo O universalt Papæ consuetam sibi obedientiam exhibuere. L'Abbate Urspergense [b] scrive, che una parte de'Romani desiderò d'avere per Pa-[b] Abbas pa Gualtieri Arcivescovo di Ravenna, omni Religionis testimonio Urspergens. in Chronic. fatis commendatum. Più che mai continuò in quest' Anno la guerra fra i Genovesi e Pisani. Secondo la testimonianza di Cassaro [c], [c] Cassari venivano dalla Sardegna ventidue navi cariche di molto avere, Annal. Genuenf.lib.1. scortate da nove galee Pisane. Contra d'esse a vele gonfie navigarono sette galee Genovesi, alla vista delle quali intimoriti i Pisani, si rifugiarono nel Porto di Vado, e abbandonarono esse navi. I Genovesi con grande allegrezza condussero a Genova que'legni col loro valsente. Per attestato di Fulcherio Carnotense [d], Carnotense. e del Dandolo [e], si segnalarono in quest' Anno ancora in Orien-lib. 3.
te l'armi de' Veneziani, comandate da Domenico Michele loro Do-inChonico, ge. Cioè con gli altri Crociati formarono l'assedio della ricchissi- Tom. XII. Rer. Italic. Fff

ERA Volg. ma e riguardevol Città di Tiro, e tanto la strinsero e battagliaro. Annili 24. no, che in fine que' Cittadini Turchi e Saraceni furono costretti a capitolar la resa. Due parti d'essa Città toccarono a Baldovino Re di Gerusalemme, tertia hereditario jure Veneticis tam in Urbe, quam in Portu: sono parole d'esso Fulcherio. Scrive il Dandolo, che su convenuto con quel Re, ut in omni Civitate, quam caperent, Veneti unam rugam (vocabolo Franzese latinizzato, significante contrada ) francam babeant, Ecclesiam, Balneum, Clibanum, Mensuras etiam bladi, vini, O olei: quæ omnia libera sint, sicut propria Regis. Et insuper annuatim CCC. Bysantia in Festo Apostolorum Petri O Pauli de Funda Tyri habere (a) Bernard. debene. Molto più scrive Bernardo Tesoriere (a) con dire, che Thefaurar. cap. 118. si doveano pagare ogni Anno quatuor millia Byzantiorum Sarace-10m. VII. norum a i Veneziani, e che prendendo Ascalona e Tiro, tertiam partem cum suis pertinentiis regaliter & libere obtinebunt. Tali conquiste mirabilmente servirono alla mercatura e ad altri vantaggi de' Veneziani. Intesosi dipoi, che l'Imperador di Costantinopoli era dietro a recar danno alle Terre d'essi Veneziani, venne la lor flotta a Rodi, e negandole quel popolo rinfreschi di viveri, presero quella Città, e le diedero il sacco con asportarne di molte ricchezze. Poscia se ne andò quella flotta a Scio, e impadronitasene quivi passò il verno. Seguitando intanto la guerra (b) Aronyfra i Milanesi e Comaschi, (b) l'Anno presente ancora vide molmus Posta ti fatti d'armi, favorevoli ora all'una, ora all'altra parte. Asse-Comensis Rer. Italic. diarono i Comaschi l'Isola loro nemica, ma non poterono ridurla alla loro ubbidienza. Impresero poscia i Milanesi l'assedio di Co-

> Anno di Cristo MCXXV. Indizione 111. di Onorio II. Papa 2. di Lottario III. Re di German. e d'Italia 1.

mo, ma cotal bravura ritrovarono in quel popolo, che loro con-

(c) Abbas Ul l'Anno presente l'ultimo della vita di Arrigo fra i Re QuinUrspergens, in Chronico, otto fatto troppi Storici: laonde non è da ascoltare chi parla di sua singensis in morte o nel precedente, o nel sussegnite anno. Accadde queRobertus de sta nel d'i 23. o pure nel 22. del Mese di Maggio, senza ch'egli
Adonte, lasciasse prole di sè. Trattossi dunque nella Dieta de' Principi dell'
alii.

venne tornarsene a casa colle bandiere nel sacco.

elezion del Successore, e fra i candidati si contavano (a) Lot- ERA Volge tario Duca di Saffonia, Federigo Duca di Suevia, Leopoldo Mar- Ann. 1125. chese d' Austria, e Carlo Conte di Fiandra. Concorsero i voți Frisingensis della maggior parte in Lottario III. fra i Re d'Italia, e poi lib. 7.c. 17. Dodechin. Secondo fra gl'Imperadori, il quale contro sua voglia eletto in Chronic. nel dì 30. d' Agosto, su coronato Re di Germania nel dì 13. di Settembre. Erano passate fra questo Principe e l'ultimo Arrigo Augusto molte dissensioni e guerre, per le quali Lottario, 10mo per altro valorofissimo, era stato una volta assai umiliato, e però conservava egli un mal talento contra tutti i di lui Parenti. Tali erano fra gli altri il suddetto Federigo Duca di Suevia, e Corrado suo fratello, che l'Urspergense chiama Duca di Franconia, perchè Figliuoli di Agnese Sorella del suddetto Arrigo V. ed eredi del medesimo Augusto. Avea lo stesso Federigo condotte seco alla Dieta circa trenta migliaia di combattenti, sperando o col terrore, o col favore di poter conseguir la Corona. Escluso rivolse l'armi contra del nuovo Re; ma per interposizione de' Vescovi si quietò per allora; e gli fece poi più guerra ne' seguenti anni per mezzo ancora del suddetto Corrado suo Fratello, dopo averlo coll' aiuto di alcuni Principi suoi parziali creato Re di Germania, siccome vedremo andando innanzi. Non so io dire, se in questo, o pure nel seguente Anno, come vuole il Signor Sassi, desse fine 4' fuoi giorni Olrico Arcivescovo di Milano. Ben so, che a lui uccedette Anselmo da Pusterla (b). E perciocchè oltre ad uno (b) Landul. Strumento recato dal Puricelli (c), da cui apparisce, che que- fus junior to Anselmo anche nell' Anno 1123. s'intitolava Arcivescovo di cap. 37. Milano, s' ha la medesima notizia chiaramente confermata dall' (c) Puricel. Monument. Anonimo contemporaneo Poeta della guerra di Como (d): co-Bafilic. me ciò possa essere, l'hanno cercato eruditi Scrittori. Continuo Ambrosian. 10 a credere, siccome conghietturai nella Prefazione al suddet- mus Comento Anonimo Poeta, che vivente il suddetto Olrico, prima dell' sin Poem. Anno 1123. sosse eletto suo Coadiutore il medesimo Anselmo, Rer. Italic. e che in questi tempi colla Coadiutoria andasse unito anche il titolo di Arcivescovo: del che ho recato un altro esempio di questo Secolo nella Chiesa Milanese. Essendo poi mancato di vita Olrico o nel presente, o nel seguente Anno, allora Anselmo restò solo, ed attuale Arcivescovo di Milano.

NON pochi fatti di guerra succederono ancora in quest' Anno fra i Milanesi e Comaschi con varietà di fortuna. Tornarono i primi all'

ERA Volg. assedio di Como, ma ne surono valorosamente respinti. Varie bat. Ann. 1125. taglie ancora si secero nel Lago Lario, o sia di Como, e senza mai perdersi d'animo tennero forte i Comaschi contro la potenza de'nemici. Ma essendo passato a miglior vita Guido loro Vescovo, cominciarono da li innanzi ad andare i loro affari di male in peggio. Tornò nell' Anno presente a Venezia [a] Dandul. [a] la vittoriosa flotta del Doge di Venezia Domenico Michele. m Chronico. Prima nondimeno essendo seguita rottura coll'Imperador di Costan-Rer. Italic. tinopoli Giovanni Comneno, gli fecero guerra col prendere e dare in Chronic, a sacco le Isole di Samo, Mitilene, & Andro. Venuti parimen-Tom. VII. te in Dalmazia ricuperarono dalle mani de gli Ungheri le Cit-Rer. Italic. tà di Spalatro e di Traù. Cacciarono anche dalla maritima Terra di Belgrado, diversa da quella, che sta al Danubio, gli Ungheri; e quindi ricevuti con grande onore dal Popolo di Zara, dove si fece la distribuzion della preda, selicemente e con trionfo si restituirono alla lieta lor Patria. Nella State dell' Anno presente i Genovesi con dieci galee scorsero il mare di [b] Caffari Corfica e Sardegna fino a Porto Pisano [b], con prender molti muens. 1. I. Pisani, merci, e legni de'medesimi. Trovata ancora una lor Rer. Italic. Cocca, che portava quattrocento uomini, e un ricco carico, la perseguitarono per quattro giorni. Per fortuna di mare su d uopo lasciarla; ma questa andò poi a rompersi all'imboccatura dell' Arno. Presero dipoi e saccheggiarono Piombino nel Mese di Settembre, conducendo prigioni a Genova tutti quegli abi-

Anno di Cristo MCXXVI. Indizione IV. di Onorio II. Papa 3. di Lottario III. Re di German. e d'Ital. 2

N insigne accrescimento di potenza si sece in questi tem pi per attestato di Dodechino [c] alla Linea Germanica nus in Chr. de gli Estensi Duchi di Baviera. Cioè in questo, o pure nell Anno precedente, mancò di vita Arrigo il Nero Duca di Baviera, il quale s'era ritirato nel Monistero di Weingart, [d] coi l'inigart. lasciare gli Stati ad Arrigo IV. e Guelso VI. suoi Figliuoli. Re starono di lui ancora Corrado, che sprezzato il Mondo, mor poi in concetto di santità, e quattro Figliuole: fra le qual Giuditta, maritata con Federigo Duca di Suevia, su madre de samo-

tanti grandi, e piccioli.

famoso Imperadore Federico I. sopranominato Barbarossa. Ora ERA Vols. il suddetto Arrigo IV. che poi venne da alcuni moderni Scrit. Ann. 1126. cori appellato il Superbo, per distinguerlo da gli altri di questo nome, su considerato dal Re Lottario per quel Principe, che meritasse più degli altri la confidenza ed amore suo, stante la ua potenza, e insieme l'antica nemistà, che passava tra la Casa de' Guelsi, il cui sangue e la cui eredità era passata in ui, e la Casa Ghibellina, da cui discesero i tre ultimi Arrighi Imperadori, con lasciar eredi anche delle lor gare i due Fracelli Federico Duca di Suevia e Gorrado. Perciò Lottario, a fine di maggiormente accrescere la possanza di Arrigo IV. Duca li Baviera, gli conferì in quest'anno anche il Ducato della Salonia: con che egli potea paragonarsi a i Re, se non nel titolo, certamente nell'ampiezza del dominio, perchè allora i nobilifimi Ducati della Baviera e Sassonia erano di maggior estensione, che oggidì. Un altro riflesso ebbe in ciò il Re Lottario, perchè già meditava di dare in Moglie ad esso Arrigo l'unica ua Figliuola Geltruda. Anzi non mancano Scrittori [a], che [a] Helmolredono contemporanee tali Nozze celebrate nell' Anno susse dalla Sassaria de forsa sura dalla sura da quente coil'Investitura del Ducato della Sassonia; e forse que- cap. 55. to può sembrar più probabile. L'Anno presente verisimilmene quel su, in cui Anselmo da Pusterla novello Arcivescovo di Milano, contro la volontà del suo Clero e Popolo si portò a Roma, per trattare del Pallio, che il Papa ricufava d'inviargli . Milano [b]. A questa sua risoluzione si opponevano i Mila- [b]Landuliesi, pretendendo una novità pregiudiziale alla Dignità del loro fus junior Arcivescovo, il dover andare a prendere in Roma quel Pallio, Histor. Mehe i precedenti Pontefici per li loro Legati aveano inviato in ddietro a Milano. Colà giunto Anselmo ebbe un bell' allegare 'rivilegi e consuetudini favorevoli al suo diritto. Papa Onorio 1. stette saldo in volere, che ricevesse il Pallio o dalle sue maii, o sull'Altare di S. Pietro. Anselmo, chiesto parere a Roaldo Vescovo d'Alba, che il dissuase dal sottoporsi a questo agravio e discredito, se ne tornò senza Pallio a Milano. Ma non u ammesso nel Palazzo Archiepiscopale, se non dopo avere Userto da Marignano suo Cancelliere, e il Vescovo d'Alba giu-'ato, ch' egli non avea confentito a pregiudizio alcuno della Chiefa Milanese. In quest' Anno ancora, per attestato di Cafaro [c], i Genovesi colla lor Flotta arrivarono alla bocca d' [c] Caffari Arno. Sbarcati furono alle mani colla fanteria e cavalleria Annal. Ge-

nuenf. l. I.

Esa vola de' Pisani. Passati poscia a Vado, distrussero quasi tutto quel Ca-Ann. 1126. stello, e di nuovo per battaglia s'impadronirono del Castello di Piombino, che già si cominciava a risabbricare. Portatisi dipoi in Corfica, presero il Castello di San Giovanni con far prigioni (1) Anony- trecento Pisani. Parimente in quest' Anno (a) tornò l'esercito mus Poeta de' Milanesi contra della Città di Como con bloccarla ed occupar Comensis le colline d'intorno, e la Valle di San Martino. Erano co i Mila-Tom. V. Rer. Italic. nesi anche i Lodigiani e Cremaschi, coll'aiuto de'quali si renderono padroni della Valle di Lugano. Sempre più perciò peggioravano gli affari del popolo Comafco.

> Anno di Cristo MCXXVII. Indizione v. di Onorio II. Papa 4. di Lottario III. Re di Germania e d'Italia 3.

IEDE fine in quest' Anno alla sua vita in Salerno, Capitale allora de i Duchi di Puglia, nel di 20. di Luglio (b) Guin Chronic. glielmo Duca di Puglia, compiuto di poco l'anno trentesimo di sua vita. Non aveva egli ricavata prole alcuna da sua Moglie, Figlinola del Principe di Capua, la quale vinta dal dolore, tagliatisi i suoi bei capegli, fra le lagrime e gli urli andò a gittarli sopra il petto del defunto Conforte. Concorfe ancora tutto il popolo di Salerno a deplorar la morte di questo buon Principe, il cui cadavero con Reale magnificenza fu seppellito in quella Metropolitana. Appena arrivò questa nuova a Ruggieri Conte di Sicilia, che non perdè tempo a passar con sette Galee presso a Salerno, e di la son si studiò d'indurre quel popolo a prenderlo per loro Signore, allegando la stretta parentela, e la promessa sattagli dallo stesso Duca Guglielmo di dichiararlo suo Erede in mancanza di Figliuoli. Hanno anche scritto alcuni, che veramente Guglielmo col suo testamento gli mantenne la parola; ma di ciò non resta alcun buon fondamento. Se creder vogliamo a Falcone Beneventano, per dieci giorni si fermò il Conte Ruggieri in nave, cercando pur di trarre alle sue voglie i Salernitani, che trovò molto alieni dal darsi a lui, sorse perchè riputavano Erede più legittimo e prossimo ab intestato Boamondo II. Principe d'Antiochia, Nipote di Roberto Guiscardo, o pure per altri motivi. Ma finalmente chiamati a parlamento que' Cittadini col loro Arcivescovo Romoaldo, diverso dallo Storico, con sì belle parole e promesse di buon trattamento loro parlò, che fatto dipoi generale Configlio, l'accetta- ERA Volz. rono per loro Signore. Aleffandro, chiamato da altri Abbate Ce- Ann. 1127. lesino, ma che senza dubbio si dee appellar Telesino, perchè Abbate di Telefa, Scrittore di questi tempi, aggiugne una particolarità, cioè (a) che i Salernitani parlando con Sarolo, o sia Saro- (a) Alexanto, Messo del Conte, esagerarono gli aggravi lor satti dal Duca der Telest. Guglielmo, e da' suoi Antecessori, e che temendo altrettanto dal Rogerii lib. Conte Ruggieri, non gli si voleano sottomettere. E perchè Saro- 1. cap. 5. lo rispose loro con qualche villania, se gli avventarono addosso, e il privarono di vita. Non ostante sì grave offesa stette fermo il Conte, e dissimulando il suo sdegno, seguitò a trattare, finchè indusse quel popolo a riceverlo per Principe, a condizion nondimeno che restasse in lor mano la guardia della Torre maggiore, o sia della Rocca. Ruggieri, uomo, che ben sapeva il suo conto, accordò loro tutto, purchè si mettesse in possesso di Salerno. Altrettanto fece con Rainolfo Conte di Alife, a cui concedette esorbitanti dimande, per averlo dalla sua nella già incominciata conquista della Puglia. L'esempio di Salerno si tirò dietro gli Amalsitani, che nel darsi al Conte Ruggieri, ottennero anch' essi di ritenere in lor potere le fortezze di quella Città. Aggiugne Falcone, che il Conte Ruggieri ridusse dipoi alla sua ubbidienza anche le Città di Troia e di Melfi, ed altre parti della Puglia, e se gli suggettarono alcuni Baroni di quelle contrade. Ma giunto a Roma l'avviso di questi progressi del Conte Ruggieri, se ne alterò forte Papa Onorio II. con tutta la sua Corte, tra perchè dovea prerendere devoluto il Feudo della Puglia alla santa Sede, e perchè non gli dovea piacere l'ingrandimento d'un Principe Signore della Sicilia, il quale se diveniva Padrone anche della Puglia e Calabria, avrebbe potuto dar la legge a Roma stessa. Però cominciò a far pratiche per impedire gli avanzamenti del Conte Ruggieri .

PASSO' esso Papa a tal fine a Benevento, indi alla Città di Troia, che gli prestò ubbidienza. Gli avea già il Conte Ruggieri spediti Ambasciatori con ricchi regali, per impetrar l'Investitura del Ducato di Puglia e Calabria; e tuttochè esibisse di rilasciare al Papa la Città di Troia, e Montefosco, niun partito si volle ascoltare, essendo insperanzito il Pontefice di mettere sotto l'immediato suo dominio tutto quel Ducato, o pure disegnando d'investirne il giovane Boamondo II. Principe d'Antiochia, a cui con più ragione appartenevano quegli Stati. Ora veggendo il Conte Rug-Ggg gieri Tomo VI.

ERA Volz. gieri sì mal disposto verso di lui l'animo del Papa, comandò a' suoi

Ann. 1127. Ufiziali di cominciar le ostilità contro la Città di Benevento: il che su cagione ancora, che esso Papa Onorio si trasserisse colà. Quivi egli fulminò la scomunica contra d'esso Conte, e di chiunque gli prestasse aiuto: il che servì a Rainolfo Conte d'Alise per abbandonar Ruggieri, e seguitar la parte del Romano Pontefice. Dimorava tuttavia in Salerno il Conte Ruggieri, e di là spedi altri Ambasciatori a Benevento, pregando il Papa di concedergli il Ducato; ma furono ancor questi rimandati con sole dure risposte. Il perchè Ruggieri perduta la pazienza, e conoscendo volerci altro che preghiere e parole per piegar l'animo indurito del Pontefice, se ne tornò in Sicilia, risoluto di cercar colla sorza ciò, che non poteva ottener colle maniere amichevoli di pace; e senza licenza del Papa assunse il titolo di Duca. Intanto i Milanesi più che mai (a) Anony- ansanti di sottomettere la Città di Como, (a) secero venir da Genova e da Pisa buona copia d'Artefici, atti a sabbricar Navi, Castelli di legno, grosse Baliste, ed altri ordigni di guerra. Ottennero gagliardi soccorsi da Pavia, Novara, Vercelli, Asti, Alba, Albenga, Piacenza, Parma, Mantova, Ferrara, Bologna, Modena, e Vicenza, siccome ancora dal Conte di Biandrate, dalla Garfagnana, e da altre parti. Dal che vegniamo a conoscere, che tutte le suddette Città si governavano a Repubblica, nè più erano governate da Ministri Imperiali. Con questo possente esercito si portarono i Milanesi all'assedio di Como, che su con vigore sostenuto da' Cittadini, finchè ebbero forze. Ma in fine veggendo vicina la rovina loro, presero la risoluzione d'imbarcar' una notte tutte le loro Donne e Figliuoli col meglio delle sostanze; e fatto nello stesso tempo un grande strepito nella Città. e una sortita sopra i nemici, affinchè non inquietassero le preparate navi, anch'essi dipoi imbarcatisi sul Lago, navigarono a Castello di Vico, con animo di quivi vendere caro la lor libertà e la vita. Entrati la seguente mattina i Milanesi nella Città, si avvidero della fuga de gli abitatori. Di là passarono al suddette Castello di Vico, ma trovandolo inespugnabile, e necessario gran tempo e spesa per vincere la costanza de' Comaschi, diedero finalmente orecchio alle proposizioni di pace. Fu questa in fatti sta bilita, conservati i beni a i Cittadini, ma condennata la Città ? perdere le mura, ed ogni altra fortezza, e a prestare ubbidien

> za e tributo da li innanzi a Milano. Pretesero il Puricelli, e i Padre Pagi, che l'eccidio di Como seguisse nell' Anno susseguen

mus Poeta Comensis Tom. V. Rer. Italic.

te 1128. e il Signor Sassi (a) riferisce altri Autori del medesi- ERA Volg. mo parere. Ma essendo concordi gli Storici Milanesi e Comas- Ann. 1127. chi, e Galvano Fiamma (b) in riferir questo fatto all' Anno in Not. ad presente, non credo, che s'abbia da dipartire dalla loro opinio- Landulfum ne. E massimamente perchè nell'antico Calendario Milanese junior. c. 37. da me pubblicato (c), è notato. Anno Domini MCXXVII. ca- van. Flampra est Civitas Comensium. Forse i primi Autori parlano della ma Manip. pace probabilmente conchiusa nell' Anno seguente, e gli altri Rer. Italic. della presa della Città, accaduta nel presente. Ed ecco come licar. P. II. liberate le Città Lombarde dal giogo straniero, cominciarono Tam. Il. a volgere l'armi l'una contra l'altra, male, che mireremo andar crescendo per la matta ambizione, da cui chi più può, più de gli altri ancora si lascia sovvertire. Celebrò il Re Lottario la festa di Pentecoste in Merseburg, (d) ubi decentissimo mul- (d) Annalitorum Principum habito conventu unicam & dilectam filiam fla Saxo. suam Gertrudem glorioso Bavaria Duci Henrico, Ducis Heinrici, O Vulfida, Magni Ducis nata, Filio, cum multa honorificentia in matrimonii bonore sociavit. L' Urspergense narra (e), che (e) Ursperin Augusta ne furono celebrate le Nozze con rara magnificenza. genf. inChr. Io ne so menzione, perchè fatto spettante alla Linea Estense di Germania.

Anno di Cristo MCXXVIII. Indizione VI. di Onorio II. Papa 5. di Lottario III. Re di German. e d'Ital. 4.

EL di 19. di Dicembre dell' Anno precedente era man-cato di vita Giordano II. Principe di Capoa (f), a cui (f) Falco Juccedette Roberto II. suo Figliuolo. Per questa cagione, cioè Benevent. per sostenere i diritti della sua Sovranità, si portò Papa Ono- in Chronic. rio nel d'i 30. di Dicembre a Capoa, quivi accolto con varie finezze da Roberto. Invitati poscia i Vescovi ed Abbati sul principio di quest'Anno con gran pompa ed allegria alla presenza del sommo Pontefice, Roberto su unto Principe e prese l'Investitura da esso Papa. În tal congiuntura Papa Onorio nella copiosa assemblea de' Prelati e Baroni espose le sue doglianze contra di Ruggieri Conte di Sicilia per la guerra mossa a i Beneventani, e per l'usurpazione di vari Luoghi della Puglia, invitando tutti alla difesa di quegli Stati, siccome dipendenti dal-Ggg 2

minciò a diventare alla moda, con far servire la Religione a gl' interessi temporali. Roberto Principe di Capoa, Rainolfo Conte d'Alife, Grimoaldo Principo, o per dir meglio Signore di Bari, Tancredi di Conversano Conte di Brindisi, Ruggieri Conte d'Oria, ed altri Conti e Baroni, tutti con promesse ma-

ERA Volg. la Chiesa Romana, e dando Indulgenza plenaria a chiunque Ann. 1128. morisse in quella spedizione: ripiego stra no, che tuttavia co-

gnifiche assunsero la difesa de i diritti Pontifici, e si prepararono a sostener la guerra contra del Conte Ruggieri. Confermò di nuovo il Papa tanto ivi, quanto dipoi in Troia, la scomunica contra d'esso Ruggieri, ed inviò il Principe di Capoa col Conte Rainolfo all'assedio del Castello della Pillosa nel di 29. di Gennaio, e con esso loro più di due mila Beneventani. Ma o sia che l'osso fosse duro, o pure, come su allora creduto, che quei Comandanti non operassero con buona sede, nulla di rilevante su fatto per impadronirsene: del che concepì tale sdegno il Pontefice, dimorante allora in Monte Sarchio, (a) Abbas che se ne tornò nel distretto del Ducato Romano. (a) Intanto lib. 1. c. 12. venuta la Primavera, il valoroso Conte Ruggieri con un poderoso esercito di Siciliani passò lo Stretto; prese e spianò le a Terre d'Unfredo; se gli renderono Taranto ed Otranto, Città di Boamondo iuniore Principe d' Antiochia, il quale miseramente poi nell' Anno 1130, restò ucciso in Oriente da i Turchi. S'inoltrò il vittorioso Ruggieri, e stretta con vigoroso assedio la Città di Brindisi, talmente la battagliò, che la costrinse alla resa. Colla stessa felicità s'impadroni della Città d'O- im ria, e di molte altre Castella. A questi dispiacevoli avvisi tor- Ile nd Papa Onorio II. a Benevento, seco conducendo circa trecento soldati a cavallo Romani; e ordinato a Roberto Principe di la Capoa, a Rainolfo Conte, e a gli altri Baroni di prendere I armi, andò con grandi forze per opporsi alle vittoriose schiere del Conte Ruggieri. Ma questi, unita la sua gente, venne a postarsi al Fiume Bradano, e quivi si accampò. Dall'altra par te anche l'esercito Pontificio mise le tende, senza osare ne l'una nè l'altra parte di guadare il fiume per cercare il nemico. A lessandro Abbate Telesino scrive, esfersi trattenuto Ruggieri per (b) Falco riverenza al sommo Pontefice. All'incontro Falcone (b) savorevole ad esso Pontefice scrive, che Ruggieri, sentiens Apostoli cum cum exercitu valido militum O peditum, O Baronibus sui. adversus se venientem, in montana secessit, devitans Apostoli CF

Telesiaus

Benevent. in Chron.

ci virtutem, ne aliquo modo aliquid ei finistrum contingeret; & ERA Volg. sic per quadraginta dies Apostolicus ille ardenti Sole mensis su- Ann. 1128. lii fatigatus Comitem illum obsedit. Tanta inazione, e l'essersi cominciato a scarseggiar di viveri e di paghe nel campo Pontificio, cagion fu, che disertavano a furia i soldati; e lo stefso Principe di Capoa, siccome persona di delicata complessione, non potendo reggere alla sferza del caldo estivo, e a gli altri disagi, spiantò il suo padiglione per andarsene. Falcone, l'Autor della Vita di questo Papa (a), ed altri Scrittori, incolpano (a) Cardin. d'infedeltà que' Baroni, quasiché cercassero senza ragione mo- de Aragon. tivi di ritirarsi. Comunque sia, il saggio Papa, veggendosi es- norii II. posto a pericolo di disonore e di perdite gravi, segretamente mandò Cencio Frangipane ad offerire al Conte Ruggieri l'Investitura del Ducato, promettendo di dargliela in Benevento. Altro che questo non cercava Ruggieri, e però furono d'accordo. Andossene il Papa a Benevento; gli tenne dietro Ruggieri con un buon corpo di sua gente, e andò a postarsi nel Monte di S. Felice fuori di Benevento. Pretendeva il Pontefice, che Ruggieri entrasse nella Città a ricever quivi l'Investitura; ma Ruglgieri Principe cauto ed accorto persistè sempre in dire, che fuori e non entro di Benevento avrebbe ricevuto le grazie Pontificie. Convenne pertanto, che il Papa uscisse, e satto l'abboccamento al Ponte Maggiore presso il Fiume, nell'Ottava dell' Assunzion della Vergine, quivi Papa Onorio II. investì il Conte Ruggieri del Ducato di Puglia e Calabria nella stessa sorma, che s' era praticata con Roberto Guiscardo, e col suo Figliuolo e Nipote.

SI lagnarono forte del Papa per questo segreto accordo, fatto senza lor participazione, e senza parola in lor difesa i Baroni, e le Città, che tenevano la parte d'esso Pontesice, perchè restavano alla discrezione del nuovo Duca Ruggieri. Ma ebbero un bel gridare. Dopo avere il Papa in questa maniera assicurato il suo diritto, se ne tornò da lì a non so quanti giorni a Roma. Non v'era ancor giunto, quando una parte de' Beneventani crudelmente uccise Guglielmo Governator Pontificio di quella Città. Adirato il Papa proruppe in molte minaccie, e spedi il Cardinale Gherardo a quel governo, che trovò avere i Beneventani formata una spezie di Comunità, senza però dipartirsi dall' ubbidienza del Romano Pontesice. Intanto il Du- Frisingens. ca Ruggieri si portò all'assedio della Città di Troja (b); ma in Chr. 1.7.

ERA Volg. ritrovandola ben munita, e i Cittadini risoluti di disendersi, si

Ann. 1128, ritirò, attendendo poscia ad entrare in possesso di Melsi, e d' altre Città, che gli aveano mandati Ambasciatori. Dopo di che avvicinandosi il verno, andò a Salerno, e di là in Sicilia. In Lombardia parimente su gran novità in quest' Anno. Federigo Duca di Suevia, e Corrado suo Fratello, siccome Figliuoli di Agnese Sorella dell' ultimo Arrigo Augusto, pretendeano al Regno e all'Imperio, e perciò dicemmo nata guerra fra loro e il Re Lottario in Germania. Pensò Federigo di fare un bel colpo coll' inviare il Fratello Corrado in Italia, acciocchè si pro-(a) Landul- cacciasse questo Regno (a). Doveva essere preceduto qualche fus junior fegreto trattato co i Milanesi, perciocche appena comparve in lan. cap.39. Milano, che quella Nobiltà col Popolo tutto si dichiarò in suo favore. Soggiornava in questi tempi l'Arcivescovo Anselmo fuori di Città nelle sue Castella; su chiamato per parte del Clero e Popolo a far la Coronazione di Corrado, la quale in fatti si eseguì nella Festa di S. Pietro di Giugno in Monza, con dargli l'Arcivescovo la Corona Ferrea nella Basilica di S. Giovanni Batista, e dichiararlo Re d'Italia. Fu da si a qualche giorno rinovata questa funzione nella Basilica di Santo Ambrosio di Milano. Alla prima Coronazione si trovò presente lo Storico Landolfo da S. Paolo, ma per suoi affari mancò alla seconda. Scrive egli dipoi d'esso Corrado: Hunc namque gradientem per Comitatus O Marchias Lombardia, O Tuscia, Comites O Marchiones cujuscumque Nobilitatis, viri potentes & humiles, cum gaudio susceperunt & amaverunt. Ma coloro, che gli secero resistenza, ne il vollero per loro Re, ejus acutissimi gladii fortitudinem senserunt, atque mortem & confusionem, ceu Anselmus Marchio del Busco, O illustris ..... Comes, susceperunt. Uno Scrittore Tedesco s'immagino, che questo Conte, di cui s'è perduto il nome, fosse Alberto, o Ingelberto, dichiarato, per quanto egli crede, da Papa Onorio Marchese della Tosca-(b) Antichi- na, con citare un Documento da me prodotto (b), in cui s'incontra Albertus Dei gratia Marchio & Dux, Lege vivens Salica, cooperante gratia & Beati Petri, & Domini Papa Honorii ejus Vicarii munere &c. Ma questo non vuol dire, ch' egli fosse Marchese di Toscana. In questi tempi si truova Corrado, Mar-(c) Antiqui- chese veramente di Toscana, siccome ho osservato altrove (c), e si truovano Documenti, che parlano di lui a gli Anni 1121. e 1129. Quell' Alberto, di cui è fatta menzione nelle mie An-

zà Estensi P. I. c. 30.

tat. Italic. Differe. 6.

tichi-

fichità Estensi, si vede creato da Papa Onorio II. Marchese e ERA Vola. Duca dopo la morte dell'ultimo Imperadore Arrigo, con dargli Ann. 1128. l'Investitura de' Beni e Stati della Contessa Matilda; ma senza ch' egli esercitasse dominio alcuno nè in Toscana, nè in Mantova, Ferrara, Modena, ed altre Città, sottoposte una volta a Matilda. A noi dunque basterà di sapere, che Corrado incoronato Re, per tale su riconosciuto, non dirò da tutti, bensì da moltissimi in Lombardia e Toscana. Ma che? Il Pontefice, che avea approvata per mezzo de' suoi Legati l' elezione del Re Lottario, mosso da lui pubblicò contra di Corrado una tercibile scomunica, (a) per cui cominciò tosto a scemare il suo (a) OttoFrisingensis in redito, e su in fine annientata in Italia la di lui potenza. Chr. 116. 7. sap. 17.

Anno di Cristo MCXXIX. Indizione VII. di Onorio II. Papa 6. di Lottario III. Re di German. e d'Ital. 5.

ELLA Vita di Papa Onorio II. è scritto, ch'egli (b) de- (b) Cardin. legavit Petrum Presbyterum Cardinalem tituli Santæ A. de dragon. rastasiæ ad partes Ravennæ, qui deposuit Aquilejensem, & Ve- nori II. vetum Patriarchas. Il Cardinal Baronio (c) non ne seppe il P.I.T.III. perchè. Ma Bernardo di Guidone (d) ne adduce il reato, quia (c) Baron. nvenit eos Schismaticis favorabiles exstitisse. Il Dandolo (e) in Annal. crive, quia Schismaticis fuerant autores. Tolomeo da Lucca (d) Bernarf) vi aggiugne un forte. Non si può intendere questo dell'an- dus Guidoecedente Scisma, perchè la Pace avea abolito tutti i delitti e Honorii II. processi. Adunque, siccome subodorò il Sigonio (g), potè più P. I. T. III. osto procedere la lor condanna per aver promosso o abbraccia- (e) Dand. o il partito di Corrado usurpatore della Corona d'Italia con- in Chronico ro il giuramento prestato al Re Lottario, cioè ad un Principe Rev. Italic. pprovato dalla santa Sede. Da una Lettera scritta in questi (f) Ptolom. empi dall' Arcivescovo di Salisburgo al Vescovo di Bamberga, stor. Eccles. he si legge fra le raccolte da Udalrico (b), impariamo, che (g) Sigon. u eletto in luogo di Gherardo, stirpe inutile e pieno di vizj, stalia. n altro Patriarca, che era Decano di Bamberga, uomo dabbe- (h) Udalrie, e perciò eliminatam fuisse veterum spurcitiarum, quæ longo il- cus Bamberic tempore dominata fuerat, fæditatem, quum abjecta indigna Hist. Eccaratis omni Ecclesiastico regimini persona, Clerum & Populum pag. 353. vidimus tam boneste tamque canonica de alterius substitutione

Tem. XII.

Tom. V.

ERA Volz. cogitare. Qu'i nulla si parla di Scisma; solamente è accusato quel Ann. 1129. Gherardo, chiamato Riccardo dall' Ughelli (a), d'inabilità e (a) Ughell. di vizj. E però le lodi a lui date dal Candido, e da esso Ughelli, e da altri, si debbono cancellare. Ma eletto che su il Decano sudetto, quel Clero il perseguitò in maniera, che su obbligato a fuggire, e noi non sappiamo, se quel Pellegrino, che gli succedette, sia lo stesso Decano. E' nondimeno da stupire, come tali Scrittori parlino della deposizione di que' due Patriarchi, e nulla dicano di quanto avvenne ad Anselmo Arcivescovo di Milano. Noi certo abbiamo da Landolfo da S. Paolo (b), che Giovanni da Crema Cardinale Romano, venuto a Histor. Me- Pavia, quivi rauno un Concilio de' Vescovi Suffraganei della aiolan.c.39 Chiesa di Milano per iscomunicare il suddetto Arcivescovo, perch'egli avesse coronato ed alzato Corrado al Regno contro il le-

gittimo Re Lottario. Anselmo, udito questo rumore, spedì colà molti de' suoi per pregarli di non procedere avanti senza alcoltarlo; ma il Cardinale e i Vescovi, incitati da alcune Città, che aderivano ad esso Re Lottario, niuna dilazione vollero accordargli, e fulminarono contra di lui la scomunica. Dico la scomunica, perchè non parla quello Storico di deposizione. Anzi aggiugne, che la maggior parte de' Milanesi, finchè visse Papa O norio II. tennero per loro Pastore il sopra mentovato Anselmo Quali poi fossero le Città costanti nell'ubbidienza al Re Lottario lo spiega il medesimo Storico con dire: At Papienses, Cremonen ses, Novarienses quoque, & eorum Episcopi, & aliarum Civita tum, prædicantes boc Regium opus Anselmi contrarium Deo, O

(b) Landulfus junior

> magno Regi Lothario, nequaquam illius Pontificis [ cioè di An selmo ] legationem susceperunt, sed ipsum præstante Cardinal illo Johanne excommunicaverunt. SI aggiunse a i motivi di nimicizia fra le suddette Città ( Milano l'altro della nobil Terra di Crema, oggidì Città. Era questa sottoposta nello spirituale e temporale a Cremona, e ri bellatasi implorò la protezion de' Milanesi, che volentieri ne convennero, ficcome Popolo potente e rivolto ad ampliare il do minio, e a sottomettere i vicini. Però i Cremonesi collegat con quei di Pavia, di Novara, e d'altre Città, che di mal oc chio miravano il soverchio ingrandimento de' Milanesi, lore mossero guerra: guerra, che costò poi tanto sangue, e parec chi anni durò. Ma che divenne del suddetto Corrado Re? Lo stesso Landolfo narra, che fortis manus Honorii Papæ ipsum re

> > Supi-

Supinavit, atque ad Germaniam, quasi ad sua propria loca re- ERA Volg. dire fecit. V'ha chi crede, che la di lui ritirata seguisse nell' ANNITI 29. Anno presente, o nel seguente, ma non ne appariscono le pruove; e che ciò avvenisse solamente nell' Anno 1132. lo vedremo fra poco. E' stato creduto, ch'esso Re Corrado soggiernasse tuttavia in Lucca nel di 4. di Settembre, perchè secondo l' attestato di Francesco Maria Fiorentini [a], in quel giorno e [a] Fiorent. luogo concedette un Privilegio al Monistero di S. Ponziano. Ma Memor. at da abbracciar sì fatta opinione dee ritenere ognuno il vedere, pag. 346. ch'egli in esso Privilegio è intitolato Conradus divina gratia Ravennatum Dux, & Thuscia Prases & Marchio. Se si trattasse del già menzionato Corrado, coronato Re in Milano, avrebbe egli adoperato il titolo di Re. Però Marchese di Toscana era in questi tempi un Corrado, diverso da Corrado, Fratello di Federigo Duca di Suevia; e quest'ultimo, se crediamo all'Urspergense [b], era Duca di Franconia. Per conseguente nè pur sus- [b] Abbas iste, che Corrado Marchese di Toscana sosse Nipote di Arrigo in Chronic. V. Augusto, come immaginò il suddetto Fiorentini. Di questo Corrado Marchese di Toscana ho io pubblicato due Diplomi c], spettanti all' Anno 1120. e 1121. i quali ci san conosce- [c] Antique re, ch' egli vivente ancora Arrigo Quarto fra gl' Imperadori Italicarum zovernava la Toscana. Ci ha conservato Udalrico da Bamber- p. 959. 6 3a [d] un'altra Lettera, scritta da Litifredo Vescovo di Nova. sequi. a Lothario Dei gratia Romanorum Regi Augusto, in cui leggia- Bamberg. no le seguenti parole: Excellentia vestra pro certo cognoscat, apudEccarjuod Novaria, Papia, Placentia, Cremona, & Brixia, Civi- pag. 361. ates Italia, firmiter fidelisatem vestram custodiunt, O adven- Histor. um vestrum unanimiter cupiunt. Cunradus autem Mediolanensum Idolum, ab eis tamen relictum, arrepta fuga solum Parmæ raber refugium, ubi tam pauper, tamque paucis stipatus viliter i noratur, quod ab uno loco ad alium vix fama ejus extenditur. Veggiamo quì, che i Milanesi aveano già abbandonato Corralo, e ch'egli poveramente dimorava in Parma. Ciò sembra indicare, che anche nell' Anno seguente egli si trattenesse in Italia, ma caduto di credito. Nè certamente egli doveva essee Corrado Duca di Toscana.

GIUNTA che su la Primavera, [e] tornato Ruggieri Duca di [e] Abbas Puglia e Conte di Sicilia di qua dallo Stretto, con un possente e- Telesinus ercito, trovò, che Tancredi di Conversano s'era rimesso in pos- o seque. esso di Brindisi e d'altre Terre a lui dianzi tolte. Intraprese l'as-Hhh Tomo VI.

ERA Volg. sedio di quella Città, ma trovatala più sorte ed ostinata, si riti-Ann. 1139. rò e attese ad impadronirsi di Montalto, di Rossano, e d'altre Terre, la conquista delle quali cagionò, che per timore di tanta potenza molti Baroni venissero a prestargli omaggio, e ad onorarlo qual loro Sovtano. Fra gli altri non tardò a pacificarfi seco Rainolfo Conte di Alife, Marito di una sua Sorella, coll' aiuto del quale ridusse dopo pochi giorni d'assedio la Città di Troia a sottomettersi ai di lui voleri. Tenuto poscia un parlamento nella Città di Melfi, dove chiamò tutti i Baroni di Puglia, intimò la pace e concordia fra loro, il mantenimento della Giustizia, e il rispetto alle Chiese, e alle Persone sacre. Gli stava poi sul cuore la permissione da lui mal volentieri accordata a i Salernitani di tener essi la guardia della Torre maggiore, o sia della Fortezza di quella Città, parendogli di non effere padrone, se la lasciava in lor mano. Perciò con tutte le sue forze passò sotto Salerno, e attorniatala da tutte le parti, richiese la cession d'esse Terre; e su d'uopo ubbidirlo. Da quanto poi soggiugne Alessan-(a) Idem dro Abbate Telesino, pare, che (a) anche Sergio Duca di Napo lib 2.cap. I. li fosse allora costretto a giurar suggezione e sedeltà ad esso Rug C" 12. gieri, se non volle sar pruova delle sorze di lui. Ma il medesimo Storico parla dipoi all' Anno seguente della suggezion de' Napole tani. Perciò poco o nulla restò nel paese, che ora appelliame Regno di Napoli e Sicilia, su cui o immediatamente o mediata mente non fignoreggiasse il Duca e Conte Ruggieri. Avvenno ancora in quest' Anno, che sedici Galee di Genovesi, andando in la traccia de' Pilani loro nemici, li trovarono a Messina già scesi il lu (b) Caffari terra (b). Attaccarono una zusta con loro, e tuttochè i Messinel nuenf.lib.1. accorressero in aiuto de' Pisani, surono tutti respinti fino al Palaz zo del Duca dal valore de' Genovesi, i quali occuparono in tal cor giuntura una buona somma di danaro, benchè poi ad istanza de medesimo Ruggieri la restituissero. Portosti Papa Onorio II. nel Anno presente a Benevento nel Mese d'Agosto, e vi consecrò Ab (c) Falso bate di Santa Sofia Francone (c). Avendo por pregato i Beneven Benevent. in Chronico, tani di volur rimettere nella Città alcuni Nobili da loro esiliati

nol porè ottenere. Di questa loro durezza idegnato, usoì dell Città, ed abboccatofi col Duca Ruggieri, si fece promettere, ch nell' Anno seguente verrebbe coll' Armata a gastigar l'orgoglio d quel Popolo. Fece ancora dare il facco a vari luoghi del loro tel ritorio, e così in collera se ne tornò a Roma.

413

Anno di Cristo MCXXX. Indizione VIII. d' Innocenzo II. Papa 1. di Lottario III. Re di German, e d'Italia 6.

ERA Volg. ANN.1130.

EL di 14. di Febbraio dell'Anno presente il sommo Pontefice Onorio II. diede fine a i suoi giorni, essu seppellito nella Basilica Lateranense. La morte sua produsse un siero sconvolgimento nella Chiesa Romana. I più buoni e saggi de' Cardinali, ben conoscevano i maneggi, che sacea Pietro Cardinale di Santa Maria in Trastevere, uomo screditato pe' suoi perversi costumi, e Figliuolo di Pietro, Figliuolo di Leone, cioè di un Ebreo fatto Cristiano. Anche San Bernardo (a) dà il titolo di Judaica soboles (a) Bernarad esso Pietro Cardinale, uomo sommamente ambizioso, e poten- dus Epistol. tissimo in Roma per le aderenze e parentele sue, e per le ricchez-Sugerius in ze tanto di sua Casa, che ammassate colla sua rapacità in varie vici Gross. Legazioni. Perciò essi buoni, prima che si pubblicasse la morte di Papa Onorio, (b) segretamente elessero Papa Gregorio Cardi- (b) Arnulf. nale di Santo Angelo, di nazione Romano, personaggio in cui con- Sagions. de forrevano le Virtù meritevoli di si alto grado per confessione d'ognuno, e massimamente di San Bernardo, allora celebre Abbate di Chiaravalle. Fece egli quanta resistenza potè, ma in fine actettata l'elezione, assunse il nome d'Innocenzo II. Non istettero molto dopo questa elezione gli altri Cardinali della fazion contrah ria ad eleggere pubblicamente Papa e confecrare il suddetto Piero Cardinale, che prese il nome di Anacleto II. Falcone scrive, (c) Falca (c) essere succedute sì satte elezioni nel giorno stesso, che motì il Benevent. Papa. Altri vogliono che Innocenzo restasse eletto nel di 15. di Febbraio, ed Anacleto nel di seguente. Certo è, che precedette quella d'Innovenzo, e pare che non fosse peranche seppellito il Papa morto: il che tenuto su per cosa contraria ai sacri Canoni. Ma da una Lettera scritta dal Vescovo di Lucca all' Arcivescovo di Mariemburgo (d) si raccoglie, che celebratis exsequiis si pro- (d)Udalric. cedette all'elezione. Certo è altresì, che sebbene si contarono più Bambergen-Cardinali dalla parte di Anacleto, pure in maggior riputazione Corp. Historia furono i savorevoli ad Innocenzo. Dichiarossi in tale occasione apud Ec-Leon Frangipane con tutta la sua Casa in savor d'esso Innocenzo, il quale non potendosi sostenere nel Laterano, si ritirò nelle sorti case de medesimi; ma Anaclero impadronitosi della Basilica Vaticana, e spogliatala de' suoi più preziosi arredi, si servi di quel

ERA Volg. teloro, e dello spoglio d'altre Chiese, siccome ancora del ricco Ann. 1130. erario proprio, e di suo Fratello, per tirare nel suo partito la maggior parte de' grandi e piccioli di Roma. Assalì poscia di nuovo le Case de' Frangipani, che secero gran resistenza. Ma conoscendo Papa Innocenzo, che non potea a lungo mantenersi quivi, prese la risoluzione di cedere alla potenza dell'avverfario. Imbarcatofi dunque nel Tevere co i Cardinali del suo par-[a] Petrus tito, [a] a riserva del Vescovo Sabinense, che lasciato per suo Chion. Ca- Vicario in Roma, poche faccende ebbe per molto tempo, felisinens. lib.4. cemente navigò sino a Pisa, dove su con sommo onure ricevu-[b] Caffari to. Di la ito a Genova [b], dispiacendogli forte la guerra di Annal. Ge- quel Popolo, tanto operò, che conchiuse fra loro una Tregua da offervarsi, finch'egli ritornasse di Francia. Aggiugne Cassaro, Scrittore Genovese di questi tempi, che il Papa suddetto, per maggiørmente cattivarfi l'affetto di quel Popolo, promise di levare il loro Vescovo Siro di sotto all'Arcivescovo di Milano, e di conferirgli la Dignità Archiepiscopale. Consecrollo anche Vescovo, allorchè su giunto a Sant' Egidio vicino al Rodano. Andossene dunque Papa Innocenzo II. in Francia, accolto dapertutto come vero Papa. Pochi furono in quelle parti coloro che facessero conto delle Lettere scritte loro dall'Antipapa Anacleto; a cui nondimeno altri Popoli e dentro e fuori d'Italia aderirono con somma confusione della Chiesa di Dio. FRA gli altri proccurò Anacleto di guadagnare al suo par-

[c]Landul- tito Anselmo Arcivescovo di Milano [c], che già dicemmo sco-Histor. Me- municato sotto il predefunto Papa Onorio II. Gli mandò dunque

divian.c.40 il Pallio; e perciò il Popolo di Milano seguitò quasi tutto la parte di Anacleto e di Corrado Re, che furono d'accordo in questa congiuntura fra loro. Non potè già Anacleto far lo stelso con Gualtieri Arcivescovo di Ravenna, il quale per la testi-[d] Rubeus monianza del Rossi [d], e molto più d'una sua Lettera scrit-H. ficr. Ra- ta all' Arcivescovo di Mariemburgo [e], si sa che su costante [e] Uldari- in favorir Papa Innocenzo. Ma principalmente ebbe cura Anaeus Bam-berg, T. II. cleto di assodarsi colla buona corrispondenza di Ruggieri Duca Corp. Hist. di Puglia e Sicilia, del Principe di Capoa, e de gli altri BaroapudEccar- ni di quelle contrade. Nè gli su difficile. Appena ebbe il suddetto Ruggieri slargate cotanto l'ali, che gli nacque, o gli su fatto nascere il pensiero di deporre il Titolo Ducale, e di assu-

> mere quello di Re, giacchè tali erano divenute le sue sorze, ed ampliato cotanto il suo dominio, che ben si conveniva a

lui

Ilui un titolo più luminoso. Ne trattò coll' Antipapa Anacleto, Era Volg. [a] il quale non vi fece difficultà per timore di non disgustar- ANN.1130. lo, e decretò Conte Cardinale, o sia il Cardinale della Fami-[a] Id. ibid. Iglia de' Conti, per assistere a questa Coronazione. Siccome ofservò il Padre Pagi [b], han creduto gli Storici Napoletani, che [b] Pagius Ruggieri di sua propria autorità, e senza saputa e consenso di ad Annal. Roma, assumesse il titolo e la Corona Regale; e che poscia per convenzione seguita con Anacleto di nuovo si facesse coronare. Ma questa doppia Coronazione è priva di buon fondamento. Falcone Beneventano [c] parla d'una sola, fatta coll'approva- [c] Falco zione d'Anacleto. Alessandro Abbate di Telesa [d] una sola an- Beneventa-nus in Chr. ch'egli riferisce, nè parla punto dell'assenso e della cooperazio- [d] Abbas ne dell' Antipapa, perchè giudicò meglio di tacere una parti-Telesinus colarità, che a' suoi di non facea bel sentire, nè molto onore segu. al Re Ruggieri. Ma Pietro Diacono scrive, che Petrus Cardinalis (cioè Anacleto) Rogerio Duci Apulia Coronam tribuens, O per Privilegium Capuanum Principatum, O Ducatum Neapolitanum cum Apulia, Calabria, O Sicilia illi confirmans, Regemque constituens, ad suam partem attraxit, con eziandio concedergli altri Privilegi, che Ruggieri con questo buon vento seppe accortamente chiedere, e facilmente ottenere: laonde San Bernardo in una delle sue Lettere [e] ebbe a dire, che Ana [e] Bernard. cleto babet Ducem Apulia, sed solum ex Principibus, ipsumque Epist. 137. usurpatæ Coronæ mercede ridicula comparatum. Tutto ciò su conchiulo verso il fine di Settembre, in cui Anacleto si portò ad Avellino e a Benevento. E perciocchè si credette, che Palermo Capitale della Sicilia fosse il Luogo più proprio per la Coronazione di Ruggieri, quivi nel facro giorno del Natale dell'Anno presente si sece quelta funzione con quella Magnificenza, che vien descritta dal suddetto Abbate di Telesa: rito, che s'è dipoi conservato, e ravvivato, pochi anni sono; cioè che in quella Città si piglia la Corona anche del Regno di Napoli. Vi assoftè come Legato Pontificio il Cardinale sopra accennato; e Roberto II. Principe di Capoa, siccome il più Nobile riguardevole 'de' suoi Vassalli, gli mise la Corona in capo. Il vedremo ben presto mal ricompensato per questa sua attenzione da Ruggieri. Intanto Papa Innocenzo giunto in Francia, vi fu accolto con gran venerazione. Presso di Orleans su a visitarlo il Re Lodovico, che già nel Concilio di Estampes l'avea riconosciuto per vero Papa. Andò a Sciartres, a Clugnì, e ad altri Luoghi. Nel No-

ERA Volg. vembre tenne un Concilio numeroso nella Città di Chiaramon-Ann. 1130. te. Per cura massimamente di San Bernardo non solamente i Franzesi, ma anche il Re Lottario in Germania, e il Re Arrigo d'Inghilterra nell'Anno seguente, prestarono ubbidienza a Papa Innocenzo, quantunque non mancassero alcuni in quelle parti, che si dichiararono in favore dell' Antipapa Anacleto. In quest' Anno restò trucidato da i Turchi in Soria Boamondo II. Principe d'Antiochia, sicchè in lui fin'i d'estinguersi la prosapia di Roberto Guiscardo, e il Re Ruggieri più francamente poté tenere gli Stati a lui occupati in Italia. Terminò an-(a) Dandul. cora i suoi giorni Domenico Michele (a) Doge di Venezia, e in Chronico. fu alzato a quel Trono Pietro Polano. Parimente all' Anno pre-Rer. Italie. sente vengono riferiti i Privilegi e le essenzioni accordate da Baldovino Re di Gerusalemme, da i Patriarchi, e dal Principe d' Antiochia alla Nazione Veneta in Acon, e in altri Luoghi d'Oriente.

> Anno di Cristo Mexxxi. Indizione ix. d' Innocenzo II. Papa 2. di Lottario III. Re di German. e d'Ital. 7.

T 01

; 311

mer

111

44 6

: : : :

OR

inch

999

10 8

d'A

vd

1.2

ERSO la metà di Gennaio del presente Anno Papa Innocenzo II. andò alla Città di Sciartres, e colà comparve ancora Arrigo Re d'Inghilterra, per tributargli il suo os-(b) Orderic. sequio, siccome scrisse Orderico Vitale (b). Nel di 29. di Mar-Vital. Hift. Ecclesiast. zo si trovò esso Pontesice in Liegi coll' accompagnamento di lib. 13. molti Vescovi ed Abbati Franzesi. Vi concorse ancora Lottario Re di Germania e d'Italia con buona parte de' Prelati Tedes-(c) Vit. S. chi, (c) e quivi sì egli, come la Regina Richenza sua Moglie Gudeardi. Egid. Au. furono solennemente coronati da esso Papa. Promise in tal ocrea Vallis cassone Lottario di venir nell'Anno seguente in Italia per li-Hift. berar la Chiesa Romana dallo Scisma, e rimettere in possesso di Roma il legitimo Pontefice Innocenzo. Venuto poscia a Parigi esso Papa, quivi celebrò con incredibil magnificenza e divozion di quel Popolo la Settimana fanta, e la Pasqua del Signore. Visitò dipoi altre Città della Francia, ed avendo inti-(d) Orderi- mato un gran Concilio nella Città di Rems, (d) lo tenne nel ous Vitalis di 19. di Ottobre coll'intervento di tredici Arcivescovi, e di ibidem dugento sessantatre Vescovi, se non è scorretto il testo dell' UrUrspergense (a), e colla presenza dello stesso Re e Regina di Era Volg. Francia. In esso su solennemente pubblicata la scomunica con- Ann. 1131. tra dell'Antipapa Anacleto (b), e di chiunque il favoriva; e in Chronico. non solamente il Re de'Romani Lottario, ed Arrigo Re d' In- (h) Dodeshighilterra mandarono colà a confermar la loro aderenza al Papa, nus in Chr. ma anche i Re d' Aragona e di Castiglia. Sul principio di quest' Anno, per quanto ci assicura Falcone Beneventano (c), il sud- (c) Falco detto Anacleto non potendo sofferire la Comunità stabilita dal in Chronic. Popolo di Benevento, cioè una specie di Repubblica, o sia un' unione da lor fatta per resistere, occorrendo a gli ordini del Papa loro Sovrano, chiamato in aiuto fuo con un buon corpo di milizie Roberto Principe di Capoa, fece imprigionare i più potenti & arditi di quella Città, in guisa che ridusse quel Popolo a dismettere la Comunità, e a prestare una piena ubbidienza a' suoi voleri. Andò poscia a Salerno, e di la passò a Roma. Allorchè il Popolo d'Amalfi, siccome di sopra è detto, si fottomife a Ruggieri, dichiarato poscia Re di Sicilia e Puglia, (d) ritenne in suo potere le Fortezze di quella Città. Lo scal (d) Alexan. tro Ruggieri dissimulò allora il suo sdegno per questa lor pre- der Abhas tensione. Ora che se la vide bella, spedita per mare una flotta l. 1. c.7. fotto il comando di Giovanni suo Ammiraglio, e raunato un sorte esercito per terra, mise l'assedio a quella Città. Dopo aver preso loro le Terre di Guallo, Capri, e Trivento, assediò unche Ravello, e talmente colle petriere flagello la Torse di quel Castello, che già minacciava rovina. Allora fu, che non solamente il Popolo di Ravello, ma quello eziandio della Città l'Amalfi, mandarono a trattar di pace, ne' cui capitoli diede l Re Ruggieri quella legge, ch'ei volle a i sudditi suoi. Dono di ciò tornò Ruggieri a Salerno, e quivi soggiornando, si vile comparir davanti Sergio Duca di Napoli, che configliato dal imore dell'ambizione e potenza d'esso Re, senza voler aspetare la forza, andò a sottomettersi a lui, amando meglio di conservare il suo dominio come Vassallo, che di perderlo affarlo col voler fare resistenza. Da ciò pare, che si deduca, avere bensi Ruggieri ottenuto dall' Antipapa Anacleto un non so qual diritto sopra Napoli nell' Anno precedente, ma averne egli olamente nel presente acquistata la Sovranità per la volontaria ledizione di Sergio. Come poi potesse pretendere Roma dirito sopra quella nobilissima Città, che per più Secoli s'era manenuta indipendente dall'Imperio Occidentale, con riconoscere

ERA Volg. per Sovrani i soli Imperadori d'Oriente in vari tempi : io la-Ann. 1131. scerò indagarlo ad altri. Non so ben dire, se in quest' Anno,

o pure nel seguente succedesse, quanto viene scritto da Falco-(a) Anonym. ne Beneventano, e dall' Anonimo Casinense (a). Cioè che esapud Pere. sendo suggita a Salerno, o pure chiamata dal Re Ruggieri a Salerno Matilda sua Sorella, Moglie di Rainolfo valoroto Conte di Alife, col Figliuolo d'esso Conte, insorse nemicizia fra loro. Altri Baroni ancora, fra'quali Tancredi di Conversano Conte di Brindisi, Grimoaldo Principe di Bari, e Goffredo Conte di Andria, si collegarono insieme, veggendo, che Ruggieri tendeva a mettere il piede sul collo a tutti. L'Abbate Telesino, siccome parzial di Ruggieri, sopra d'essi Baroni rigetta la colpa de' movimenti di guerra, che sopra vennero, e de' quali parleremo all'Anno seguente. Sarebbe stato da desiderare, che quest' Istorico avesse registrate sotto i suoi precisi Anni le imprese di Ruggieri. Ma egli lo trascurò. E ne'testi di Falcone, e dell' Anonimo Casinense non v'ha sempre tutta l'esattezza necessaria della Cronologia. Era nel precedente Anno cominciata la guerra fra i Milanesi dall'una parte, e i Pavesi, Cremonesi, e Novaresi dall'altra; e questa durò nel presente e nel susseguente Anno. Abbiamo un testimonio autentico, cioè Lan-(b) Landul- dolfo da S. Paolo (b), che ci assicura, essere stati vincitori in Hist. Med. essa tenzone i Milanesi. E secondo Gualvano Fiamma (c), in quest' Anno si venne ad una battaglia campale fra i Milanesi e nus Flam. Pavesi presso Macognago, nella quale quasi tutto l'esercito Pama Manip. vese restò sbaragliato, preso, e condotto nelle prigioni di Milano. Ebbe principio ancora in quest'Anno la divisione fra i (d) Annales Popoli di Modena e di Bologna. (d) Bollivano liti fra il Comune di Modena per cagione d'acque, di giurisdizioni, e d'al-Rev. Italie. tre occorrenze, e l'insigne e ricchissimo Monistero di Nonantola, situato nel territorio di Modena. Prevalendosi di questo litigio i Bolognefi, segretamente indussero quell' Abbate Ildebrando a

> mettersi sotto la lor protezione, anzi a sottoporre quella Terra al loro Comune con varie vantaggiofe condizioni: il che riu-

sci una grave ferita al cuore del Popolo Modenese.

fus junior cap. 40. (c) Gualva-Flor. c. 166.

grinium.

Mutinens. Tom. XI.

.

1

Anno di Cristo MCXXXII. Indizione x. d' Innocenzo II. Papa 4. di Lottario III. Re di Germania e d'Italia 8.

ERA Volg. ANN.1132.

PER qualche Mese ancora si trattenne Papa Innocenzo in Francia con aggravio non picciale di Francia con aggravio non picciolo di quelle Chiese, come scrive Orderico (a), perchè egli non aveva altra maniera (a) Orderic. da mantenersi. Nel Febbraio su al Monistero di Clugnì, e a Vital. Hist. Lione, da dove passò a Valenza, e a Santo Egidio. Finalmente lib. 13. per Montem Genua [ Geneva crede il Padre Pagi (b), che si (b) Pagius debba leggere; Jacopo da Varagine (c) scrive, che Innocenzo Crrit. ad Annal. Bav.
II. nel suo ritorno su in Genova] sines Lombardiæ intravit, (c) Jacob.
atque apud Astam solemnitate Resurrectionis Dominicæ celebrata de Varagine in Changio [nel di 10. di Aprile] venit Placentiam. Quivi celebro il ter- in Chronic. zo suo Concilio co i Vescovi di Lombardia, della Romagna, Emilia, e Marca d'Ancona. Convien dire, ch'egli lungo tempo si fermasse in quelle parti per aspettar l'arrivo del Re Lottario, il quale secondo il concerto dovea venire in Italia. Vedesi una di lui Bolla (d), data in Cremona II. Idus Julii dell' (d) Campi Anno presente in favore de' Monaci di S. Sisto di Piacenza. E 1st. di Piain Brescia IV. Kalendas Augusti un'altra. Portano esse Bolle l'Appendice. uso dell' Anno Pisano. Abbiamo dall' Annalista Sassone (e), e (e) Annalida gli Annali d'Ildesheim (f), che il Re Lottario celebrò la fe- sta Saxo. sta dell'Affunzion della Vergine in Virtzburg, e di la poi mosHildesheim. fe alla volta d'Italia, ma con un' Armata affai tenue rispetto al suo decoro. Però solamente circa il principio di Settembre ( arrivò per la via di Trento a i prati di Roncaglia sul Piacentino, dove soleano adunarsi i Principi, Vescovi, Baroni, e Legati delle Città di questo Regno, allorchè il nuovo Re veniva. Colà si portò ancora il Papa per abboccarsi con lui, e stabilir le cose occorrenti per liberar dalle mani dell'Antipapa la Città di Roma, e conferir la Corona dell'Imperio ad esso Re Lottario. Ma con poco suo onore su Lottario ricevuto; perciocchè secondo l'asserzione di Alberico Monaco de i tre Fonti (g), (g) Alberic.
Monachus in multis locis tam amore Conradi, quam respectu paucitatis sua, apud Leibab incolis terræ subsannatus & despectus fuit. Verum paulo an- nitium. te Conradus, qui a Mediolanen sibus constitutus Rex fuerat, pæne omnibus suis amissis, periculose ad patriam repatriavit. Questo paulo ante ci fa scorgere insussistente l'opinione di chi credet-Tomo VI.

ERA Vola te partito d' Italia Corrado nell' Anno 1129. Quì dovette egli Ann. 1132 dimorare fino all' Anno presente, finchè udita la mossa del Re Lottario, non credendosi più sicuro in Italia, se ne suggi non senza pericoli in Germania. Ora il Pontefice dopo il suddetto abboccamento dovette venire sul Modenese al Monistero di Nonantola, per cui erano inforte liti fra i Popoli di Modena e Bologna. (a) Antiqui- Ho io pubblicata una sua Bolla data in quel Monistero (a) IV.

rat. Italic. Idus Octobris coll'Anno Pisano 1133. che è il volgare 1132. Da tai Bolla apparisce l'opulenza d'esso Monistero. Dopo ciò il Pontefice passando per Monte Bardone, cioè per la strada di Pontremoli, andò a fermarsi in Pisa. Colà chiamati gli Ambasciatori de' Genovesi, trattò fra essi e i Pisani la pace: e per gratificare amendue que' Popoli, da' quali avea ricevuti più servigi, levò Siro Vescovo di Genova dalla suggezione dell'Arcive-(b) Cardin. scovo di Milano, col conferirgli la Dignità Archiepiscopale (b). de Aragonia e sottomettere a lui i Vescovati di Bobbio, e di Brugneto, e tre nocentii II. altri in Corsica. Dichiard eziandio Primate della Sardegna l'Ar-Gualvan. civescovo di Pisa, e a lui sottomise in oltre il Vescovato di Po-

Manip. Flor. c.: 67. mendue que' Popoli. Caffaro scrive (c), che in Corneto su sta-Arauli Ge- bilito l'ingrandimento di questi due Arcivescovi. Se ciò è, ap-

arud Leibnitium.

Italic. Differt. 62.

nucos.lib.i. partiene il satto all'Anno seguente. Ma forse in Corneto surono solamente spedite le Bolle di quanto in Pisa era stato accordato. (d) Annal. Abbiamo da gli Annali d'Ildeseim (d), e dal Cronografo Sas-Hildeskeim. fone, che il Re Lottario celebrò la sesta del Natale nella Ter-Thus S.ixo ra di Medicina sul Bolognese, e non già Modoetia, o sia Monza, come sospettò il Leibnizio per poca conoscenza di quella Terra. Egli era nel Luogo di Fontana sul Piacentino, allorchè concedette, in non so qual giorno, a i Canonici di Cremona un (e) Antique Privilegio (e), notato coll' Anno Pisano.

pulonia, e tre altri nella Corsica suddetta, con che contentò a-

UNA gran rivolta di Baroni di Puglia era seguita contra Ruggieri Re di Sicilia. Verisimilmente sperando la venuta del Re Lottario e di Papa Innocenzo, si animarono tutti contra di chi faceva a tutti paura. Ma Ruggieri, appena comparsa la Prima-(f) Falco vera, con potente esercito passato lo Stretto (f), si portò a Taranto, e di la passò all' assedio di Brindisi, che era di Tancredi Alexander di Conversano, con obbligar quella Città alla resa. Ritenne prigione Goffredo Conte di Andria, che su astretto a cedergli buona parte delle sue Terre. Quindi portò la guerra contra della Città di Bari, e in tre settimane indusse que' Eittadini a capitolare la resa,

Benevent. in Chrenic. Telefinus 116 1.

resa, e a dargli in mano Grimoaldo Principe di quella Città, che ERA Volge fu mandato prigione in Sicilia. Venuti poi ad aperta rottura con- Ann. 1132. tra di Ruggieri il Principe di Capoa Roberto II. e Rainolfo Conte d'Alife, Cognato del Re medesimo, unirono un' Armata, se crediamo a Falcone, di tre mila cavalli, e quaranta mila fanti [ numero che ha dell'eccessivo]. Rinsci all'accorto Re Ruggieri di guadagnar Crescenzio Cardinale dell'Antipapa Anacleto, che governava allora Benevento, con indurre parte di quel Popolo, e Landolfo Arcivescovo a giurare la neutralità in que' torbidi di guerra. Ma sparsasi voce, che Crescenzio volea dare in poter di Ruggieri essa Città di Benevento, quel popolo andò nelle surie; e sollecitato dipoi dal Principe di Capoa e da'suoi aderenti, abbracciò il partito di Papa Innocenzo II. Portoffi il Re all'assedio di Nocera, per soccorrere la quale s'affrettò il Principe di Capoa, sicche all' Atripalda, o come scrive l'Abbate Telesino, al fiume Sarno, in luogo chiamato Scafato, nel di 24. di Luglio si venne ad una battaglia campale. Al primo incontro riuscì a Ruggieri di far piegare e prender la fuga all'ala sinistra comandata dal Principe di Capoa; ma il valorofo Conte Rainolfo, che guidava l'ala destra, con tal bravura si spinse addosso all'Armata del Re, che In fine la sbaragliò, ed ottenne piena la vittoria coll'acquisto di un ricco bottino, ma non senza grande spargimento di sangue da ambedue le parti. Vedesi descritta questa vittoria in una Lettea del Vescovo Agatense presso Udalrico da Bamberga (a). Non (a) Udalvira avvezzo a simili colpi il Re Ruggieri: questo servi ad umilia- cus Bamberle alquanto la di lui ambizione ed alterigia. Ritirossi egli più che Corp. Hist. 'n fretta a Salerno, con volto nondimeno allegro e costanza tale pag. 366. l'animo, come se nulla di contrario gli fosse accaduto. Ma que-card. la sua disavventura incoraggi sorte tutti i suoi nemici, di modo he i Baroni già abbassati ripigliarono l'armi contra di lui. Era lietro a far lo stesso anche il popolo di Bari; ma comparso colà Ruggieri frend i lor movimenti colle buone, e coll' accordare a que' Cittadini quanto seppero addimandare. Poscia dopo aver dato un terribil facco al territorio di Benevento, venuto il Dicemore se n'andò in Sicilia a preparar nuove forze, per potere resistere, anzi per potere dar legge a tanti, che s'erano ribellati concra di lui.

ERA Volg. Ann.1133. Anno di Cristo MCXXXIII. Indizione XI. d' Innocenzo II. Papa 4. di Lottario III. Re 9. Imperadore 1.

DDOLCITO alquanto il verno, passò in Toscana il Re Lorrario, e a Calcinaia nel territorio di Pisa si abboccò di (a) Card.de nuovo con Papa Innocenzo (a). Marciò dipoi per la strada Rega-Aragonia in Vita Innoc. le fino a Viterbo, dove arrivato ancora per la Maritima il Ponte-II. Part. I. fice, s'inviarono poscia unitamente per Orta, e pel territorio del-Rer. Italic. la Sabina e di Farfa sino a Roma. Da che surono vicini a Roma, 16 si accamparono presso a Santa Agnese, e in quel Luogo ebbero di una visita da Teobaldo Presetto di Roma, da Pietro Latrone se non Leone, come ha il testo del Baronio Je da altri Nobili Romani del loro partito. Entrati finalmente in Roma sul fine d'Aprile, Papa Innocenzo II. liberamente prese alloggio nel Palazzo Lateranese, e Lottario colle sue genti nel Monte Aventino. Buona parte allora de' Romani si dichiarò in favore del legittimo Pontefice; ma non lasciò per questo l'Antipapa Anacleto co'suoi aderenti di 📰 tener saldo Castello Sant' Angelo colla Basilica Vaticana, ed altri siti forti di quella Città, coll'andare intanto inviando Ambasciatori al Re Lottario, pregandolo di voler dar luogo senza guerra ad un esame canonico delle sue ragioni, e di quelle d'Innocenzo, un con esibire ancora ostaggi e sortezze in deposito. Ma i satti non 1 corrispondevano alle parole. Nè Lottario avea condotto seco tali forze da poter mettere costui al dovere. Non più di due mila cavalli scrivono alcuni, ch'egli avesse di seguito (b). Vennero in Chronico, bensì in aiuto del Papa con otto Galee i Genovesi (c); con altre In Annal. Ge. ancora v'accorfero i Pisani; e presero Cività Vecchia con altri nuenf.lib.1. piccioli Luoghi: ma nè pur questo bastava a snidar l'Antipapa ben fortificato ed affistito da molti Nobili Romani suoi aderenti. (d) Otto Fri- Veggendoss dunque mal disposte le cose, (d) su risoluto di dar singensis in come si potea la Corona Imperiale al Re Lottario: al qual fine Chron. lib.7 fu scelta la Basilica Lateranense, giacche non si potea sar la sun-Annalista zione nella Vaticana. Pertanto nel di 4. di Giugno giorno di Domenica, dalla mano di Papa Innocenzo II. ricevette Lottario la Corona e il titolo d'Imperadore. Ora egli si truova chiamato Lortario III. in quanto era Re d'Italia, e Lottario II. come Imperadore. Da lì a pochi giorni si compose la differenza durata sinqui fra la santa Sede ed Arrigo V. Imperadore, e Lottario suo Suc-

(b) Falco (c) Caffari

Saxo.

cessore (a), per l'eredità de i beni Allodiali della Contessa Matil- ERA Volgi da. Fu preso questo mezzo termine, che il Pontesice ne investis- Ann.1133. se esso Lottario, e dopo lui Arrigo IV. Duca di Baviera e Sasso- (a) Baron. nia, Genero dello stesso Imperadore, con che egli giurasse omag- Ecclesiast. gio e sedeltà per esse Terre al Pontesice Romano. Ne rapporta il Annum. Cardinal Baronio la Bolla Pontificia. Abbiam veduto di sopra, che la Linea Estense di Germania, o sia de i Duchi di Baviera per le Nozze del Duca Guelfo V. colla suddetta Contessa Matilda, pretese la di lei eredità. Restarono esaudite in quest' Anno le sue pretensioni, di modo che il Duca Arrigo, il più potente de' Principi di Germania, e che riteneva in Italia la porzione sua ne gli antichi Stati della Casa d'Este, maggiormente stese la sua possanza ancora in queste parti colla giunta di quelli della Contessa Matilda. Vennero a Roma in tal congiuntura Roberto Principe di Capoa, e Rainolfo Conte di Alife con circa trecento cavalli (b), sperando di concertar le maniere di difendersi da Ruggieri (b) Falco Benevent. Re di Sicilia; ma gittarono i passi; perchè troppo smilze era- in Chron. no le forze dell'Augusto Lottario, e meno poteva Papa Innocenzo, perchè in mano dell' Antipapa restavano quasi tutte le Torri e Fortezze di Roma.

APPROSSIMANDOSI intanto i caldi perniciosi della State, "I'Imperador Lottario con rimettere a tempo più propizio il totale ristabilimento di Papa Innocenzo, sen venne alla volta di Lombardia. Era egli nel campo di S. Leonardo sul Mantovano nel dì 30. di Luglio, (c) quando confermò al Popolo di Mantova (c) Antiq. ltalic. Difetutti i suoi Privilegi con facoltà di trasserire il Palazzo Imperia- sert. 13. 💶 le dal Borgo di S. Giovanni al Monistero di S. Rufino di là dal Fiume Mincio. Abbiamo da gli Annali d'Ildesheim (d), che (d) Annal. giunto l'Augusto Lottario alla Chiusa sull'Adige, nell'andare Hildesheim.
Annalista da Verona a Roveredo, essendogli negato il passaggio da gli Saxo. abitanti di quel paese, egli mirabilmente s' impadronì della Città situata in cima al monte s ben difficile è a credere, che livi fosse una Città I fece prigione il padron d'essa, e selicemente passò in Germania, con celebrar la Natività della Vergine in Virtzburg, dove fu gran concorfo di Principi Ecclesiastici e Secolari. Dimorò per qualche tempo ancora Papa Innocenzo in Roma nel Palazzo Lateranense; ma trovandosi continuamente infestato dall'Antipapa, e mal sicuro, ne uscì, e nel Mese di Settembre andò a ricoverarsi in Pisa, dove con grande onore ed amore accolto, trovò quel Popolo costantissimo nel suo servigio,

nus lib. 2. sup. 36.

ERA Volz. Mentre era in Roma l'Imperador Lottario, certificato il Re Rug. Ann. 1133 gieri, che nulla v'era da temere di lui, con un' Armata più po-(a) Alexan- devola delle passate venne dalla Sicilia in Puglia (a), pieno di veleno contra de' Baroni ribelli, e mancatori del giuramento a lui prestato. Ciò udito da Roberto Principe di Capoa, veggendo egli fallite le sue speranze di ottener soccorso da i Tedeschi, d'ordine del Papa nel di 24. di Giugno se n'andò per mare a Pisa, dove gli riuscì d'impetrar per allora alquanto di gente, con cui se ne ritornò a casa, portando seco la promesla d'un aiuto di cento Legni nel Marzo prossimo venturo. Fece anche un trattato co' Genovesi, senza de' quali non si vollero impegnare i Pisani. Intanto il Re Ruggieri, come un folgore, (b) Falco piombò sopra le Terre de Baroni a lui contrarj. (b) Prese Vein Chronic. nosa, Nardò, Baroli, Binerbino, ed altre Città, commetten-Romual- do tali crudeltà sopra d'esse, e sopra gli abitanti, che peggio

dus Saler-Chronic.

non avrebbono fatto i Turchi e Saraceni nemici di Cristo. Tentò indarno coll'assedio Brindisi, che su bravamente diseso. Ma con selicità occupò le Terre di Alessandro Conte di Matera. il quale si salvò colla suga in Dalmazia. Goffredo Conte di Andria fatto prigione, su inviato in Sicilia a sar penitenza di sua sellonia. Non su più propizia la sorte a Tancredi di Conversano, che si accinse alla difesa di Montepiloso. Assediata quella Terra da Ruggieri, benchè forte di sito, e guernita d coraggiosi difensori, pure dovette cedere alla forza ed industria d'esso Ruggieri, che condannò alle prigioni di Sicilia il Conte caduto nella sue mani. Con barbarie inudita sece Ruggieri tagliare a pezzi tutti gli abitanti di quella Terra, senza riguardo alcuno nè a donne nè a fanciulli. Si credette il Popo lo della Città di Troia, allorchè intese incamminato il Re alla lor volta, di placarlo; e però gli uscirono incontro con una divota processione, e colle Reliquie de' Santi. Ma l'inumanc Re con occhi torvi guatata la misera gente, non volle ascoltar la, di maniera che chi qua e chi là presero la suga. Fece egl mettere ne' ferri molti di que' Cittadini, e dare il fuoco alle lor case e beni. Un egual trattamento provò poscia la Città di Melfi. Con questo rapido corso di vittorie e di crudeltà s impadron'i egli di Bisseglia, di Trani, d'Ascoli, di Sant' Aga ta, e di altre Terre. Intanto il Conte Rainolfo temendo, che il temporale andasse a scaricarsi sopra le sue contrade, ricorse per aiuto a Sergio Duca di Napoli, il quale avea parimente can giagiato mantello; e da lui e dal Popolo d'Aversa ottenne promes- Esa Vola. fa di un gagliardo aiuto. Ma per allora cessò il bisogno, perchè Ann. 1133. il Re Ruggieri nell' Ottobre passò in Sicilia con molti navigli carichi d'oro e d'argento e d'altre spoglie delle misere Terre, ch'egli avea non conquistate, ma ridotte all'ultima rovina. Altro da foggiogare non gli restava, se non Roberto Principe di Capoa, Rainolfo suo Cognato Conte d'Alife, e Sergio Duca di Napoli. Secondo il P. Pagi (a) passò nel di 3. di Dicembre dell' (a) Pagius Anno presente a miglior vita San Bernardo Vescovo di Parma, ad Annal. la cui Vita scritta da un Autore contemporaneo è passata sino a' nostri tempi. Sappiam di certo, ch' egli avea accompagnato 1 Roma nell' Anno presente l'Augusto Lottario.

Anno di Cristo MCXXXIV. Indizione XII. d' Innocenzo II. Papa 5. di Lottario III. Re 10. Imperadore 2.

ENNE in quest' Anno nel d'i 30. di Maggio Papa Innocen-20 II. un Concilio (b) Generale nella Città di Pisa, elet- (b) Lalbe Cola da lui per suo domicilio, finchè Dio provvedesse allo Scisma Tom. X. di li Anacleto. Sono periti gli Atti di quell'infigne sacra adunannola, a cui concorfero i Vescovi ed Abbati non solamente dell' Iindialia, ma anche della Francia e Germania. Fra gli altri v'interle venne San Bernardo Abbate di Chiaravalle, gran luminare allo-Ra la della Chiesa di Dio. Sappiamo, che in esso Concilio su conim ermata la scomunica contro il suddetto Antipapa, e contro tut-Popii i suoi aderenti e protettori. ( c ) Furono ivi deposti Pietro (c) Cardin. Rei Jescovo di Tortona, Uberto Vescovo di Lucca, e i Vescovi di de Aragon. Bergamo, Boiano, ed Arezzo, forse perchè fautori dell' Anti-nocentii II. man apa Anacleto. Offervo il Cardinal Baronio (d), che nel ri- P.I.T. III. olu iornare da questo Concilio varj Vescovi ed Abbati Franzesi, (d) Baron. et urono essi presi ed incarcerati nella Lunigiana, e in Pontremo- Annal. Ecclesiastic. 1 i. Ne parla Pietro Abbate di Clugni in una Lettera a Papa In-(c) Petrus (e); ma senza specificare, chi sosse l'autore di tale Cluniacenniquità, cioè se i partigiani dell' Antipapa, o pure alcun Pa- sis lib. 3. E. h trone di quelle Terre. Dalle memorie accennate dal Fiorenti- pist. 27. i (f) abbiamo, che nel di 26. di Novembre dell' Anno 1131. (f) Fiorent. Memor. di truova nel distretto di Volterra Ramprettus divino munere Matild.l.z. busciæ Præses & Marchio. Questo suo Diploma l'ho io divol. Pag. 347.

ERA Volg. gato altrove [a]. Leggesi poi ne gli Annali Pisani, all'Anno Ann. 1134. 1135. Pisano, cioè nel 1134. nostro Volgare, che [b] III. Ka-[a] Antiqu. lendas Junii Pisis est celebratum Concilium per Papam Innocensertat. 17. tium, & alios Pralatos. In quo Concilio Ingilbertus de Marchia [b] Annales Tusciæ investitus est. Qui postea desensus a Pisanis, & a Lu-VI. Rer. Ita- censibus ubique offensus, & victus apud Ficecchium in campo, Pisas cum lacrymis fugiens, a Pisanis vindicatus est. Chi desse l'Investitura della Toscana a questo Ingelberto, non apparisce. Potrebbe credersi, che il Papa colle pretensioni dell'eredità della Contessa Matilda, la desse. Ma questi non potea conferire ad altrui le Provincie dell'Imperio, escluse dall'eredità d'essa Matilda. E se egli le avesse pretese come Allodio, già abbiam veduto, che ne aveva investito Arrigo Duca di Baviera. All' Anno 1137. si scorgerà, che l'Imperadore mandò soccorso allo stesso Ingilberto; e però dovea questi essere suo Vassallo per la Toscana. Ma non volendo i Lucchesi chi loro comandasse, quindi nacque la guerra contra di questo Marchese. Non è sacile a me il determinare, se in questo o pure nel precedente Anno fosse da i Milanesi rigettato e deposto Anselmo Arcivescovo di Milano, dianzi scomunicato, per aver coronato Re d' Italia Corrado. Ne era anche provenuto gran danno alla Chiesa di Milano, come attesta S. Bernardo in una sua Lettera a i [c] Bernar- Milanesi [c]; perchè Papa Innocenzo II. l'avea spogliata della dus Epistol. dignità di Metropoli Ecclesiastica, e a lei sottratti i suoi Susfraganei, e fra gli altri costituito Arcivescovo il già Vescovo di Genova sottoposto a Milano. Niega il Padre Pagi questo satto; ma paiono affai chiare le parole di S. Bernardo al Popolo Milanese, dove dice: Quid contulit tibi vetus tua rebellio? Agnosce potius, in qua potestate, gloria, O bonore Suffraganeorum tuorum tamdiu privata exstitisti, con quel che segue. Non era forestiera in questi tempi una tal pena, e l'abbiam anche veduta usata contro la Chiesa di Ravenna. Racconta Landolso [d] Landul- da S. Paolo [d], che i Milanesi Clero e Popolo si sollevarono fus junior contra d'esso Anselmo, oramai pentiti d'aver savorito l'Antidiolan.c.41 papa Anacleto, e lo spurio Re Corrado. Però si arrogarono l' autorità di dichiararlo decaduto, in guisa che egli su costretto a ritirarsi nelle Castella della Chiesa Milarese. Fu poi confermata, o sia autenticata nel Concilio di Pisa la deposizione d'Anfelmo dal Pontefice Innocenzo. Ma prima d'esso Concilio avezno i Milanesi invitato alla lor Città San Bernardo; la cui fanti-

131.

,

19 2

car

de.

tà ed autorità facea in questi tempi gran rumore dapertutto, ac- ERA Vole. ciocchè colla sua presenza e destrezza mettesse fine allo Scisma Ann. 34. della loro Città, e li riconciliasse con Papa Innocenzo II. e coll' Imperadore Lottario. Se ne scusò il santo Abbate allora, perchè chiamato a Pisa. Ma appena terminato quel Concilio, il Pontefice l'inviò colà con Guido, non già Arcivescovo di Pisa, ma bensì Cardinale di nascita Pisano, col Vescovo d' Albano Matteo, personaggio di rare virtù, e con Goffredo Vescovo di Sciartres [a]. La divozione, con cui il Popolo di Milano venne all' [a] In Vita incontro di quel celebre Abbate, su incredibile. Il riceverono S. Bernardi lib. 2. c. 2. come Angelo di Dio, baciandogli i piedi, e pelandogli il mantello, con dispiacere nondimeno della sua prosonda umiltà. Colla mediazione di questi Legati Apostolici e di S. Bernardo, abiurò tutto quel Popolo non meno l'Antipapa, che il Re Corrado, fottomettendosi al vero Papa, e all'Augusto Lottario. E perciocchè era vacante per le addotte cagioni la Chiesa Ambrosiana, universale su il desiderio di quel Popolo, per ottenere in loro Arcivescovo il santo Abbate di Chiaravalle, per la cui intercessione succederono allora molte miracolose guarigioni in Milano. Corfero in folla alla Chiesa di San Lorenzo, nella cui Canonica era egli alloggiato, richiedendolo per loro Pastore; ma il buon Santo, che teneva sotto i piedi tutte le grandezze umane, nel di seguente colla suga deluse tutte le loro speranze. Altrettanto avea fatto a Genova. Allora su, che alcuni suoi Discepoli restati in Milano, si accinsero colla raccolta delle Limosine a sondare il Monistero de' Cisterciensi di Caravalle fuori di Milano. Andò poscia S. Bernardo a Pavia, e quindi a Cremona, per troncare il corso alla guerra, che que'Popoli tuttavia manteneano contra di Milano. Pare, che i Pavei si quetassero alle vigorose insinuazioni di lui, ma non già i Cremonesi, tuttochè vedessero ritornata all'ubbidienza de'veri uoi Superiori la Città di Milano, come si raccoglie da una Lettera d'esso S. Bernardo a Papa Innocenzo [b].

TORNO' sul principio di quest' Anno Roberto II. Principe di Epist. 314. Capoa a Pisa, per sollecitare i soccorsi a lui promessi, [c] e sul [c] Falco ine di Febbraio comparve in Capoa menando seco due de' Conso- Benevent. in Chronic. i Pisani, e circa mille soldati levati da quella Città. Sergio Dula di Napoli, e Rainolfo Conte di Alife approvarono il trattato del lui fatto in Pisa [d], e somministrarono il danaro occorrente der Telesi-

ber accelerar la venuta della flotta Pisana. Intanto eccoti arri- nus Abbas Kkk Tomo VI.

[b] Bernard.

1.2. 6.54.

ERA Volg. vare a Salerno il Re Ruggieri con circa fessanta galee, ch'egli Ann. 1134 immediatamente spedì contra di Napoli. Ma ritrevarono quel Popolo, che non dormiva, ed accorse valorosamente alla disesa. Però dopo aver dato il sacco ad alcune Castella di que' contorni, se ne ritornarono a Salerno. Quivi raunata una poderosa Armata di Siciliani e Pugliesi, e spintala addosso al Castello di Prata, tuttochè fosse Luogo forte, quasi in un momento se ne impadronì, e lo diede alle fiamme. Nello stesso primo giorno sottomise Altacoda, la Grotta, e Summonte: il che sparse il terrore fra i Beneventani, Capuani, e Napoletani suoi avversarj. Inoltratosi poi verso il Principato di Capoa, prese Palma, e Sarno. Intanto il Conte Rainolfo animò tutti i suoi aderenti, ed usci in campagna coll' esercito suo per sermare i progressi di Ruggieri. Ma questi dopo aver munite le rive del Fiume Sarno di cavalieri e d'arcieri, per impedire al Conte il passaggio, andò a mettere l'assedio a Nocera, Città forte del Principato di Capoa. V'era dentro Ruggieri da Surriento con buona guarnigione, animoso guerriero, e risoluto di ben disenderla; ma per tradimento d'alcuni gli convenne depor l'armi e rendersi. Passò di là il Re Ruggieri contra le Terre del Conte Rainolfo, e ne conquistò alcune: il che veduto dal Conte, per configlio de' suoi mandò a trattar di pace. Ruggieri diede allora luogo alla collera contra del Cognato, e purchè egli si sottomettesse, accettò la proposizione di restituirgli la Moglie e il Figliuolo. Presentossi dunque il Conte al Re, e inginocchiatosi volle baciargli i piedi. Nol consentì Ruggieri, e baciatolo in volto pacificossi con lui, e ne ricevette il giuramento di sedeltà. Trattò in tal'occasione Rainolso anche della pace con Roberto Principe di Capoa; e il Re s'indusse a concederla, purchè Roberto prima della metà del Mese d'Agosto si riconoscesse suo Vassallo, e cedesse le Terre perdute. Era in questo mentre ito a Pisa Roberto, per implorare il promesso soccorso da Papa Innocenzo e da' Pisani. Passato quel termine, il Re veggendo non essere accettata l'esibita pace, s'impossessò di Castello a Mare, e d'altre Terre di Ugo Conte di Boiano. Andò al Monistero di Te-(a) Idem lesa (a), dove su ben accolto da Alessandro Abbate, Scrittore poi ibid.cap.65 de i fatti del Re medesimo; e di là s'inviò alla volta della nobilissima Città di Capoa. Niuna disesa volte sar quel Popolo, con attendere solo a placarlo; e però uscito in processione, con grande onore l'accolse, e con Inni e lodi il condusse alla Chiesa maggiore, e gli giurò fedeltà. Si accigneva appresso il Re Ruggieri, dopo

dopo esfersi impadronito di Aversa, e del resto del Principato Ca- Era Volg. puano, a passar contra di Napoli; ma Sergio Duca di quell'in. Ann. 1134. clita Città giudicando meglio di non aspettar la tempesta, venne in persona a rendersi, cioè a sottoporsi come Vassallo alla di lui Sovranità. Altrettanto fecero quei della Casa di Borello. Presentossi anche Ruggieri sotto Benevento, con obbligar quel Popolo a prestargli giuramento di fedeltà, salvo nondimeno l'omaggio dovuto al Papa. Però non fu pigro l'Antipapa Anacleto a volar colà, e a ripigliarne il possesso, con sar poscia demolir le case d'alcuni di que' Cittadini, che non erano in sua grazia. Così in breve tempo ridusse il Re Ruggieri sotto il suo dominio quel vasto e fioritissimo paese. Dopo di che pieno di gloria se ne tornò a Salerno, e di là in Sicilia. Roberto Principe di Capoa restò in Pifa presso Papa Innocenzo, aspettando amendue con pazienza migliori venti dal Settentrione, cioè dall' Imperadore Lottario. Scrive Landolfo da San Paolo (a), che in quest' Anno il Principe (a) Landul-Corrado, cioè lo stesso, che da' Milanesi avea conseguita la Co-fus junior Hist. Mediorona del Regno d'Italia, altiori consilio potitus, Imperatoris Lo-lan. cap.42. tharii Vexillifer est factus, cioè s'era riconciliato coll'Imperadore. Ma raccontando altri Scrittori, che questa pace solamente segui nell' Anno prossimo venturo, o Landolfo anticipò il tempo, o pure s'incominciò in quest' Anno il trattato della concordia, e poi si compiè nel seguente. Fino a questi tempi menò i suoi giorni Folco Marchese d'Este, Figliuolo del celebre Marchese Azzo II. e Progenitore della Linea de' Marchesi d'Este, che siorisce tuttavia ne i Duchi di Modena. Ciò apparisce da uno Strumento di cession di beni da lui fatta al Monistero di San Salvatore della Fratta (b). Quanto di vita gli restasse dipoi, nol so dire. Ben (b) Antichiso, ch' egli giunto al fine de' suoi giorni, lasciò dopo sè quattro P. I. c. 32. Figliuoli, cioè Bonifazio, Folco II., Alberto, ed Obizo, e fors' anche il quinto, chiamato Azzo. Portarono tutti il titolo di 'Marchest, siccome costa da i loro Strumenti, e signoreggiarono in Este, Rovigo, e nelle altre antiche Terre della Casa d' Este.

ERA Volg. ANN.1135. Anno di Cristo MCXXXV. Indizione XIII. d'Innocenzo II. Papa 6. di Lottario III. Re 11. Imperadore 3.

UANTO le conquiste e vittorie rendeano più orgoglioso il Re Ruggieri, altrettanto affliggevano il buon Pontefice Innocenzo II. dimorante in Pisa, che sempre più mirava allontanarsi la speranza di rientrare in possesso della Città di Roma. Seco ancora si trovava Roberto Principe di Capoa dopo la perdita del suo Principato (a). Però frequenti Lettere esso Papa andava scrivendo all'Imperador Lottario, per muoverlo a soccorrere la Chiesa di Dio, e a reprimere il Re Ruggieri nemico dell' Imperio. Assicurò in quest' Anno l'Augusto suddetto i suoi propri interessi in Germania col dare la pace a varj suoi nemici e ribelli. I più potenti ed ostinati erano finora stati Federigo Duca di Suevia, e Corrado suo Fratello. Fin l'Anno precedente Arrigo Duca di Baviera e Sassonia, Genero dell'Imperadore, dopo aver sostenuta con vigore ne gli anni addietro la guerra contro i due suddetti Fratelli, avea tolta loro la Città d'Ulma: colpo, che sbalord's forte il Duca Federigo, di modo che, mentre l'Imperadrice Richenza si trovava nella Badia di Fulda, egli co' piedi nudi comparve alla di lei presenza, per implorar la grazia dell'Augusto suo Consorte. Fu accettata la di lui umiliazione, e l'Imperadrice dopo averlo fatto assolvere dalla Scomunica per mezzo del (b) Abbas Legato Apostolico, che si trovava presso di lei, (b) trattò dipoi Uistergens. una piena concordia, a cui ebbe parte anche San Bernardo, che in questi tempi mercè della sua santità ed eloquenza era il mediatore di tutti i grandi affari. In quest' Anno adunque nel d'i 17. di Marzo tenne l'Augusto Lottario una solenne Dieta di quasi tutti i Principi della Germania in Bamberga. Colà arrivò anche il Duca Federigo, e gittandosi a' piedi dell' Imperadore, umilmente il supplicò della sua grazia, che non gli su negata, con impegnarsi di accompagnare esso Imperadore nella spedizion d'Italia, già risoluta per l'Anno seguente. Oltre a i Legati del Papa, che il sollecitavano a venire, mandò ancora Giovanni Comneno Imperador de'Greci i suoi al medesimo Lottario con ricchi presenti, per confermar la pace ed amicizia fra l'uno e l'altro Imperio, ed

> anche per muoverlo contra del Re Ruggieri, il cui ingrandimento recava già non lieve gelosia a i Greci stessi. Diede udienza Lot-

(a) Annali-Ma Saxo.

tario

tario a questi Ambasciatori nella Festa dell' Assunzione della Ver- ERA Volg. gine in Mersburg, e li rimandò ben regalati e contenti. Poscia Ann. 1135. dopo la Festa di S. Michele di Settembre trovandosi esso Imperadore in Mulausen, colà venne Corrado Fratello del suddetto Duca Federigo tutto umiliato, ed avendo ottenuta l'assoluzion della Scomunica da Corrado Arcivescovo di Maddeburgo, su ammesso all'udienza dell' Imperadore, a' cui piedi espresse il suo pentimento, per la già usurpata Corona d'Italia, ed implorò il perdono di tutti i suoi falli, che l'ottimo Augusto con buona volontà gli concedette. Nella Festa poi del Natale chiamò Lottario alla Città di Spira tutti i Principi, e con essi concertò la spedizion d' Italia, tanto sospirata dal Romano Pontesice. Altre novità succederono in quest'Anno in Italia. Dopo il suo ritorno in Sicilia gravemente infermatosi il Re Ruggieri, sece (a) Alexantemer di sua vita (a). Non s'era egli peranche ben riavuto der Telesin. dal male, che la Regina Alberia sua Moglie su sorpresa da più 1.3. cap. 1. gagliarda malattia, che la portò all'altra vita, Principessa per la sua Religione, e per le sue tante limosine di memoria benedetta fra i Siciliani. Tal malinconia ed afflizione per questa perdita assalì il Re consorte, che serratosi in camera, come inconsolabile, per più giorni non si lasciò vedere se non da' suoi più intimi familiari. Come suol accadere in simili casi, cominciò a prendere piede, e a volar dapertutto la fama, che Ruggieri più non fosse vivo, e che per politica si occultasse la morte sua.

PERTANTO pervenuta questa voce a Pisa, Roberto Princibe di Capoa affrettò il soccorso promesso a lui da' Pisani, e con sirca otto mila combattenti, e con venti navi di quel Popolo (b) (b) Falco i portò nell'Aprile di quest'Anno a Napoli, dove sì egli, che Benevent. 1 Duca Sergio alzarono bandiera contra del creduto defunto Rug- in Chronico. gieri. Altrettanto fece ancora il Conte Rainolfo, figurandofianh'egli di poter così operare a man salva, perchè persuaso della morte del Sovrano, a cui avea giurata fedeltà. Allora u, che il Popolo di Aversa, tuttochè non mancasse chi asseriva molto ben vivo il Re, ribellatofi richiamò l'antico suo Prinpipe Roberto. Volevano i Pisani marciare di la addosso a Capua, perandone la conquista; ma furono ritenuti da chi sapea esservi un buon presidio, comandato da Guarino Cancellier di Ruggieri, uomo accorto, il quale mandò legata a Salerno la gente biù sospetta di quella Città, ed uscì ancora in campagna contra

Exa Volg. de' nemici postandosi al siume Chiano. Il non veder comparire Ann. 1135. alcuno dalla Sicilia, accresceva ogni di più la credenza della morte del Re: quand'ecco arrivare esso Re a Salerno nel di s. di Giugno, e dar subito gli ordini per unir tutte le sue forze. La prima sua impresa su contro la Città d'Aversa, da cui essendo fuggita buona parte di que'Cittadini per paura a Napoli, non credendosi ivi sicuro il Conte Rainolfo, anch' egli tenne la medesima via. Restò la dianzi opulenta Città alla discrezion di Ruggieri, che dopo averla abbandonata al sacco, la sece dare alle fiamme. Devastò poscia tutti i contorni di Napoli; e Guarino suo Cancelliere inviato contro le Terre del suddetto Conte, s'impadron' dell' amena Città di Alife e di Sant' Angelo. Perchè Cajazzo e Santa Agata fecero resistenza, passò lo stesso Ruggieri all'assedio di este, e le costrinse alla resa. Di là tornò ad infestar Napoli; ma conoscendo troppo difficile la conquista di quella forte Città, se ne ritirò, comandando solamente, che si rifabbricasse Cucolo ed Aversa, per ristrignere ed infestare co i loro presidji Napoletani. Alle calde istanze di Roberto Principe di Capoa, e come si può credere, anche di Papa Innocenzo, spedirono i Pisani in quest' Anno altre venti navi con gente guerriera a Napoli per opporsi a gli attentati del Re Ruggieri. Trovavasi allora la Città d' Amalsi senza milizia, perchè impegnati gli abili all'armi dal Re parte per mare, e parte in terra contra de'suoi nemici. Animaronsi perciò i Pisani ad assalire una mattina quella Città, e l'assalirla e il prenderla fu lo stesso. Andò tutta a sacco quella ricchissima Città; innumerabile e prezioso su il bottino, che vi secero, e ne asportarono alle lor navi i Pisani. In questa congiuntura vecchia tradizione fra i Pisani è stata, che i lor Maggiori, trovato in Amalfi l'antichissimo e rinomato Codice delle Pandette Pisane, lo portassero coll'altre spoglie a Pisa, da dove poi per le disgrazie di quella Repubblica passò a Firenze. V'ha uno Scrittore del Secolo Quartodecimo, da me dato alla luce, che lo accenna. Se posta l'asserzion sua bastare, s'è disputato fra due valenti Letterati in questi ultimi tempi: intorno a che nulla io oserei di decidere. Ben so, che nell' Anno presente 1135. chiamato da' Pisani secondo il loro stile 1136. toccò ad Amalfi la di-(a) Alexan- saventura suddetta. Poscia i Pisani secero lo stesso giuoco (a) der Telesin. alla Scala, a Revello, e ad altri piccioli Luoghi. Ma saputosi dal Re Ruggieri il guasto dato dall' armi Pisane, da Aversa ac-

\*\* 1

į.;

corfe colà colla sua Armata, e trovati i Pisani all'assedio della ERA Volg. Fratta, diede loro una considerabile spelazzata con ucciderne, Ann. 1135. o farne prigioni circa mille e cinquecento. Fra i prigioni si contarono due de' Consoli Pisani, e il terzo vi lasciò la vita. Se ne tornarono i restanti alla lor patria colle navi cariche di spoglie, e con esso loro andò ancora il Principe Roberto. Ruggieri dopo esfere tornato a i danni de' Napoletani, e satto tagliar loro gli alberi portanti le viti, andò a Benevento, dove colla bandiera investi del Principato di Capoa Anfuso suo terzogenito [ nome, che è lo stesso che Alfonso ] e dichiard Conte di Matera Adamo suo genero. Disposti poi gli affari della Puglia, e creati nel dì del fanto Natale Cavalieri Ruggieri Duca suo primogenito, e Tancredi Principe di Bari suo secondogenito, se ne andò dipoi in Sicilia. Per quanto crede il Signor Sassi (a), (a) Saxius nel d' 29. di Luglio dell' Anno presente eletto su Arcivescovo in Not. ad di Milano Robaldo, o sia Roboaldo Vescovo d'Alba, il quale su Landulfi detto, che accettasse l'elezione con patto di ritener il primie-junioris. ro suo Vescovato. (b) E circa questi tempi uscirono i Milanesi (b) Landulin campagna contra de' Cremonesi, ma con poca fortuna, per-fus junior Hist. Med. che surono satti prigioni cento trenta de' loro soldati a cavallo. cap. 42. Apparisce ancora da una Lettera di S. Bernardo (c), che anche (c) S. Beri Piacentini ebbero nelle lor prigioni altri Milanesi. Accadde cir-nard. Epist. ca questi tempi, che il deposto Arcivescovo Anselmo colla speranza di aver soccorso dall' Antipapa Anacleto si mosse per Pò alla volta di Roma. Nelle vicinanze di Ferrara fu preso da Goizo da Martinengo, e inviato prigione a Pisa a Papa Innocenzo, il qual poscia mandollo a Roma nel Mese d'Agosto. Quivi l'infelice consegnato a Pietro Latrone Ministro del Papa, nello stesso Mese sinì i suoi giorni, senza sapersi, se di morte naturale. Come poi s' arrischiasse il Papa a trasmettere un prigione di tanta conseguenza a Roma, dove comandava l'Antipapa, non si può intendere, se non supponendo, che anche il partito d'esso Pontesice ritenesse tuttavia assai vigore, e delle sortezze in quella vasta Città.

ERA Volg. ANN.1136. Anno di Cristo MCXXXVI. Indizione XIV. d' Innocenzo II. Papa 7.

di Lottario III. Re 12. Imperadore 4. P Uossi ben credere, che se non era amareggiato, era al-

men bisognoso di molta pazienza il cuore del Pontefice Innocenzo II. al veder crescere ogni di più le prosperità del Re nemico Ruggieri, e non mai muoversi da' suoi paesi l'Imperador Lottario per venire al foccorso d'esso Papa e de'suoi Alleati. Però sul principio del presente Anno spedì allo stesso Augusto per (a) Falco suo Legato Gherardo Cardinale (a) con Roberto Principe di Canus in Chr. poa, e Riccardo Fratello del Conte Rainolfo, a ricordargli vivamente il bisogno e le promesse di lui. Lottario benignamente gli accolfe, li regalò, e li rimandò in Italia con ficurezza, che in quest' Anno egli sarebbe calato con formidabil esercito in Italia. Anche Sergio Duca di Napoli passò per mare a Pisa, a fin d'implorare al suo pericoloso stato gagliardi soccorsi dal Papa e dal Popolo Pisano. Quante buone parole e promesse egli volle, facilmente ottenne; ma nulla di fatti. Qualche segreto emissario dovea avere il Re Ruggieri in quella Città, che con regali distornò l'affare: laonde convenne al Duca tornarsene, ma assai mal contento, a Napoli, Città, che già penuriava di viveri, non potendone ricevere nè per terra nè per mare, perchè tutti i contorni, e il mare stesso erano infestati dalle genti e dalle galee di Ruggieri. Tuttavia Sergio ebbe maniera di arrivare colà con cinque navi cariche di vettovaglia: il che fu di gran conforto a quel Popolo. Ma più si animarono essi coll'avere il Duca portata loro la sicurezza, che in quest' Anno comparirebbe in Italia l'Imperador Lottario con gran potenza, e verrebbe a liberarli dal Tiranno Ruggieri. Quali imprese facesse in quest'Anno esso Ruggieri, non è giunto a nostra notizia, perchè la Storia di Alessandro Abbate di Telesa termina col fine dell' Anno precedente; e Falcone altro non iscrive, se non che crebbe a tal segno la same nella Città di Napoli, che molti fanciulli, giovani, e vecchi cadeano morti per le piazze. Contuttociò era disposto quel Popolo a soccombere piuttosto alla morte, che di andar sotto il dominio dell'odiatissimo Re Ruggieri. Nè Sergio Duca mancava dal suo canto di rin-

> vigorirli con far loro conoscere imminente l'arrivo dell' Imperadore, colle cui forze si sarebbono liberati da quelle angustie. Tut

:41:

Aug

100

JME Ric

11 3

\* \* \* \* \* \* \*\*\* }

315

1.1

tavia

tavia Falcone non dice una parola, che Ruggieri fosse in persona ERA Vols. al blocco di Napoli. Tenne in quest' Anno l'Augusto Lottario Ann. 1136. nella Festa dell' Assunzion della Vergine una Dieta generale in Wirtzburg, (a) terminata la quale si mise in marcia con un po- (a) Annalitente esercito alla volta dell'Italia. Seco erano gli Arcivescovi di stassa. Colonia, Treveri, e Maddeburgo, con affai altri Vescovi ed Ab- desheim. bati, Arrigo Duca di Baviera e Sassonia, e Genero d'esso Augusto, spergensis Corrado Duca, dianzi efimero Re d'Italia, ed altri non pochi in Chronic. Principi e Baroni. Presso alla Città di Trento ritrovò i ponti rotti, e chi s'opponeva al suo passaggio. Presto se ne sbrigò; ed arrivato alla Chiula dell' Adige, quivi ancora gli fu contrastato il passo; ma colla morte de gli abitanti e del loro Signore si fece largo, ed arrivò a Verona, dove fu con grande onore accolto. Andò poscia ad accamparsi presso il fiume Mincio, ed essendo comparsi in folla i Lombardi, tenne ivi una magnifica Corte nella festa di San Maurizio, cioè nel di 22. di Settembre; e però non è da credere, come si figurò il Padre Pagi, ch'egli nell' Agosto fosse giunto al Castello di San Bassano; e molto meno, ch'egli fosse nell' Aprile dell' Anno precedente in Piacenza, come ha un Privilegio pubblicato dal Campi (b), dato alla Famiglia de Braccifor- (b) Campi ti: Documento anche per altre ragioni apocrifo ed insussistente. Istoria di In tal congiuntura il Vescovo di Mantova, che in addietro non Tom.I.nell' s'era voluto sottomettere all'Imperadore, su necessitato ad umi- Appendice. liarsi, e ad implorar la sua grazia. Guastalla, chiamata dall' Annalista Sassone Oppidum munitissimum Warstal, d'ordine d'esso Augusto [ non ne sappiamo il perche ] su assalita, e presa, e posto dipoi l'assedio all'alta sua Rocca. Tale era anche allora il costume de gl'Italiani, e spezialmente del Re Ruggieri, di sabbricar simili Rocche, Fortezze, Castelli, e Gironi nelle Città, per tenere in freno i Cittadini, ed avere un Luogo sicuro contra de' nemici. Dubbio nondimeno mi è rimasto, se ivi veramente si parli di Guastalla, perchè sembra parlarsi di Luogo posto alla collina e non al piano, come Guastalla. Nella stessa maniera su anche presa la Città di Garda sul Lago Benaco, o sia di Verona: de' quai due Luoghi l'Imperadore infeudò il suo Genero, cioè il Duca Arrigo. Ho io dato alla luce (c) uno Strumento difettoso (c) Antichi-'nelle Note Cronologiche, e che appartiene, forse con errore, all' tà Estensi Anno presente, in cui si vede fatta donazione del Castello di Cavallilo, posto nel Veronese, al Monistero delle Carceri d'Este da esso Arrigo Duca di Sassonia. Lo Strumento è fatto in Este, e LII Tomo VI.

ERA Volg. il Duca dice: Cum ad nostrum dominium spectent multa Oppida; Ann. 1136. Castra, atque Rura sita in Marchia Trivisana, O ea, que in districtu Veronensi habemus &c. Può essere, che ad un altro Anno, e forse al Duca Arrigo Leone appartenga quel Documento. Ma comunque sia, di qui ancora risulta il dominio, che la Linea Estense di Germania, cioè de i Duchi di Sassonia e Baviera, tuttavia riteneva in Italia sopra la sua parte dell' eredità del Marchese Alberto Azzo II. progenitore anche dell'altra Linea de' Marchesi d'Este.

SI trovò Cremona ribellante all'Imperadore; e pure i Cremonesi erano stati finqu'i nemici di Corrado innalzato da' Milanesi, e contrarj all' Antipapa. Si sa, che avendo loro ordinato l'Imperadore di rilasciar i prigioni Milanesi, nol vollero ubbidire, nè consentirono alle proposizioni di pace. Ottone Fri-[a] Otto Fri- singense scrive, [a] che dibattuta la controversia de' Milanesi singensis in co i Cremonesi, su data ragione a i primi, e messi gli altri al bando dell'Imperio. La disputa era per Crema. Perciò Lottario in passando pel territorio loro, permise il sacco de i loro poderi, e il taglio alle loro vigne. Cafalam, item Cincellam oppugnavit, cepit, & destruxit, interfectis, & captis pluribus. Quì si parla di Casal Maggiore; ma qual Luogo sia Cincella, nol so dire. Arrivato poscia l'Imperadore a Ronçaglia sul Piacentino, belishima e larga pianura, quivi per molti giorni si riposò, ed alzò Tribunale con rendere a tutti giustizia. Vennero colà ben quaranta mila Milanesi ad inchinarlo con somma allegrezza, e in ubbidienza di lui Castrum munitissimum Samassan oppugnantes, ejus tamdem adjutorio ceperunt. Sono scorretti presso l'Annalista Sassone vari nomi di Luoghi e di Persone Italiane. In vece di Samassan credo io, che s'abbia a leggere Soncinum, che veramente su preso con S. Bassano, come s' ha da [b] Landul- Landolfo da S. Paolo [b]. Andò poscia Lottario a mettere il Hist. Med. campo ne' Borghi di Pavia, Città che al pari della collegata Cremona nol volle ricevere, anzi gli mandò alcune risposte ingiuriole. Male per quel Popolo, perchè prevalendosi dell'occasione i Milanesi, acerbi loro nemici, talmente si diedero all' ingegno, che misero il piede in quella Città. Già s' era dato principio a gl'incendi e alle stragi; ma usciti in processione i Cherici e Monachi, corsero chiedendo misericordia a i piedi

> dell'Imperadore, il quale siccome Principe clementissimo loro perdonò, e sece desistere i Milanesi dalle offese. Ma perciocche

Clr. lib. 7. c.zp. 19.

fus junior .cap. 45.

11 2

nel d' seguente restò ucciso un Conte Tedesco, che insolente- ERA Volge mente voleà rompere una porta della Città: su in armi tutto il Anniti36. campo contra de' Pavesi minacciando la morte a tutti; ma questi mostrata la loro innocenza, ottennero il perdono, con restar nondimeno condennati a pagar venti mila talenti. Così dall' Annalista Sassone [a] narrati si veggono questi satti. Ma Lan- [a] Annalidolfo da S. Paolo, Scrittore di maggior credito in questo, rac- sta Saxo. conta [b], che Lottario venne a Lardirago sul Fiume Olona in [b] Landulvicinanza di Pavia. Usciti in armi i Pavesi surono rispinti sin sur junior sotto le mura dal Principe Corrado, e molti ne restarono prigioni. Allora i Pavesi vennero a'piedi dell'Imperadore, e dopo aver liberati i prigioni Milanesi, ottennero anch' essi la libertà de' suoi. Trovaronsi ancora ribelli all' Augusto Lottario Vercelli, Torino, e Gamondo (non so se nome sicuro), e però coll' esercito passò egli colà, e colla forza mise al dovere quelle Città; e lo stesso fece con Castello Pandolfo. Post bac ingressus est terram Hamadan Principis suæ Majestati contradicentis, quem destructis innumeris Urbibus, & locis munitis subjici sibi compulit. Questo Principe Hamadan ha gran ciera d'essere Amedeo Conte di Morienna, Progenitore della Real Casa di Savoia, che possedeva molti Stati in Italia, ed è chiamato Zio del Re di Francia da Pietro Cluniacense. Da gli Scrittori del Piemonte non è stata conosciuta questa particolarità.

VENNE poscia Lottario a Piacenza, anch'essa Collegata co' Cremonesi e Pavesi, e la espugnò. Da' Parmigiani su accolto con grande onore, e loro in ricompensa concedette un Castello e presidio contra de' Cremonesi loro nemici. Nè si dee lasciar sotto silenzio, che mentre questo Imperadore sul principio di Novembre tenne la sua magnifica Dieta in Roncaglia, pubblicò una Legge intorno a i Feudi, che si truova fra le Longobardiche [c], e nel Codice de Feudis. Abbiamo ancora dal Dando-Langobard. lo [d], che trovandosi egli in Correggio Verde sul Parmigiano, P. Il. T. I. confermò i patti e Privilegi a Pietro Polano Doge di Venezia. Se [d] Dand. vogliamo ripofar sulla sede di Buonincontro Morigia [e], e di in Chronico Tom. XII. Galvano Fiamma [f], Scrittori del quartodecimo Secolo, l'Au-Rev. Italic. gusto Lottario in quest' Anno Mediolanum venit, ubi ab Ansel- [e] Morigia mo de Pusterla Archiepiscopo Mediolanensi primo in Modoetia, doet.T.XII. secundo in Mediolano coronatus fuit. Postea per Innocentium Se- Rer. Italic. cundum in Roma coronatus fuit in Ecclesia Lateranensi. Zop- Manip. pica di troppo questo racconto. Non era più Arcivescovo, anzi Flor. T.XI.

Rev. Italic.

Era Volg. nè pur vivo in questi tempi Anselmo. E già vedemmo Lottario Ann. 1136. coronato Imperadore in Roma nell' Anno 1133. Che se quegli Storici si sono intesi dell' Anno stesso 1133. allora passava discordia fra esso Imperadore e i Milanesi, ed Anselmo Arcivescovo era legato dalla Scomunica. Verifimil cofa nondimeno farebbe, che trovandosi Lottario si vicino a Milano, e così ben ristabilità l'armonia fra lui, e quel Popolo, si facesse coronare colla Corona Ferrea del Regno d'Italia. Ma nulla dicendo di così importante funzione Landolfo da S. Paolo, Scrittore presente a i fatti d'allora, non si può sar sondamento sull'asserzione de' suddetti Storici posteriori, siccome Iontani per due Secoli da'tempi di Lottario. Abbiamo bensì dal medesimo Lan-(a) Landul-dolfo (a), che probabilmente in quest' Anno, e prima che cafus junior lasse in Italia Lottario, segui un satto d'armi fra i Milanesi e

Jan. n. 376.

diolan. s.45 Paveli colla sconfitta de' primi. Vexilla Mediolanen sium, O eorum agmina capta aut fugata a Papien sibus velut miti ssima ovium pecora. Portossi dipoi l'Arcivescovo Robaldo a Pisa, dove giurò fedeltà a Papa Innocenzo: risoluzione, che dispiacque non poco al Popolo Milanese, quasiche cotale umiliazione iminuisse la Dignità e libertà della lor Chiesa. Pare nondimeno, secondo (b) Puricel- l'opinione del Puricelli (b), che Robaldo sostenesse il suo puntius Monu. to in non volere ricevere dalla mano del Papa il Pallio Arcielic. Ambro- piscopale, con esigere, che gli sosse inviato a Milano, come per tanti Secoli s'era praticato in addietro. A questa opinione da qualche fondamento S. Bernardo nella Lettera CXXXI. se non che si crede essa scritta nel precedente Anno 1135, e però converrebbe rapportare anche l'andata a Pisa di Robaldo a quell' Anno. Certo è, che questo Arcivescovo, allorchè l'Imperador Lottario su in Roncaglia, si portò co' suoi Suffraganei a fargli la Corte; e che per ordine d'esso Augusto sulmind la Scomunica contra de' Cremonesi, ostinati in non volere rendere i prigioni Milanesi: scomunica nondimeno non approvata da Papa Innocenzo II. il quale in quest' Anno, o pur nel seguente, ne mandò l'assoluzione a quel Popolo.

Anno di Cristo MCXXXVII. Indizione XV. d' Innocenzo II. Papa 8. di Lottario III. Re 13. Imperadore 5.

ERA Volg. ANN.1137.

ORTO grandi mutazioni in Italia l'Anno presente. Non apparitie, in qual luogo l'Augusto Lottario solennizzas-1e la Feita del santo Natale dell'Anno addietro. Abbiamo un sno Diploma (a) dato in Reggio VI. X. [cioè Sexto Decimo] (a) Ughell. Ital. Sacr. Kalendas Januarii, Anno Dominica Incarnationis MCXXXVI. Tom. V. Indictione XIV. che dovea correre sino al fine dell' Anno. Ab. Appendic. biamo in oltre un Placito tenuto nella stessa Città di Reggio Episcop. Mense Novembri dello stesso precedente Anno, Indictione XIV. Italicarum segno che essa Augusta risiedeva in Reggio, mentre l'Impera-Dissert. 11. dore girava per la Lombardia. Non sussiste già, che l'Imperadore co' Cremonesi assediasse Crema in quest' Anno, come volle Antonio Campi (c). Erano allora i Cremonessi in disgra- (c) Campi zia d'esso Augusto. Sappiamo bensì dall'Annalista Sassone (d), (d) Annalich'egli si accampò nelle pianure di Bologna, ed assediò quella sta Saxo. Città con pensiero di venire anche a gli assalti, se non sosse stato il rigoroso freddo di quel verno, che l'impedì. Presero nondimeno i suoi un Castello fortissimo alla montagna, dove tagliarono a pezzi più di trecento persone. Venne poscia a' voleri di lui essa Città di Bologna. Ottone Vescovo di Frisinga scrisse (e), che Bononienses & Emilienses, qui priori eum expedi- (e) Ono tione despexerant, supplices, ac multum servitii afferentes, ultro Frisiagensis Chronic. occurrunt. Seguita a dire l'Annalista Sassone, che Lottario, capta lib. 7.6. 19. Bolonia, venit Cassan. pacifice. Forse vorrà dire Cesena, nel nome suo da lui storpiata, come altri Luoghi: e quivi celebrò · la festa della Purificazion della Vergine, con essere comparso colà anche il Duca di Ravenna a pagare i tributi del fuo ofsequio. Abbiam veduto all' Anno 1129. Corrado Duca di Ravenna. In questi tempi presso il Rossi troviamo Pietro Duca in Ravenna. Se d'alcun d'essi si parii, nol saprei dire. Di la spedi Lottario il Duca Arrigo suo Genero in Toscana con un buon corpo di combattenti, per rimettere nel suo posto Eggelberto Marchese cacciato da que Popoli; cioè quel medesimo, di cui s'è parlato all' Anno 1134. Non si sentivano più voglia i Toscani di avere un Marchele, cioè un Superiore, che loro coman-

ANNALI D'ITALIA. Era Volge dasse a nome dell'Imperadore, da che aveano preso ancor quel-Ann. 1137. le Città forma di Repubblica. Passò dipoi l'Imperador Lottario in vicinanza di Ravenna, dove su onorato da quell' Arcivescovo Gualtieri, e da tutto il Clero e Popolo. Post hac aggres-(a) Annali- sus est Lutizan (a), quam prioribus satis rebellem & inexpugna-Ra Saxo. bilem Imperatoribus, primo impetu cepit. Che Città sia questa, mi è ignoto. Ben di quì ancora si vede, che la Romagna era allora de gl'Imperadori, e che ne investivano gli Arcivescovi di Ravenna. Inde Vanam [ Fano ], deinde Sinegalla [ Sinigaglia ] obsedit, O'expugnavit. Sieque Avennam Civitatem adiit. Vuol, (b) Ono credo, dire Ancona. Sono di Otton Frisingense (b) queste pa-Frisingens. in Chr. 1.7. role: Anconam, Spoletum cum aliis Urbibus seu Castellis in decap. 19. dirionem accepit. Ciò, secondo il suddetto Annalista, non succedette senza venire alle mani col Popolo d'Ancona, e colla morte di due mila d'essi: dopo di che e per mare e per terra assediata quella Città su costretta a rendersi, e a contribuir cento legni al servigio del medesimo Augusto. Ma Buoncompagno, (c) Boncom- Storico di questo Secolo, ed Italiano, (c) niega, che Ancona pagnus de si rendesse a i voleri dell'Augusto Lottario, il quale l'assediò oblidine bensi, ma senza frutto. Gli Scrittori Tedelchi sapeano per lo più Ancone, Tom. VI. gli affari d'Italia per fama; e la fama ingrandisce facilmente Rer. Italic. le cose. Se crediamo all'Urspergense, Lottario passato l'Apennino andò a Spoleti, fenza sapersi, perchè quella Città sacesse 🚟 resistenza all'Imperadore, e massimamente se mettessimo per vero, che allora quelle contrade fossero governate da uno de' Duchi Guarnieri, Vasfalli dell'Imperio. Sembra nondimeno più an

probabile, che Lottario non valicasse l'Apennino, sapendo noi dall'Annalista Sassone, che celebrò la santa Pasqua nella Città di Fermo, e di là entrò nella Puglia, impadronendosi a sorza d'armi di Castel Pagano Luogo sortissimo, al cui Governatore Riccardo sece poscia il Re Ruggieri abbacinar gli occhi, per non aver satta la dovuta resistenza. Spedì egli il Duca Corrado ad oppugnandum Castellum Rigian, i cui abitatori non aspettarono la sorza per rendersi. Arrivato esso Corrado a Monte Gargano, l'assediò per tre giorni, sinchè giunto anche l'Imperadore col grosso dell'Armata, quel Popolo depose l'armi, e venne all'ubbidienza. Dopo aver satte le sue divozioni alla Basilica di S. Michele Arcangelo, passò Lottario a Troia, Ranne se Canne e Barletta, gli abitatori delle quali Città ossilmente uscirono contro al Cesareo esercito, non con altro guadagno,

che

che di restar molti d'essi o trucidati o prigioni. Non volle ser- ERA Vols. marsi l'Imperadore ad espugnar que' Luoghi, e continuato il Ann. 1137. cammino, fu volontieri ricevuto da i Cittadini di Trani, che all'arrivo suo smantellarono la Rocca di Ruggieri. Ed essendo comparse ventitrè navi d'esso Re con animo di rinforzar quel presidio, otto d'esse surono sommerse, e l'altre si salvarono colla suga. Tentò il Re Ruggieri coll'esibizione di una gran copia d'oro di placar e guadagnare l'Imperador Lottario, ma il trovò fordo a questo canto.

INTANTO il Duca Arrigo passato in Toscana, per rimettere in posto il Marchese Eggelberto, o sia Ingelberto, nel piano di Mugello vinse il Conte Guido, ribello d'esso Marchese, e col distruggere tre sue Castella, l'obbligò a riconciliarsi con lui (a). (a) Anna-Accompagnato poscia da esso Conte, assediò Firenze, e dopo aver- lista Saxo. la costretta alla resa, vi rimise il Vescovo dianzi ingiustamente cacciato dalla Città. Da Pistoia, ove non trovò opposizione, andò alle Castella di San Genesio, e di Vico, che colla forza furono sottomesse. Dopo avere distrutta la Torre di Capiano, nido d'assaffini, s'inviò alla volta di Lucca con pensiero d'assediarla; ma interpostisi alcuni Vescovi col santo Abbate di Chiaravalle Bernardo, che chiamato era prima venuto a trovare il Papa, quel Popolo, a cui non erano ignoti i maneggi de' lor nemici Pisani contra di loro, comperò la pace collo sborso di una buona somma li danaro. Scrive l'Abbate Urspergense (b), che il Duca Arrigo (b) Abbas u investito del Ducato di Toscana dall' Augusto Suocero, verisi- Urspergens. nilmente per le ragioni spettanti alla Linea Estense di Germania opra gli Stati posseduti dalla Contessa Matilda in Italia. Inviaosi poi alla volta di Grosseto, espugno Hunstam, forse Siena, e liede alle fiamme i suoi contorni. Alle chiamate di lui risposero con infolenza i Groffetani; ma assediata la loro Città, dopo aver preso colle macchine di guerra un fortissimo Castello vicino, diele loro tal terrore, che non tardarono ad arrendersi. Trovossi o renne di Marzo in quella Città il Pontefice Innocenzo, ed onorao e scortato dal Duca, con esso lui passò a Viterbo. Erano quivi per la maggior parte i Cittadini aderenti all' Antipapa Anacleto; veano anche distrutta dianzi la vicina Città di San Valentino; na per le esortazioni del Papa, e per la paura del Duca si arrenlerono col pagamento di tremila talenti, intorno a i quali nacque liscordia, pretendendoli il Pontefice come padrone della Città, e I Duca per diritto di guerra. Giunti che furono a Sutri, quivi

ERA Volg. Innocenzo depose quel Vescovo, e ne creò un altro. Da Monte Ann. 1137. Casino cacciarono il presidio del Re Ruggieri. Capoa collo sbor-

so di quattro mila talenti si esentò dall'assedio, ed ivi su rimesso in possesso di quel Principato Roberto oppresso dianzi dal Re Rug-(a) Petrus gieri. (a) Quindi nel di 23. di Maggio passarono il Pontefice Chron. Ca. Innocenzo II. e il Duca sotto Benevento, dove era una buona sinen. lib. 4. guarnigion di Ruggieri, e i più de' Cittadini fautori giurati dell' cap. 105. Falco Be. Antipapa. I maneggi e il timore gl'indussero a rendersi, e ad neventanus ammettere il legittimo lor Sovrano Innocenzo, a cui giurarono iaChronico. fedeltà. Poscia nel di 25. di Maggio esso Papa col Duca Arrigo andò a ritrovar l'Imperadore, che già aveva intraprefo l'assedio di Bari; e nel cammino, per attestato di Pietro Diacono, si rendè loro la Città di Troia. Con ammirabil onore ed allegrezza fu accolto il Papa dall' Augusto Lottario. Senza fare resistenza il Popolo di Bari si diede ad esso Imperadore; ma non già la Rocca fortissima, ivi fabbricata dal Re Ruggieri, che costò gran tempo, assalti, e maneggio di macchine militari per impadronirsene. Fu messa a fil di spada quella guarnigione. La presa di s'i importante Città fu cagione, che Melfi, e l'altre minori della Puglia e Calabria si sottomettessero. Intanto la flotta de' Pisani, composta di cento navi da guerra, e pervenuta a Napoli, ebbe ordine dall' Imperadore di portarsi contra d'Amalfi, il cui Popolo collo sborso di molto danaro, e rendersi all'Imperadore e a i Pisani, schivò l'eccidio. Presero dipoi essi Pisani a forza d'armi Revello, la Scala, la Fratta, ed altri Luoghi maritimi. Restava la sola Città di Salerno, Città per copia di popolo, di ricchezze, e di fortificazioni allora molto riguardevole, alla divozione del Re Ruggieri. Ebbero ordine i Pilani, Sergio Duca di Napoli, e Roberto Principe di Capoa di mettere l'alsedio per terra e per mare a quella Città; e vi fu spedito anche il Duca Arrigo col (b) Annali- Conte Rainolfo, e un corpo di Tedeschi (b). Nel di 18. di Luglio si cominciò quell' assedio, al quale intervennero anche ottanta legni di Genovesi, e trecento di Amalsitani, se pur non v'ha errore in sì sfoggiato numero di navi. Gran difesa sece il presidio di Ruggieri, insigni prodezze vi secero i Pisani, i quali aveano anche preparata un'altissima e mirabil macchina per elpugnar così dura Fortezza. Ma venuti il Papa e l'Imperadore, cominciarono un trattato co i Salernitani, per cui fu loro conceduto l'ingresso e la signoria di quella Città : il che inteso da' Pisani, i quali speravano il sacco di essa, talmente s'indispettirono, che abban-

7.6

Ra Saxo.

abbandonarono ogni offesa, e bruciata la macchina preparata, ERA Volg. misero alla vela per tornarsene a casa, e gran fatica durò il Pa- Ann. 1137. pa per ritenerli. Romoaldo Salernitano (a) racconta, che da (a) Romuali Salernitani su dato alle siamme il castello di legno de'Pisani: dur Salern. Chr. T.VII. del che tanto sdegno concepirono essi Pisani contra dell' Impera- Rer. Italic. dore, per non avergli aiutati, che si accordarono col Re Ruggieri. Cagionò nondimeno questa mala intelligenza, che non si conquistasse la Torre maggiore, o sia la Rocca, in cui si risu-

giò parte della guarnigione del Re Ruggieri.

Dopo aver celebrata la Festa dell' Assunzion della Vergine in Salerno, il Papa e l'Imperadore sen vennero ad Avellino, e quivi trattarono di creare un Duca di Puglia, che per valore e prudenza fosse atto a governare e sostener que' Popoli contro la potenza del Re Ruggieri. E perciocchè Roberto Principe di Capoa per la delicatezza del suo corpo, e per altri difetti d'animo, non parve a proposito per sì rilevante impiego, ne su creduto più degno il Conte Rainolfo, chiamato da altri Rainone, e Reginolfo, ma da altri poi con errore Raidolfo, e Rainaldo. Oui insorse lite fra il Papa e l' Imperadore, pretendendo cadaun d'essi la Sovranità in quelle parti, e il diritto d'investirlo. Era dianzi nata un'altra controversia fra loro a cagion di Salerno (b), che il Papa dicea di suo diritto, e l'Imperadore (b) Petrus lo sosteneva per Città dell' Imperio, come s'ha principalmen-Diaconus Chron. Cate da Romoaldo Salernitano. Per quasi trenta giorni durò la dis-sinens.lib.4. puta dell'Investitura da darsi al Conte Rainolfo, nè altro tem- cap. 117. peramento trovandosi, finalmente tenendo colle mani amendue, cioè Innocenzo e Lottario il Gonfalone (c), per mezzo d'esso (c) Otto l'investirono del Ducato con infinita allegrezza di que' Popoli . Chr. lib. 7. Un' altra calda contesa, narrata a lungo da Pietro Diacono, su cap. 20. Falco Benene' medesimi tempi fra questi due supremi Principi della Chie- ventanus sa e dell' Imperio, a cagion di Rinaldo eletto Abbate di Monte in Chronic. Casino. Perchè ciò era seguito senza consentimento di Papa Innocenzo II. e perchè egli pretendea scomunicati que' Monaci per avere aderito all' Antipapa, non voleva ammettere per conto alcuno quell' Eletto, e pretendeva, che i Monaci venuti al campo, gli comparissero davanti in abito di penitenza ad implorar l'affoluzione. Si fece una lunga disputa per questi. Lottario sostenne per quanto potè i Monaci, e la libertà di quell' infigne Monistero, siccome Camera dell' Imperio; ma in fine Papa Innocenzo II. la vinse. Fu rigettato Rinaldo, e promosso Mmm Tomo VI.

Esa Vols. Guibaldo a quella Badia. Iti poscia nel dì 4. di Settembre a Be-Ann. 1137 nevento tanto il Papa, che l'Imperadore, quel Popolo per mezzo d'esso Papa ottenne dall' Augusto Lottario, che sossero levati via vari aggravi loro imposti da i vicini Conti Normanni. Dopo di aver presa Palestrina, asilo allora di assassini, e liberato il Monistero di Farfa, vennero poscia amendue alla volta di Roma. Innocenzo, affistito da i Frangipani e da altri Nobili, ripigliò il possesso del Palazzo Lateranese; e Lottario congedatosi dal Papa s' inviò per ritornare in Germania. Nel cammino prese Narni, domò il Popolo d'Amelia, e per Orvieto passò ad Arezzo, & indi per Mugello a Bologna. Quivi congedò l'esercito, lasciando andar cadauno alle loro case. Giunto egli a Trento, e quivi solennizzando con allegria la Festa di S. Martino, cadde infermo. Ciò non ostante avendo egli voluto continuare il viaggio, in una vilissima casuccia all' imboccatura dell' Alpi, passò all'altra vita, miseram bumanæ conditionis memoriam relinguens. S'è disputato intorno al giorno della sua morte; ma i più convengono, che questa accadesse nel di 3. di Dicembre di quest' Anno. Non si saziano gli antichi Storici di esaltar questo Imperadore per la somma sua Religione, per l'amore de' Poveri, per la gloria militare, per la Prudenza, e per altre Virtù, di modo che non men da gl'Italiani, che da i Romani fu rinovato in lui il titolo di Padre della Patria. Fu portato il suo cadavero alla sepoltura nel Monistero di Luter in Safsonia.

ED ecco una mirabile scena delle umane instabili grandezze. Ma ne succedette un'altra nello stesso tempo non men considerabile. S' era finqu'i ritenuto il Re Ruggieri in Sicilia, aspettando miglior volto della fortuna, con applicarsi intanto a raunar milizie, e a preparar l'altre occorrenze di guerra. Saggiamente immaginò egli, che non tarderebbe a ritirarsi l' Imperadore colla sua possente Armata, e che non sarebbe allora difficile il ricuperare il perduto. Così in fatti avvenne. Appena era giunto verso Roma l'Imperador Lottario, che Ruggieri (2) Romual- con tutte le sue forze sbarcò a Salerno; e tra perchè si trovò dus Salerni-tuttavia occupata da i suoi la Torre maggiore, e per la divo-Falco Bene- zione, che gli professava quel Popolo, con facilità ne ricuperò ventanus il possesso e dominio (a). Poi senza perdere tempo prese No-Perrus Dia- cera, e quindi Alife con tutte le Terre proprie del Duca Raiconus in Chr. Cafin. nolfo. Voltossi appresso alla volta di Capoa con surore, e se ne impa-

impadroni; ma con lasciare affatto la briglia alla crudeltà. Fu ERA Volz. dato il sacco a quella nobil Città, e ne surono asportate im- ANN.1137. mense spoglie e ricchezze, perchè si stese l'insolenza militare anche alle Chiefe, ce fin le Monache restarono involte in quella orribil calamità. Di molti Saraceni Siciliani avea seco Ruggieri, che accrebbero l'esecrabile ssogo dell'avarizia e della libidine senza rispetto alcuno alla Religione. Roberto Principe di Capua si ricoverò altrove, e tutta la Terra di Lavoro venne in poter di Ruggieri. Intanto Sergio Duca di Napoli, al veder tanta mutazion ne gli affari, non tardò ad implorar perdono e pace da Ruggieri, che l'obbligò a militar feco in quella campagna. Dopo la presa di Avellino arrivò il Re sotto Benevento, dove quel Popolo rinunziando ad ogni difesa, si sottopose tosto a lui, e all'Antipapa Anacleto verso la metà di Ottobre. Monte Sarchio dipoi, Monte Corvino, ed altre Terre parimente gli si diedero. Ma non si atterri per questo rovescio il nuovo Duca di Puglia Rainolfo, risoluto di morir più tosto valorosamente, che di cedere con vergogna al Re nimico. Aveva egli un corpo di Tedeschi lasciarigli dall'Imperador Lottario, ie raunati i Popoli di Bari, Troia, Trani, e Melfi, compose una grossa Armata, con cui uscito in campagna andò a mettersi a fronte idi quella di Ruggieri. Erano vicini a venire alle mani, quando il mirabil Abbate di Chiaravalle San Bernardo, di consenso o per ordine di Papa Innocenzo, arrivò al padiglion di Ruggieri per trattar di pace. Non mancò certo al santo Abbate sacondia e zelo in tal congiuntura; tuttavia tali dovettero effere le condizioni d'accomodamento da lui proposte, che non piacquero al Re, e massimamente per sentirsi egli superiore di sorze a Rainolfo. Rottosi dunque il trattato di pace, e partitosi il santo Abbate secundo die stante Mensis Octobris, che dovrebbe essere secondo i conti di Camillo Pellegrino il di 30. di Ottobre, ssi venne ad un fatto d'armi appresso Ragnano. Per attestato di Romoaldo Salernitano la prima schiera de' feritori, comandata da Ruggieri Duca di Puglia, primogenito del Re, sì fieramente urto nel battaglione opposto, che il mise in rotta, e l' insegui fino a Siponto. Ma il Duca Rainolfo, coll'altre sue schiere così animosamente assalì il grosso dell'Armata nemica, dove era in persona lo stesso Re Ruggieri, che lo sconfisse, e riportò piena vittoria. Restarono sul campo circa tre mila persone, fra le quali Sergio Duca di Napoli; moltissimi furono i pri-Mmm

Era Volg. gioni, immenso il bottino, per cui tutti quei di Bari, Trani, Ann. 1137. ed altri aderenti, se ne tornarono ben ricchi alle lor case. Il Re Ruggieri col benefizio di un buon cavallo e de gli sproni, si salvò; ed arrivato nel di seguente alla Padula, di la passò a Salerno, dove quel Popolo corse ad offerirsi al di lui servigio; e i Beneventani avendo ottenuto in quella congiuntura un grazioso privilegio da lui, tutti si dichiararono per lui. Dopo la vittoria non istette colle mani alla cintola il Duca Rainolfo. Con un buon corpo di gente sottomise a'suoi voleri la Città di Troia; obbligò ancora colla forza Ruggieri Conte d'Ariano a fottomettersi con tutte le sue Terre; e di là nel primo di di Dicembre andò col suo esercito a mettere l'assedio al Castello della Padula. Non per questo si mosse di Salerno il Re Ruggieri. Nel ragionare con S. Bernardo aveva egli mostrato desiderio, che se gli mandassero da Papa Innocenzo tre Cardinali, ed altrettanti dell'Antipapa, per esaminare in un Congresso le ragioni dell'una e dell'altra parte. Ancorchè fosse per più capi disdicevole una tal proposizione: pure non ebbe difficultà il Papa di spedir colà a questo fine i Cardinali Aimerico Cancelliere, an e Gherardo, e con esso loro San Bernardo. Inviò Anacleto anch' egli i suoi, cioè Matteo Cancelliere, Pietro Pisano, uomo di raro sapere, e Gregorio, Cardinali del suo partito. Per quattro giorni ascoltò Ruggieri con somma attenzione le ragioni de' primi, e poscia per altri quattro giorni quelle de' secondi; ma scaltro ch'egli era, volle prendere tempo; e col pretesto di non saper egli solo terminar questa gran contesa; sece istanza, che andasse con lui uno per parte de' Cardinali suddetti in Sicilia, dove pensava di celebrare il santo Natale, assinchè nell'assemblea de gli Arcivescovi, Vescovi, ed Abbati si facesse la decisione opportuna. In satti l'accompagnarono colà Guido da Castello Cardinale di Papa Innocenzo II. ed un altro per parte di Anacleto. A questo si ridusse il buon Pontefice, per desiderio della pace, e di terminare amichevolmente il deplorabile Scisma.



Anno di Cristo MCXXXVIII. Indizione 1. d' Innocenzo II. Papa 9. di Corrado III. Re di German. e d'Ital. 1.

ERA Volg. Ann.1138.

VOLLE Dio liberare in quest'Anno la Chiesa sua dal pe-so dell'Antipapa Anacleto. (a) Il colpì la morte nel di fo dell'Antipapa Anacleto. (a) Il colpi la morte nel di (a) Orderic. 25. di Gennaio dell'Anno presente, e al cadavero suo non si sa Ecclesias. dove fosse data sepoltura da' suoi Parenti. Per sì savorevol ac- lib. 13.
Falco Becidente s' innalzò maggiormente in Roma l'autorità di Papa In- neventanus nocenzo, e parea, che dovesse anche mettersi fine allo Scisma. in Chron. Ma i Fratelli dell' Antipapa, cioè i Figliuoli di Pier Leone, e gli altri lor fazionari fignificarono al Re Ruggieri, quanto era accaduto, per sapere, se doveano sar pace, o pure eleggere un altro Antipapa. Ruggieri per isperanza di vendere più caro la fua concordia, ordinò, che passassero all'elezione di un altro Antipapa; e però verso la metà di Marzo alzarono un nuovo Idolo nella Chiefa di Dio, cioè Gregorio Cardinale, a cui imposero il nome di Vittore III. Ma sempre più crescendo il concorso de'Romani a Papa Innocenzo II. i Figliuoli di Pier Leone, non volendo restar soli, ed esposti a gravi pericoli, nell' Ottava di Pentecoste, come s'ha da una Lettera di San Bernardo (b), andarono ad umiliarsi al Pontefice Innocenzo, e gli giu- (b) S. Berrarono fedeltà ed omaggio. Ci vorrebbe far credere Pietro ad Godefri-Diacono (c), che Innocenzo li guadagnasse con buona somma dum: di danaro, ma probabilmente non merita fede. Trovavasi al- (c) Petrus lora in Roma il suddetto santo Abbate Bernardo, tutto intento Chr. Casin. a i vantaggi della Sede Apostolica. Riusc'i al credito e zelo suo 1.4. c. ult. d'indurre il novello Antipapa Vittore a deporre la porpora e la mitra; laonde condotrolo a' piedi del Pontefice, rinunziò ad ogni sua pretensione, ed implorò misericordia pel suo trascorso. Altrettanto fecero quasi tutti i suoi aderenti con allegrezza inestimabile di tutta Roma, anzi di tutta la Cristianità. Con ciò venne alle mani di Papa Innocenzo ogni fortezza della Città di Roma, e quivi tornò a rifiorir la pace, e la benedizione di Dio. Ma S. Bernardo, che nulla curava le umane grandezze, non tardò dopo aver veduto il frutto delle tante sue lodevoli fatiche a ritornarsene accompagnato dalla sua umiltà in Francia. Non si sa bene intendere ciò, che narra Falcone Beneventano (d) sello Benevent. con dire, che anche il Re Ruggieri riconobbe per vero Papa in Chronico.

ERA Volg. Innocenzo, ed ordinò a i Beneventani di sottomettersi a lui: il Ann. 1138. che su eseguito; mentre non apparisce seguito fra esso Papa e il Re accomodamento alcuno; anzi si sa, che Innocenzo II. continuò la guerra contra di lui, e venne in quest' Anno colle sue milizie ad Albano, per andare ad unirsi col Duca Rainolfo, e far fronte ad esso Ruggieri, ma sopragiuntagli un' infermità, gli convenne desistere. Quanto ad esso Rainolfo, seguitò ben egli ad affediare e a tormentar colle macchine militari il Castello della Padula, ma scorgendo troppo difficile il superarlo, passò ad Alife, e se ne impadronì. Intanto venuta la primavera, li dalla Sicilia comparve in Puglia il Re Ruggieri con un possente esercito. Implorato da' Beneventani il suo aiuto, corse colà, e prese alcune Castella nemiche di quel Popolo. Gli venne contra il Duca Rainolfo con una buona Armara, cercando di dargli battaglia; ma Ruggieri addottrinato dal passato non volle 🐘 avventurarsi ad un nuovo conflitto, ed accortamente schivan-'do gl' incontri, pionibò poscia sopra la Città di Alise, e la la prese. Prima il facco con tutte le sue crudeli conseguenze, e mi poscia le fiamme terminarono l'eccidio di quella ricca e bella 11. Città. Di là passò all'assedio di Venasro, che parimente gareggiava colle migliori nelle ricchezze e fortificazioni, e con furiofi affalti se ne impadronì. Se gli diedero Presenzano, Rocca Romana, e Tocco nel Mese di Settembre. Nel di 4. di Ottobre su in Benevento e poscia prese le Castella di Morcone, an S. Giorgio, Pietra Maggiore, Apice, ed altri, ne'quali mise im buone guarnigioni per ristrignere sempre più il Duca Rainolfo, il quale custodiva Troia, Bari, Melfi, ed altre Città da lui an dipendenti. Andossone dipoi Ruggieri verso il verno a Salerno per di la passare in Sicilia.

ERA intimata in Germania una general Dieta in Magonza per (a) Otto la Festa della Pentecoste, a fin di eleggere il nuovo Re (a). Ma in Chronico alcuni de' Principi temendo, che la Corona potesse cadere in 1.7. cap.22. Arrigo Duca di Baviera e Sassonia, Genero del già defunto Lottario, la cui potenza, per signoreggiar egli due così insigni Ducati, era oggetto della loro invidia e malevolenza, anticipando quel tempo, adunati nella Città di Constans, promossero al Regno il Duca Corrado, Fratello di Federigo Duca di Suevia, cioè quel medesirso, che abbiam veduto di sopra momentaneo Re d' Italia. A questi Principi sece animo Teodoino Cardinale e Legato Pontificio con promettere loro totius Populi Romani, Urbium

; 3

121

- D

que Italia affensum. E questa su la ricompensa delle fatiche fat- ERA Vola. te dal suddetto Duca Arrigo in servigio della Sede Apostolica. Ann. 1138. Non solamente restò egli escluso dal Regno, ma venne creato Re un Principe suo nemico, ed anche scomunicato ne gli anni addietro dal medesimo Papa Innocenzo. (a) Nella Domenica ter- (a) Annaliza di Quaresima si fece in Aquisgrana la Coronazion d'esso Corra. sta Saxo. do. Da grantempo regnava la discordia fra la Casa di lui, perchè erede de gli Augusti Arrighi di sangue Ghibellino, e quella del Duca Arrigo suddetto, proveniente bensì dal sangue Italiano, de' Principi Estensi, ma erede della Famiglia de' Guelsi in Germania: il che è da notare, perchè di qua presero origine le Fazioni Guelfa e Ghibellina, che lacerarono dipoi cotanto la misera Italia, siccome abbiamo dallo stesso Ottone da Frisinga, e meglio si comproverà andando innanzi. Ora il medesimo Duca Arrigo, e i suoi Popoli di Baviera e Sassonia, siccome non concorse a tale elezione, si opposero al novello Re Corrado. Crescendo hulladimeno di giorno in giorno l'autorità e possanza di lui, que' Popoli insieme colla vedova Imperadrice Richenza, correndo la Festa della Pentecoste, il riconobbero per Re in Bamberga. Cicato per la Festa di San Pietro il Duca Arrigo a Ratisbona, comparve colà; e perciocchè in mano sua erano tutte le Imperiali Inegne, cioè la Corona, lo Scettro, e gli altri ornamenti del deunto Augusto, tante belle promesse gli surono satte, che le celette al Re nuovo. Ma nulla di tante promesse su a lui attenuto; Corrado rivolse tutto il suo odio e studio alla rovina di questo Principe, con metterlo al bando dell'Imperio, e privarlo de'fuoi Ducati. A Leopoldo iuniore Figlinolo del santo Marchese Leopol-'o, diede la Baviera; al Marchese Adalberto la Sassonia: il che i tirò dietro non poche guerre, e un fiero sconvolgimento di quele Provincie. Restò il Duca Arrigo per la maggior parte colla orza spogliato della Baviera; ma i Sassoni, che del suo governo i pregiavano, imbracciarono lo scudo per lui.

Anno di Cristo MCXXXIX. Indizione II. d' Innocenzo II. Papa 10. di CORRADO III. Re di German. e d'Italia 2.

UL principio d'Aprile tenne Papa Innocenzo il Concilio II. (b) Labbe Generale Lateranense, (b) a cui intervennero circa mille Concilior.

ERA Volg. tra Arcivescovi, Vescovi, ed Abbati. Furono quivi fatti molti

Ann. 1139. nobili decreti contra de' Simoniaci, Usurari, Incendiari, Ecclesiastici incontinenti, ed altri delinquenti. V'ha chi crede, che nel Concilio da lui tenuto in Chiaramonte nell' Anno 1130. o pure in quello di Rems del 1131. si pubblicasse il famoso Canone Si quis suadente Diabolo, con cui è intimata la Scomunica contra chi mette violentemente le mani addosso a gli Ecclesiastici, riserbata al Sommo Pontefice. Certamente questo Canone su pubblicato, o pur confermato nel suddetto Concilio Lateranense; e quivi ancora fulminata fu la medesima censura contra del Re Ruggieri, ed annullate tutte le ordinazioni fatte dall' Antipapa Ana-(a) Falco cleto (a). Appena era terminato questo Concilio, che il valoroin Chronic. so e prudente Duca Rainolfo, trovandosi nella Città di Troia, sorpreso da un'ardente sebbre, nel d'i 30. d'Aprile diede fine al fuo vivere, con incredibil dolore, e pianto non solo di que' Cittadini, ma di quegli ancora di Bari, Trani, Melfi, e Canosa, ridotti all'ultima disperazione, perchè colla morte di lui restavano tutti senza capo, ed esposti al genio crudele e tirannico del Re-Ruggieri. E a tal nuova all'incontro esultò sommamente esso Re. nè tardò a comparire dalla Sicilia a Salerno con assai navi, gente. e danaro. Quivi raccolto dalla Puglia, Calabria, e Capoa ur potente esercito, parte ne diede a Ruggieri Duca di Puglia suc Figliuolo, e parte ne ritenne per sè. Sottomise egli al suo dominio tutta la Provincia di Capitanata, e il Duca suo Figliuolo s fece rendere ubbidienza da tutte le Città della Puglia, fuorche da Bari Capitale di quelle contrade, perchè il Principe d'essa v avea dentro quattrocento uomini a cavallo, e cinquanta mila Cit tadini atti all'armi : di modo che tentò bensì il Duca di foggio gar quella Città, ma conoscendone l'impossibilità, lasciò l'impresa, e andò ad unire il corpo de' suoi combattenti con quello de Re suo padre. Trattarono poscia amendue di mettere l'assedio al la Città di Troia; ma saputo, che v'era dentro un forte e copio fissimo presidio, preso solamente il vicino Castello di Bacarezza quivi lasciarono dugento cavalieri con ordine di ristrignere ed in festare i Troiani. Assediarono poscia la Città d'Ariano, ed in utilmente. Alla difesa stavano dugento soldati a cavallo, e co piose schiere di fanti. Però levato l'assedio, infierirono solamen te contro le viti, gli ulivi, alberi, e seminati di quel territorio Con estremo dispiacere sentì anche Papa Innocenzo II. la mort del Duca Rainolfo; e veggendo in una deplorabil confusione tut

1,00

1.

ta la Puglia, e il Re incamminato a sottomettere quell' intero ERA Vole. paese, saggiamente si rivolse più di prima a'pensieri di pace, Ann. 1139, e volle portarsi in persona a trattarne. Uscito dunque di Roma coll'accompagnamento di Roberto Principe di Capoa, e di circa mille cavalli, e di gran moltitudine di fanti, giunse alla Città di S. Germano. Allora il Re Ruggieri gli spedì Ambasciatori con proposizioni d'amicizia e di pace, che surono amorevolmente accolti dal Papa; e il Papa anch' egli inviò a lui due Cardinali con invitarlo a S. Germano. L'invito fu accettato, e Ruggieri col Duca Ruggieri suo Figliuolo, e colla sua Armata si portò in quelle vicinanze, e per otto giorni seguirono de i forti maneggi di pace, ma senza potersi accordare fra loro a cagione del Principato di Capoa, che il Pontefice efigeva per restituirlo a Roberto, e Ruggieri pretendeva devoluto per la

di lui pretesa fellonia.

MENTRE si faceano tali negoziati, il Re prese una parte delle Castella de'Figliuoli di Borello; e perchè in persona egli era colà, ed era già tramontata la speranza della pace, il Papa comandò a i suoi, che assalissero e devastassero il Castello di Galluzzo. Portata questa nuova al Re, a marcie sforzate sen venne egli con tutta l'Armata alla volta di S. Germano, e si accampò presso a quella Città, entro la quale tuttavia dimorava il Pontefice. Non si tenendo esso Papa, nè i suoi, sicuri in quel Luogo, sloggiarono ben presto per cercare un sito di maggior sicurezza. Ma il giovane Ruggieri Duca, presi con seco circa mille cavalli, e postosi in un' imboscata, dove doveano passare i Romani, all'improvviso su loro addosso, e li sece dare alle gambe. Salvossi il Principe Roberto con Riccardo Fratello del defunto Rainolfo, e co i più de' Romani, de'quali nondimeno molti si annegarono nel fiume, ed altri rimasero prigioni. Fra quefli ultimi per disavventura si contò anche il buon Papa Innocenzo, il quale nello stesso giorno, cioè nel di 22. di Luglio, come si ha da Falcone, su condotto sotto buona guardia alla presenza del Re Ruggieri, che gli sece assegnare un padiglione per lui, e per Aimerico Cancelliere e per gli altri Cardinali prigioni. Andò a sacco tutto il tesoro, e tutti gli arredi del santo Padre, a cui, e a gli altri suoi Successori volle Dio dare un nuovo ricordo di quel versetto del Salmo: Hi in curribus, & in equis: nos autem in nomine Dei nostri invocavimus. Differente nondimeno si vuol confessare il caso presente da quel di S. Leo-Nnn Tomo VI.

Era Volg. ne IX. Papa. Questi andò per combattere, ma pare che Inno-Ann. 1139. cenzo II. solamente si movesse per cercare la pace, e che per semplice sua scorta camminasse con quegli armati. Fors' anche intervenne qualche iniquità nell'aguato a lui e alla sua gente teso. Che nondimeno seguissero delle ostilità, si raccoglie da Gio-(a) Johann. vanni da Ceccano, di cui son queste parole (a): Mense Junis de Ceccano venit Papa cum Romanis ad expugnandum Regem Sicilia, O in-T. I. Ital. censa sunt a Romanis Falvatera, Insula, & Sanctus Angelus in Sacr. U-(b) Romoal. Tudicis. Racconta Romoaldo Salernitano (b), che Ren e vestidus Salerni- gio prosequutus Domnum Papam, ad pedes ejusdem voluit bumitan. Chron. liter satis accedere. Sed ipse, utpote vir constans & egregius, eum Rer. Italic. primo recipere noluit. Ma andando innanzi e indietro proposizioni di pace, il faggio Pontefice col configlio de' Cardinali, per sottrarre a i disagi i molti Nobili Romani, rimasti anch'essi prigioni, segnò in fine l'accordo con legittimare a Ruggieri il titolo di Re, conferitogli dall'Antipapa Anacleto, ed investire lui del Regno di Sicilia, e il Figliuolo di Ruggieri del Ducato di Puglia. Nel Diploma di tale Investitura presso il Car-(c) Bar. in dinal Baronio (c), si legge confermato anche a Ruggieri il Annal. Ecc. Principato di Capoa; ma niuno parla del Ducato di Napoli e di Amalfi. Nella Festa di S. Jacopo di Luglio seguì la suddetta concordia, e quanto la mestizia era stata incredibile fra i Popoli Cristiani per la prigionia del Papa, altrettanta su la consolazione e l'allegrezza per la pace e liberazione di lui. Presentossi dunque con tutta riverenza il Re Ruggieri insieme co' suoi Figliuoli, cioè col Duca Ruggieri, e con Ansuso, o sia AP (d) Falco fonso Principe di Capoa, a' piedi del Pontefice (d), e dopo aver Beneventa: chiesto perdono, ed ottenuta l'assoluzione, ricevette l'Investitura de gli Stati suddetti col Gonfalone dalle di lui mani. Accompagnò egli dipoi con tutto onore il Papa fino a Benevento, nella qual Città entrarono amendue nel di primo d'Agosto, dove il Pontefice fece atterrare il Castello sabbricato in quella Città da Rossemanno, già creato Arcivescovo da Anacleto, e deposto in questa congiuntura con sustituirgli Gregorio. Furono cagione i prosperosi successi del Re Ruggieri, che i Napoletani vennero a Benevento anch' essi a mettersi sotto il suo dominio, con accettar per loro Duca Ruggieri primogenito d'esso Re. Preso poscia congedo dal Papa marciò Ruggieri coll'eserci-

> to alla volta di Troia, i cui Cittadini non tardarono a rendersi; ma pregatolo, che entrasse in Città, rispose loro, che non vi

> > met-

metterebbe il piede, finche quel traditore [ cioè il defunto Du- ERA Volge ca Rainolfo I dimorasse fra loro. Fu costretto con suo gran ram- Ann. 11390 marico quel Popolo a far dissotterrare il cadavero setente d'esso Rainolfo, che da alcuni suoi nemici con una fune legata al collo tratto su per la Città, e gittato suori d'essa nelle sosse: vendetta orribile e detestata da tutti, e infino dal Duca Ruggieri, il quale presentatosi al Padre tante preghiere adoperò, che gli su conceduto di farlo seppellire. Non entrò per questo il Re Ruggieri in Troia, ma a dirittura andò a piantar l'affedio per terra e per mare alla Città di Bari. Spedi Innocenzo Pontefice il Vescovo d'Ostia a que' Cittadini con esortazioni paterne di cedere amorevolmente alla forza, per sottrarsi al rigore. Ma quel superbo Popolo nè pur volle lasciarlo entrare in Città, non che

badare a i di lui configli.

TORNOSSENE intanto il Papa dopo il dì 2. di Settembre a Roma, ricevuto con immenso gaudio da i Romani, i quali tentarono bensì d'indurlo a rompere la pace fatta per forza; ma Innocenzo, siccome Principe di veterana prudenza, non volle acconsentire al parer di que bravi, che poco dianzi aveano lasciai sì bei segni del loro coraggio nella precedente zussa. Continuò il Re Ruggieri per tutto l'Agosto e il Settembre l'assedio di Bari; le sue petriere e torri di legno distrussero parte delle mura e torri della Città e non pochi Palagi; crebbe anche a dismisura la fame fra quel Popolo sino ad aver per grazia di poter mangiare carne di cavallo e un tozzo di pane: di maniera che finalmente trattarono della refa, che fu loro accordata con oneste capitolazioni. Tutto pareva tranquillo e quieto, quando presentatosi al Re Ruggieri uno de' suoi soldati dimandò giustizia contra di Giacinto Principe di Bari, perchè gli avesse fatto cavare un occhio. Diede nelle smanie il Re, e satto sare il processo da'Giudici di Troia, Trani, e Bari, con pretendere rotta la capitolazione, fece impiccare il suddetto Giacinto con dieci suoi Consiglieri, e cavar gli occhi a dieci altri, e imprigionare in oltre e spogliar de i loro beni vari prudenti Cittadini di Bari: se con giustizia e buona sede, Dio lo sa. Con questi barbarici passi camminava il Re Ruggieri, che poscia sful fine di Ottobre se n'andò a Salerno, ed ivi stando pubblicò vari confischi e bandi contra di chi avea impugnate l'armi contra di lui. Finalmente nel di 5. di Novembre imbarcatosi in una nave ben corredata, passò a Palermo. Fece gran guerExa Volg. ra in quest' Anno il Re Corrado ad Arrigo Estense-Guelso Duca Ann. 1139. di Sassonia, e Baviera, in maniera che questo Principe (a), an-Frisingensis te potentissimus, O cujus autoritas [utipse gloriabatur] a mari Chronic. usque ad mare, idest a Dania usque in Siciliam extendebatur, in tantam in brevi bumilitatem venit, ut pæne omnibus fidelibus O amicis suis in Bajoaria a se deficientibus, clam inde egressus, quatuor tantum comitatus sociis in Saxoniam veniret. Ma in Sas-Ionia assistito da que' Popoli, rende inutili gli ssorzi e disegni d'esso Re Corrado, siccome ancora quei di Adalberto creato Duca di Sassonia. Ma mentre egli con vigore e sortuna attende a difendere e a conservar quegli Stati, e già si dispone a portar la guerra in Baviera per ricuperar quel Ducato, eccoti la morte, che mette fine alla vita e a tutte le di lui applicazioni terrene. Corse voce di veleno a lui dato. Secondo l'Annalista Sas-(b) Annali- sone (b), facto colloquio in Quidelingeburch, Heinricus Nobilif-Ind Eccard, simus atque probissimus Dux Bavaria atque Saxonia, veneficio

ibidem, ut fertur, infectus, XIII. Kalendas Novembris vitam finivit. Il suo corpo trovò riposo e sepoltura nel Monistero di Luter in Sassonia alla destra dell' Imperador Lottario III. suo Suocero. Questo Principe, eguale un tempo a i Re per la sua potenza, che godeva anche in Italia, oltre a tanti altri Stati, la sua porzione nell'eredità del Sangue Estense, e da cui discende la Real Casa di Brunswich, vien da moderni Storici contradistinto da gli altri Arrighi Estensi-Guelsi col titolo di Superbo, non per altro se non perchè non s'inchinò a pregare i Principi dell' Imperio a fine di conseguir la Corona Germanica. Per altro le Virtù abbondarono in lui, e lasciò dopo di sè una gloriosa memoria, e un solo picciolo Figliuolo maschio, nomato Arrigo Leone, che superò anche la gloria del Padre; e raccomandato a i Sassoni, su da essi con somma sedeltà e valore sostenuto contro i tentativi del Re, e de gli altri nemici. Nella Toscana, che era stata ad esso Duca Arrigo conceduta in seudo dal suddetto Lottario, da quì innanzi comparisce Marchese di quella Provincia Udelrico, secondo le memorie ac-(c) Fiorent. cennate dal Fiorentini (c). Ma che in questi tempi la Tosca-Memor. di na si trovasse in uno stato infelice, si raccoglie da una Lette-

ra da Pietro Abbate di Clugni scritta al Re Ruggieri, dove scri-(d) Perrus ve (d), che nelle parti miserabilis & infelicis Tusciæ nunc res Cluniacens. divinæ atque bumanæ nullo servato ordine confunduntur. Urbes, 1.5. Epist. 34 Castra, Burgi, Villa, Strata publica, & ipsa Deo consecrata Eccle-

Ecclesia homicidis, sacrilegis, raptoribus exponuntur. Peregri- ERA Volg. ni, Clerici, Monachi, Abbates, Presbyteri, ipst supremi Ordi- Anniliage. nis Sacerdotes, Episcopi, Archiepiscopi, Primates, vel Patriarchæ in manus talium traduntur, spoliantur, distrahuntur. Et quid dicam? verberantur, occiduntur. Così circa questi tempi quell' Abbate. Le guerre fra i Genovesi, Lucchesi, e Pisani doveano aver prodotto sì esecrandi disordini. In quest' Anno (a) (a) Caffari essi Genovesi ottennero dal Re Corrado la facoltà di battere Mo- Annal. Genuenf.lib.1. neta. Però essi dipoi sin quasi a i nostri giorni usarono di mettere il nome di questo Re nelle loro Monete. Durava tuttavia la rabbia de' Cremonesi contra de' Milanesi a cagion dell'occupazione di Crema. Si venne perciò nell'Anno presente ad un fatto d'armi fra loro, che riusci infelicissimo a i primi. Però scrisfe il loro Vescovo Sicardo (b): Anno Domini 1139. magna pars (b) Sicard. Cremonensium a Mediolanensibus apud Cremam capta, carcerali- Chronic. bus vinculis est mancipata.

Anno di Cristo MCXL. Indizione III. d' Innocenzo II. Papa 11. di Corrado III. Re di German. e d' Ital. 3.

I N questi tempi cominciò Arnoldo, o sia Arnaldo da Brescia a sar gran rumore nella Chiesa di Dio. Costui portatosi in Francia, e messosi sotto la scuola di Pietro Abailardo, seminator di nuove e pericolofe dottrine, dopo aver profittato nella malizia, se ne ritornò in Italia, e presa la veste Monastica, si diede in Roma a spacciar le sue salse merci. (c) Grande adu- (c) Ligurin. lator de Laici, e bel parlatore, prese a tutta prima a censura- de Gest. Frire spietatamente i costumi corrotti allora in buona parte del lib. 3. Clero Secolare e Regolare; e secondo l'arte de gli altri Eresiarchi passò oltre a condennar generalmente le soverchie ricchezze de' Monaci e de gli altri Ecclesiastici, e massimamente i loro Dominj temporali, sostenendo, che ciò non si poteva accordar col Vangelo; e che i loro Beni erano del Principe, e doveano tornare a i Laici. Veniva con piacere accolta questa adulatrice e falsa dottrina dalle persone affatto mondane, e prese anche in Roma stessa buone radici. Perciò su egli scomunicato nell'Anno addietro nel Concilio Lateranense: perlocchè temendo della pelle, si ricoverò circa questi tempi in Francia. Di là

ERA Volg. cacciato andò in Germania, spargendo dapertutto il suo vele-

Ann. 1140. no. San Bernardo il teneva d'occhio, e scrisse varie Lettere per farlo conoscere a chi buonamente gli dava ricetto. Abbiamo (a) Falco Beneventano (a), che nell' Anno presente il Re Rugin Chronico. gieri inviò Anfuso Principe di Capoa suo Figliuolo con possente esercito di cavalli e fanti a conquistare la Provincia di Pescara, che abbracciava allora quasi tutto l' Abbruzzo ulteriore. Non poca fatica e tempo costò al Principe suddetto il ridurre all'ubbidienza sua le Castella di quella contrada: laonde ebbe ordine dal Padre anche Ruggieri Duca di Puglia di portarsi colà con un grosso corpo di fanteria, e mille cavalli. Perchè tali conquiste si faceano a i confini de gli Stati della Chiesa Romana, se ne ingelosì, e turbò non poco Papa Innocenzo Ilil quale perciò spedì due Cardinali a i Principi Fratelli, facendo lor sapere di non toccare i confini Romani. Risposero essi, che il loro disegno era, non già d'occupare l'altrui, ma di ricuperar solamente le Terre spettanti a i lor Principati. Informato di ciò il Re Ruggieri, che non volea liti col Romano Pontefice, verso la metà di Luglio sbarcò a Salerno, venne nelle vicinanze di Benevento, e quivi trattò col Cardinal Giovanni Governatore di quella Città, confermando la risoluzione sua di mantenersi fedele al Papa. Andò poscia a Capoa e a S. Germano; e perchè intese, che Papa Innocenzo era disgustato de' fuoi Figliuoli, li richiamò da Pescara. Avrebbe egli voluto abboccarsi con esso Pontesice, ma questi con varie scuse se ne sottrasse, di modo che Ruggieri per troncar il corso alle concepute gelosie, licenziò l'esercito. Nulladimeno abbiamo (b) Johann. da Giovanni da Ceccano (b), che i di lui Figliuoli nel Mede Ceccano se di Luglio presero Sora, ed altri Luoghi fino a Ceperano. Ital. Sacr. Andò Ruggieri a Monte Casino, e levato a que' Monaci Monte Corvo, con pretenderlo suo, diede loro in cambio la Roc-

TENNE poscia il Re un Parlamento in Ariano, dove proibl con rigorose pene lo spendere nel Regno suo le Romesine, cioè a mio credere la moneta battuta in Roma; e ne sustituì dell'altra battuta da lui di lega molto inferiore, a cui diede il nome di Ducato; e denari di rame, tre de' quali valeano una Romesina: il che recò un incredibil danno a tutto il suo dominio, e sece universalmente desiderare la di lui morte. E perciocchè avea comandato anche a i Beneventani di ricevere quella moneta, se ne

alte-

.

100

61.05

10 10

aPT |

alterò forte il Papa, e loro ordinò di non ubbidirlo. Appresso an- Era Volg. dò il Re a Napoli per la prima volta. Fu con immenso onore in- Ann. 1140. contrato da quella Nobiltà e Popolo fuori di Porta Capoana, e alla Porta ricevuto dal Clero con bella processione. L'addestrarono vari Nobili fino alla Chiefa maggiore, dove l'aspettava l'Arcivescovo Marino. Non mancò di far carezze e regali a quella Nobiltà, di visitar tutta la Città, e in una notte fece misurare il circuito della medesima, il quale si trovò allora di due mila e trecento sessantatrè passi. Nel di seguente dimandò a i Napoletani, quanto fosse il giro della lor Città, e non sapendolo dire alcuno, lo disse egli con ammirazione di tutti. Sul principio poscia di Ottobre se ne tornò in Sicilia, lasciando in Puglia il Duca Ruggieri, e in Capoa il Principe Anfuso. Ci vien meno qu'i la narrativa di Falcone Beneventano con grave danno della Storia di que' paesi. Intenti i Genovesi, al pari d'altre Città libere d'Italia, ad ingrandire la lor Signoria, (a) nell' Anno presente con grande e- (a) Caffari fercito per mare e per terra andarono addosso alla Città di Venti- Annal. Genuenf.lib.1. miglia, e costrinsero tanto essa, come tutte le Castella di quel Contado a fottomettersi al loro dominio. Ma non sussiste già ciò, che sotto quest' Anno è scritto ne gli Annali Pisani (b), cioè che (b) Annaquel Popolo ebbe guerra con Ruggieri Re di Sicilia, e tenne in les Pifani suo potere Napoli per sette Anni: savola troppo grossolana. Fu Rer. Italic. bensi in questi tempi per attestato del Dandolo (c) rottura fra il (c) Dandul. Popolo di Fano dall'un canto, e quei di Ravenna, Pesaro e Sini- in Chronico Tom. XII. gaglia dall' altro. Non potendo i Fanesi resistere a tanti nemici, Rev. Italic. fecero i loro Consoli ricorso ai Veneziani con promettere fedeltà e censo a Pietro Polano Doge, e concedere loro vari privilegi ed esenzioni nella loro Città: dal che mossi i Veneziani con una possente flotta andarono contro a i nemici di quel popolo, e li fecero desistere dalle offese. Intanto non mancava nè pure in Germania la guerra. Il Duca Guelfo VI. da che cessò di vivere Arrigo IV. Duca di Baviera e Sassonia suo fratello, mosse le preten-'sioni sue sopra la Baviera, siccome Ducato paterno ed avito, e susseguentemente la guerra a Leopoldo, che n'era stato investito dal Re Corrado. (d) Mentre questi facea l'assedio di Falea, ec- (d) Otto coti all' improvviso comparire il Duca Guelso colle sue schiere, Frisingens. che gli diede una rotta, e l'astrinse alla suga nel di 3. d'Agosto. Abbas Ur-Ma avendo voluto lo stesso Guelso dar battaglia anche al Re Cor- spergensis rado, che assediava Winsperg, rimase sbaragliato, e dovette sug- in Chronic. gire. Questo ho voluto riferire, perchè si tratta d'un Principe del-

ERA Volg. della linea Germanica de' Principi Estensi, il quale non lasciò dor-Ann. 1140. mire per questo esso Re Corrado, con successivamente continuar la guerra contra di lui. Confermò in quest' Anno esso Re ai Piacentini il Privilegio di battere moneta, come costa dal suo Diplo-(a) Loca- ma, riferito da Umberto Locati (a).

zus de Origin. Placent. Chronicon Placentin. Tom. XVI. Rev. Italic.

Anno di Cristo MCXLI. Indizione IV. d' Innocenzo II. Papa 12. di Corrado III. Re di German. e d'Italia 4.

ia Annalib. Ecclesiast. ad bunc Annum.

N questi tempi resta quasi assatto al buio la Storia d'Italia, e per mancanza di Scrittori, o per meglio dire, delle antiche (b) Baron. Croniche perite. Scrive il Cardinal Baronio (b), che le Città d'Italia ostinatamente faceano guerra l'una contro l'altra, Lucenses adversus Pisanos in Tuscia, in Longobardia Patavini adversus Veronenses, Mediolanenses implacabili odio Comenses perdere conabantur. Abbiam veduto già, quanti anni prima fosse cessata la guerra fra i Milanesi e Comaschi col totale abbassamento de gli ultimi. La guerra de' Pisani e Lucchesi si ravvivò molto più tardi, siccome vedremo. Crede il Cardinale suddetto, che a quest' Anno appartenga quella del Popolo Romano contra del Popolo di (c) OttoFri. Tivoli, narrata da Ottone Frilingense (c). Ma per attestato di singensis, in Sicardo succede essa (d) nell'Anno seguente. Non si sa il perche la Città di Tivoli da gran tempo si manteneva disubbidiente e ri-(d) Sicard. belle al Pontefice. Forse per gare e discordie insorte a cagion de' in Chronic. confini e d'ingiurie e danni fra quel Popolo e i Romani. Non potendo Innocenzo II. colle buone ridurli alla conoscenza del loro dovere, avea fulminato molto prima d'ora la scomunica contra d'essi. Jam per multum temporis Tyburtinos excommunicaverat, ac aliis modis presserat: sono parole del suddetto Frisingense. Però non aspettò il Papa a quest' Anno a scomunicarli, come pretefe il Sigonio. Ora i Romani indusfero il buon Innocenzo a mettere l'assedio a Tivoli, e v'andarono con grande ssorzo, già persuasi di divorar quel Popolo. Ma i Romani d'allora erano ben diversi da quelli del tempo antico. Poco dianzi voleano muover guerra di nuovo al Re Ruggieri, se il Papa più saggio di loro avesse acconsentito. Nè pur tennero saldo contra il solo Popolo di Tivoli. Uscito questo animosamente della Città, ed attaccata la mischia con gli assedianti, li caricò sì sorte, che gli astrinse a vol-

Chr. lib. 7. Tom. VII.

Rer. Italic.

voltare vergognosamente le spalle, e a lasciare indietro un ricco ERA Volg. bottino. Per questo accidente sinistro implacabili divennero i Ro- Ann. 1141. mani contra di quel Popolo. Da gran tempo ancora bolliva discordia fra i Veronesi e Padovani (a); e perciocchè i primi avea- (a) Otto no divertito dal suo alveo il Fiume Adige con pregiudizio de Frisingensis in Chronico. gli altri, si venne circa questi medesimi tempi ad una sanguinola battaglia fra loro. Si dichiarò la fortuna in favore de'Veronesi. Sul campo restò gran copia di Padovani, moltissimi surono i prigioni; ma costò questa vittoria assai caro a gli stessi vincitori. Abbiamo dall' Anonimo Casinense (b), che in quest' (b) Anonym. Anno ancora il Re Ruggieri venne in Puglia, e si portò al Mo- Casinensis. V. nistero di Monte Casino; e giacche Dio avea restituita la pace Rev. Italic. in tutti i suoi domini, attese a farvi esercitar la giustizia, e a levarne le prepotenze e gli abusi. Vien ciò asserito da Romoaldo Salernitano colle seguenti parole (c): Rex autem Rogerius (c) Romualin Regno suo perfecta pacis tranquillitate potitus, pro conservan- dus Salernida pace Camerarios & Justiciarios per totam terram instituit; Tom. VII. malas consuetudines de medio abstulit.

Anno di Cristo MCXLII. Indizione v. d'Innocenzo II. Papa 13. di Corrado III. Re di German. e d'Italia 5.

ONTINUANDO nella lor contumacia i Cittadini di Tivo-li, per testimonianza di Sicardo (d), assediò il Pontesice (d) Sicardus Cremonens. in quest'Anno co i Romani la loro Città. Nulla dice dell'esito in Chronico. di quell' impresa lo Storico suddetto, lasciando in dubbio, se questo sia l'assedio infelice, di cui s'è parlato nell' Anno precedente, o pure un altro. Abbiam di certo da Ottone Frisingense, che Papa Innocenzo li ridusse a tali angustie, che surono forzati a capitolare e sottomettersi, ma non so se nel presente o pure nel susseguente Anno. Ho io prodotto il giuramento prestato ad esso Pontesice da quel Popolo, in cui si legge (e): (e) Antiqu. Civitatem Tiburtinam, Donnicaturas, & Regalia, que Roma- Differt, 72. ni Pontifices ibidem babuerunt, & munitionem Pontis Lucani, Vicovarum, Sanctum Polum, Castellum Boverani, Cantalupum, Burdellum, Cicilianum, O alia Regalia beati Petri, que habet, adjutor erit ad retinendum &c. Comitatum quoque & Re-Horiam ejusdem Civitatis Tiburtina in potestatem Domni Papa 000 Tomo VI.

Fra Vola. Innocentii, & Succession ejus, libere dimittam &c. Di gravi ANN.1142. disordini produsse un tale aggiustamento, siccome vedremo all' Anno seguente. Non poteano digerire i Modenesi, che la Terra e Badia di Nonantola, posta nel loro Contado, si fosse data a i Bolognesi. Però nel presente andarono a campo sotto quella (a) Cronica Terra (a), malmettendo tutti i suoi contorni. A tale avviso udi Bologna sci in campagna l'esercito de' Bolognesi; il che su cagione, che R. Italie, i Modenesi, lasciato l'assedio, marciarono contra d'essi. In Val-Anna'. ve le di Reno, o pure in Valle di Lavino s'affrontarono le due

neuf. T.IX. Armate, e sconsitta rimase la Modenese. Gran quantità di pri-Rer. Italic. gioni fu condotta a Bologna. Dopo la Pasqua dell' Anno presen-(b) Dodech te il Re Corrado tenne una gran Dieta in Francoforte (b), do-Affondic. ve si trovarono quasi tutti i Principi della Germania, e vennero anche i Saffoni ad umiliarsi a lui, che li ricevette in sua grazia. Allora fu, ch'egli confermò il Ducato della Sassonia al giovinetto Duca Arrigo Iopranominato Leone Estense-Guelso, e indusse la di lui Madre Geltruda Figliuola del fu Imperador Lottario a passare alle seconde nozze con Arrigo, Fratello del Duca Leopoldo, e a questo Arrigo concedè il Ducato della Baviera: (c) Abbas (c) il che su un seminario di discordie. Imperocchè Guelfo VI.

Ustro gens. Duca, Zio paterno del suddetto Arrigo Leone, pretendendo inin Chron. debitamente tolta la Baviera alla sua Casa, continuò la guerra

contra di questo novello Duca, e su gli occhi suoi entrato in quella Provincia, le diede un gran guasto. Arrigo il Bavaro anch'egli per vendicarsi passò a distruggere le ville e sortezze de gli aderenti al Duca Guelfo; e così andò feguitando per qualche Anno la guerra con varie vicende. Stava da lungi osfervan-(d) Godefri- do questo suoco il Re Ruggieri (d), e temendo che cessata tal guerra il Re Corrado potesse calare in Italia armato a'suoi danni, seppe animare il Duca Guelso a continuar la gara, singulisque annis mille Marcas se ob hoc daturum juramento confirmavit. Anche il Re d'Ungheria per paura di Corrado, invitò alla sua Corte esso Duca Guelso VI. dataque pecunia non modica, ac deinceps omni anno dandam pollicens, ad rebellandum nibilominus instigat. Con tal vigore, senza mai stancarsi, proseguì dipoi esso Duca Guelso ad infestare tanto il Re, quanto il Duca di Baviera, che Corrado non potè mai trovar tempo ed agio per

passare in Italia a prendere la Corona.

dus Viterbiensis in Pantheo.

....

1.

123.

...

277

ia.

300

180

131

35 0 ....

21

4, 4

. . .

...

Anno di Cristo MCXLIII. Indizione VI.

di CELESTINO II. Papa 1.

di Corrado III. Re di German, e d'Ital. 6.

SIA che nell'Anno precedente, o pure nel presente, il ERA Volg. Popolo di Tivoli tornasse all'ubbidienza di Papa Innocen-ANN.1143. zo II. certo è, che per l'indulgenza usata da lui con essi, il Popolo Romano diede principio a molte scandalose novità in pregiudizio dell'antichissima signoria ed autorità temporale de' Papi. Erano si fieramente inviperiti i Romani contra de'Tivolefi, (a) che quando si trattò di capitolar con essi, pretesero che il (a)OttoFri-Papa non li ricevesse in grazia se non col patto di smantellar singensis Chron. 1.7. le mura della lor Città, e di mandare dispersi fuori d'essa gli cap. 27. abitanti. A questa irragionevole ed inumana pretensione non potè acconsentire il benignissimo Pontesice; perciò i Romani gonfj di superbia rivolsero anche contra del buon Pontefice lò sdegno & odio loro. Fatta dunque una sedizione, e corsi a solla in Campidoglio col pretesto di rinovar l'antica gloria della Città, ristabilirono il Senato, che da gran tempo era scaduto, e senza rispetto alcuno al Papa loro Signore, intimarono di nuovo la guerra a Tivoli. Abbiam più volte veduta menzione del Senato Romano anche a' tempi di Carlo Magno, e ne' susseguenti Secoli; ma senza sapere, qual sosse la di lui autorità in que' tempi, nè quando esso fosse dipoi abbattuto da i Papi. Non volevano i Romani di questi tempi esser da meno de' lor Predecessori. Il male su, che non guardarono misure, ed assunsero una specie di Sovranità. Nulla tralasciò il Pontefice di esortazioni, e minaccie, per fermare i passi a questa specie di ribellione; adoperò anche i regali; ma indarno tutto: sì grande era la foga del Popolo, e massimamente della Nobiltà. Edecco germogliar le sementi delle perverse dottrine, lasciate in quella Città da Arnaldo da Brescia. E' da credere, che sì fatti sconcerti servissero a conturbare non men l'animo, che la fanità di Papa Innocenzo II. In fatti caduto egli infermo, paísò nel dì 24. di Settembre dell'Anno presente a miglior vita, latciando sulla Terra un'immortal memoria delle sue rare doti, e massimamente della sua incomparabile Prudenza e Benignità; e dall' aver anche proccurata la riforma del Clero, con sustituire dovunque potè a i Canonici Secolari i Regolari. Furono ancora 000

ANNALI D'ITALIA. 476 ERA Volg. varie Chiese da lui sabbricate o risarcite. Rimise fra l'altre Ann. 1143. cofe il tetto della Basilica Lateranense, che era caduto, con avergli il Re Ruggieri somministrate le grandiose occorrenti travi. Ebbe sepoltura in essa Chiesa in un avello di porsido. In luogo suo da li a tre giorni fu eletto Papa Guido Cardinale di S. Marco, di nazione Toscano del Castello di Felicità (forse Città di Castello) che assunse il nome di Celestino II. secondo il costume di questi rempi, ne'quali si ricreava il nome de'celebri Pentefici, che fiorirono ne' primi Secoli della Chiesa. Que-[a] Romual- sto Pontefice, secondo l'attestato di Romoaldo Salernitano [a], dus Salern, ricusò di confermare la concordia stabilita fra il suo Predeces-Tom. VII. fore, e il Re Ruggieri, e perciò fra loro inforse mala intelligen-Rer. Italic. 22. Circa questi tempi, per testimonianza del Dandolo [b], inChronico, nacque lite fra i Veneziani e Padovani a cagione di un taglio Tom. XII. nel fiume Brenta, fatto non lungi da Sant' Ilario da i secondi con danno de i primi. Spedì Pierro Polano Ambasciatori a Padova per chiederne conto. Fu loro data una risposta assai arrogante. Il perchè i Veneziani colle lor forze uscirono a farsi giustizia, ed azzustatisi co i Padovani alla Tomba, diedero loro una rotta, e condussero circa trecento di que' Nobili presi nella battaglia a Venezia. Poscia iti colà gli Ambasciatori de' Padovani, dopo aver protestato, che non per far dispiacere o danno al Popolo Veneziano, era seguito quel taglio, si rimise fra loro l'amicizia, e concordia primiera. Abbiamo pa-

[c] Anony- rimente dall' Anonimo Casinense [c], che il Re Ruggieri por-

mas Casin. tatosi in quest' Anno al Monistero di Monte Casino, la sece al-Rer. Italie. la Turchesca, con levare da quel sacro Luogo tutto il Tesoro, lasciandovi solamente la Croce dell' Altar maggiore col Ciborio, che doveva essere d'argento, e tre tavole da Altare. Restano ignoti i pretesti di questa scelleraggine; se non che anticamente erano troppo suggette all'ingordigia e avarizia de' Principi le ricchezze delle Chiese. S'impadronirono parimente i Figliuoli d'esso Re della Provincia di Marsi, e per attestato di [d] Johann. Giovanni da Ceccano [d], anche della Terra d'Arce: il che

de Ceccano T. I. Ital. probabilmente su origine de dissapori insorti fra lui e Papa Ce-Sacr.

lestino.

Anno

..d.

- 27

.. 68

7.50

en!

1020

a P P 1 0 + 1 0

1/2

n n

Anno di Cristo MCXLIV. Indizione VII. di Lucio II. Papa 1.

ERA Volg. ANN.1144.

di Corrado III. Re di German. e d'Italia 7.

ERMINO' in quest' Anno il suo breve Pontificato Papa Celestino II. non essendo egli giunto a governar la Chiesa di Dio a cinque Mesi e mezzo. Nel dì 9. di Marzo diede egli fine a' suoi giorni. Venne poscia eletto Pontefice nel d' 12. dello stefso Mese Gherardo de' Caccianemici, Bolognese di Patria, già Canonico Regolare, e poi Cardinale di Santa Croce (a). Da Papa (a) Cardin. Innocenzo II. per la sua abilità era stato costituito Cancelliere de Aragon. in Vit. Lu. della Santa Romana Chiesa. Prese il nome di Lucio II. Scrive cii II. Romoaldo Salernitano (b), che il Re Ruggieri fece gran festa per (b) Romul'esaltazione di questo Papa, per esser egli suo Compadre, e mol- aldus Sa-lernitan. in to amico, sperando perciò di averlo in tutto savorevole. Nè tar- Chronico. dò egli a spedire i suoi Ambasciatori a prestargli ubbidienza, e a pregarlo di voler venire sino a i confini, cioè a Ceperano per un comune abboccamento. Andò il Papa, e il Re venuto per mare a Gaeta, si portò poscia ad incontrarlo a Ceperano. Gran dibattimento seguì fra loro intorno la pace, ed inclinava il Papa alla concordia; ma ripugnando i Cardinali, si sciolse il congresso senza conclusione alcuna. Ruggieri bollendo per la collera, se ne tornò in Sicilia; ma pria di muoversi ordinò a Ruggieri Duca di Puglia suo Figliuolo di farne risentimento. Fu ubbidito. Entrà questi con un copioso esercito nella Campania Romana, o sia in Terra di Lavoro, e diede il sacco a tutte quelle contrade sino a Ferento; ma forse sarà iviscritto Ferentino; dopo di che se ne tornò in Puglia. Così toccò, come d'ordinario succede, a gl'infelici Popoli il far penitenza de' falli altrui. Abbiamo dall' Anonimo Casinense, che il Re Ruggieri venne a Monte Casino, e quivi si abboccò col Papa, e che se ne partì in discordia, con poscia prendere parte della Campania con Terracina. Assediò anche Veroli. Deinde quodam pasto fasto, quod ceperat, reddidit. Sembra dunque, che seguisse dipoi fra loro qualche aggiustamento. Morì in quest' Anno Anfuso, o sia Alfonso Principe di Capoa e Napoli, Figliuolo secondogenito di Ruggieri Re di Sicilia. A lui fu sustituito in que' Principati Guglielmo, terzogenito del Re medesimo. In questi giorni sempre più avanzandosi l'ardire de' Romani, oltre all'erezion del Senato, su anche eletto Capo d'esso Senato, o sia

cap. 29.

ERA Volg. Patrizio, Giordano Figliuolo di Pier Leone, Fratello a mio cre-Ann. 1144 dere del defunto Antipapa Anacleto: il che ci fa intendere, effere senza fondamento ciò, che alcuni hanno scritto, che la Famiglia di Pier Leone su sterminata in Roma. Una parte del popolo minore teneva co i Senatori; e poco mancava ad una patente ribellione. Abbiamo da Otton Frisingense (a), [giacchè con-Cir. hb.7. vien mendicare da gli Scrittori stranieri le cose nostre ] che in questi tempi la pazza discordia sguazzava per le Città d'Italia. Aspirava cadauna d'esse alla superiorità, e pareva a ciascuna troppo ristretto il suo dominio, nè restava maniera d'allargarlo, se non con pelare o soggiogare i vicini. Durava tuttavia la gara fra i Veneziani e Ravennati, che vicendevolmente si danneggiavano per terra e per mare. I Veronesi uniti co i Vicentini sacevano guerra a i Padovani collegati co' Trivifani; e probabilmente quell' Anno su quello, in cui misero a serro e suoco le Castella e le campagne di Trivigi. Maggiore era l'incendio in Toscana per la guerra, che da gran tempo andava ripullulando fra i Pisani e Lucchesi, la quale involse in quell'incendio anche le Città circonvicine. Non v'era Città libera, che in sì fatte turbolenze non facesse delle Leghe con altre Città, per ottenere aiuto. E queste facilmente v'entravano, per non veder crescere di troppo una Città confinante colla depressione dell'altre.

ERANO in Lega i Lucchest co i Sanest; i Fiorentini co i Pisani. L'oste de' Fiorentini insieme con Ulrico, o sia Ulderico Marchese di Toscana, corse fino alle porte di Siena, e ne bruciò i Borghi. Trovandosi in tali strettezze i Sanesi ricorfero per aiuto a i Lucchest, i quali sì per sovvenire a quella Città collegata, come ancora per sostenere il Conte Guido Guerra, che era malmenato da gli stessi Fiorentini, si dichiararono contro a Firenze. All' incontro i Pisani a richiesta de' Fiorentini uscirono in campagna. Un fiero guasto su dato da essi e da' Fiorentini alle Castella e Ville del suddetto Conte Guido. I Sanesi, che erano venuti per saccheggiare il Contado di Firenze, colti in un' imboscata, quasi tutti vi rimasero prigioni. Più rabbiosa riusch la guerra fra i Pisani e Lucchesi. Moltissimi dall'una e dall'altra parte vi lasciarono la vita; ma innumerabili furono riferbati alle miserie di una lunghissima prigionia. Lo Storico suddetto, cioè Ottone Vescovo di Frisinga, attesta di averli veduti da lì a qualche anno così squallidi e macilenti nelle pubbliche carceri, che cavavano le lagrime da chiunque passava per di là : segno che non vi doveva essere í

iri

: "5

...

1:0

Tell

\* f ( , )

2997

ient

E

cartello di cambio fra loro, o che ebbero la peggio i Lucchesi, nè ERA Vole. restò ad essi maniera di redimere i suoi. Da gli Annali Pisani Ann. 1144. (a) abbiamo, che la guerra fra questi due Popoli su per ca- (a) Annales gione delle due Castella di Aginolfo e di Vurno, e d'altre Ter-Pisani T.V. re, che l'una Città all'altra aveva occupato. Misero i Pisania fuoco quasi tutto il territorio di Lucca, presero il Castello dell' Isola di Palude con trecento Cittadini Lucchesi, e seguitò poi la guerra anche de gli anni parecchi. Per testimonianza ancora del Dandolo (b), crebbe in questi tempi la nemicizia fra i Vene- (b) Dandol. ziani e Pisani, e dovunque s'incontrarono per mare, l'una Na-in Chronic. Tom. XII. zione all'altra fece quanti danni ed oltraggi potè. Ma s'inter- Rer. Italio. pose Papa Lucio, e pare che li pacificasse insieme. Erano anche in rotta i Modenesi co'Bolognesi (c), perchè nell' Anno ad- (c) Anna!. dietro il Castello di Savignano per tradimento s' era dato a gli veteres Maultimi. Se noi avessimo le Storie di molte altre Città d'Italia, Tom. IX. forse ne troveremmo la maggior parte involte in altre guerre Rer. Italic. per questi tempi. Il Re Corrado per conto dell' Italia era, come non vi fosse; e però senza verun freno ogni Città possente insolentiva contra dell'altre. Ricavasi ancora da una Lettera di Pietro Abbate di Clugni, (d) che venendo egli nell' Anno se- (d) Petrus guente [ per la via probabilmente di Pontremoli ] a Roma per Cluniacens. visitar Papa Eugenio III. su nel viaggio svaligiato da un Marchese Obizzo [ forse Malaspina ]; ma ricorso egli a' Piacentini, questi colla forza obbligarono quel Marchese e tutti i suoi Igherri a dargli soddisfazione, con restituirgli tutto fino a un soldo. E così van le cose del Mondo. Pareva un gran dono la Libertà ricuperata da i Popoli Italiani; e pur questa servì a renderli più infelici. Per attestato del Malvezzi (e), la Città di (e) Malvec-Brescia in questi medesimi tempi pati un suriosissimo incendio, cius Chron. per cui fu fatto un verso: Plangitur immodicis succensa Brixia flammis.

Tom. XIV. Rer. Italic.

Anno di Cristo MCXLV. Indizione VIII.

di Eugenio III. Papa 1.

di Corrado III. Re di German. e d'Italia 8.

BBE fine in quest' Anno la vita e il breve Pontificato di de Aragon.
Papa Lucio II. Se vogliamo prestar fede all' Autore, con- cii II. P. I. lervato a noi dal Cardinale d'Aragona (f), egli siccome uomo Tom. III. pru-

ERA Volg. prudente e coraggioso, dopo aver ben prese le sue misure co i

Ann. 1145. fautori della maestà Pontificia, messa insieme una mano d'armati, sforzò i Nobili Romani, che contra il divieto del suo Predecessore Innocenzo II. aveano istituito il Senato, ad uscire del Campidoglio, e ad abiurare la novità da lor fatta. Non la (a) Godefr. racconta così questa faccenda Gotifredo da Viterbo (a), Stori-Viterbiensis co del presente Secolo. Secondo lui, questo Papa ascese bensi accompagnato da alquante soldatesche nel Campidoglio, risoluto di cacciar di là vituperosamente i Senatori. Ma il Senato e Popolo Romano avendo dato all' armi, ripulfarono in un momento il Papa con tutti i suoi aderenti. Anzi su sì esorbitante il tumulto loro, che esso Pontesice percosso da più sassate, finchè sopravisse [ il che su poco ] non potè più sedere nella Cattedra sua. Ch'egli sosse colpito da un sasso, l'afferma ancora un altro (b) Bar.in Scrittore, accennato dal Cardinal Baronio (b): laonde dopo po-Annal. Ecc. chi giorni infermatofi dovette soccombere all'imperio della morte. Mancò egli di vita nel dì 25. di Febbraio, dopo aver quasi risabbricata di pianta e arricchita di molto la Chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, di cui era stato Titolare. Servì la di lui morte a rendere più che mai orgogliosa quella sazione di Nobili Romani, che s'era rivoltata contra de'sommi Pontefici, e che stabili più fortemente l'unione ed autorità del Senato Romano nel Campidoglio. In mezzo a questi tumulti non trovan-

dosi in piena libertà il facro Collegio de' Cardinali, si raunò

nella Chiefa di S. Cefario, e quivi di comune confenso elesse Papa nel dì 27. di Febbraio Bernardo Pisano, Abbate Cisterciense di Santo Anastasio, Discepolo ne gli anni addietro di S. Ber-

nardo, uomo di molta bontà di vita. Era questi tenuto per uomo più tosto semplice; ma per ispezial grazia del Cielo riu100

4003

2572

2015

103.

33:55

78 3

404

10.0

10 1 11

rois

inma

2000

3 000

. 1.50

111

39 5

200

1001

genii III.

scì dipoi un eloquente e valoroso Pontesice. Prese il nome di (c) Cardin. Eugenio III. (c) e condotto alla Basilica Lateranense, su quivi de Aragon. intronizzato. Si disponeva egli a ricevere nella seguente Domenica la consecrazione in S. Pietro, secondo l'antica consuetudine; ma inteso, che i Senatori meditavano d'opporsi, e d'impugnare la di lui elezione, qualora ricufasse di confermar coll'autorità Apostolica la rinovazione da lor fatta del Senato: in tempo di notte, accompagnato da pochi Cardinali, segretamente uscì di Roma, e si ritirò alla Rocca di Monticelli. Congregati poscia nel d'i seguente gli altri Cardinali, che per timore dell' infuriato Popolo s'erano qua e là dispersi, se n'andò al celebre Moni-

Monistero di Farsa nella Sabina, e quivi nel dì 4. di Marzo, ERA Volg. giorno di Domenica, fu solennemente consecrato. Andossene Ann. 1145. dipoi a Viterbo, dove celebro la Santa Pasqua, e sermossi in quella Città per otto Messi. Tornò in questo tempo a Roma l' Eresiarca Arnaldo da Brescia, e spargendo con piena libertà il veleno della sua dottrina (a), aggiunse nuovi sproni alla No- (a) Dito Fribiltà Romana per privare della loro autorità i sommi Pontesi- singensis de ci. Andava costui predicando, che si dovea rifabbricare il Cam- derici, 1.2. pidoglio, rimettere in Roma non solo il Senato, ma anche l' cap. 20. Ordine Equestre, come su al tempo de gli antichi Romani; in Ligur.1.3. nè dovere il Papa impacciarsi nel governo temporale, ma conrentarsi dello spirituale. Tal piede presero questi velenosi insegnamenti, figurandosi coloro di dover vedere di nuovo Roma padrona del Mondo, che l'inferocito Popolo si diede ad atterrare i magnifici Palazzi e le Torri non solamente di que' Nobili, che abborrivano questa sacrilega novità, ma anche de'Cardinali; alcuni de' quali in oltre riportarono delle ferite dalla matta plebe, che non conosce ne'suoi trasporti misura. Abolirono in oltre i Romani (b) la Dignità del Prefetto di Roma; (b) -Otto obbligarono tutti i Nobili Cittadini a giurar suggezione al lo Frisingens. in Chionic. ro Patrizio Giordano, Figliuolo di Pier Leone, ed incastellaro- 1.7. cap. 31. mo, cioè ridussero in fortezza la Basilica Vaticana, con far poscia delle avanie, e dar anche delle ferite a i pellegrini, che per divozione colà concorrevano. Il Pontefice Eugenio, dopo avere colla pazienza, e colle buone tentato in vano di frenar la disubbidienza de' Romani, venne alle brusche, con fulminare la scomunica contra di Giordano dichiarato Patrizio. Adoperò ancora gli altri rimedi efficaci della forza temporale, per metterli in dovere, avendo congiunte le sue armi con quelle del Popolo di Tivoli. Non finì dunque l'anno, che furono astretti i Romani ad una concordia, per cui si contentò il Papa, che sufshiftesse il Senato, come era in uso in tanti Secoli addietro, ma con obbligare i Romani ad abolire il Patrizio, a rimettere la dignità del Prefetto di Roma, e a prestare l'ubbidienza dovuta a i Pontefici, padroni legittimi di Roma. Ciò fatto, da Viterbo se ne tornò a Roma verso il Natale del Signore con immenso giubilo di quel Popolo e Clero (c), che gli fece un so- (c) Cardina lenne incontro, cantando il Benedictus, qui venit in nomine Do- de Aragon. mini: il che può farci maraviglia per quel, che s'è prima ve- genii III.
duto. Andato egli al Palazzo Lateranense, celebrò dipoi con maRer. Italico Ppp Tomo VI. gni-

ERA Volz. gnifica solennità e quiete di tutti la Festa del Natale. Appli-Ann. 1145. cossi parimente in quest' Anno il buon Pontefice a rimettere la pace fra i Pisani e Lucchesi: al qual fine sece venire in Italia Pietro Abbate di Clugnì, personaggio di gran credito, siccome costa da una Lettera d'esso Abbate citata all' Anno precedente. Ma qual effetto producesse un tal negozio, resta a noi ignoto.

Anno di Cristo MCXLVI. Indizione ix.

di Eugenio III. Papa 2.

di Corrado III. Re di German. e d'Italia 9.

, 13

Epi-

DOCA quiete trovò in Roma il Pontefice Eugenio. Troppo erano esacerbati gli animi del Popolo Romano contra quel-(a) Otto lo di Tivoli. (a) Accecati da quest'odio, tutto di il tormentava-Fissingensis no, perchè si smantellasse la nemica Città; nè potendo egli reggere a tanta petulanza e fastidio, si ritirò di là dal Tevere, sorse in Castello Sant' Angelo, che era tenuto da gli altri Figliuoli di (b) Anony Pier Leone suoi sedeli. L'Anonimo Casinente (b) sotto l'Anno 1145. che è secondo noi il 1146. non so come scrive, che Papa Rer. Italic. Eugenio pacem cum Romanis reformans, muros Tiburtinæ Civitatis destrui pracepit. A me non si rende credibile questo fatto, perchè se il Pontefice fosse giunto ad accordar questa pretensione a i Romani, non avrebbono essi poi continuata la guerra co i Tiburtini, nè Papa Eugenio avrebbe abbandonata Roma, siccome sece nell' Anno presente, per sottrarsi all' indiscretezza e alle violenze de'Romani. In fatti egli si partì assai disgustato da Roma. Il (c) Johann. troviamo in Sutri nel dì 25. di Aprile. (c) Per attestato d'altri se ne andò poscia a Viterbo, poscia a Siena, e secondo le Croni-(d) Tronci che accennate dal Tronci (d), di la venne alla sua patria Pisa. Memor. Is- Dall' Anonimo Casinense sappiamo (e), che egli si portò anche (e) Anony a Lucca, probabilmente per istabilir, se potea, la pace fra quelmus Cast-nens. To. V. le due Repubbliche. Valicato poi l'Apennino, se è vero ciò, che Rer. Italic. ne scrive il Sigonio, passò alla Città di Brescia, dove diede una Bolla X. Kalendas Septembris, in cui scrive al Popolo di Bologna di avere intimato a i Reggiani e Parmigiani di non porgere aiuto a i Modenesi contro la Badia di Nonantola; e perche non aveano ubbidito, col consentimento de'Cardinali, del Patriarca d'Aquileia, e di molti Vescovi, avea privato le loro Città della Dignità

mus Casin. Tom. V.

lib. 7.

Chronic.

Episcopale. Temo io, che questa Bolla appartenga a gli Anni ERA Volg. posteriori. Dalle Croniche di Piacenza abbiamo, ch'egli su in Ann.1146. quella Città, e di la s'inviò alla volta di Francia. Non si può ben accertare, se vivente Papa Lucio II. o pur sotto il presente Papa Eugenio III. i nuovi Senatori di Roma scrivessero al Re Corrado, appellato Re de'Romani, una Lettera, a noi conservata da Ottone da Frisinga (a). Gli significavano di avere ristabilito (a)Otto Friil Senato, come era a' tempi di Costantino e di Giustiniano; di singensis de essere a lui fedeli, e di faticare indefessamente coll'unica mira di ric. 1.1.0.28. esaltare la di lui dignità e persona, nulla più desiderando, che la venuta di lui a prendere la Corona Imperiale. L'avvisavano, che i Frangipani e i Figliuoli di Pier Leone [eccetto che il loro Fratello Giordano ] e Tolomeo con altri, erano dichiarati in favore del Papa, e tenevano Castello Santo Angelo per impedire la coronazion d'esso Corrado; ma che essi rifabbricavano e fortificavano Ponte Molle in di lui servigio. Aggiunsero, che il Papa e il Re di Sicilia tenevano ad una, andando d'accordo in non volere Corrado in Italia, e molto meno in Roma; ed è ben probabile, che Ruggieri anche da questa parte s'ingegnasse di contrariare alla venuta di Corrado, le cui armi poteano rinovar la scena disgustosa dell'Imperadore Lottario. Scriveano essi Romani oltre a ciò, essere seguita concordia fra il Papa e lo stesso Ruggieri sciò fembra indicare l'accordo fatto da Papa Lucio II. nell'Anno 1144.] per cui il Pontefice avea conceduto a Ruggieri virgam, O annulum, Dalmaticam O' Mitram atque sandalia, O' ne ullum mittat in terram suam Legatum, nist quem Siculus petierit: il che viene interpretato da i Siciliani per un indizio della decantata lor Monarchia. Et Siculus dedit ei multam pecuniam pro detrimento vestro, & Romani Imperii. Ma il Re Corrado niun conto fece di tale rappresentanza, assai informato del sistema delle cose, e del buon cuore del Papa; anzi venuti a lui due Legati Pontifici, l'uno de'quali era Guido Pisano Cardinale e Cancelliere della santa Romana Chiefa, per la rinovazion de gli antichi Privilegi, con tutto onore gli accettò e concedè quanto chiedevano. Si truova nell' Anno 1147. Cancelliere d'essa Romana Chiesa Guido Cardinale; ma non so dire, se sia lo stesso. Abbiamo dalla Cronica di Fossa nuova (b) sotto quest'Anno, che Romani venerunt super Ti- (b) Johann. burim, O multos ex eis decollaverunt. Anche i Genovesi (c) se- de Ceccano cero pruova del loro valore contra de'Saraceni dominanti in Mino- Ital. Sacr. rica, e Corsari di prosessione. Armarono ventidue galee, e mol- (c) Cassari. Ge. Ppp

te al- nuenf.lib.I.

Era Volg. te altre navi con assai macchine militari, e Castelli di legname. Ann. 1146. Generale di questa Flotta su lo stesso Caffaro, che diede principio a gli Annali di Genova. Sbarcati nell' Isola di Minorica. fanti e cavalli, diedero il guasto al paese, secero molti prigioni, presero la Città e la distrussero, ma dopo averne cavato un ricco bottino. Di là passarono ad Almeria, Città maritima della Spagna nel Regno di Granata, e postole l'assedio, cominciarono a flagellarla con petriere, gatti, ed altre macchine ulate in questi tempi. Veggendosi in mal punto quegl'Infedeli secero istanza per tregua o pace. Fu per la tregua accordato, che pagassero cento tredici mila marabotini, e ne pagarono venticinque mila in quella notte. Stando i Genovesi intenti a veder numerare il danaro, ebbe agio il Re d' Almeria di salvarsi in due Galee col resto della somma accordata. Creò il Popolo d' Almeria la seguente mattina un altro Re, che ratificò la promessa antecedente; ma perchè non la mantenne nel tempo prescritto, i Genovesi secero quanto di male poterono al di suori

> della Città, ed accostandosi il verno, se ne tornarono con trionfo alla lor patria. No! potea star quieto in questi tempi Ruggieri Re di Sicilia, Principe agitato dallo spirito de'Conquistatori. Giacchè non potea stendersi dalla parte di Roma, per non disgustare il Pa-

pa, nè verso la Marca d'Ancona, per non tirarsi addosso lo sdegno del Re Corrado, determinò di portar la guerra addosso a i Mori d'Affrica. Pertanto con possente flotta sbarcò su quelle coste, assali la Città di Tripoli, nido di Corsari; e tuttoche la trovasse sorte per sito, per buone mura e Torri, pure dopo aver presa l'Isola delle Gerbe, a forza d'armi s'insignorì di quella Città, con trucidar quanti v'erano alla difesa, e condurre le lor donne schiave in Sicilia. Il Padre Pagi [a] riferisce questo fatto all' Anno presente. Secondo Roberto dal Monte [b], [b] Robert, ed anche per attestato dell' Anonimo Casinense [c], tal conquista si dovrebbe attribuire all'Anno precedente 1145. Altri poi [c] Anony. ne parlano all' Anno 1147. come ha Noverio Scrittore Arabe, mus Casin citato da esso Pagi; e questa è forse la più verisimil opinione. Rer. Italic. Veramente per la Cronologia della Sicilia in questi tempi a noi mancano lumi sicuri. Pensa il suddetto Pagi, che appartenga all' Anno 1148. la guerra del Re Ruggieri contra di Manuello Imperador de' Greci, e a quell' Anno veramente ne parla Roberto dal Monte [d]. Ma non è ficura la Cronologia di quell'Au-

[3] Pagius :n Critic. Earon. ud bunc Ann. de Monte Chronic.

[d] Robert. de Monte Attendic. ad Sigebert.

tore.

.)

11

tore. Mette egli nello stesso Anno 1148. la presa d'Almeria in Era Volg. Ispagna, e le conquiste fatte da esso Re Ruggieri nelle coste d' Ann. 1146. Affrica; e pur vedremo, che tali avventure son da riferire all' Anno seguente 1147. Nè potendosi credere, che Ruggieri in uno stesso Anno guerreggiasse contro i Greci, e contro i Mori d' Affrica, m' induco io a credere, che in quest'Anno egli ostilmente entrasse nel dominio Greco. Con tale opinione meglio s'accorda Ottone Frisingense, che nara dipoi fatti accaduti nell' Anno 1147. Una Cronica del Monistero della Cava [a] mette essa guerra contro i Greci sotto lo stesso Anno [a] Chron. 1147. ma quivi ancora sono scorretti i numeri per colpa de' Cavense Copisti, e si conosce, che l'Autore avrà scritto 1,146. perchè Rer. Italic. dopo aver narrata l'assunzione di Papa Eugenio nel 1145. racconta al feguente Anno la guerra della Grecia. Il motivo d' essa fu, che passava da lungo tempo nemicizia fra gli Augufli Greci, e il Re Ruggieri, pretendendo sempre gl'Imperadori d'Oriente, che i Normanni indebitamente ritenessero in lor potere la Sicilia, ed ingiustamente avessero tolto all'Imperio Greco molte Città di Puglia e Calabria. Tentò Giovanni Comneno : Imperadore, padre di Manuello, di far Lega contra di Ruggieri col Re Corrado, siccome abbiamo da Ostone Frisingense [b]. [b] ostoFri-Pietro Polano Doge di Venezia ne era mediatore, e venne an-singens. l. I. che per questo un' Ambasceria de' Greci in Germania. Ruggie-stis Frideriri, per quanto scrive Roberto del Monte, mandò anch' egli i ci I. suoi Ambasciatori a Costantinopoli, per ottener la pace; ma questi surono messi in prigione ad onta del diritto delle genti. Da tale affronto irritato forte il Re Ruggieri, spedì a mio credere nell'Anno presente una poderosa flotta nella Dalmazia e nell' Epiro, comandata da valorosi Capitani. Sbarcarono essi in Corsù, e con astuzia s' impadronirono di quella Città, e di tutta l'Isola. Lasciato ivi un buon presidio, e continuato il viaggio, faccheggiarono dipoi la Cefalonia, Corinto, Tebe, Atene, Negroponte, ed altri paesi del Greco Imperio [c]. Non [c] Dandul. si può dire l'immensità della preda d'oro, d'argento, e di ve- in Chronico Tom. XII. sti preziose, che ne asportarono i vincitori Normanni. Alcune Rer. Italic. migliaia di Greci, nobili, e plebei, donne, e fanciulli, ed anche Giudei, furono condotti prigioni in Sicilia, e servirono a popolar molti luoghi, che scarseggiavano di gente. Sopra tutto. notabil su l'accortezza politica del Re Ruggieri, il quale sece prendere tutti quanti gli Artefici, che lavoravano in quelle par-

ERA Volg. parti drapperie di seta, e li sece trasportare a Palermo. Pri-

Tom. VII.

ma non si lavoravano, se non in Grecia e in Ispagna gli sciamiti, é le stoffe di vari colori di seta, con oro ancora tessute. Costavano un occhio a chi de gl' Italiani ne voleva. Da lì innanzi su introdotta in Sicilia questa bell'arte, che poi col tempo si diffuse per altre parti della nostra Europa, e rendè men [a] Hugo caro il prezzo di sì fatte tele. Ugone Falcando [a], Scrittore de calamit, di questo Secolo, ne fa una vaga descrizione, come di cosa rara, nel principio dell'Opera sua. E tale su il guadagno, che Rer. Italie, riportarono i Greci dalla nemicizia col Re Ruggieri. Trovavansi in cattiva positura gli assari di Terra Santa in questi tempi, massimamente dappoiche gl' Infedeli aveano tolta a' Cristiani la nobil Città di Edessa in Soria. Ora per la zelante eloquenza di San Bernardo nell'Anno presente Lodovico VII. Re di Francia, e Corrado III. Re di Germania presero la Croce, e si obbligarono di marciare nell'Anno seguente con grandi sorze, e coll' accompagnamento di copiofa Nobiltà in Levante a militare contra de nemici del nome Cristiano.

19

N.

it.

der

int

101

3, (

401

77.0

16 1

-01

110

112 172

...

Done

.Te 314

116

100

Anno di Cristo MCXLVII. Indizione x. di Eugenio III. Papa 3. di Corrado III. Re di German. e d' Ital. 10.

I N quest' Anno, principalmente per promuovere l'affare im-portante della Crociata, passò in Francia il buon Papa Eu-[b] Anony genio. [b] Fu ad incontrarlo il Re Lodovico VII. a Dijon, e inmus Casin. lieme poi celebrarono la santa Pasqua in Parigi. Dopo la Pen-Rer. Italic. tecoste esfo Re andò a prendere alla Chiesa di S. Dionigi, secon-[c] Sugerius do i riti d'allora, il bordone e la scarsella da Pellegrino, [c] in Vita Lu- e la bandiera appellata Orofiamma, e si mosse con gran comitiva di Prelati e Baroni, e col suo esercito andò ad imbarcarsi salourofi- per passare in Oriente. Fra gli altri seco condusse [d] De Ita-Ragensis in lia Amedeum Taurinensem, Fratremque ejus Guilielmum Marc. 44. de Ge- chionem de Monte Ferrato avunculos suos. Come fossero Fratelstis Frider. li questi due Principi, quando si sa, che la Real Casa di Savoia era ben diversa da quella de' Marchesi di Monferrato, non si [e] Guiche. comprende. Probabile è ciò, che il Guichenone [e] immagire de la Ma. 110, cioè che fossero Fratelli uterini. Sarebbe da desiderare, che ison de Saci folvoye Tom.I.

ci fossero rimaste in maggior copia antiche memorie o notizie ERA Volg. di questi tempi, per meglio intendere quali stati possedessero, Ann.1147. e quai personaggi avessero quelle due nobilissime Famiglie. E per conto del suddetto Guglielmo Marchese di Monferrato. non voglio tacere, ch' egli ebbe per Moglie una Sorella del Re Corrado, attestandolo Sicardo Vescovo di Cremona [a], che siori [a] sicard. sul fine di questo Secolo, la dove parlando del medesimo Cor- Chronic. rado scrive: Cujus Soror Marchioni Guilielmo de Monte-Ferra-Rev. Italic. to, nomine Julitta, fuit matrimonio copulata, ex qua quinque Filios genuit eximiis meritis, bac serie describendos, scilicet Guilielmum, Conradum, Bonifacium, Fredericum, & Raynerium, quorum diversa fuere dona fortuna. Questa pare la prima volta, che i Marchesi di Monserrato portarono le Igro armi in Oriente per la Fede di Gesù Cristo, dove poi si acquistarono tanta gloria e possanza, siccome andremo vedendo. Poco prima il Re Corrado s' era messo in arnese per marciare anch'egli in Oriente [b]. Tenne una general Dieta in Francoforte, do [b] Otto Frive fece dichiarare Re il fanciullo Arrigo suo Figliuolo. Colà singenf. 1.1. comparve il giovane Arrigo-Leone Guelfo-Estense, Duca di Sassonia, con fare istanza d'essere reintegrato nel Ducato della Baviera, tolto a suo Padre, e dato ad Arrigo Figliuolo di Leopoldo, con pretenderlo a sè dovuto per diritto d'eredità. Con sì buone parole trattò di questo affare il Re, che indusse il giovanetto Principe a sospendere questo interesse sino al suo ritorno da Terra santa. Adunque dopo l'Ascensione il Re Corrado imprese il viaggio d'Oriente con un immenso esercito. Andarono spezialmente in compagnia di lui il suddetto Arrigo Duca di Baviera, Ottone Vescovo di Frisinga, Fratello uterino del medesimo Re Corrado, e Storico nobilissimo di questi tempi, e Federigo iuniore suo Nipote, che su poi Imperadore. Suo padre Federigo Duca di Suevia, non avendo che questo Figlinolo, per troppo affanno di vederlo condotto via, da lì a non molto diede fine a' suoi giorni. Pacificatosi ancora il Duca Guelfo, Zio paterno del Duca di Sassonia, col Re Corrado, e presa la Croce, andò anch' egli in questa sacra spedizione. Arrivò il Re Corrado col suo innumerabil esercito a Costantinopoli, dove Manuello Comneno, che aveva per Moglie una Sorella della Regina Geltruda, e però suo Cognato, gli usò di molte finezze, e fece de i gran regali. Ma a chi non è nota la fede de'Greci? Promise assaissimo quell'Imperadore, e massimamente de i vive-

Era Volg. ri, ma nulla attenne (a). Anzi da che quel terribil nuvolo di ANN.1147. Crociati su passato oltre allo Stretto, niuna surberia lasciò in-(a) Romoal-dus Salerni- tentata per farli perire, mantenendo anche intelligenza co i ran. Chron. Turchi. Io non mi fermerò punto nel racconto di queste inselici avventure, perchè nulla spettanti alla Storia d'Italia, e lascerò, che i Lettori consultino sopra ciò gli Scrittori della Guer-

ra santa. Felice all' incontro su un'altra Crociata di Franzesi e Spagnuoli contra de' Saraceni di Spagna, fatta in quest' Anno. Vi accorsero dall'Italia i Pisani, ma principalmente i Ge-

(b) Caffari novesi (b) con una poderosissima Flotta. Capitatane in quelle nuens. I. i. parti anche un'altra, che andava in Terra santa, diede mano a far quelle conquiste. Presero Lisbona, Baeza, ed altre Città. La mira di quella sacra Lega sopra tutto era la Città di Alme-

ria, perchè infame ricettacolo di Corfari. Se crediamo a gli Annali di Genova, è dovuta al Popolo Genovese la gloria dell' espugnazione di quella Città, nel cui Castello rifugiatisi venti

mila Saraceni, si riscattarono a forza d'oro. Ma gli Storici (c) Sando- Spagnuoli (c) ci afficurano, che a quell'impresa intervennero

anche Alfonso Re di Spagna, il Re di Navarra, ed altri Popoli di quelle contrade, e di Francia. Ottone Frifingense scrive, che Almeria e Lisbona erano Città in sericorum pannorum opi-

ficio pranobilissima. In quest' Anno ancora il Re di Sicilia Ruggieri portò di nuovo la guerra in Affrica contra de' Mori. Abbiam detto, che nell' Anno precedente egli conquistò Tripoli.

Forse in quest' Anno ciò avvenne. Nel quale certamente pare, ch'egli continuando le conquiste, come scrive Noveiro Storico

(d) Pagius Arabe citato dal Padre Pagi (d), s'impadroni di Mahadia, chiamata Affrica dall' Anonimo Cafinense (e), di Sasaco, di

(e) Anonym. Capsia, e d'altre Terre in quella Costa di Barberia, con ren-

in Chronic. derle tributarie alla sua Corona. Secondo le Croniche di Bolo-Hugo Fal- gna in quest' Anno (f) quella Città pati un fierissimo incen-

dio nella Settimana santa. Si nel Secolo precedente, che nel (f) Marth. presente s'ode la medesima disavventura d'altre Città, spezial-

bus, Tom. mente nella Lombardia, segno che molte doveano essere allora XVIII.Rer. la case con tetto coperto di Scindule, cioè di assicelle di legno,

usate molto una volta, e facili a comunicar l'una all'altra il fuoco, oltre ad altre case coperte di paglia, siccome ho dimostra-

to nelle Antichità Italiane.

val in Vita Alphons VII.

ad Annal. Baronii. Calinensis

Italic.

. . . .

\* , '

-4 10

. . . .

1.0

...

17 · · · Anno di Cristo MCXLVIII. Indizione XI. di Eugenio III. Papa 4. di Corrado III. Re di German. e d'Italia 11.

ERA Volg. Ann.1148.

TELLA Quaresima di quest' Anno tenne Papa Eugenio un gran Concilio nella Città di Rems (a), dove furono pub- (a) Robert. blicati molti Canoni spettanti alla Disciplina Ecclesiastica, e su de Monte. Chiamata all'esame la dottrina di Gilberto Vescovo di Poitiers. gen. Galit. Dopo il Concilio andò il Pontefice a visitar le insigni Badie di Cisterzio, e di Chiaravalle, e poscia s'inviò di ritorno in Italia. Si truova egli nel dì 7. di Luglio in Cremona, dove confermò i Privilegi della Badia di Tolla, e nel di 15. di Luglio in Brescia, secondochè si ricava da altra sua Bolla (b), e da una sua Lettera (b) Campi scritta al Clero Romano (c). Girolamo Rossi (d) rapporta un suo Piacenza Breve, dato in Pila nel di 10. di Novembre Indictione XII. In- Tom. I. carnationis Dominica MCXLIX. Pontificatus Domini Eugenii Pa- (c) Baron. Annal. ad pæ III. Anno Quarto. Qu'i è l'Anno Pisano, e la nuova Indizio- bunc Ann. ne cominciata nel Settembre. Però appartenendo quel Documen- (d) Rubeus to all' Anno presente, in cui correva l'Anno Quarto del suo Pon-vena. lib. 5. tificato, vegniamo in cognizione, ch'esso Papa visitò nel viaggio la sua Patria Pisa. Un'altra simile Bolla da lui data nella stessa Città di Pisa XIIII. Kalendas Decembris Indictione XII. Incarnationis Dominica Anno MCXLVIII. ho io pubblicato (e). Ma (e) Antique dovrebbe essere lo stesso Anno in tutte e due. Nella di lui Vita Dissere. 70. (f) altro non si legge, se non che, terminato il Concilio, ad Ur- (f) Cardin. bem suam, & commissum sibi Populum, ductore Domino, incolu de Aragon. in Vica Eumis remeavit. Ma o non entrò, o pure non si fermò in Roma . genii III. L'Anonimo Casinense (g) scrive, ch'egli venne a Viterbo. E da (g) Anonym. Romoaldo Salernitano abbiamo, che il suo soggiorno su in Tu- Casinensis Tom.V. Rer. scolo, o sia Tusculano. Erano tuttavia sconcertati gli affari fra Italicar. lui e il Popolo Romano. Intanto dopo la perdita d'innumerabil gente il Re Corrado imbarcatosi arrivò nella settimana di Pasqua a Tolemaide, appellata allora Acon. Altri de' suoi pervennero a Tiro e Sidone. (b) E Lodovico Re di Francia anch' egli, dopo (h) Otto avere perduta buona parte de' suoi, verso la metà di Quaresima Frisingens. giunse ad Antiochia. Unitisi questi due Principi fra le Città di Ti- derici I. I.r. ro e di Tolemaide, per tre di assediarono Damasco, ed aveano cap. 58, già presa la prima cinta delle mura; ma per frode de' Principi Cristiani d'Oriente, o sia de' Templari, ed Ospitalieri, conven-Tomo VI.

Tom. I.

Guidonis

genii III.

FRA Vola. ne ritirarsene [a]. Fu anche risoluto l'assedio di Ascalona, e vi Ann. 1148. stettero sotto parecchi giorni: senza frutto nondimeno, perchè [a] Bernard. la Città era fortissima, ed entro stava il miglior nerbo de' Sara-Chron.c.26. ceni, nè mai vennero le milizie promesse da Gerusalemme. Però Tom. VII. Rer. Isalic. dopo avere i due Monarchi infelicemente gittato tempo, danaro, e gente, senza alcun profitto della Cristianità d'Oriente, troppo discorde, troppo data all'interesse e a i piaceri, ad altro non più pensarono, che a ritornarsene alle loro contrade. In questa spedizione caduto insermo Amedeo Conte di Morienna, Terzo di questo nome presso gli Storici della Real Casa di Savoia, finì di vive-[b] Guicke- re nell' Isola di Cipro. Il Guichenon [b] colla sua solita francheznon Histoire de la Mais. za rapporta la di lui morte all' Anno leguente; ma che questa de Savoye avvenisse piuttosto nel presente, si raccoglie da Bernardo di Gui-[c] Bernard. done, là dove scrive [c]: Amedeus Comes Marianensis, cioè Maurianensis, in Cypro Insula obiit, con raccontare dipoi gli af-Rer. Italie, sedj di Damasco e d'Ascalona, certamente succeduti in quest' Anin Vit. Eu. no. Ad Amedeo succedette nel dominio Umberto III. di lui Figliuolo. In quest' Anno da Raimondo Conte di Barcellona tolta fu a i Mori di Spagna l'importante Città di Tortosa; e quantunque sia qui mancante la Storia di Caffaro Genovese, pure altronde si sa, che i Genovesi ebbero mano in quella conquista, e ne riportarono per ricompensa il dominio della terza parte di quella Città, o pure il terzo della preda. Per quanto s'ha da gli anti-[d] Annal. chi Annali di Modena [d] nel primo giorno di Luglio tota Civi-

tin. Tom XI tas Mutinæ casu combusta fuit. Rer. Italic.

> Anno di Cristo MCXLIX. Indizione XII. di Eugenio III. Papa 5. di Corrado III. Re di German. e d'Italia 12.

URANDO tuttavia le controversie de' Romani con Papa Eugenio, questi colla forza cercò di metterli in dovere. Ro-[e] Robert. berto del Monte scrive sotto il presente Anno, che [e] Papa Eude Monte Afpend. ad genius in Italiam regressus, cum Romanis vario eventu confligit. Per attestato di Romoaldo Salernitano [f], non mancò il Re [f]Romual-Ruggieri, da che ebbe inteso l'arrivo d'esso Papa nelle vicinanze zan. Chron. di Roma, di spedirgli i suoi Ambasciatori per attestargli il suo ossequio, ed osserirgli aiuto. Aveva già questo Pontesice fatta buona massa di combattenti, e guerreggiava contro i disubbidien-

- (8,

HOOF

1000

] ....

30 (

1. 9

100

12. 2

ont:

Mila

10:

362

: :(

045

10 10

11

1110

.1.10 17577

\* 1

15 . 15

2\*R

1.12

1.00

\*\*\*

ti Romani. Accettò volentieri il Pontefice l'esibizione del Re, che ERA Volg. non tardò ad inviargli un corpo di soldatesche. Ciò che seguisse Ann. 1149. in tal guerra, le Storie, che abbiamo, nol dicono, se non che l'Anonimo Cafinente scrive [ a ], che Eugenius Papa Tusculanum [a] Anonyingressus, fultus auxilio Rogerii Regis, Romanos sibi rebelles ex-mus Casin. pugnat. Intanto i due Re Corrado e Lodovico si misero in viag- Italicar. gio per tornare dalla Terra santa alle lor case, portando con esso loro nulla di gloria, e molto di rammarico. Fu anche un gran dire fra i Popoli Cristiani dell' infelicità di questa spedizione, perchè tanta gente s' era mossa di Francia, Germania, Inghilterra, & altri paesi, che pareano bastanti a subissar tutti gl'Infedeli d'Oriente. Spezialmente addosso a San Bernardo si scatenarono le lingue maldicenti de' Popoli, quasichè egli avefse temerariamente mandate al macello tante migliaia di persone, e si fosse ingannaro nelle sue predizioni, con aver promesso vittorie, che poi si convertirono in soli pianti. Non potè contenersi il santo Abbate dal fare una savia apologia del suo operato, e la fece ancora per lui Ottone Vescovo di Frisinga. Imbarcatosi il Re Corrado arrivò ne' confini dell' Acaia e della Tessaglia, dove si trovava l'Imperador Manuello suo Cognato, che cortesemente l'accolse [b]. I patimenti in addietro fatti e [b] Otto Fril'affanno, ch' egli seco portava, il fecero cadere gravemente singens. l. v. infermo, e gli convenne per forza prendere ivi riposo per qual- c. 59. de Gestlebe compositiones. che tempo. Spedi intanto innanzi Federigo iuniore, Nipote suo, acciocche vegliasse alla quiete dell' Imperio, giacche abbiamo dall'Urspergense, che il Duca Guelfo per la Calabria e Puglia ritornato in Germania [c], stette poco a ricominciar la guerra [c] Abbas contro la Baviera. Nel suo passaggio per la Sicilia aveva egli Urspergens. in Chronica. ricevuto non solo grandi finezze dal Re Ruggieri, ma anche delle grosse somme d'oro, acciocchè mantenendo il fuoco della guerra in Germania, non restasse tempo nè voglia al Re Corrado di venire in Italia, siccome egli in fatti meditava, e dovea anche averne concertata l'esecuzione coll'Imperador de' Greci. Venne poscia Corrado, ristabilito che su in salute, per l'Adriatico a Pola e ad Aquileia, e di là passò in Germania.

IL motivo appunto, per cui si trovava in Acaia l' Augusto Comneno, era per vendicarsi del Re Ruggieri, che gli aveva occupata l'Isola di Corsu, e dato il sacco a tante altre Città e Luoghi del suo dominio. Aveva egli, per testimonianza di Ni- [d] Niceta ceta Coniate [d], fatto venir dall'Asia, e da altri Luoghi quan- Histor. 1. 7-

ERA Volg. te Legioni aveva, ordinate nuove leve di soldati, allestite le vec-Ann. 1149. chie navi, e fabbricatone gran numero di nuove, di maniera che compose una formidabil Armata di circa mille legni, con disegno ed anche con isperanza non solo di far vendetta, ma di riacquistar anche la Sicilia, Calabria, e Puglia. Chiamò in oltre i Veneziani in aiuto suo, con accordar loro una Bolla d'o-(2) Dandul. ro, e Privilegi maggiori, che quei del tempo addietro (a). EinChronico.
Tom. XII. ra allora Doge di Venezia Pietro Polano, e questi in persona Rer. Italic. con quanto sforzo potè di gente e di navi andò a congiugnersi colla Flotta Imperiale. Paísò dunque con sì potente apparato di guerra lo stesso Manuello Comneno Augusto in persona all'

Isola di Corsù, e vigorosamente intraprese l'assedio di quella Città, dove si trovava un gagliardo presidio del Re Ruggieri, a cui non mancava coraggio e voglia di difendersi. Accadde, che in questi tempi Lodovico Re di Francia sciolse le vele da Terra santa per ritornarsene al suo Regno. Erano indirizzate le prore verso la Sicilia, ma portò la disgrazia, che abbattutosi in parte della Flotta Greca, la quale andava scorrendo que'mari, su fatto prigione. Parve questa a i Condottieri d'essa Flotta una bella preda da ricavarne una grossa ranzone, e già erano in viaggio per condurre e presentare l'infelice Re al loro Imperadore. Aveva il Re Ruggieri messo in mare sessanta Galee ben armate, con ordine di scorrere contra de'suoi nemici. Ne era Ammiraglio Giorgio, appellato da altri Gregorio, il quale non ardi di andare a cimentarsi colla troppo superiore Armata de' Greci, assediante Corsù, ma veleggiò alla volta di Costantinopoli, dove attaccò il fuoco a que' Borghi, gittò saette [ non già (b) Robertus aureas, come ha Roberto del Monte (b) ma igneas, come scrive il Dandolo I contra del Palazzo Imperiale; ed entrato per Guidonis, forza ne'giardini d'esso Palazzo, per troseo ne portò via le frutta. Ora avvenne, che tornando indietro quella Flotta Siciliana, s'incontrò nel Convoglio Greco, che menava prigioniere il Re di Francia Lodovico. Venne alle mani co i Greci, li ruppe, ed ebbe la sorte di rimettere in libertà quel Re, per le cui generose preghiere l' Ammiraglio Siciliano s'indusse a rilasciar dalla prigionia molti Greci presi in tal congiuntura. Che gli Storici moderni della Francia vogliano dissimular questa avventura di un loro Re, può passare; ma che si mettano a negarla, non ne so veder sufficiente ragione, quando abbiamo Storici antichi bastevoli ad assicurarcene. Fu condotto sano e sal-

Calii.

:::

;

13 ..

15

Ç.

. fr

100

2000

· C.

11: 6

1.

C 18

. .

3 :.

...

b. ..

:. 5

13 (

. .

1000

....

4

- -

4

117

vo il Re Franzese forse a Palermo, come vuole Bernardo Teso- ERA Volg. riere (a), ma certamente in Calabria nella Città di Potenza, Ann. 1149. dove si trovava il Re Ruggieri. Non lasciò indietro il Re Si-Thesaura. ciliano finezza alcuna, per attestare al Monarca Franzese la sua rius in Chr. benevolenza e il suo ossequio. Gli sece molti regali, e onore- Casinensis volmente il fece condurre e scortare per tutti i suoi Stati. Nel in Chronico. dì 5. d' Ottobre arrivò il Re Lodovico al Monistero di Monte Casino, ricevuto con grande onore da que' Monaci, e vi si fermò per tre d'i. Continuato poscia il viaggio, trovò Papa Eugenio in Tuscolo, il quale, secondochè attesta Romoaldo Salernitano (b), ricordevole de'favori a lui compartiti in Francia da ef- (b) Romualso Re, eum prout decuit, cum reverentia magna O bonore susce- dus Salern. Chronico pit, dona multa obtulit, & in pace ad propria redire permisst. Tom. VII. Nè si dee tacere, che mentre questo Re si trovava nella Terra Rer. Italic. di Ferentino (c), Gregorio Signor di Fumone andò per fargli (c) Johann. riverenza. Ma colto nel viaggio da Papa Eugenio, restò spo- de Ceccano gliato d'esso Castello di Fumone.

CON tal vigore intanto il Greco Augusto continuò l'assedio di Corfù, (d) che finalmente lo costrinse alla resa, con accor- (d) Nicota dare a i difensori un'onesta capitolazione. Ma il Governator del- Hist. 1.7. la Città Siciliano, o perchè maggiormente non si difese, come forse potea, o per altri motivi, temendo l'ira del Re Ruggieri, si acconciò co i Greci, nè volle più riveder la Sicilia. Perchè poscia una siera tempesta scompigliò l'Armata navale d'essi Greci, con affondar anche non pochi Legni, l'Imperador Mamuello non credette più tempo di tentar l'impresa di Sicilia, massimamente accostandosi il verno; e però sbarcate le genti alla Vallona, attese a scaricare il suo sdegno contro a i Popoli della Servia, che durante questa guerra aveano satte varie scorrerie ne' paesi del suo Imperio. Tuttavia non finì questa guerra, senza che la Flotta de' Veneziani e de' Greci venisse alle mani con quella del Re Ruggieri. Ben calda fu la zussa, e la peggio toccò a i Siciliani, che lasciarono dicianove Galee in poter de'nemici. Pare che non s'accordi colle notizie finquì addotte la Cronologia di Andrea Dandolo, mentr' egli scrive, che Pietro Polano Doge di Venezia nell'Anno diciottesimo del suo Ducato, cioè nel 1148. dopo aver messa insieme l'Armata per andare a Corsù, infermatosi, dopo aver dato il comando d'essa Flotta a Giovanni suo Fratello, e a Rinieri suo Figliuolo, se ne tornò a Venezia. Finita l'impresa di Corfù, si restituì quella Flot-

213 213

300

16 1

108

10. V

70

JICT

Ann

115

209 0

15 1

n.m.

4 --

11

1 1

4

Era Volg. la Flotta vittoriofa alla patria, dove trovò già paffato all'altra vita il Doge, in cui luogo fu sustituito Domenico Morosino, per-

fonaggio di gran bontà e valore nell' Anno stesso 1148. Certo è, che nel presente 1149. succedette la guerra e ricuperazion di Corsù. Però converrà intendere, che i preparamenti di tale spedizione si facessero nel precedente Anno, in cui ancora mancò di vita Pietro Polano, trovato poi morto da i Capitani, che tornarono da quella felicissima impresa. Abbiamo poi da Romoaldo Salernitano, che quantunque il Re Ruggieri fomministrasse aiuti a Papa Eugenio III. e mandasse più Ambasciatori a lui, per istabilir seco una buona pace e concordia, pure nulla poté ottenere. Dio il visitò ancora con un altro slagello in quest' Anno; imperocchè per attestato dell' Anonimo Casinense, la morte gli rapì il primogenito suo Ruggieri, Duca di Puglia, in età di trent' anni con infinito cordoglio del Re suo padre, e di tutti i suoi Popoli. Vir speciosus & miles strenuus, pius, benignus, misericors, O a suo Populo multum dilectus, vien chiamato da Romoaldo. Lasciò quello Principe dopo di sè due piccioli Figliuoli, a lui procreati fuori di matrimonio da una nobil Dama, Figliuola di Roberto Conte di Lecce, appellati l'uno Tancredi, che su poi Re di Sicilia, e Guglielmo, de' quali si parlerà a suo tempo. Di cinque legittimi Figliuoli, che avea dianzi il Re Ruggieri, non restò in vita, se non Guglielmo suo quartogenito. Si può credere, che Papa Eugenio non adoperasse in vano la forza contra de' recalcitranti Romani, al vedere, che seguì fra lui èd essi una concordia accennata dall' Anonimo Casinense con queste parole: Eugenius Papa pacem [ o sia pa-Etum ] cum Romanis reformans, Romam reversus est. Anche Romoaldo Salernitano asserisce, che questo Pontefice, dopo essere dimorato per qualche tempo in Tuscole, si compose co' Romani, da'quali non meno che da'Senatori tutti fu con fommo onore qual Sovrano accolto. Ma poca sussistenza ebbe una tal pace. Io non so se si possa riposar sulla sede di Girolamo Histor. Ra. Rossi (a), che a quest' Anno mette la guerra satta da' Bolovenn. lib. 5. gnesi e Faentini alla Città d'Imola collegata co i Ravennati, con impadronirsi di S. Cassiano, e rimettere in piedi il Castello appellato d'Imola. Seguì, secondo quell' Autore, una battaglia fra i Popoli di Ravenna e Forlì dall'un canto, e i Faentini dall'altro con ispargimento di gran sangue da ambedue le parti. Ma nulla di ciò parlando gli Annali di Bologna, più sicuro

curo è il sospenderne la credenza. Abbiamo bensì dalle Cro- ERA Volg. niche di Piacenza (a), Parma e Cremona, che avendo in quest' Ann. 1149. Anno i Piacentini assediato il Castello di Tabiano, accorsi i Par- lacentini migiani e Cremonesi, diedero loro una grande sconsitta, di mo- Tom. XVI. do che la maggior parte d'essi Piacentini restò prigioniera. Gio-Rer. Italic. vanni da Bazzano ne gli Annali di Modena (b), dopo aver no (b) Johann. tata la rotta suddetta de' Piacentini, aggiugne, che in quest' de Bazano Anno la Terra di Nonantola fu distrutta da i Modenesi.

tin. T.XVI. Rev. Italic.

Anno di Cristo MCL. Indizione XIII. dl Eugenio III. Papa 6. di Corrado III. Re di German, e d'Ital. 13.

BENCHE' fosse seguita pace fra Papa Eugenio e i Romani, pure restando assai torbidi gli animi, nè desistendo il Pontefice dalla voglia di abbattere la novità del ristabilito Senato, fu egli di nuovo forzato a ritirarsi fuori di Roma, malcontento di quella Nobiltà. Abbiamo, ma non so ben dir se in quest' Anno, dall'Anonimo Casinense (c), che Eugenius Papa Urbe (c) Anonyegressus, Campaniæ moratus est; e da quello, che poi soggiu- mus Casin. gne, assai si comprende, che per disgusti egli passò a Terra di Lavoro. Avea San Bernardo inviato ad esso Papa nel precedente Anno il Primo Libro de Consideratione. Gl' inviò nel presente il Secondo, e poscia i tre altri di quella bellissima Opera. Prima nondimeno ch'egli uscisse di Roma, venne a visitarlo Pieero, celebre Abbate di Clugni, il quale attesta in una Lettera scritta a S. Bernardo (d), d'avere ricevuto di grandi onori e (d) Petrus legni di benevolenza non solamente da esso Papa, le cui mira- Cluniacens. pili e savie maniere va descrivendo, ma anche dal Senato Ro- 46. nano, da i Vescovi, e da i Cardinali. Da che il Re Ruggieri vide nell'Anno addietro tutta la sua prole ridotta in un soto rampollo, cioè in Guglielmo, creato da lui o in questo, o in esso precedente Anno, Duca di Puglia, per desiderio d'aver ıltri Figliuoli a maggior ficurezza del suo Regno, avea presa per Moglie Sibilla Sorella di Odone II. Duca di Borgogna; (e) (e) Romualma questa Principessa tolta su dalla morte nell' Anno presente, dus Salernienza ch'ella desse alcun frutto del suo matrimonio. Pensando Piacentini alla vendetta, e alla maniera di rifarsi del danno : della vergogna lor fatta nell'assedio di Tabiano da i Cre-

ERA Volg. monesi nell' Anno precedente, (a) strinsero, o pure conferma-Ann. 1150 rono Lega co i Milanesi con indurli a mettersi in campagna coll' (a) Annal. esercito loro contra d'essi Cremonesi. Così sece il Popolo di Mi-Tom. VII. lano. In questo mentre i Piacentini voltarono le lor armi e mac-

Rer. Italie. chine contra il suddetto Castello di Tabiano, del quale in fine s'impadronirono, e tosto lo spianarono. Ben diverso su l'esito dell' Armata Milanese. Venuta alle mani nel di cinque di Luglio coll' Armata Cremonese a Castelnuovo; su forzata a voltar le spalle con perdita di molta gente e cavalli. Peggio anche le occorse, perchè restò in mano de'vincitori il Carroccio loro. Era questo allora l'uso delle Città più forti d'Italia di uscire in campagna con questo Carroccio istituito, siccome già dicemmo, da Eriberto Arcivescovo di Milano nel Secolo precedente. Nè altro esso era, che un Carro tirato da due o tre paia di buoi, ornati di belle gualdrappe. V'era nel mezzo piantata un'antenna, tenente in cima la Croce, o pure il Crocefisso colla bandiera sventolante del Comune. Stava sopra d'essa qualche soldato, e intorno marciava di guardia il nerbo de' più robusti e valorosi combattenti. A guisa dell' Arca del Signore condotta in campo da gli Ebrei, era menato questo Carro. Al vederlo si rincorava l'esercito. Guai se cadeva in mano de' nemici: allora tutti a gambe. Grande impegno era il perderlo; grandi maneggi si faceano per ricuperarlo. Circa questi (b) Dandu- tempi, per attestato del Dandolo (b), Domenico Moro sino Dolus in Cron. ge di Venezia inviò uno stuolo di cinquanta Galee ben armate Rer. Italic. sotto il comando di Domenico suo Figliuolo e di Marino Gradenigo contro la Città di Pola ed altre dell' Istria, che erano divenute alloggio di Corfari, nè più ubbidivano a Venezia. Riuscì di mettere al dovere quella Città, poi Rovigno, Parenzo, Umago, Emonia, oggidi Città nuova. Secondo gli Annali Pi-(c) Annal. fani (c), in quest' Anno segui battaglia fra i Popoli di Pisa e Lucca colla totale disfatta e gran mortalità de' Lucchesi. Ma Rer. Italie. non parlando di questo satto gli Storici Pisani moderni, non paiono sicure tali notizie, e tanto più, che quegli Annali sono di Autore poco esatto. Abbiamo ancora dalla Cronica di Fossa (d) Johann. nuova (d), che Paga Eugenio nel Mese di Ottobre andò a Ferentino, dove consecrò molti Arcivescovi e Vescovi. Anche Ro-Fosse nov. moaldo Salernitano (e) attesta, che Rex Rogerius Archiepisco-(e) Romualdus Sa. pos & Episcopos terræ suæ a Papa Eugenio jussis consecrari. Ag-

SKOT

OU!

14 02

- 17 23412

ine a

alt;

2 40

12 72

::0::

470

1, 61

ilut

1

102 2

Ve. . 6

: 0t.

117

pre-

Pisani Tom. VI.

lernitan. in giugne l'Autore d'essa Cronica, che la Città di Terracina su

Chronico.

presa nel di 26. di Novembre, ma senza dire da chi. Senza dub- ERA Volgi bio dal Papa, a cui in quelle turbolenze s'era ribellata, o che Ann.1150. era stata alienata da' suoi Antecessori, come chiaramente attesta l' Autore della sua Vita nella Raccolta del Cardinale d'Arago- (a) Cardin. de Aragon. na (a). in Vit. Eu. genii III.

Anno di Cristo MCLI. Indizione XIV. di Eugenio III. Papa 7. di Corrado III. Re di German. e d'Italia 14.

T T ERISIMILMENTE in quest' Anno il Re Ruggieri, vogliofo pur di supplire con un nuovo maritaggio alla mancanza di tanti Figliuoli a lui rapiti dalla morte, per testimonianza di Romoaldo Salernitano, Beatricem filiam Comitis de Reteste in uxorem accepit, de qua filiam babuit, quam Constantiam appellavit. La notizia è d'importanza per le cose, che vedremo a suo tempo dopo assaissimi anni, ne' quali questa sua Figlia Costanza cagion fu di grandi mutazioni nella Sicilia. Volendo inoltre afsicurare il Regno a Guglielmo suo Figliuolo, in quest' Anno (b) il (b) Peredichiarò suo Collega e Re nel Mese di Maggio Biennio antequam grin.in Not. moreretur, dice Romoaldo (c); ed essendo morto Ruggieri sul Casinens. fine di Febbraio del 1154. parrebbe, che ciò appartenesse all' An- ald. Salera. no seguente. Ma più sotto egli soggiugne, che Guglielmo cum Pa- in Chron. tre duobus Annis & Mensibus decem regnaverat. Aggiungono gli Storici Siciliani, che in questo medesimo Anno il Re suddetto diede per Moglie al Figliuolo Guglielmo Margherita Figliuola di Garzia Re di Navarra; (d) e vogliono che in quell' Anno se ne (d) Carust celebrassero solennemente le Nozze in Palermo. Probabile è, che Par. II. 110.2 nell' Anno presente seguisse (e) la morte di Arrigo picciolo Figli- cilia. uolo del Re Corrado, già eletto Re di Germania; e quantunque (e)Otto Frisopravivesse un altro Figliuolo d'esso Re, appellato Federigo, pu- Gest. Frider. re questo accidente aprì la strada a Federigo, Figliucio di suo Fratello, per acquistar la Corona del Regno Germanico, siccome diremo fra poco. Cessò in questi tempi la guerra, che il Duca Guelfo avea ricominciato in Germania contra del Re Corrado (f); (f) Abbas per interposizione appunto del medesimo Federigo, Nipote di in Chronic. Corrado, e d'esso Guelso, perchè gli sece assegnare alcune rendite del Fisco Regale colla Villa di Merdingen, e con ciò l'indusse a vivere quieto. Così lasciò scritto l'Abbate Urspergense, di cui Rrr Tomo VI.

ERA Volg. sono ancora le seguenti parole: Rearina Civitas post longam ob-Ann. 1151. fedionem a Rogerio Rege Siciliæ destructa est Anno Domini MCLI. Quando non vi sia errore di stampa, la Città di Rieti, non men che Ascoli, doveva esfere allora compresa nella Puglia, signoreggiata da esfo Re Ruggieri. Scrive ancora Giovanni da Ceccano, (a) Johann. (a) che Papa Eugenio nel di 10. di Maggio andò a Castro, e vi de-Chronicon dicò la Chiesa di santa Croce, e nel di 27. d'Ottobre dedicò la Fossenove. Chiesa del Monistero di Casemaro, dopo di che tornò a Segna. (b) Bar.in Per quanto offervò il Cardinal Baronio (b), circa questi tempi Annal. Ecc. vennero a Roma gli Arcivescovi di Colonia e di Magonza, contra de' quali bolliva un gran processo, e vennero carichi di danaro, credendosi di comperar la grazia del Papa, e della sua Corte, come ne'tempi addietro succedea, e parea più facile allora pel bifogno del Pontefice, tuttavia involto nella guerra co i Romani. Ma furono rimandati indietro con tutto il loro tesoro. Nova res, (c) S.Bern. dice San Bernardo in iscrivendo ad esso Papa (c). Quando halte deConsider. nus aurum Roma refudit? Et nunc Romanorum consilio id usurpatum non credimus. Durando tuttavia la guerra dei Piacentini coi (d) Annales Parmigiani (d), da i primi su preso e distrutto Fornovo. Con Tom. XVI. gran concorso di Scolari si spiegavano in questi tempi in Bologna Rer. Italic. le Leggi Romane, risuscitate circa il principio di questo Secolo. Cadde in pensiero a Graziano Monaco Benedettino, Toscano di patria, perchè nato in Chiusi, abitante allora nel Monistero di (e) Rico- San Felice di Bologna, (e) di compilare ancora il Gius Canonico, baldus in per metterlo nelle Scuole, e nelle mani della gioventù studiosa. Pomario. Intraprese dunque il suo Decreto, componendolo di Canoni di Concilj, Lettere di Papi [ fra le quali non poche apocrife, perchè provenienti da Isidoro Mercatore] e passi di santi Padri. Prima di lui più d'una di fimili Raccolte era stata fatta; ma questa portò il vanto, e divenne poi celebre ed usata nelle Scuole. Stabilirono in quest' Anno Lega insieme i Popoli di Modena e Parma, promettendo i Parmigiani di affistere a gli altri a loco Reni usque ad Burgum Florenzola, & ab Alpibus usque ad Flumen Pa-(f) Antiqu. di (f). Lasciarono a i Reggiani il luogo, se volevano entrare in Italicarum questa Lega. Ebbe con ciò principio la stretta alleanza, continuata dipoi per anni moltissimi fra le Città di Modena e di Parma.

119

i) u

11/1

30/16

i.joe

31170

1913

20

11 11

3 13

11.

Anno di Cristo MCLII. Indizione xv. di Eugento III. Papa 8.

di FEDERIGO I. Re di German. e d'Italia 1.

TEL di 9. di Giugno dell' Anno presente era Papa Eugenio Era Volg. in Segna, come costa da una sua Bolla, data in favore Ann. 1152. di Richilda Badessa dell' insigne Monistero di santa Giulia di Brescia, da me data alla luce [a]. E finquì era durata la dis- [a] Antique. cordia de' Romani con esso Pontesice, il quale per lo più a mo- sertat. 70. tivo di maggior quiete e ficurezza, era dimorato fuori di Roma. San Bernardo scrivendo in questi tempi al medesimo Papa il Quarto Libro de Consideratione, parve che predicesse il fine di questa briga. [b] Quid tam notum saculis, dice egli, quam [b] S. Berprotervia O fastus Romanorum? Gens insueta paci, tumultui nardus 1.40 assueta; gens immitis & intractabilis usque adbuc, subdi nescia, sideratione. nisi quum non valet resistere. En plaga: tibi incumbit cura bac; dissimulare non licet. Rides me forsitan, fore incurabilem persuasus. Noli diffidere. In fatti per attestato dell' Anonimo Cafinense [c], il cui Anno 1151. si dee intendere per l' Anno [c] Anonypresente, Papa Eugenio, stabilito un accordo co i Romani, mus Casia. rientro pacificamente in Roma nel di II. di Ottobre. Anche Rer. Italio. Roberto del Monte [d] in quest' Anno scrive: Eugenius Papa [d] Robert. cum Romanis pace facta Urbem ingreditur, ibique cum eis boc de Monte Anno primitus commoratur. Giovanni da Ceccano [e] aggiu-Sigebert. gne, ch'egli entrò in Roma nel di 6. di Settembre. Lo stesso le Johann. abbiamo da Romoaldo Salernitano [f], il quale attesta, che Chr. Fosse Eugenio su con sommo onore ricevuto da i Senatori e da tutto nove. [f] Romual. il Popolo Romano. Poscia con tante limosine e benefizi si gua- dus Salernidagnò il cuore d'esso Popolo, che quasi comandava a bacchet- tan. in Chr. ta nella maggior parte della Città. Et nisi esset mors amula, que illum cito de medio repuit, Senatores noviter procreatos Populi adminiculo usurpata dignitate privasset. Era nell'Anno addietro cominciata una gran guerra fra i Re dell' Affrica. Seppe ben profittarne il Re Ruggieri [g]. Inviò egli cola nel pre-[g] Aronym. sente Anno, se pur non su nel susseguente, la sua Armata na Robertus de vale, a cui venne fatto d'infignorirh della Città d'Ippona, og- Monte. gidi Bona, e d'altre Terre in quella costa di Barberia. Ch'egli ancora prendesse Tunisi, lo attesta Roberto del Monte, secondo l'edizione del Padre Dachery nello Spicilegio. Ma è da do-Rrr

Era Volg. lersi, perchè la Storia non ci abbia dato un più distinto raggua-Ann. 1152. glio di tali imprese. Certo è, che avendo poco prima i Mori Naassamoniti, abitanti verso Fez e Marocco, strangolato il Re loro, s'impadronirono delle due Mauritanie; e poscia stendendo le conquiste verso Oriente, distrussero il Regno de' Zeridi colla presa della Città di Bugia, minacciando con ciò la Sicilia, Puglia, e Calabria. Ma fece vedere a costoro il Re Ruggieri, che non gli metteano paura le loro bravate. Abbiamo da gli (a) Annal. Annali Piacentini (a), che in quest' Anno il Popolo di Piacen-Placentini Tom. XVI. za prese a' Parmigiani il Castello di Medesana, e lo distrusse; Rer. Italic. e perciocche dovette seguir qualche accordo fra loro, in cui ebbero i Cremonesi gran mano, affinchè Parma restituisse i prigioni di Piacenza: in segno di gratitudine i Piacentini cedettero ad essi Cremonesi Castelnuovo di Bocca d'Adda. Un siero incendio devastò tutto Borgo S. Donnino a riferva della Chiesa

de Gestis

Maggiore. Maggiori avventure furono quelle della Germania nell'Anno presente. Già si preparava il Re Corrado per veni-(b) Otto re in Italia a prendere la Corona Imperiale (b), risoluto insieme di far guerra al Re Ruggieri in vigor della Lega e del con-Friderici I. certo fatto coll' Imperador de' Greci suo Cognato. S' era egli Dodechinus trasferito a Bamberga con pensiero di tener ivi una gran Diein Append. ta, quando venne a battere alle sue porte l'inesorabil morte. Mancò egli di vita nel d'i 15. di Febbraio dell' Anno corrente. Scrive Ottone da Frisinga, essere corsa allora voce, ch'egli sofse stato aiutato ad uscire del Mondo da alcuni Medici del Re Ruggieri, che fingendo d'aver paura di quel Re, s' erano rifugiati in Germania. Erano allora veramente in gran credito i Medici della Scuola di Salerno, e consultati da varie parti. Nè già è inverisimile, che l'accorto Ruggieri avesse tentato per questa esecrabil via di liberarsi da un dichiarato nemico, la cui possanza quella fola era, che dava a lui una fondata apprensione. Tuttavia in simili casi i sospetti e le dicerie del Popolo sono a buon mercato. Allorchè Corrado vide in pericolo la fua vita, trattò co i Principi di chi gli dovesse succedere. Gli restava bensi un Figliuolo per nome Federigo, ma di età picciola, nè atta al governo. Però saggiamente consigliò, che eleggessero Federigo, appellato poscia Barbarossa a cagion del colore della sua barba, Figliuolo di Federigo il Guercio Duca di Suevia suo Fratello; al quale consegnò le insegne Reali, e vivamente raccomandò il tenero suo Figliuolo. Fu data sepoltura

mpt.

114. 10 R

offer della

810 €

16 g

8: JH

EAn

214/11 halia

zione

cioe

"Ulli

it ed

Dania

: 080

11. 5

ER

11 775

10, pa

Ta ad

13.

i Pro

1 18- 4

'a []

Dung

2 197

1

'W: [

1: 20

30.75

43 -

141-

Ma

1197

tura al di lui corpo in Bamberga, vicino alla tomba del santo Era Volg. Imperadore Arrigo. Tenutasi poi la gran Dieta del Regno nel Ann. 1152. dì 4. di Marzo in Franco-forte, quivi restò a comuni voti eletto Re ed Imperadore suturo il suddetto Federigo. Degno è di osservazione, che a tale elezione ebbero parte tutti i Principi della Germania per attestato di Ottone Vescovo di Frisinga, che uno su di que' Principi: il che sa conoscere, quanto sia malappoggiata l'opinione di chi pensa tanto prima istituito il Collegio de' sette Elettori; del che ho parlato anche io altrove (a), (a) Antiq. Nè a quella Dieta mancarono Principi e Baroni Italiani. Non se settat. 3. ne quibusdam ex Italia Baronibus, scrive il suddetto Frisingense. E Amando (b) Segretario del medesimo Federigo racconta, che (b) Amand. multi illustres Heroes ex Lombardia, Tuscia, Januensi, & aliis de prim. Italia dominiis &c. convenerunt in Urbe Francofurtensi &c. per eleggere il nuovo Re. Più importante ancora è un'altra osservazione fatta dal medesimo Frisingense, Zio dello stesso Federigo, cioè (c) che il motivo principale, per cui convennero i voti di (c)Otto Fritutti i Principi nella persona di Federigo, su quello di pacifica- Gestis Fri. re ed unire insieme le due potenti e samose Famiglie di Ger-derici l. 2. mania, cioè la Ghibellina, e la Guelfa. Della prima era erede e capo lo stesso Federigo Barbarossa; dell' altra il Duca Guelfo VI. e Arrigo Leone Duca di Sassonia, suo Nipote.

ERA nato Federigo, ficcome ho detto, da Federigo Duca di Suevia, e da Giuditta Figliuola d' Arrigo il Nero Estense-Guelfo, padre del suddetto Guelfo VI. Duca: per conseguente veniva ad esfere Guelso Zio materno del Re Federigo, e il Duca di Saffonia Arrigo Leone suo Cugino. Unendosi dunque in un solo Principe il sangue d'amendue le sopradette insigni Famiglie, si credette, che cesserebbe da li innanzi la nemicizia ed animossità mantenuta fra loro tanti anni addietro. Ecco le parole del Frisingense: Dua in Romano Orbe apud Gallia Germaniave fines famojæ Familiæ hactenus fuere: una Henricorum de Guibelinga, alia Guelforum de Altdorfio: altera Imperatores, altera magnos Duces producere solita. Ista, ut inter vivos magnos, gloriaque avidos assolet fieri, frequenter se se invicem amulantes, Reipublicæ quietem multoriens perturbarunt. Nutu vero Dei, ut creditur, paei Populi sui in posterum providentis, sub Henrico V. factum est, ut Fridericus Dux, pater bujus [ di Federigo Barbarossa], qui de altera, idest de Regum Familia descenderat, de altera, Henrici scilicet Noricorum Ducis filiam in uxorem acci-

peret,

(-11

do.

pro

met!

Fio

计

1.

ti 10

110

100 C

10 9

to un alh

Duic

5.16

: 1101

.1027

1.222

n I

1 10

3500

源

20207

3 ×

100

...

10°

:01

100

Era Volg. peret, ex eaque Fridericum, qui in præsentiarum est & regnat, Ann. 1152. generaret. Principes ergo non solum industriam, ac sæpe dicti juvenis virtutem, sed etiam boc, quod utriusque sanguinis comfors, tamquam angularis bapis, utrorumque borum parietum dif sidentiam unive posset, considerantes, caput Regni eum constituere adjudicaverunt: plurimum Reipublica profuturum pracogitan tes, si tam gravis & diutina inter maximos Imperio viras, oh privatum emolumentum simultas, hac demum occasione, Deo cooperante, sopiretur. Ho voluto rapportar intero questo passo, perchè esso è la chiave dell'origine delle famose fazioni Ghibellina e Guelfa, che recarono ne Secoli susseguenti tantitravaglie guai all'Italia. A questo lume svaniscono varie favole intorno a tale origine, spacciate da i poco informati Storici, essendo certo, che per le nimistà passate in Germania fra i Re Ghibellini, e la Linea de' Duchi Estense-Guelfa di Germania, [ le quali poi si rinovarono, siccome vedremo a suo tempo ] presero piede in Italia queste maledette sazioni. Adunque il nuovo Re Federico portatoli ad Aquisgrana, nel di 9. di Marzo su ivi folennemente coronato, e diede principio al suo governo con ispedire i suoi Legati a Papa Eugenio III. e a tutta l'Italia, per notificare ad ognuno la sua elezione, che su accettata e lodata. da tutti. Una delle principali applicazioni, ch'egli ebbe in que-Iti principi, fu quella di terminare amichevolmente la lite molfa da Arrigo Leone Estense-Guelso Duca di Sassonia, che pretendeva il Ducato della Baviera, siccome Figliuolo & erede del Duca Arrigo il Superbo, contra del Duca Arrigo Figliuolo di S. Leopoldo, che ne era in possesso per concessione del su Re Corrado III. Ad amendue su assegnato il termine per dedurre le loro ragioni nel Mese d'Ottobre in Erbipoli, o sia in Wirtzburg. Presentaronsi ancora a' piedi del novello Re con assai lagrime Roberto già Principe di Capua, Andrea Conte di Rupecanina, ed altri Signori della Puglia, spogliati dal Re Ruggieri de' loro-Stati, chiedendo giustizia ed aiuto. La determinazione di Federigo su, the pazientassero, finch' egli calasse in Italia, per venire a prendere la Corona Imperiale: spedizione, che restò fissata per l'Anno 1154. e che, siccome vedremo, diede principio ad infiniti sconcerti e guerre nella misera Italia. Rappor-(a) Baron, ta il Cardinal Baronio (a) la concordia stabilità in quest' An-Annal. Ecc. no fra Papa Eugenio e il Re Federigo per mezzo de'lor Deputati. Federigo s'obbliga di non sar pace nè tregua col Popolo Roma-

ad bunc Annum. Romano, nè con Ruggieri Re di Sicilia senza il consentimento di Era Volg. esso Eugenio, e de' Pontefici suoi Successori, e di conservare e di- Ann. 1152. sendere tutte le Regalie di S. Pietro; e all' incontro il Papa promette di coronarlo Imperadore, e d'aiutarlo secondo la giustizia. Ho riferito anch'io un Diploma d'esso Re Federigo in conferma de' Privilegi de' Canonici di Vercelli (a), spedito in Wirzburg (a) Antiqu. XV. Kalendas Novembris Anno Domini MCLII. Indictione XV. Italicarum Difsert. 62. In quest' Anno scrive il Sigonio (b), che ebbe principio la guer- (b) Sigon. ra fra i Parmigiani, e Reggiani. Vennero i primi saocheggiando de Regno Ifino al Fiume Secchia. Accorfero i Reggiani, ma rimafero sconfitti colla prigionia di molti, che nel di dell' Assunzion della Vergine furono poi rilasciati in camicciuola con un bastone in mano, e uno scoppazzone. Passarono appresso i vittoriosi Parmigiani nel Settembre fino a Borgo S. Donnino, e presolo ne secero un dono alle fiamme. Di questi fatti non veggo parola ne'vecchi Autori. Ma il Sigonio forse li prese da qualche Cronica mapuscritta esistente allora, e smarrita oggidì.

Anno di Cristo MCLIII. Indizione 1. di Anastasio IV. Papa 1. di Federico I. Re di German, e d'Italia 2.

ERITAVA bene il piissimo ed ottimo Pontesice Eugenio III. di vivere più lungamente. Egli s'era già cattivato colle lue liberalità e dolci maniere il Popolo di Roma, di modo che già si trovava in istato di abolire il Senato, onde era venuta tanta turbazione a lui, e a i tre suoi Predecessori. Avea sabbricato un Palazzo presso San Pietro, e un altro a Segna (c); avea ricupe- (c) Cardin. rata Terracina, Sezza, Normia, e la Rocca di Fumone, aliena- de Aragon. in Vita Eute un pezzo fa dal dominio di San Pietro. Le sue rare virtù il fa- genii III. ceano venerabile ed ubbidito dapertutto. Ma Iddio il volle chiamare a sè con immenso dolore di tutto quel Clero e Popolo. Succedette la morte sua nel di 7. di Luglio del presente Anno, mentre egli dimorava in Tivoli, e fu il suo Sepolero nella Basilica Vaticana onorato da Dio con varie miracolole guarigioni. Da lì a due giorni fu promosso al Pontificato Romano Corrado Vescovo di Sabina, Romano di nazione, che prese il nome di Anastasio IV. In quest' Anno ancora l'immortal servo del Signore San Bernardo, fondatore di tanti Monisteri, andò a ricevere in Cielo il frutto del-

ERA Volg. delle insigni sue virtù e gloriose fatiche. Tanto angustiarono in Ann. 1153. questi tempi i potenti Bolognesi uniti co' Faentini la Città d'Imo-(a) Matth. la, troppo inferiore di forze, (a) che dopo una rotta data a quel de Griffoni- Popolo, il costrinsero ad una svantaggiosa pace, e a dipendere bus Histor. Popolo, il costrinsero ad una svantaggiosa pace, e a dipendere Bononiens. da 11 innanzi da i loro cenni. Scrive ancora il Sigonio (b), che i To. XVIII. Piacentini uniti co i Cremonesi nel dì 26. di Giugno vennero alle (b) Sigon. mani coll'esercito de' Parmigiani a Casalecchio, e restarono sconde Regno I- fitti, e per la maggior parte presi surono condotti nelle carceri di Parma. Onde s'abbia egli tratte queste notizie, nol so io dire. Ne gli antichi Annali di quelle Città non ne truovo vestigio. Erano già passati quarantadue anni, che la Città di Lodi stava sotto il giogo de' Milanesi, trattata non con quella piacevolezza, che si cattiva il cuor de' sudditi, ma bensì con quell'asprezza, che li fa gemere e sospirar tutto d' mutazion di governo. Accadde, che

(c) Otto due Lodigiani [ficcome abbiamo da Ottone Morena (c), Storico flor. To. VI. diligente di questi tempi, e nativo di quella Città I l'uno appel-Rer. Italie. 1ato Albernando Alamano, e Maestro Omobuono, per lor propri affari essendo iti alla Città di Costanza, vi si trovarono nel tempo stesso, che il nuovo Re Federigo tenne ivi un Parlamento. Osservato, che molti si ricchi che poveri ricorrevano ad esso per giustizia, e l'ottenevano, saltò loro in pensiero di fare un passo forte, senza averne commessione e sacoltà alcuna dalla loro Città. Cioè prese in ispalla, o pure in mano due grosse Croci di legno sche tale era allora l'uso in Italia di chi aggravato portava le sue querele al trono de' Principi ] andarono a gittarsi a' piedi di Federigo nel dì 4. di Marzo dell' Anno presente, chiedendo con assai lagrime misericordia e giustizia contra de' Milanesi, come Tiranni della lor Patria Lodi, ed esponendo ad uno ad uno tutti gli aspri trattamenti, che avea patito e tuttavia pativa quella infelice Città.

FRA le rare doti, che si univano in Federigo Principe di grande accortezza e mente, di petto forte e di valore impareggiabile, non era l'ultima l'Amore della Giustizia, ma inflessibile e congiunto, siccome vedremo, con tal severità, che andava al barbarico. Appena ebbe intese tali doglianze, che ordinò tosto al suo Cancelliere di scrivere Lettera vigorosa a i Consoli, e al Popolo di Milano in favore e sollievo della Città di Lodi, e deputò a portarla un uomo di sua Corte appellato Sicherio. Tornati i due buoni Lodigiani a Lodi, notificarono a i Consoli e al Consiglio della Credenza di quella Città quanto aveano operato. Siccome altro4

1300

201

chi

300

161

ma 1

000

prele

1 M

62 9

12 C

TID,

in G

11110

ngo,

1100

Di di

fono :

mo N

11.01

a del

10 00

10 11

(1)

120

1,02

0

10,01

ve ho io dimostrato, il Consiglio della Credenza nelle Città li- ERA Volg. bere d'Italia, non era composto della sola Plebe, come ha cre- Ann. 1153. duto taluno. V'entravano anche i Nobili, qualora aveano parte nel governo. Altro in somma non era, che il Consiglio segreto, a cui chi interveniva, prestava giuramento di non rivelar quello, che ivi si trattava. In gran pena surono que' Cittadini per tal novità, temendo, e con ragione, il risentimento e surore de' Milanesi: però in vece di ringraziamenti caricarono di villanie que' due semplici Cittadini, e serrarono loro in petto queste novelle. Venne Sicherio a Lodi, credendosi di portar via un grosso regalo: ma i Consoli di Lodi, riprovando l'operato de' due lor Cittadini. non altro fecero, che scongiurarlo di tornarsene indietro senza presentar la Lettera del Re a i Milanesi. Ma egli arditamente ito a Milano, ssoderò gli ordini del Re, ricevuti con sì mal garbo da que' Consoli e dal loro Consiglio, che dopo aver gittata in terra e pestata co' piedi la Lettera, si avventarono addosso a Sicherio, che ebbe fatica a salvarsi; però se ne tornò egli assai brutto in Germania, ed espose al Re e a' suoi Baroni il grave affronto fattogli, e il pericolo da lui corfo. Sommo fu lo sdegno di Federigo, e de'suoi Principi, e se la legò al dito, per sarne vendetta a suo tempo. Crebbe indicibilmente lo spavento ne' Lodigiani. Di di in di si aspettavano l'ultimo esterminio, minacciato loro da' Milanesi; e per isperanza d'ischivarlo, segretamente inviarono al Re Federigo una chiave tutta d'oro per mezzo di Guglielmo Marchese di Monferrato, raccomandandosi caldamente alla di lui protezione. Tornati in sè i Milanesi, per placare la collera del Re, anch'essi gli mandarono una coppa d'oro piena di danaro, che non su punto accettata da Federigo. Nello stesso tempo comparvero alla Corte gli Ambasciatori di Cremona e Pavia con ricchi regali, e insieme con ordine d'esporre in segreto colloquio al Re la superbia de' Milanesi, siccome quelli, che erano dietro ad ingoiar tutti i loro vicini, e di far premure in favore dell' oppressa Città di Lodi; e su ben eseguita la commessione. Niega il Padre Pagi la spedizione di questi Ambasciatori, e la niega a torto. Ottone Morena ce ne assicura. Nè sussiste, come vuol esso Pagi, che i Popoli di Puglia inviassero ambascerie a Federigo. Le doglianze furono fatte, come ho detto, da que' Baroni cacciati dal Re Ruggieri, che si trovavano in Germania.

O NEL fine di quest' Anno, o sul principio del seguente, non volendo il Re Federigo, che restasse un seminario di guerra in

Tomo VI.

Sss

Ger-

Era Volg. Germania, col lasciare indecisa la lite insorta fra Arrigo Leone Ann. 1153. Duca di Sassonia, ed Arrigo Duca di Baviera, a cagion della stef-(a) One sa Baviera: (a) finalmente diede la sentenza, con aggiudicar quel Frisingens. Ducato insigne al suddetto Arrigo Leone, goduto da' suoi Magderici I.l.2. giori per tanti anni addietro. Si venne poi nell' Anno 1156. ad una transazione, per cui restò in dominio dell'altro Arrigo, col titolo di Duca, la Provincia dell' Austria, oggid' Arciducato, che era in addietro parte della Baviera. Oltre a ciò aveva esso Federigo data già, o pur diede allora al Duca Guelfo Zio paterno dello stesso Duca Arrigo Leone, e materno d'esso Re Federigo, (b) Chronic. (b) l'Investitura della Marca di Toscana, del Ducato di Spoleti, apud Leib. del Principato di Sardegna, e de' Beni allodiali della fu celebre nitium Scri- Contessa Matilda. Che Volderico, dianzi Marchese di Toscana, ptor. Brunscessasse di godere di quella Dignità, si raccoglie da una sua mavie. gnifica Donazione fatta alla Chiefa d'Aquileia nell' Anno 1170. (c) Antiqu. che io ho data alla luce nelle Antichità Italiane (c). Sicche poslialicar. sedendo la linea de gli Estensi di Germania tali Stati in Italia, e Tom. 111. pag. 1221. in Germania i vasti e nobilissimi Ducati della Sassonia e Baviera con Luneburgo e Brunswich, anche oggidì esistenti sotto il loro dominio; e signoreggiando l'altra Linea de'Marchesi Estensi una sioritissima porzione di Stati, massimamente nella Marca Trivisana: la potenza del sangue Estense arrivò al sommo in questi tempi. Confermò Papa Anastasio IV. nell' Anno presente i Privilegia Pacifico Abbate del Monistero di Brescello, fondato da Azzo Conte o Marchese Bisavolo della suddetta Contes-(d) Antique sa Matilda, con Bolla data (d) Laterani V. Idus Decembris, In-Dissert. 70. dictione II. Incarnationis Dominica Anno MCLIII. Pontificatus vero Domni Anastasii Quarti Papa Anno Primo.

> Anno di Cristo McLiv. Indizione 11. di Adriano IV. Papa 1. di Federigo I. Re di German. e d'Italia 3.

U questo l'ultimo Anno della vita di Ruggieri, primo Re di Sicilia, rapito dalla morte, secondo Romoaldo Salerni(e) Romualtano (e), nel di 26. di Febbraio in età di cinquantotto anni, dus Salerni
in Chronico
Principe glorioso per tante imprese, di statura alta, corpulento.
Tom. 1711.
Rer. Italic.
a raccogliere, che a spendere il danaro, siero in pubblico, be-

ni.

1121

間

fual

mei

Veri

tent

121/3

Cha.

none

Dom

di R

3700

Endor

Moer

10010

10 100

1100

arrie

: a.:

"one

13/13

·effa

. .

v.\* 1

7. :

. . .

nigno in privato, verso chi era fedele liberale in premiarli, ERA Volg. aspro sino ad essere crudele contra chi gli mancava di sede. E- Ann. 1154ra più temuto che amato da i suoi sudditi; e più ancora de i fudditi aveano paura di lui, perchè l'avean provato, i Greci e Saraceni. Altre sue lodi si possono raccogliere da Ugo Falcando nel principio della sua Storia (a). A lui si dee principal- (a) Hugo mente la sondazione de i due bei Regni di Sicilia e di Napoli. in Histor. Veramente è corso anche a me qualche sospetto, che nel precedente Anno potesse egli essere mancato di vita. Nel testo di Romoaldo la di lui morte è riferita all' Anno 1152. nell' Indizione I. Certamente l'Anno è fallato, perchè la Prima Indizione correva solamente nel Febbraio del 1153, al che non badò il Cardinal Baronio (b). Ma per quel, che dirò, e l'Anno, e l'Indi- (b) Baron. zione sono ivi scorretti. Oltre a ciò nella Lettera di Corrado Annal. Ecc. Domenicano (c) intorno alle cose di Sicilia, e nella Cronica (c) Conrada di Roberto del Monte (d), Ruggieri si sa morto nell' Anno Epist. P. II. 1153. Quel che è più, Ottone Frisingense, Scrittore contempo- Rev. Italia. raneo, ed informato de gli affari d'allora, scrive, che il Re de Monte Federigo nel Mese di Settembre spedì Ambasciatori a Manuello Append. ad Imperador de' Greci, non solamente per trattare del suo mari- Sigebert. taggio, ma ancora (e) pro Guillelmo Siculo, qui Patri suo Roge- (e)OttoFririo noviter defuncto successerat, utriusque Imperii invasore debel- Geilis Fri. lando. Tale spedizione, secondo il contesto di quella narrativa, ap- der. I. 1.2. partiene all' Anno 1153. E pure con più fondamento si dee riferi- cap. 11. re all'Anno presente la morte di Ruggieri, siccome portò opinione Camillo Pellegrino (f), uno de più accurati Critici dell' (f) Peregri-Italia, opinione confermata dipoi dal Padre Pagi (g), perchè is ad Anoin essa convengeno l'Anonimo Casinense, e Ridolso da Diceto; nym. Casin. e il Pellegrino attesta, ciò ricavarsi da gli Strumenti e Diplomi in Critic. d'allora. Aggiungo io, che nella Cronichetta del Monistero del- ad Annal. la Cava, da me data alla luce (b), si legge Anno 1154. Indi- (h) Chron. Aione II. obiit Rogerius Rex, & Guilielmus Filius ejus substitui- Cavense Tom VII. tur. Altrettanto ha Bernardo di Guidone nella Vita di Anasta- Rer. Italic. fio IV. (i) Quel poi, che può decidere tal controversia, si è (i) Bernard. Guidonis in uno Strumento, rapportato da Rocco Pirro (k), e scritto An-Vita Anano ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi MCLIV. Regnante stasii IV. Domino nostro Willelmo, Dei gratia sanctissimo & gloriosissimo Rer. Italic. Rege Sicilia, Apulia, & Capua Principatus Anno I. Mense ve- (k) Pirrus ro 11. post obisum beatissimi Regis Rogerii patris sui, Mense A in Episcop. prili, Indictione II. Dopo il qual documento non dovrebbe più Syracus. Sfs

Era Volg. restar controversia intorno a questo punto. Al Re Ruggieri suc-ANN.1154. cedette Guglielmo I. suo Figliuolo, già dichiarato Re, ma non erede delle Virtù del Padre, che diede principio con qualche lode e plauso al suo governo, ma nel progresso di male in peggio andando, si acquistò co' suoi difetti e vizi il sopranome di Cattivo. Si fece egli coronare in Palermo nella Pasqua dell'Anno presente, e non approvando egli i saggi Ministri lasciati a lui da suo Padre, parte ne licenziò, e parte ne bandì, o cacciò in prigione.

Italic. Differt. 65.

Istoria di

Piacenza

Tom. II.

LEGGESI una Bolla di Papa Anastasio IV. da me data alla [a] Antique luce [a], in favore della Badia della Pomposa, che si dice data Laterani XIV. Kalendas Aprilis, Indictione II. Incarnationis Dominica Anno MCLIII. Pontificatus vero Domni Anastasii Papæ Quarti Primo. Quando per avventura non fosse qui adoperato l'Anno Fiorentino e Veneto, si dee scrivere Anno MC-LIV. Un'altra sua Bolla, spedita VIII. Kalendas Maii, vien ri-[b] Campi ferita dal Campi [b]. Continud questo Pontefice la sua vita sino al dì 2. di Dicembre dell' Anno presente, in cui Dio il chiamò a sè. Succedette a lui nella Cattedra Pontificia Niccolò, nato in Inghilterra nel Castello di Santo Albano, già Canonico Regolare in S. Ruso d'Arles, poi Vescovo d' Albano, che spedito in Norvegia confermò nella Fede di Gesù Cristo quella barbara Nazione, eletto nel dì 3. d'esso Dicembre, benchè reni-[c] Cardin. tente, da'voti concordi di tutto il facro Collegio. [c] Affun-

Rer. Italic.

de Aragon. se egli il nome di Adriano IV. personaggio di esemplarissima driani IV. vita, di sublime intendimento e sermezza d'animo, tardo al-P. I. T. III. la collera, veloce al perdono, e gran limosiniere. Sotto il Pontificato di Eugenio III. e d'Anastasio IV. era sempre dimorato in Roma l'Eretico Arnaldo da Brescia, protetto e sostenuto da alcuni perversi potenti, e massimamente da i Senatori contro il divieto de' Papi. Non cessava costui di seminare il suo veleno, e benchè scomunicato e bandito dal novello Papa Adriano, non solo si rideva delle censure, ma pubblicamente inveiva contra di lui. Avvenne, che il Cardinale di Santa Podenzana nell'andare a Palazzo su insultato da uno di quegli Eretici, e ferito a morte. Adriano per tali eccessi sottopose all' Interdetto tutta Roma, e quivi cessarono i divini ufizi: gasti-[d] Romual. go non mai per l'addietro provato da quell' Augusta Città. [d]

dus Salerni- All' avviso dell' assunzione di Papa Adriano, non tardò il Re sun, in Ghr. di Sicilia Gugliemo ad inviargli Ambasciatori per attestargli

11

....

12 P

TI.

Mai

10 :

Janu

1200

45/

100

;; di

10,16

[11] 8

" 613

1. I.

le II

1. 11.

200 10

2 51

2.312

Du

12.12

Pires

200,

2 Dat

Mari

310 17

.Re

1. 6

i f

16. 6

10 p

. 11

. .

...

il suo ossequio, e insieme per trattar di pace. Ma ritrovaro- Era Volg. no ben lontano da questa il nuovo Pontefice, che colla venuta Ann.1154. del Re Federigo sperava di meglio acconciare gl' interessi della Chiesa Romana ne' Principati di Puglia e di Capoa. Intanto i Milanesi informati de' mali usizi fatti contra di loro dal Popolo di Pavia, con incitare lo sdegno del Re Federigo a i lor danni [a], marciarono coll'esercito per sarne vendetta. Gal- [a] Sire vano Fiamma scrive [b], che expulsis Laudensibus & Cremo-Raul Hist. nensibus, super Papiam equitaverunt de Mense Augusti, eosque Rer. Italic. in admirabilem servitutem redegerunt. Ma questo Autore, secon- nus Flamm. do di favole nel raccontar le avventure di questi tempi, trop- Manipul. po dice con quelle parole. Non altro gli Autori contemporanei Rer. Italic. scrivono, se non che ne segui un gran guasto. [c] Co i Mila- [c] Otto Monesi andarono in oste i Comaschi, Lodigiani, e Cremaschi, nè rena Histor. v'era memoria di un sì grande esercito, come su questo. Nel Tom. VI. di 11. d'Agosto a Lardiraga sopra il Fiume Olonna vennero al-Rer. Italiele mani co i Pavesi; e nella battaglia, che durò dubbiosa fino al tramontar del Sole, furono molti gli uccisi, molti i prigioni dall'una parte e dall'altra. Ma nel giorno seguente i Milanei si, che s' erano accampati, furono per un accidente presi da un sì panico terrore, che se ne tornarono tutti alle lor case, lasciando indietro un ricco bottino d'armi, tende, ed arnesi.

DURANTE questa guerra calò per la valle di Trento in Italia il Re Federigo nel Mese di Ottobre, coll'accompagnamento conveniente al suo grado, cioè con un fioritissimo esercito. Seco fra gli altri era Arrigo IV. Guelfo-Estense, sopranominato il Lione, Duca di Sassonia e Baviera, il quale per attestato di Ottone Morena in Lombardiam cum ipso Rege fere non cum minori copia equitum, quam ipse Rex, venerat. Si attendò il Re presso il Lago di Garda, per ivi aspettar tutta la sua gente, e nel d' seguente giunse ad accamparsi ne i Prati di Roncaglia sul Piacentino. Era il costume, che venendo in Italia il Re, o sia l'Imperadore, andava a posar colà, e vi si dava la revista di tutti i Vassalli, cioè Feudetari, sì di quei di Germania, che doveano accompagnare il Re, che de gl'Italiani, obbligati cadauno a concorrere colà per riconoscere il Sovrano. Chi mancava senza licenza del Re, perdeva i suoi Feudi. Li perderono appunto in tal congiuntura i Vescovi di Brema e di Alberstad, ma solamente lor vita durante, perchè si toglievano alle persone, e non alle Chiese. Non si dee qui tralasciare il

ERA Volg. ritratto, che fece allora dell' Italia Ottone Vescovo di Frisinga ANN. 1154. [a], Zio dello stesso Federigo. Confessa, che i Popoli nulla più singens. de riteneano de barbarici costumi de gli antichi Longobardi, e ne' Gest. Fride- loro costumi e linguaggio compariva molto della pulizia e legvic. 1.2. c. 13 giadria de' vecchi Romani. Talmente si piccavano della Libertà, che non voleano essere governati da un solo, eleggendo più tosto i Consoli, scelti da i tre Ordini, cioè da i Capitani, Valvassori, e Plebe, assinche niuno d'essi ordini soperchiasse l'altro. Uso era ancora di mutar ogni anno questi Consoli. E per maggiormente popolar le Città, constriguevano tutti i Nobili e Signorotti, abitanti nelle loro Diocesi, ancorchè Feudetari liberi del loro dominio, di suggettarsi alle Città, e di venire ad abitarvi. Ammettevano ancora alla milizia, e a i pubblici ufizi gli Artigiani più mecanici e vili: il che strano pareva al suddetto Ottone, perchè in Germania non si praticava così. confessando nulladimeno, che in tal maniera le Città d' Italia in ricchezze e potenza avanzavano tutte l'altre fuori d'Italia. Ma un sì felice stato veniva accompagnato anche dalla superbia, e dal pessimo costume di portar poco rispetto al Re, vedendolo mal volentieri venire in Italia, e spesso non ubbidendolo, se i di lui comandamenti non erano assistiti dalla forza di un buon esercito. Ma sopra gli altri si sacea distinguere l'alterigia del Popolo di Milano, che teneva il primato fra queste Città, sì per la sua forza e per la copia d'uomini bellicosi, come ancora per aver sottoposte al suo dominio le Città di Como e di Lodi. Fermossi il Re Federigo per cinque o sei giorni in Roncaglia, dove comparvero i Contoli di quasi tutte le Città a dir le loro ragioni, e tutti a giurargli fedeltà. V' intervenne Guglielmo Marchese di Monferrato, Signor nobile e grande, e quasi l'unico, che si sosse salvato dall'imperio delle Città, il quale portò querele contra de' Popoli d'Asti, e del Cairo. Altrettanto fece de gli Astigiani il loro Vescovo. Ma più lamentevoli furono le doglianze de'Comaschi e Lodigiani contra de Milanesi, benchè presenti sossero i Consoli stessi di Milano, cioè Oberto dall'Orto, e Gherardo Negro. Colà ancora vennero i Legati di Genova a venerare il Sovrano, a cui presentarono Lioni, Struzzoli, Pappagalli, ed altri preziosi re-Ibic Mari gali di Levante. Racconta Caffaro ne' fuoi Annali (era egli uno Amail. Ge. de gli Ambasciatori) che Federigo [b] sece loro molto onore musicio e confidenza de gli affari del Regno, con promesse di onorar

10m. 11.

Far. Mallie.

lopra

5

:0

D's

( 1)

16 5

6, 5

10

10

113

160.

100

1.0

Whi

100

00 1

: 1

1 1 0

18.0 44.0 I

70 M

-05

10

4 ...

\*\*\*\*

.1.

. 1

\*\*\*\*

fopra l'altre Città quella di Genova. Meditava già questo Prin- Exa Vols. cipe di far guerra a Guglielmo Re di Sicilia; e però tante carez- Ann. 1154. ze dovette fare a i Genovesi, per valersi della lor Flotta in quella occorrenza. Non mancarono, come ho detto, i Milanesi d' inviare due de'loro Consoli a Roncaglia [a], per attestare la lor fedeltà a Federigo, con cui ancora s'accordarono di pagargli Morena His quattro mila Marche d'argento, e di restituire i prigioni ai Pa. stor. Laud. vesi. Ma durd ben poco questo sereno. Volendo Federigo mar- gensis de ciare alla volta del Piemonte, prese per condottieri i Consoli di Gest. Frider. Milano, che il menarono per Luoghi disabitati, dove non si trovarono tappe, nè mercato per comperarne. I due Storici Ottoni credono ciò fatto per frode de' Milanesi, e che di qui avesse principio lo scoppio dell'ira di Federigo contra d'essi. Ma Sire Raul pretende, che Federigo cercasse col suscellino i pretesti di prenderla contro il Popolo di Milano, perchè pensò la di lui politica, che se metteva al basso i Milanesi, gli altri Popoli tutti avrebbono chinata la testa. Dovette essere un accidente quel cammino per paese desertato dalle guerre precedenti. E che non venisse da cabbala de'Milanesi, lo secero essi conoscere, perchè saputa l'ira di Federigo, andarono tosto a dirupar la Casa di Gherardo Negro, l'uno di que' Consoli, per cui balordaggine si può credere che succedesse quell' inconveniente.

COMUNQUE sia, Federigo incominciò le ostilità contro Milano. Arrivato a Landriano, fece restituire a Pavia i suoi prigioni; ma i Milanesi prigioni sece legarli alle code de' cavalli, alcuni de'quali si sottrassero poi colla suga, ed altri si riscattarono con danaro. Arrivò alla Terra di Rosate, dove erano di presidio cinquecento cavalli Milanesi; e volendovi entrar per forza i Tedeschi affamati, venne ordine da Milano a quella guarnigione, e a tutti gli abitanti di uscirne. Entrativi poscia i Tedeschi dopo il sacco bruciarono tutta la Terra. Passò il Ticino su quel di Novara, e bruciò i ponti, che vi aveano fatto fabbricare i Milanesi. Mentre era in Biagrasso, comparvero i Deputati di Milano, per pagare le quattro mila Marche accordaite; ma Federigo le rifiutò, e strapazzò i Messi, con trattare il lor Popolo da gente di mala fede ed ingannatrice. Aggiunse di più, che non isperassero da lui accordo alcuno, finchè non avessero rimesse in libertà le Città di Como e di Lodi. E per conto di Lodi aveva egli già inviato un suo Capellano colà, per farsi giurare fedeltà. Risposero que'Cittadini di non poter far-

ERA Volg. lo senza il beneplacito di Milano, a cui erano sudditi. Spediro-Ann. 1154. no poscia colà a chiederne licenza, e questa non su negata da i Milanesi. Continuò il suo viaggio Federigo con distruggere da' fondamenti tre Terre di giurisdizion di Milano, cioè Galliate, che era dell' Arcivescovo, Trecate, e Mumma. Sire Raul scrive; Castra & Villas de Monti, & Trecate. Truovasi nondimeno presso di lui Turris de Mommo. In que' contorni celebrò Federigo la Festa del Natale con grande allegria, mentre gl' innocenti abitatori di quelle Terre piagneano, detestando la di lui crudeltà. Era col Re Federigo calato in Italia anche il Duca [a] Chronic. Guelfo, e sappiamo dalla Cronica di Weingart [a], che venapud Leib. nero a trovarlo Legati de omnibus Civitatibus Tuscia, necnon ex

de Monte Appendic.

nitium T.I. omnibus Civitatibus Spoleti, munera condigna offerentes, & sub-Scriptor. Jectionem voluntariam promittentes. Prese egli anche possesso di tutte le Castella e Beni della su Contessa Matilda, nè apparisce, [b] Robert. che il Pontefice ne facesse alcuna querela. [b] Vennero in quest' Anno i Mori Mossamuti al Castello di Pozzuolo, e gli diedero ad Sigebers, il sacco; ma ne pagarono la pena; perchè accorsa la Flotta del Re Guglielmo ne prese molti, e sterminò il resto colle spade. Chiuderò le presenti notizie con una spettante alla Casa d'Este. Per l'eredità del comune stipite, cioè del Marchese Alberto Az-[c] Antichi- 70 II. erano state finqu'i liti ed anche guerra [c], di cui sa P. I. c.39. menzione la Cronica di Weingart, fra gli Estensi di Germania Duchi di Baviera e Sassonia, e gli Estensi d' Italia Marchesi. Per terminar sì fatte differenze, Arrigo il Leone Duca di Sassonia, venuto in quest' Anno col Re Federigo in Italia, trovandosi ful Veronese nella Villa di Povegliano nel di 27. di Ottobre, con-

cedette a titolo di Feudo tutte le sue ragioni sopra Este, Soresi-

no, Arquada, e Merendola a i Marchesi Bonifazio, Folco II.

Alberto, ed Obizzo, dall'ultimo de'quali discende la Serenissima

Casa d'Este, che già ne erano in possesso, facendo lor fine di

tutte le offese fatte da essi o da i lor Maggiori alla Linea de'Duchi. Con questa concordia i Marchesi tennero da l'innanzi pa-

cificamente quegli Stati. Di Rovigo e d'altri Stati, ch'essi parimente godeano, non si vede parola in quest' accordo. Il medesimo accordo fecero dipoi i Marchesi con Guelfo Duca di Spoleti e Marchese della Toscana nell' Anno 1160.

6.1

1011

i SI

13.00

or d

ulli

Varo

( ma

110 11 L' GI

Bano

3 010

1:10

15.42

.301

101

Siago

1986

41 10

2000

\*\*\*

5 7

---

9190 A

. . . . . . DE 1

Anno di Cristo MCLV. Indizione III. dl Adriano IV. Papa 2. di Federico I. Re 4. Imperadore 1.

VERSO la Quaresima venne Guglielmo Re di Sicilia a Saler- ERA Volg. no: il che pervenuto a notizia di Papa Adriano, gli spe- ANN.1155. di Arrigo Cardinale de' Santi Nereo ed Achilleo per affari, che noi non sappiamo. [a] Perchè nella Lettera a lui scritta non gli [a] Romualdiede il Papa il titolo di Re, ma quello solamente di Signor del- dus Salernila Sicilia, se l'ebbe tanto a male, che rimandò il Legato senza Tom. VII. voler trattare con lui : cosa che turbò forte la Corte Romana. Rer. Italia. Nè contento di ciò, prima di tornarsene in Sicilia, diede ordine ad Asclintino, o Anscotino suo Cancelliere, dichiarato Governator della Puglia, di muovere guerra allo Stato Ecclesiastico. Portossi costui all'assedio di Benevento, e ne devastò i contorni. Trovaronfi ben animati alla difesa que' Cittadini, anzi avendo presa diffidenza di Pietro loro Arcivescovo, l'uccisero. Fu questo assedio un suono di tromba, che eccitò alla ribellione molti de' Baroni di Puglia, o perchè gente facile alla rivolta, o perchè sotto mano commossi dalla Corte di Roma. Alcuni d'essi accorsero alla difesa di Benevento, altri abbandonarono l'Armata del Re: il che fece sciogliere quell'assedio. Entrò poscia [b] il Cancelliere [b] Anony. nella Campania Romana; diede alle fiamme Ceperano, Babuco, mus Cali-, nenf. To. V. Todi, e i Luoghi vicini; e nel tornare indietro fece imantellar Rer. Italic. le mura d'Aquino, di Pontecorvo, e d'altre Terre, e cacciò via tutti i Monaci, a riserva di dodici. Per queste ostilità Papa Adriano fulminò la scomunica contra del Re Guglielmo [c]: il che [c] Cardin. maggiormente servi ad accrescere la ribellion de Baroni di Puglia. de Aragon. Per le istanze del Clero i Romani secero istanza, che si levasse drian. 11. l'Interdetto da Roma, promettendo di cacciarne Arnaldo da Brescia. Tornò dunque il Papa in Roma, e andò ad abitare al Palazzo Lateranense. Sul principio di quest' Anno marciò il Re Federigo coll'esercito suo a Vercelli e a Torino [d], senza che resti [d] Otto memoria di quanto egli ivi operasse. Passato il Po verso quelle Frisingensis parti venne alla volta della grossa Terra del Cairo, e della Città Friderici I. d'Asti. Sempre era seco Guglielmo Marchese del Monferrato, con inculcar le sue doglianze contra que' Popoli per torti a lui fatti. E perciocchè questi non aveano ubbidito a i precetti lor fatti dal Re, surono posti al bando come ribelli. Arrivato Federigo al Cai-Tomo VI.

Ottonem Morenam.

(c) Otto Morena Hift. Laudens. T. VI.

ERA Volg. ro, trovollo voto di abitatori, ma pieno di vettovaglie. Dopo Ann. 1155. vari giorni di posata in quel Luogo, sece atterrarne le Torri, che non erano poche, e tutta la Terra diede in preda al fuoco. Eransi anche ritirati gli Astigiani co i lor mobili ad un forte loro Castel-(a) Saxius lo, creduto Novi dall'Osio, e Anone dal Signor Sassi (a). Diede Federigo quella Città al Marchese di Monserrato, che ne sece smantellat molte Torri, e una parte delle mura. Aggiungono (b) Annal. gli Annali d'Asti (b), che quasi tutta quella Città su consegnata alle fiamme. Non cessavano intanto i Pavesi d'incitar Federigo Rer. Italic. contro la Città di Tortona (c), allegando vari aggravi ricevuti da que' Cittadini. Era nondimeno il reato principale de' Tortonefi l'aver eglino Lega co i Milanesi, da i quali ancora animati Ror. Italie. alla difesa, ed anche sovvenuti, benchè Federigo li citasse a comparire, non vennero. Egli dunque intraprese l'assedio di quella Città ne' primi giorni di Quarefima, nel di 13. di Febbraio dell' Anno presente. Seco era Arrigo Estense-Guelso Duca di Baviera e Sassonia, che avea condotto in sua parte un grosso nerbo di cavalleria; e a quell' impresa concorsero ancora colla lor gente i Pavesi, e Guglielmo Marchese di Monferrato. Elegantemente si vede descritto da Ottone Vescovo di Frisinga questo lungo assedio sostenuto con gran vigore da quel Popolo, a cui s' era unito anche in tal congiuntura Obizzo Malaspina Marchese, potente Signore in quelle parti, e in Lunigiana. I mangani, e le petriere, gli archi, le balestre, e le mine furono in un continuo efercizio; ma con tutto lo sforzo de' nemici non farebbe caduta quella forte Città, se la penuria dell'acqua e del pane non l'avesse finalmente astretta a capitolare. Federigo, ansioso di non perdere più tempo, perchè gli premeva forte il viaggio di Roma a fin di ricevere la Corona Imperiale, accordò a tutti gli abitanti l'uscita libera con quanto poteano portar seco. Entrò egli dipoi coll'esercito nell' abbandonata Città circa il dì 16. d' (d) Sire Aprile [ Sire Raul (d) scrive nel di 18. di quel Mese ] la qua-Raul. Hist. le dopo un sacco generale tutta su data in preda alle siamme. Rev. Italic. Se vogliam credere ad esso Sire Raul, avea promesso Federigo di lateiarla intatta nel suo stato; ma non su mantenuta la parola, perchè prima i Pavesi aveano sborsata gran somma di danaro con patto della distruzion della medesima, se cadeva nelle mani del Re. Bruno Abbate di Caravalle di Bagnolo, che avea trattata la resa con quella promessa, veggendosi burlato, fama su, che pel dolore da l'i a tre giorni mancasse di vita.

1.5

5 8

300

1

1210

[ing

1971

CANNI

110

10 A

1154

1000

78

17/8

900

ncev

ADZ

0 (6

:nzioi

R FUR

: 13

: 308

1 1000

112 be

CHIES

Sederi

12020

1: Rb

Megic

32000

ie di

15 230

ון או

Pray,

7 13

學院

100

30113

'. Di

Me tr

Lasciarono i Pavesi un corpo di lor gente, che altro per ot- ERA Vole. to giorni non fece, che rovinar da'fondamenti le case non af- Annaliss. fatto atterrate dal fuoco.

NEL d' 17. d'Aprile, giorno di Domenica, Federigo invitato da' Pavesi alla lor Città, quivi per attestato di Ottone Frisingense (a) in Ecclesia Sancti Michaelis, ubi antiquum Regum (a) Outo Longobardorum Palatium fuit, cum multo civium tripudio Coro- Frisiagensis natur. Gualvano Fiamma, Buonincontro Morigia, ed altri Scrit- Frider.I.l.z tori Milaneli lasciarono scritto, che Federigo su coronato in San- capezto to Ambrosio di Milano, o pure in Monza, chi dice nell' Anno 1154. e chi nel presente 1155. Senza esaminar meglio questa loro opinione, anch'io la riferii nel mio Trattato de Corona Ferrea (b) stampato nell' Anno 1698. Ora conosco essere una frot- (b) Anece tola di quegli Storici. La nimicizia inforta fra lui e i Milanesi Tom. II. non gli permise di visitar Milano, o Monza, e molto meno di ricevere la Corona del Ferro dalle mani di Uberto Arcivescovo. Anzi, siccome offervo il Sigonio (c), e dopo lui il Signor Sas- (c) Sigonius si (d), nè pur si dee credere, che seguisse la Coronazione ed de Regno ltal. 1.12. unzione di lui in Pavia. Il Coronatur del Frifingense unicamen- (d) Saxius te vuol dire, ch'egli nella Basslica di S. Michele si sece vedere in Notis ad colla Corona in capo, e lo Scettro in mano. Venne Federigo a Piacenza, Città, che dopo avere nel dì 26. d' Aprile ricevuto il soccorso della cavalleria e fanteria di due Porte di Milano, s' era ben preparata alla difesa. Questo apparato e la fretta di Federigo, esentarono da ulteriori molestie quella Città, Celebro Federigo vicino a Bologna la Festa della Pentecoste, e il Ghirardacci (e) rapporta un suo Diploma dato III. Idus Maii just- (e) Ghirarta Rhenum, in cui ordina a i Bolognesi di rifare il Castello di dacci Istor. Medicina, da essi distrutto. Di la passò in Toscana, dove co- lib. 3. mandò a i Pisani d' armare la lor Flotta contra di Guglielmo, Re di Sicilia, e diede l'Arcivescovato di Ravenna ad Anselmo Vescovo di Avelberg, stato suo Ambasciatore a Costantinopoli, con investirlo secondo il solito dell' Esarcato di Ravenna. Camminava a gran giornate egli e l'efercito suo verso Roma, e questa sua fretta diede non poca apprensione a Papa Adriano (f), (f) Cardire che peranche non sapeva, con qual animo venisse questo Prin- in Vita A. cipe, e Principe, a cui costava poco l'eccidio delle Città. Per drian. IV. configlio di Pietro Prefetto di Roma, e di Ottone Frangipane, gli mandò incontro per concertar prima le cose tre Cardinali, che trovarono Federigo in S. Quirico. Fra l'altre domande, che

:1120

30115 2151

Pari. que!

on le

NE

Annel

gradin

120121

acai v

"a le

CIUL

20210

S. Pici

HAVAD

in ad

: queil

: qua

agent

:::ita

30 II.

\$1 0

Mi, I

WI 120

hote I

Livaa

THE

4. th

7.013

12 7

10 mg (

IN

9711

inne

14 PES

sap. 21.

Era Volg. questi gli fecero, vi fu quella di avere in mano Arnaldo da Ann. 1155. Brescia, che i Visconti o Conti di Campania aveano tolto alle genti del Papa, e il teneano in un lor Castello, onorandolo qual Profeta. Non tardò Federigo a spedir gente, che prese uno di que' Visconti, il quale per liberarsi, consegnò quell' Eretico a (2) OttoFri- i Cardinali. Messo costui nelle forze del Presetto di Roma, (a) Gest. Fride- su impiccato e bruciato, e le sue ceneri sparse nel Tevere, acrici I. 1. 2. ciocchè la stolida plebe non venerasse il corpo di questo infame. Andarono innanzi e indietro Ambasciatori, prima che seguisse l'accordo fra il Papa e l'Imperadore; ma finalmente Federigo promise e giurd di conservar tutti gli onori e Stati al Pontefice e a i Cardinali; e il Pontefice di coronarlo. Giunto Federigo nel territorio di Sutri, si attendò coll'esercito nel Campo graffo. Colà venne da Nepi Papa Adriano, incontrato prima da molti Principi Tedeschi; e quando su per ismontare al padiglion Reale, aspettò indarno, che Federigo gli venisse a tenere la staffa. Fu cagion questo accidente, che i Cardinali spaventati se ne suggissero a Città Castellana, lasciando con pochi familiari il Pontefice, che smontato si mise sul faldistorio preparato. Allora comparve Federigo, e baciatigli i piedi, s'accostava per ricevere il bacio di pace; ma il Papa intrepidamente gli rispose, che non avendo esso Re usata quella riverenza, che i di lui Predeceffori aveano praticata co' Romani Pontefici, non volea baciarlo. Era Papa Adriano d'animo grande, e forte in sostenere i suoi diritti. Non la cedeva a lui Federigo, e pretendea di non essere tenuto a questo. Durò il dibattimento di questo punto per tutto il d's seguente. Ma fatto conoscere a Federigo, che tale era il Ceremoniale e costume con vari esempli, egli si arrendè; e passato a Nepi, dove era la tenda del Papa, che gli veniva incontro, sceso da cavallo andò a tenere la staffa ad esso Pontesice, che poi l'ammise al bacio di pace; e di la insieme s'inviarono alla volta di Roma. Di questo (b) Antique litigio ho io rapportato altrove (b) un Documento. Aveano anche i Romani prima spediti a Federigo i loro Ambasciatori (c), per rallegrarsi del suo arrivo, offerirgli la lor suggezione, chiesingens. 1. 2. dere la confermazion del Senato e di molti pretesi Privilegi, e in oltre cinquemila lire per la Coronazione; e sopra tutto che tornasse il governo temporale di Roma, come era ne'Secoli veechi, con esclusione de' Papi. All'alterigia e baldanza, con cui parlarono i Romani, non potè stare a segno la sofferenza di Federi-

Italic. Differtat. 4. pag. 117. (c) Otto Fri. sup. 22.

derigo. Rispose loro di maravigliarsi, che sossero venuti con Era Volg. pensiero di dar legge a chi siccome Principe e Sovrano di Roma Ann. 1155. doveva egli imporle ad essi. Esaltò la potenza e il diritto de gl'Imperadori Franchi e Tedeschi, e rigettò le lor proposizioni. Participato poi l'affare al Papa, su consigliato a non sidarsi di quel Popolo, e di spedire il più presto possibile ad impossessarsi di S. Pietro, e della Città Leonina: parere, che tosto su, e con felicità esequito.

NELLA mattina del di seguente, giorno 18. di Giugno, solennemente marciò Federigo a S. Pietro, accolto dal Papa a i gradini della Basilica, e dopo aver prestato i soliti giuramenti, cantata che fu la Messa, ricevette dalle mani del Pontefice la Corona Imperiale con gli altri ornamenti, e con alte acclamazioni di tutta l'Armata. Ma i Romani, che videro fatta la festa senza di loro, come impazziti per la rabbia, dopo aver tenuto configlio in Campideglio, diedero all'armi, e circa il mezzogiorno furiosamente uscirono di Città, e cominciarono verso S. Pietro a far man bassa contra qualunque Tedesco, che incontravano. Corsero anche i Tedeschi all'armi, e si diede principio ad una terribil mischia, cedendo ora gli uni, ora gli altri; e questa durò fin verso la notte, ma colla peggio de'Romani, de'quali circa mille rimasero sul campo, innumerabili feriti, dugento prigioni: il resto si salvò nella Città. Afflittissimo per questa Tragedia il Papa, tanto si adoperò colle preghiere, che fece rilasciar i prigioni al Presetto di Roma. Nel di seguente egli e l'Imperadore, giacchè mancava loro la sussistenza de'viveri, ritiratisi a Tivoli, quivi diedero riposo all'esercito; e dipoi venuta la Festa di S. Pietro, la celebrarono solennemente a Ponte Lucano. Missam Adriano Papa celebrante, Imperator coronatur, dice il Frisingense (a). Cioè vi assistè Federigo colla (a) Idem Corona in capo, il qual passo dichiara l'altro sopradetto di Co- cap. 24. ronatur in Pavia. L'Autore della Vita d'Adriano IV. (b) scri- (b) Cardin. ve, che in tal occasione Pontifex & Augustus ad Missarum so- de Aragon. lemnia in die illa pariter Coronati processerunt. Crescendo po- dian. IV. scia i caldi e le malattie de'soldati, Federigo lasciato il Papa, come si può credere, assai deluso, dopo avergli rilasciato il dominio di Tivoli, salvo in omnibus jure Imperiali, si rimise in viaggio alla volta della Lombardia. Giunto a Spoleti, nè potendo ottener vettovaglia nè contribuzione da quel Popolo, che avea anche ritenuto prigione il Conte Guido Guerra, il più ricco fra i Baroni

Ena Volz della Toscana, già inviato da esso Augusto al Re di Sicilia, sem-Ann. 1155. za volerlo rendere: mosse l'oste contra di loro. Uscirono baldanzosi gli Spoletini, ed attaccarono la zusta; ma surono così ben rispinti ed incalzati, che con esso loro alle spalle entrarono nella Città anche i Tedeschi vittoriosi. Andò la sconsigliata Città a sacco, e poi ne su fatto un miserabil salò: gastigo barbarico e sempre detestabile di questi tempi. Nella Vita di Sant' (a) Vita S. Ubaldo (a) Vescovo di Gubbio, è scritto, che Federigo passò Ubaldi in Mussant, per quella Città, e benchè istigato da i Castellani circonviciad diem 16. ni a distruggerla, pure per intercession del santo Prelato nesson male le sece. Potrebbe dubitarsi del suo arrivo colà, sapendosi, ch' egli nel viaggio arrivò ad Ancona, Città allora dipendente dall'Imperador de'Greci, dove da i di lui Ambasciatori fu visitato, e riccamente regalato. Passò poscia il Po a S. Benedetto di Polirone, e pervenne nel distretto di Verona. In quel la Città pubblicò la fentenza contra de' Milanesi, per aver essi (b) Antique distrutte le Città di Como e di Lodi, (b) privandoli del dirit-Differt. 27. to della Zecca, con trasferirlo alla Città di Cremona sua sede-18. 591% le, siccome ancora di tutte l'altre Regalie godute in addietto da esso Popolo di Milano. Ebbe poscia nel passaggio dell'Adige a dolersi de' Veronesi pel Ponte malamente fatto su quel Fiume; e alla Chiusa trovò una man di assassini, che gli vietavano il passo, richiedendo regali e pagamento per chiunque volesse passare. Fece Federigo salire una brigata de'suoi sull'erto monte, e faticar tanto con rotolar pietre, che avendo soidati da quelle

FINITA questa scena, un'altra ne ebbe principio in Puglia. (c) Romoal- Avrebbe desiderato esso Imperadore, allorche su in Roma, di dis Salerni- portar la guerra in quelle parti; ma l'esercito suo, in cui si (a Guillel- vedeano cader malati tanti di loro, troppa ripugnanza ne avea mus Tyrius dimostrato. Pertanto i Baroni fuorusciti altro sar non poterono, Cardinal. se non impetrar delle patenti da esso Imperadore, come inviade Muzgonia ti da lui a que' Popoli. Ricorfero ancora a Papa Adriano, che drian. 177. promise loro ogni aiuto, anzi su egli il principal promotore di P.I. T. III. quelle ribellioni, come accennano Romoaldo Salernitano (c), Anonym. Guglielmo Tirio, (d) ed altri. Fra i principali, che armati conin Chronic, giurarono contra del Re Guglielmo vi fu Roberto già Principe di

far la giustizia, che meritavano. Così sano e salvo se ne tor-

nò in Germania l'Augusto Federigo, con aver ottenuta la Coro-

na, e nulla operato in favore di chi l'avea coronato.

caverne que' malandrini, gli ebbe nelle mani, e di loro fece

Ca-

10

13" 351

201

12 4

100

100

1000

INC

.20

gran.

200

. esp |

1:300

1000

: 22.

----

1.00

-5, 4

zillia

: But

17:35

70:1

1072

· ûll

2. 1

in in

EG. 1

17

27.4

200

1 35

Capoa, Andrea Conte di Rupe Canina, e Riccardo dall' Aqui- ERA Volg. la. Anche Roberto di Bissavilla Conte di Loritello, benchè Cu- Ann. 1155. gino germano del Re Guglielmo, entrò in quella congiura, anzi ne fu il capo, da che il perfido Ammiraglio Maione, Favorito del Re, l'avea messo in disgrazia di lui (a). Mossero per- (a) Huge tanto questi Baroni una siera sollevazione in Puglia contra del inChronice. Re Guglielmo. Al Principe Roberto riuscì di ricuperare Capoa col suo Principato; all' altro Roberto di prendere Suessa, Tiano, e la Città di Bari, il cui Castello sece egli spianare. Il Conte Andrea s'impadroni del Contado d'Alife. Aveano essi Bazoni sul principio tenuto trattato con Manuello Imperador di Costantinopoli, per tirarlo in questa guerra: occasione da lui sofpirata molti anni addietro. (b) V'entrò egli dunque a braccia (b) Romaaperte, e spedi in Puglia Michele Paleologo, quel medesimo, aldus Sache in Ancona fece l'ambasciata all'Imperador Federigo, con Chronico. gran somma di danaro al Conte Roberto, e a gli altri Baroni, Rer. Italico. acciocchè assoldassero gente, e facessero guerra al Re Guglielmo. Mandò in oltre una Flotta comandata da un Sebasto, la quale s' impossessò di Brindisi, a riserva del Castello. Tutte l' altre Città maritime s'accordarono co i Greci, e col suddetto Roberto Conte di Loritello. In somma si sostennero in sì fiera tempesta alla divozione del Re Guglielmo solamente Napoli, Amalfi, Surrento, Troia, Melfi, e poche altre Città e Castella forti. Per accalorar maggiormente questa impresa mosse da Roma Papa Adriano (c), accompagnato da molte schiere d'ar- (c) Cardin. mati, e circa la festa di S. Michele di Settembre arrivò a S. de Aragon. Germano, dove Roberto di nuovo Principe di Capoa, e gli al- drian. IV. tri Baroni gli giurarono fedeltà ed omaggio. Di là passò a Benevento, e per tutte quelle parti fu riconosciuta la di lui Sovranità. Intanto dugento cavalli Milanesi con dugento fanti, appena partito da Piacenza Federigo, (d) entrarono nella distrut- (d) Sire ta Città di Tortona, e vi si afforzarono il meglio, che potero- Tom. VI. no. V'accorsero i Pavesi colla loro Armata; (e) ma o perchè Rer. Italia. non si attentarono, o perchè il Marchese di Monserrato per suoi Morena Hi. segreti fini li dissuasse, se ne tornaroro indietro colle pive nel sor. Laufacco. Ciò udito da i Milanesi, che dianzi aveano richiamato Rer. Italic. da Tortona quel corpo di gente senza essere stati ubbiditi, sentendofi animati a soccorrere una Città, che per loro amore s'era facrificata, nacque in loro gran voglia di rifabbricarla, e a questo fine spedirono colà le genti di Porta Ticinele e Vercellina,

ERA Volge che si diedero a rimettere in piedi le mura. Successivamente Ann. 1155. vi mandarono i soldati di due altre Porte. Ma eccoti nel dì 25. di Maggio l'esercito Pavese venire a trovarli. Uscirono in campagna i Milanesi, e si affrontarono co'nemici, ma infine toccò loro la mala fortuna, e il dare alle gambe con lasciare in preda de' Pavesi tutto il loro equipaggio, oltre a molti uccisi o presi. In questo fatto d'armi co i Milanesi si trovò lo stesso Ottone Morena Istorico. Nel di seguente diedero i Pavesi un siero assalto alla Città, e v'entrarono anche due bandiere d'essi, ma furono respinti con bravura. Essendo poi tornati a Pavia i nemici, attesero i Milanesi a rifar le mura e le fosse di Tortona, tutte alle loro spese. E questo passava in Italia. Da che (a)Otto Fri- fu in Germania l'Augusto Federigo (a), alla metà d'Ottobre singensis de tenne una gran Dieta in Ratisbona, dove diede il possesso delderici I. I.2. la Baviera ad Arrigo Leone Estense-Guelso, Duca di Sassonia, e ammise all'udienza Tebaldo Vescovo di Verona, inviato dalcap. 29. la sua Città a scusarsi ed umiliarsi. Nè v'andò indarno. In gratiam, dice Ottone da Frifinga, recepta est Verona. Nam & magnam pecuniam dedit ac militiam, quam babere posset, contra Mediolanenses ducere sacramento firmavit.

Anno di Cristo MCLVI. Indizione IV. di Adriano IV. Papa 3. di Federico I. Re 5. Imperadore 2.

brò in Wirtzburg le sue nozze con Beatrice Figliuola di (b) Idem Rinaldo Conte di Borgogna (b), che gli portò in dote molti Stalib. 2. c. 30. ti. Vennero in questi tempi gli Ambasciatori del Greco Augusto Manuello Comneno, ma non surono ammessi. Curioso è il motivo, che ci vien quì narrato da Ottone Frisingense, per cui svani tutta la precedente amicizia e considenza, che passava tra i due Imperi Occidentale ed Orientale. Sia verità o bugia, su rappresentato a Federigo, che i Greci, allorchè egli passò da Ancona, aveano destramente colta una Lettera sigillata col sigillo d'esso Imperador Federigo [quasichè niuna di queste Lettere si conservasse nella Corte di Costantinopoli] e s'erano serviti di quel Sigillo applicato ad altra Carta, singendo, che Federigo avesse conceduta al Greco Augusto la Campania e la Puglia, per tirar dal-

la

100

3953 5462

Capi

EOU

1216

10 20

1.2.0

Part!

112 V

[SILVE

ar m

MI II

Ent.

12 mg

CHO I

aump Oh.

B Dull

120 cc 2, 100

10 216

-MICO

2 9110

Papa

.Epcr

is Po

COME (

and the state of

1000

----

4 10 5

::22.

Forte Ti

la sua i Popoli di quelle contrade. Con questa frode, e con gran ERA Volg. profusione d'oro guadagnati non pochi Baroni di Puglia, s'erano Ann.1156. fatti padroni di un gran tratto di paese, e spezialmente di Bari Capital della Provincia, dove era morto Michele Paleologo, Condottiere di quella impresa. Corse anche voce in Germania, che Guglielmo Re di Sicilia fosse o mancato di vita, o impazzito. E in satti abbiamo da Ugone Falcando (a), che Guglielmo nell' An- (a) Hugo no addietro per artificio del suo disleale Favorito ed Ammiraglio Falcandus in Chron. Maione se ne stette, come chiuso nelle stanze del suo Palazzo in Palermo, senza dare udienza a chi che sia, suorchè ad esso Maione, e ad Ugone Arcivescovo di quella Città. Ora benchè Federigo odiasse non poco il Re Guglielmo, pure più rabbia in lui cagionava il vedere, che i Greci, Potenza maggiore, e capace di far maggiori progressi in Italia, avessero usurpata la Puglia; e però chiamandoli traditori, già si disponeva a tornare in Italia per muovere guerra contra di loro. Ma da che intese, che Guglielmo era vivo, e sano di mente, e che altra faccia aveano presa gli affari di Puglia, siccome dirò fra poco, smontò da quel disegno, e solamente rivolse i suoi pensieri contra de' Milanesi, che erano in sua disgrazia, con fare i preparamenti necessari per tale impresa.

ORA è da sapere, che, per attestato del suddetto Ugone Falcando, molte trame furono fatte dal menzionato Maione contra di non pochi Baroni della Sicilia, i quali giunfero a ribellarsi con gran confusione di cose in Palermo, e in altri Luoghi. Servirono tali sconcerti a svegliare l'addormentato Guglielmo, che non arrivò già per questo a conoscere, qual mostro egli tenesse appresso nella persona di Maione. Risaputo bensì finalmente il grave ssasciamento de' suoi affari in Puglia, si applicò tosto al riparo. Il suo primo tentativo su quello di rimettersi, se potea, in grazia di Papa Adriano (b), e tanto più perchè si venne a sapere, che (b) Card. l'Imperador Greco facea proposizioni ingorde di danaro al mede de Aragon. in Vita Hasimo Pontesice per ottener tre Città maritime, con promettere driani IV. ancora di dargli tali forze di gente e d'oro, da poter cacciare Guglielmo dalla Sicilia. Venuto dunque a Salerno inviò al Papa il Vescovo Eletto di Catania, ed attri della sua Corte, con plenipotenza di far pace colla Chiesa Romana, offerendole il danaro esibito da i Greci, tre Terre per li danni dati, omaggio ed ubbidienza, e la libertà delle Chiese. Non prestò fede a tutta prima

il Pontefice Adriano a queste proposizioni, e per chiarirsene in-

Tomo VI.

in Chron.

Ceccano.

Anonym.

ERA Volg. viò a Salerno Ubaldo Cardinale di Santa Prassede. Accertossi egli. Ann. 1156. tutto esfere vero, e il Papa trovandovi del vantaggio, inclinava forte alla concordia, se non che gli si oppose la maggior parte de' Cardinali, che macinavano nella lor mente delle inusate grandezze, in maniera che disturbarono tutto il negoziato. Ebbero bene a pentirsi della loro ingordigia, e a provare, che chi si esalta, farà umiliato, e chi si umilia, verrà esaltato. Il Re Guglielmo. (a) Romu- messo insieme un poderoso esercito per mare e per terra, (a) ald. Salern. andò alla volta di Brindisi, occupato da' Greci, da dove si ritird Roberto Conte di Loretello, con venire a Benevento. Si tein Chronico. neva tuttavia il Castello pel Re. Assediata quella Città, i Gre-Johann. de ci co' Pugliesi uscirono in campo aperto, e diedero battaglia. Durd un pezzo dubbioso il combattimento; ma in fine la vittoria si dichiarò in favore di Guglielmo. Molta Nobiltà de' Greci su ivi presa, ed inviata nelle carceri di Palermo; gran bottino di danaro e di navi su fatto, e riacquistata la Città nel dì 28. di Maggio. A non pochi ancora de' Baroni Pugliesi ribelli toccò la disgrazia di cader nelle mani del Re. Tolta su adalcuni la vita, ad altri la vista. Ciò fatto, marciò egli alla volta di Bari col vittorioso esercito. Uscirono i Cittadini ad incontrarlo senz' armi, e in abito di penitenza, chiedendo misericordia. Altro non ottennero dal Re, troppo sdegnato per lo smantellamento della sua Cittadella, se non lo spazio di due giorni per uscire della Città con quanto poteano asportare. Dopo di che spianate prima le mura, su quella dianzi sì superba, sì popolata e ricca Città ridotta in un mucchio di pietre, e diviso il suo Popolo in varie Ville. Un sì lagrimevole spettacolo sece, che non tardarono l'altre Città della Puglia perdute a rimettersi in grazia e sotto il dominio del Re Guglielmo, il quale continuò il viaggio fino a Benevento, dove i più de' Baroni suoi ribelli s'erano rifugiati.

> TAL paura mise il suo avvicinamento a Roberto Principe di Capoa, dimorante in essa Città di Benevento, che non credendosi sicuro prese la suga. Ma nel passare il Garigliano, tesogli un aguato da Riccardo dell' Aquila Conte di Fondi, fu preso, e poi consegnato a Guglielmo. Con questo tradimento Riccardo rientrò in grazia del Re; e Roberto inviato prigione a Palermo, ed abbacinato, finì poco appresso nelle miserie la sua vita. S'interpose il Pontefice Adriano, che si trovava in Benevento anch'egli, per salvare Roberto Conte di Loritello, An-

> > drea

mi

11 0

1, 7

7000

e ui

ricel

cato.

10 di

XI 1

7,6

1111 2

nent

Aror

Stori

I DI

1000

(UDI

'a dei

Capu.

2, 8

E 1. F

19ius

'att p

1 (01)

Rven

:12:11

Hura

Stoll

3 de

1.73

1111

100

\*\* \*\*

,]];

3ª ,

7. 2

2 30

NA .

- drea Conte di Rupecanina, ed altri Baroni, che erano presso di ERA Volgi lui chiusi in quella Città, ed il Re si contentò di non molestar- Ann. 1156. li, purchè uscissero suori del Regno: grazia di cui non tardarono a prevalersi. E allora su, che esso Pontesice, chiarito delle umane vicende, e pensando al suo stato, mandò egli stesso a ricercar quella pace, per cui pochi mesi prima era stato supplicato. Invid dunque i Cardinali Ubaldo di fanta Prassede, Giulio di S. Marcello, e Rolando di S. Marco al Re Guglielmo. per avvertirlo da parte di S. Pietro di non offendere Benevento, di soddisfare per li danni dati, e di conservare i suoi diritti alla Chiefa Romana. Furono essi benignamente accolti dal Re, intavolarono il trattato della Pace, e dopo molti dibattimenti fu essa conchiusa. Mediatore fra gli altri ne su Romoaldo Arcivescovo di Salerno, quel medesimo, che ci ha lasciata la sua Storia, da me data alla luce. Rapporta il Cardinal Baronio (a) (a) Baron. il Diploma del Re Guglielmo, che contiene le condizioni dell' Annal. Ecc. ad buno accordo, e con esso s'ha a confrontare ciò, che ne scrivono al- Annum. cuni moderni. Si obbligò il Papa di concedere al Re l'Investitura del Regno di Sicilia, del Ducato di Puglia, del Principato di Capua, Napoli, Salerno, e Malfi, siccome ancora della Marca, e dell'altro paese, ch' egli dovea avere di quà da Marsi. E il Re si obbligò a prestargli omaggio contro ogni persona, e a giurargli fedeltà, con pagar ogni anno il Censo di secento Schifati per la Puglia e Calabria, e cinquecento per la Marca: cose tutte eseguite dipoi nella Chiesa di S. Marciano suori di Benevento, dove alla presenza di molta Nobiltà e Popolo diede Guglielmo il giuramento a' piedi del Papa, e ricevette l'Investitura. Sotto il nome di Marca è da vedere, che paese sosse allora disegnato. Forse quella di Chieti, non osando io spiegar ciò della Marca di Camerino, che è la stessa con quella d'Ancona e di Fermo. Confermò Papa Adriano IV. con sua Bolla, riferita parimente dal Cardinal Baronio, la concordia suddetta, concordia nondimeno, che dispiacque ad alcuni de' Cardinali, e molto più all' Imperador Federigo, che si vedea precluso con ciò l'adito alla meditata guerra di Puglia. Di grandi regali in oro, argento, e drappi di seta lasciò il Re Guglielmo al Papa, a i Cardinali, e a tutta la Corte Pontificia (b), e poi se (b) Cardin. ne andò. Da Benevento venne il Papa alla volta di Roma, con de Aragon. passare per Monte Casino, e per le montagne di Marsi. E per-diian. IV. ciocchè la Città d'Orvieto, per lunghissimo tempo sottratta alla

Era Volz. giurisdizione della Chiefa Romana, era tornata alla sua ubbi-Ann. 1156. dienza, volle il buon Pontesice consolar que' Popoli colla sua presenza. Con singolar onore quivi ricevuto, alla venuta poi del verno passò alla volta dell'ameno e popolato Castello di Viterbo, e di là a Roma, dove pacificamente alloggiò nel Palazzo Lateranense. Nell'Anno presente i Milanesi, ricevuto qualche rinforzo di gente da Brescia, continuarono la guerra contro a i Pavesi. (a) Presero loro varj Luoghi, e fra gli altri il (a) Sire Raul Hift. forte Castello di Ceredano, non avendo osato i Pavesi e Novare-Tom VI. Rer. Italic. si, benchè usciti in campagna con tutto il loro sforzo, di venire ad alcun fatto d'armi, nè di tentar di soccorrere quella Terra, che poi su spianata. Andarono ancora i Milanesi nella Valle di Lugano, e suggettarono circa venti di quelle Castella. Segui ancora un conflitto fra essi e i Pavesi, in cui ebbero la (b) Annales peggio gli ultimi. Studiaronsi in questi tempi i Piacentini (b) Placentini di fortificar la loro Città con buone mura, torri, e fosse, ben Rer. Italic. prevedendo i malanni, che sovrastavano alla Lombardia per la ribellion de' Milanesi. Intanto diede fine a' suoi giorni Dome-(c) Dandu- nico Morosino Doge di Venezia (c), in cui luogo su sustituito lus in Cron. Vitale Michele II. il quale non tardò a far pace co i Pisani. Rer. Italic. Nell'Anno presente ancora, se è da prestar sede alla Cronica di (d) Malve- Jacopo Malvezzi (d), i Bresciani per cagion delle Castella di sius in Chr. Volpino e Ceretello mossero guerra a i Bergamaschi. Vennero Tom. XIV. alle mani coll'esercito d'essi nel Mese di Marzo vicino a Palus-Rev. Italic. co, ed insigne vittoria ne riportarono col sar prigioni due mila e cinquecento Bergamaschi, e prendere il loro principal Confalone, che portato nella Chiesa de' Santi Faustino e Giovita, ogni anno nella gran folennità si spiegava. All' incontro fecero i Genovesi pace e concordia con Guglielmo Re di (e) Cafferi Sicilia (e), e lor ne venne molto vantaggio ed onore.

Annal. Genuenf.lib. I. Tom. VI. Rer. Italie.

Anno di Cristo McLVII. Indizione v. di Adriano IV. Papa 4. di Federico I. Re 6. Imperadore 3.

APPOICHE' Papa Adriano avea fatte coll' Augusto Federigo tante doglianze di Guglielmo Re di Sicilia, ed era restato con lui in concerto di fargli guerra: cosa che Federigo non avea potuto eseguire dopo aver presa la Corona Imperiale a cagion

16 1

, im

22 2 (

STORE

2 131

cuita

Corre

:3 611

110 C

i Sal

pore.

conole

oi A

: Ar

reste'

1.1

prelei

(18V)

"lgat

a pri i Lo

ton si

avea

1 pen

nonu

19ev

:lone

101.0

2 2

: 104

it. P.

1000 18, 1

0000

delle malattie entrate nell'esercito suo: restò sorte esacerbato es- ERA Volg. fo Imperadore all'udire nell' Anno precedente la pace data dal Pa- Ann. 1157. pa a Guglielmo con accordargli il titolo di Re, senza participazione alcuna ed assenso suo. Adirato perciò fin d'allora cominciò a far conoscere il suo mal talento contra d'esso Adriano col difficultare a gli Ecclesiastici del Regno Germanico di passare alla Corte Pontificia per ottener Benefizi, o per altri affari. Mosso da questa non picciola novità Adriano spedì nell' Anno presente due Cardinali, cioè Rolando Cancelliere, e Bernardo del titolo di San Clemente alla Corte Cesarea (a). Correva il Mese d'Ot- (a) Radevia tobre, e Federigo Augusto s'era portato a Besanzone per sarsi ri- cus de Gest. Friderici I. conoscere padrone del Regno della Borgogna, siccome in fatti ot- lib. 1. c. & tenne, avendo in persona o per lettere prestata a lui ubbidienza gli Arcivescovi di Lione, Vienna, Arles, i Vescovi di Valenza, d'Avignone, e d'altre Città. Era concorsa a Besanzone gran soresteria per veder l'Imperadore, e per affari. V'erano Romani, Pugliesi, Veneziani, Lombardi, Franzesi, Inglesi, e Spagnuoli. Furono ricevuti onorevolmente i Legati Apostolici, i quali presentarono a Federigo una Lettera del Papa, conceputa con gravi risentimenti, perch'esso Imperadore non avesse finora gastigato quegli scellerati di Germania, che aveano preso e messo in prigione Esquilo Arcivescovo di Lunden in Svezia [ e non già di Londra come immaginò il Baronio I nel suo ritorno di Roma, con ricordargli appresso la prontezza, con cui esso Pontesice gli avea conferita l'Imperial Corona; del che non era pentito, nè si pentirebbe, quand'anche majora Beneficia Excellentia tua de manu nostra suscepisset. Letta la Lettera, e spiegata a chi non fapeva il Latino, si alzò un gran bisbiglio nell' assemblea a cagione de'termini forti in essa adoperati, ma principalmente per quella parola di Beneficia, che su presa in senso rigoroso, quasichè adoperata nel senso de' Legisti, presso i quali significa Feudo, e volesse il Pontesice far sapere, che l'Imperadore dalle mani del Papa riceveva in Feudo l'Imperio. Diede motivo a tale interpretazione l'aver veduto in Roma una Pittura, rappresentante nel Palazzo Lateranense l'Imperador Lottario a' piedi del Papa, con questi due versi fotto:

REX VENIT ANTE FORES, JURANS PRIUS URBIS HONORES, POST HOMO FIT PAPE, SUMIT QUO DANTE CORONAM.

Quell' Homo vuol dire Vassallo. Ne fu fatta doglianza collo stesso Papa Adriano, che avea promesso di farla cancellare. Usci-

4, C

Adda

imo.

Jenz:

Intal

MOS.

11 000

(00 H

11012

6 2.1

meich

A 160

the li

di Pu

10 pe

RODET

a. U

1.00

:..a (

. luci

1000

rate)

20,00

1

10k.2

221

200

1652

itan

: fa

lano,

ERA Volg. rono parole calde su questo nell' Assemblea, e s'aumentò il fuo-Ann. 1157- co, perche dicono, aver risposto uno de i Legati: A quo ergo babet, si a Domino Papa non babet Imperium? A tali parole poco mancò, che Ottone Conte Palatino di Baviera sguainata la spada non gli tagliasse il capo. Quetò Federigo il tumulto, e poi diede ordine, che i Legati fossero messi in sicuro, acciocchè nel di seguente per la più corta se ne tornassero a Roma. Notificò poi esso Imperadore questo avvenimento con sua Lettera sparsa per tutta la Germania, lamentandosi del sasto de i Legati, e del poco rispetto a lui mostrato dal Papa, con aggiugnere, essersi trovati presso quei Legati non pochi fogli in bianco figillati, per potere a loro arbitrio scrivervi quel, che vo-Jeano, per accumular danari, e spogliar le Chiese del Regno. Si vede che tanto il Papa, quanto l'Imperadore erano inclinati alla rottura. L' avere il Papa dalla sua il potente Re di Sicilia, il facea parlar alto; ma questa loro concordia quella appunto era, che a Federigo maggiormente movea la bile. Nè mancavano i Baroni Pugliefi rifugiati colà di accenderla viepiù, [2] Otto de con isparlare dapertutto del Papa. Ottone da S. Biagio [ a ] mette l'avvenimento suddetto sotto l'Anno 1156. ma Radevico, Scrittore di maggior peso, sotto il presente.

Santo Bla-Siv in Chr.

to un grande sforzo contra de' Pavesi, con qualche aiuto ancora de' Bresciani, e dato il comando dell' Armata a Guido Conte di Biandrate, nel Mese di Giugno, si portarono alla volta di Vigevano, Terra infigne de' Pavesi, alla cui difesa s' erano posti Guglielmo Marchese di Monferrato, Obizzo Malaspina Marche-[b] Sire se, che dovea aver cangiata casacca, ed altri Baroni [b]. Distrussero il Castello di Gambalò, assediarono dipoi Vigevano, e Res. Italic. tanto lo tennero stretto, che per mancanza di viveri lo astrinrena Histor, sero alla resa, e dipoi lo spianarono. Segui in tal congiuntura un accordo fra i Milanesi e Pavesi, che durò ben poco. Ottone Morena scrive per colpa de' Milanesi, e Sire Raul per mancamento de'Pavesi. Perciò il Popolo di Milano, che era tornato a cala, di nuovo uscì in campagna, e passato in Lomellina, fertilissimo paese già tolto da i Pavesi a i nobili Conti Palatini di Lombardia, si diedero a risabbricar la Terra di Lomello, Capitale allora di quella Provincia. Nel medesimo tempo maggiormente adalorarono il rifacimento e le fortificazioni di Tortona, di Gagliate, Trecate, e d'altri Luoghi; fecero di buone fosse a Mi-

DURANDO tuttavia la guerra in Lombardia, i Milanesi sat-

Raul Hift. Tom. VI. Otto Mo-Laudenf.

lano, di maniera che per attestato di Sire Raul, in tali fattu- ERA Volg. re, e nel rimettere de i fortissimi Ponti sopra i Fiumi Ticino & Ann. 1157. Adda, spesero più di cinquanta mila Marche d'argento purissimo. Si mossero contra di loro in quest' Anno i Cremonesi; ma senza alcuna impresa di rilievo se ne ritornarono alla loro Città. Intanto gl'infelici Lodigiani, secondo l'asserzione di Ottone Morena, Storico contemporaneo di quella Città, furono con aggravi nuovi maggiormente afflitti dal Popolo di Milano. Non si sa, che in quest'Anno il Re di Sicilia Guglielmo alcuna impresa facesse. Perduto ne'piaceri, e ritirato nel suo Palagio di Palermo, lasciava le redini all'indegno Maione suo Ammiraglio, il quale gli dovea lodar la vita ritirata e lussuriosa de i Sultani Turcheschi, per sarla egli intanto da Re, e per continuare in questi tempi la persecuzione contra di qualunque Barone Siciliano, che fosse o paresse contrario a' suoi voleri e disegni. Ma nel Mese di Novembre Andrea Conte di Rupecanina, [a] uno de' Baroni [a] Anonyma di Puglia ribelli, che dianzi era fuggito fuori del Regno, vi tor- Cafinenfis in Chronico. nò per voglia massimamente di vendicare il tradimento satto a Roberto Principe di Capoa da Riccardo dell'Aquila Conte di Fon- de Ceccano di. Un egli una picciola Armara di Parila Conte di Fon- Chronican di. Un' egli una picciola Armata di Romani, Greci, e Puglie- Fossenove. si, e con essa entrato nel Contado di Fondi, lo prese insieme colla Città d'Acquino, e bruciò il Traghetto, dove tradito fu il suddetto Principe di Capoa. Confermò Papa Adriano in quest' Anno IV. Idus Novembris, stando nel Palazzo Lateranense, i Privilegi a Guifredo Abbate del Monistero di S. Dionisio di Milano, come costa da sua Bolla da me data alla luce [b].

[b] Antiqu. Italicarum Dissert. 70.

Anno di Cristo McLVIII. Indizione VI.

di ADRIANO IV. Papa 5.

di Federico I. Re 7. Imperadore 4.

T'ANNO fu questo, in cui Federigo Imperadore determinò la seconda sua venuta in Italia, per domare i Milanesi, Bresciani, e Piacentini, ribelli alla sua Corona. A questo fine mise insieme un potentissimo esercito, e ne sece la massa ne' contorni d'Augusta. Erano già tornati a Roma i due Cardinali Legati, rimandati indietro dall' Imperador Federigo, [c] ed [c] Radeviaveano riempiuta la Corte Pontificia di lamenti per l'affronto Frideric. lor fatto in Germania. Fu diviso il Clero Romano; l'una par- lib. 1. c. 15.

Era Volg. te accusava di mala condotta i Legati, con dar ragione all'Imperadore; e l'altra sosteneva il loro operato. Sopra di ciò Papa Adriano scrisse una Lettera a gli Arcivescovi e Vescovi di Germania, gravida bensì di lamenti per lo strapazzo fatto a i suoi Legati; ma con raccomandarsi, che placassero e mettessero in miglior sentiero l'Imperadore. All'incontro quei Prelati gl'inviarono una risposta assai vigorosa in disesa della Dignità Imperiale, rilevando sopra tutto l'insolenza di que' Versi, e di quella Dipintura, che dicemmo offervata nel Palazzo Lateranense, la quale non dovea peranche essere stata abolita, e toccando anche gli abusi ed aggravi introdotti nelle Chiese della Germania da i Ministri della Curia Romana. Perciò il saggio Pontefice, udendo, che Federigo si preparava per tornare coll'armi in Italia, giudicò meglio di smorzare il nato incendio con inviare in Germania due altri Legati più prudenti, cioè Arrigo Cardinale de' Santi Nereo ed Achilleo, e Giacinto Cardinale di Santa Maria della Scuola Greca, che per viaggio furono presi, spogliati, e posti in prigione da due Conti del Tirolo. Furono poi rilasciati, ed Arrigo il Leone Duca di Baviera e Sasfonia fece poi un' esemplare vendetta di que' Nobili masnadieri. Trovarono questi Legati Federigo ne' contorni d' Augusta, ed ammessi all'udienza, gli parlarono con gran riverenza, epresentarongli una Lettera mansueta del Papa. In essa egli spiegava la parola Beneficium, dichiarando di non aver mai preteso, che l'Imperio sosse un Feudo. Bastò questo a calmare l' ira di Federigo; ed avendo egli poscia dato buon sesto ad alcune altre differenze, che passavano fra lui e la Corte di Roma, su ristabilita la pace, e i Legati contenti, e nobilmente regalati, se ne ritornarono a Roma. Avea già l' Augusto Federigo spediti in Italia per precursori alla sua venuta Rinaldo suo Cancelliere, e Ottone Conte del Palazzo. Questi verso la Chiusa sull' Adige s'impadronirono del Castello di Rivola, importante per la sicurezza del passaggio dell'Armata. Giuntia Cremona, quivi tenero un gran Parlamento, al quale intervennero gli Arcivescovi di Milano e di Ravenna, quindici Vescovi, e molti Marchesi, Conti, e Consoli delle Città. Visitarono dipoi l'Esarcato di Ravenna, e nell'andare alla volta d' Ancona, scoprirono, che i Greci allora dominanti in quella Città, assoldavano gente sotto pretesto di volere far guerra a Guglielmo Re di Sicilia, ma in fatti con disegno d'impadro-

nir-

111

:473

1000

cire

tece

Tall

20 0

20 11

mede

5001 8

:10101

Mone

1:10

;endo

Die

io de

10, 1

Li

ا المان

Tura.

it ben

7730

in per

2000

'man!

7753

Feder

1 28

170 1

- 11.0

1.1

03 %

1 ....

712

146

\*\*\*\*

4" 1

1000

3772

:::(

mirsi d'altre Città maritime dell'Adriatico. A man larga spen- ERA Volg. devano costoro, e però vi concorrea popolo da tutte le bande. I Ann. 1158. Legati incontratisi nel cammino con Guglielmo Maltraverser [vuol dire Radevico da Traversara] il più nobile de' Ravennati, gli fecero tal paura, che non pensò più a trattar co i Greci. Arrivati poi nelle vicinanze d'Ancona con un drapello d'armati, ne chiamarono fuori i Ministri del Greco Augusto, e secero loro una calda ripassata con varie minaccie, in guisa tale che i medesimi stentarono ad iscusarsi. Dopo ciò sen vennero que'Legati a ripofare in Modena. Diviso in vari Corpi l'immenso suo esercito, Federigo parte ne inviò in Italia pel Friuli, parte pel Mongivì, altri per Chiavenna, e pel Lago di Como. Calò egli stesso per la Valle di Trento col siore dell' Armata, seco conducendo Uladislao Duca di Boemia, a cui poco prima avea conferito le insegne e il titolo di Re, Federigo Duca di Suevia, Figliuolo del Re Corrado, Corrado Conte Palatino del Reno suo Fratello, con vari Arcivescovi, Marchesi, e Conti.

LA prima Città, in cui sul principio del Mese di Luglio si scaricò questo terribil nembo d'armati, su Brescia. Benchè sorte di mura, benchè provveduta di gran copia di forti Cittadini, (a) fe- (a) One

ce ben qualche opposizione sulle prime al Re di Boemia, che non Morena Hist. Lautardò a devastare i suoi contorni; ma giunto che su l'Imperadore dens. in persona, e fermatosi circa quindici giorni in quelle parti, con

faccheggiare e bruciar molte Castella e Ville, mandarono i Bresciani a trattare d'accordo, e con dargli sessanta ostaggi, e una grossa somma di danaro, si procacciarono il perdono e la pace da Federigo. Se vogliam prestar fede al racconto dell' Urspergense,

(b) pagò quel Popolo sessanta mila Marche d'argento; ma forse (b) Abbas quel sessanta cade sopra gli ostaggi, sembrando eccessiva una tal Urspergens. somma, giacchè vedremo in breve, quanto meno costò a i Milanesi il loro accordo. Stando sul Bresciano pubblicò l'Augusto Federigo le Leggi militari, riferite da Radevico (c), ed intimata (c) Radevi.

la guerra contra di Milano, su consigliato da i Savje Dottori d'al-cus de Gest. Friderici I. lora a citar prima quel Popolo, per poter profferire legittimamen- lib. 1. c. 26. te la sentenza contra di loro. Comparvero gli Avvocati Milanesi,

ssoderarono Leggi e paragrafi con grande eloquenza: ma a nulla servì. Fecero esibizione di molto danaro all'Imperadore, si rac-

comandarono a quanti Principi ivi erano: tutto indarno. Convenne loro tornarsene colle mani vote, e nel Consiglio de' più valenti Giurisconsulti d'Italia chiamati colà, su prosserita contra de'

Tomo VI.

10 €

ce P

nte a

012

ti pe

A210

From

1 100

110 M

ME

: 1

pipo,

n bet

on p

telcal

per l

Giov

renna

i de

MOVY

manda

renille

Baill

sara,

1384

100, 6

i del

700 1

utten

degio

DA PHI

16.

k. In

n, di

" Ass

1.016

D Lip

Esa Volg. Milanesi la sentenza, e tutti messi al bando dell' Imperio. In-

Ann. 1158. camminossi dipoi la formidabil' Armata alla volta dell' Adda per (a) Otto passarlo. (a) Non v'era che il Ponte di Cassano, per cui si po-Morena. sire Raul. tesse transitare; ma dall'altra parte del Ponte v'era un buon corpo di Milanesi con assaissimi Villani alla guardia : sicchè si credette disperato il passaggio. Ma venendo il Re di Boemia, e Corrado Duca di Dalmazia all'ingiù dietro il Fiume, parve loro d'avere scoperto un bel guado, e senza pensarvi più che tanto, spinsero i cavalli nell'acqua. Molti se ne annegarono, ma molti ancora salirono selicemente all' altra riva. Visti costoro di là dal Fiume, e portatone l'avviso a i Milanesi, che custodivano l'altra testa del Ponte: addio, buon prò a chi ebbe migliori le gambe. Allora con tutto suo comodo passò l'Imperadore colla Nobiltà per quel Ponte. Passò anche parte dell'esercito; ma sul più bello una parte d'esso Ponte pel troppo peso si ruppe, e precipitarono in acqua molti Cavalieri e Scudieri. Quei poscia, che erano già passati, incalzarono i fugitivi Milanesi, ne uccisero alquanti, e molti ne fecero prigioni. Ingrandì poi la fama talmente questo passag-(b) Abbas gio, che l'Abbate Urspergense (b) spacció, effersi accampato Federigo juxta Flumen Padum, in vece di dir presso l'Adda, e che mancandogli barca da passare, salito a cavallo di un trave. sostenuto di qua e di la da alcune aste, con pochi passò di la, ed affaliti i nemici, li mise in suga. Dovea lo Storico pesar meglio si bizzarro avvenimento. Recato a Milano questo inaspettato avviso, quando si credeva, che il Fiume Adda avesse a fermare i passi dell' Armata nemica, riempiè di spavento, di lagrime, e d'urli il Popolo imbelle, e cominciò a fuggire una gran quantità d'uomini e donne plebee, e fino gl'infermi si saceano portar suori di Città. Assediò Federigo il Castello di Trezzo, e l'ebbe in poco tempo a patti di buona guerra. Passò di là su quel di Lodi. ed eccoti comparire alla sua presenza una folla di poveri Lodigiani in abito compassionevole colle Croci in mano, chiedendo giustizia contra de' Milanesi, che gli aveano cacciati dalle lor case, e toltigli i loro beni. Era pur troppo la verità. Nell'antecedente Gennaio aveano i Milanesi voluto obbligare il Popolo di Lodi a prestare un nuovo giuramento di sedeltà. Erano pronti i Lodigiani, ma vi voleano inserire la clausola salva Imperatoris sidelitate, stante il giuramento da essi fatto all' Imperadore con licenza de gli stessi Consoli di Milano. Ostinatisi i Milanesi di volere una fedeltà senza eccezion di persone, e minacciando l'esilio

Urspergens.

filio e la perdita de'beni: amò più tosto quasi tutto quell' infe- ERA Voig. lice Popolo di abbandonar le lor cafe e tenute, che di contrave- Anni 1586 nire al già fatto giuramento; e si ritirò chi a Pizzighettone, e chi a Cremona, ma con lasciar molti d'essi la vita in quelle parti per le troppe miserie. Compassiond sorte l'Imperadore lo stato inselice di quel Popolo, e gli assegnò un Luogo presso il Fiume Adda, appellato Monte Ghezone, per potervi fabbricare la nuova loro Città, giacchè il vecchio Lodi, lontano di là quattro miglia, era stato diroccato da i Milanesi.

MENTRE si tratteneva l'Augusto Federigo sul Lodigiano, (a) isperanzito il Conte Echeberto di Butena di far qualche bel (a) Radeva colpo, senza chiederne licenza, si portò con circa mille cavalie-1.1. cap. 310 ri ben armati fin quasi alle porte di Milano. Uscirono i Milanesi per dimandargli colle lancie e spade ciò, ch' egli andasse cercando; ed attaccata la zuffa, che fu ben dura e sanguinosa per l'una parte e per l'altra, restò in essa ucciso il Conte con Giovanni Duca di Traversara, il più nobile dell' Esarcato di Ravenna, e con altri. Si salvò con una veloce ritirata il rimanente de'Tedeschi. Federigo condannò la di lui disubbidienza, e provvide per l'avvenire. Aveva esso Augusto preventivamente mandato ordine pel Regno d'Italia, (b) che gli atti all' armi (b) Caffari venissero all' oste per l'impresa di Milano. Però giunsero colà nuens. I. I. affaiffimi armati dalle Città di Parma, Cremona, Pavia, No- Tom. VI. vara, Asti, Vercelli, Como, Vicenza, Trevigi, Padova, Ve- Rev. Italic. rona, Ferrara, Ravenna, Bologna, Reggio, Modena, e Bre- in Histor. fcia, e molti altri della Toscana. Erano allora tutte queste Città del Regno d'Italia. Sire Raul fa conto, che ascendessero a quindici mila cavalli, e fosse innumerabile la Fanteria. Radevico solamente scrive, che l'armata passava i cento mila combattenti. Passò l'Imperadore con questo potentissimo esercito all' affedio di Milano, fe crediamo a Radevico, nel di 25. di Luglio; ma più meritano fede Ottone Morena, che scrive ciò fatto nel d) 6. d'Agosto, e Sire Raul, che lo riferisce al d' 5. d'esso Mefe. Intorno alla Città su divisa in vari campi e quartieri l'Armata. Trovavasi quella nobilissima Città guernita di forti mura, di altissime torri, e di una profonda fossa piena d'acqua corrente. Il suo giro, per quanto scrive Radevico, era più di cento stadi, del che io dubiterei. Nulla mancava a i Cittadini di valore e di sperienza nell'armi per ben disendersi. Fecero eglino una fortita vigorofa addosso a i Boemi, accampati al Moni-

211

11 41

ill.

PUS!

deli

Ma

bard

Po

un l

103 V

: CT2

11511

ton a

(910T)

no V

à s

10 10

31.12

POPIO:

101 G

2, 1

(2719)

12 05

Toli

Morre

112111

113 115

TEST!

15/2:

MI,

- ---

---

lon-

Exa Vola, stero di S. Dionisio; e vi su aspro combattimento; ma accorso

Ann. 1158: l'Imperadore con altre molte squadre, surono obbligati a retrocedere in fretta. Aveano essi Milanesi posta gente alla disesa dell' Arco Romano, che non era già un Castello, come immagind il Padre Pagi, ma una Fabbrica di quattro archi con Tor-(a) Radev. rione di sopra (a), composta di grossissimi marmi suori di Por-Osso Moren. ta Romana. Vi alloggiavano quaranta Soldati, che per otto giorni bravamente vi si mantennero; ma non potendo resistere al continuo tirare de'balestrieri, in fine si renderono. Colà sopra secepoi l'Imperadore mettere una Petriera, che incomodava forte i Milanesi; ma questi con opporne un'altra, secero sloggiare di là i Tedeschi. Non pochi altri fatti d' armi succederono, che io tralascio. Cresceva intanto nella Città la penuria de'viveri per la gran gente, che vi s'era rifugiata. Entrò anche una fiera epidemia in quel Popolo, la quale mieteva le vite di molti. La Martesana, il Seprio, anzi tutte le Castella e Ville del distretto Milanese andavano a sacco, scorrendo dapertutto i Tedeschi, con tagliar anche gli alberi e le viti, ma più de' Tedeschi ssogando i Pavesi e Cremonesi la rabbia loro contro le case e tenute de gli emuli Milanesi. In tale stato si trovava la misera Città, quando Guido Conte di Biandrate, uomo faggio, e che per l'onoratezza sua era egualmente amato e stimato da i Tedeschi, che da i Milanesi, entrato in Città con tal facondia perord, che indusse que Cittadini ad implorar la misericordia dell' Augusto Sovrano. Vennero dunque i Consoli e primi della Città a trovare il Re di Boemia, e il Duca d'Austria, i quali interpostisi coll'Imperadore ottennero il perdono e la pace colle (b) Radev. condizioni, che Radevico distesamente riserisce (b). Le princide Gost. Fri-derici I. l.1. pali surono di lasciare in libertà Como e Lodi; di pagar nove mila Marche d'argento, in oro, argento, o altra moneta; (c) Caffari (c) di dare trecento ostaggi; di rilasciare i prigioni; che i Con-Annel. Ge- soli sarebbono consermati dall' Imperadore; che il Comune di Milano dimetterebbe all'Imperadore le Regalie, come la Zecca, e le Gabelle; che si rimetterebbono i Cremaschi in grazia d' esso Augusto col pagamento di cento venti Marche. Sottoscritta che su dalle parti questa convenzione nel di 7. di Set-Urspergens, tembre, l'Arcivescovo e il Clero colle Reliquie, i Consoli e la inChronico. Nobiltà, in veste positiva, co' piedi nudi, e colle spade sopra il Otto Moren. collo, e la Plebe colle corde al collo, vennero nel di seguente

6ap. 41.

Tun. VI. Ker. Italic.

Tom. VI. a chiedere perdono al vincitore Augusto (d), il quale s'era al-

- Iontanato quasi quattro miglia dalla Città per maggior fasto, Era Volgo ed affinche passassero i supplichevoli per mezzo a i soldati sfii- Ann. 1158. lati per tutta la strada. Furono poi rilasciati da i Milanesi i prigioni, fra i quali si contarono mille Pavesi. La bandiera dell'Imperadore fu alzata nella Torre della Metropolitana di Milano, che era la più alta di tutte le fabbriche di Lombardia.

POSCIA portatoli l'Augusto Federigo apud Modoicum, Sedem Regni Italici, coronatur, cioè a Monza. Giudicai io (a) (a) Comuna volta, che queste parole di Radevico indicassero conserita mentar. de Corona Ferallora la Corona del Regno Italico a Federigo; ma secondo le rea, T. II. osservazioni satte di sopra, altro non vogliono significare, se Anecdor. non che egli comparve in pubblico colla Corona in capo. In die Nativitatis beata Maria Virginis Imperiali diademate processit coronatus, dice l'Abbate Urspergense. Avea Turisendo Cittadino Veronese occupato il Castello Regale di Garda, nè volendolo rendere i Veronesi all'Imperadore, giacchè il comandar colle lettere non giovava, andò Federigo colà con un corpo di milizie, e passato l'Adige, cominciò le ostilità nel loro territorio: il che è da credere, che gl'inducesse ad ubbidire. Volle poi ostaggi da tutte le Città del Regno; e tutte gl'inviarono, fuorchè Ferrara. All' improvviso arrivò a quella Città Ottone Conte Palatino di Baviera, e dopo aver ivi regolate le faccende, seco condusse quaranta Ferraresi per ostaggi. Tenne poi Federigo in Roncaglia per la festa di S. Martino la general Dieta del Regno Italico, dove intervennero tutti i Vescovi, Principi, e Consoli, e surono anche chiamati gli allora quattro samosi Lettori delle Leggi nello Studio di Bologna, cioè Bulgaro, Martino Gossia, Jacopo, ed Ugone da Porta Ravegnana, tutti e quattro Discepoli di quell'Irnerio, o sia Guarnieri, che di sopra vedemmo primo Interprete delle Leggi in Bologna. Interrogati costoro, di chi sossero le Regalie, cioè i Ducati, i Marchesati, le Contee, i Consolati, le Zecche, i Dazi, le Gabelle, i Porti, Mulini, le Pescagioni, ed altri simili proventi : tutto, tutto, gridarono que'gran Dottori, è dell' Imperadore. E però niuno vi fu di que Principi e Signori, il quale cedendo alla potenza, non dimettesse le Regalie in mano di Federigo -Egli ne rilasciò una parte a quei solamente, che con buoni Do-

cumenti mostrarono di goderle per indulto e concessione de gl' Imperadori. Fu giudicato il resto del Fisco, consistente in una

End Volg. rendita annua di trenta mila talenti. Nè si dee tacere una par-Ann. 1158. ticolarità, di cui poscia su fatta strepitosa menzione da molti

Tom. VI. Ber. Isalic.

Legisti e Storici. Cioè, che cavalcando un di l'Imperador Federigo fra Bulgaro e Martino, due de'suddetti Dottori, diman-(a)Otto Mo- dò loro, s'egli giuridicamente fosse Padrone del Mondo (a). rena in His Rispose Bulgaro, che non ne era Padrone quanto alla proprietà; ma il testardo Martino disse che sì. Smontato poi l'Imperadore, donò ad esso Martino il palasreno, su cui era stato: laonde Bulgaro disse poi queste parole: Amisi equum, quia dixi aquum, quod non fuit aquum. Guadagnò ben Federigo con poca fatica il dominio di tutto il Mondo. Sarebbe stato prima da vedere, se i Franzesi, Spagnuoli, Inglesi, e molto più se i Greci, i Persiani, i Cinesi &c. l'intendessero così. Ah che l'Adulazione sempre è stata, e sempre sarà la ben vedura nelle Corti de' Principi. Pubblicò poscia Federigo alcune Leggi per la conservazion della pace, e intorno a i Feudi, con proibirne spezialmente l'alienazione, e il lasciargli alle Chiese; il che operò, che non più da l'innanzi a gli Ecclesiastici, se non difficilmente, pervenissero Marchesati, Contee, Castella, ed altri Feudi. Portate le doglianze de' Cremonesi de i danni loro inferiti da i Piacentini, contra di questi ultimi fu prosserito il bando Imperiale. Per liberarsene, convenne loro pagar grossa somma di danaro, ed atterrare i bastioni fatti ne'tre anni addietro alla lor Città, ficcome ancora le antiche Torri delle loro mura. Levò in oltre Federigo Monza dalla suggezion di Milano; ed accostatosi a i confini del Genovesato, obbligò quel Popolo a pagar mille e dugento Marche d'argento al suo Fisco, e (b) Caffar. di dismettere la fabbrica delle loro mura. Racconta Caffaro (b). Annal. Ge. uno de gli Ambasciatori spediti a Federigo da i Genovesi, le ragioni addotte in lor favore, per non foggiacere alle rigorofe Leggi pubblicate allora del Fisco Imperiale, allegando massimamente le gravi spese occorrenti a quella Città per disendere quelle coste da i nemici dell'Imperio: perlochè erano, e meritavano d'essere privilegiati. Sì fatte ragioni non furono addotte in vano. Ma nulla dice Caffaro delle mura della Città; anzi secondo lui queste surono persezionate nell' Anno appresso. Grande Imperadore, infigne Eroe, gridavano tutti i Tedeschi allorchè videro con tanta felicità imposto sì pesante giogo da Federigo a gl'Italiani; ma fra gl'Italiani coloro ancora, che erano amici dell'Imperadore, ne'lor cuori ben diversamente parlavano.

CELE-

138

2110

613

Los

min

10 1

\$100

10

Loc

Ger

dat

M

Lu

Vac

ma

peri

(on)

del

1000

90

lerz

Citi

VID (F

30/2

101

66

1316

13.

100

100

in

131

100

CELEBRO' poi Federigo nella Città d'Alba il fanto Natale; ERA Voig. sped) alcuni de'suoi Principi a mettere i Consoli nelle Città. Ed Annitis. avendo trovato, che le rendite de i Beni della Contessa Matilda erano state disperse e trascurate dal Duca Guelfo suo Zio, le raccolse, e rendè al medesimo Duca. Tali surono le imprese di Federigo Barbarossa in quest' Anno: Principe, che s'era messo in pensiero di ridurre l'Italia presso a poco, come era al tempo de' Longobardi e de' Franchi, per non dire in ischiavità, e che cominciò a trovar la fortuna favorevole a così vasti disegni. Nè pure la Puglia andò in questi tempi esente dalle turbolenze. (a) An. (a) Anony. drea Conte di Rupecanina, uno de'Baroni fuorusciti, di cui par- mus Casin. in Chronic. lammo di sopra, dopo aver preso il Contado di Fondi, ed altri Johannes Luoghi, fatta l'Epifania di quest' Anno, andò alla Città di San de Ceccane Germano, e se ne impadroni, con sar prigioni circa dugento sol- nove. dati del Re Guglielmo. Essendo suggito il resto al Monistero di Monte Casino, passò colà Andrea, e diede più battaglie a quel Luogo. L'Anonimo Casinense scrive, che nol potè avere. Giovanni da Geccano nella Cronica di Fossanuova attesta il contrario; ma amendue concordano, ch'egli nel seguente Marzo, senza sapersene il motivo, abbandonò quelle contrade, e ritirossi ad Ancona, ubbidiente allora a i Greci. Intanto Manuello Imperador d'essi Greci spedi una formidabil Flotta da Costantinopoli (b), sic- (b) Nicetas come fu creduto, a' danni del Re di Sicilia. Aveva il Re Gugliel- in Histor. mo anch' egli allestita una potente Flotta, la quale, secondo l'asserzione del Dandolo (c), inviata in Egitto, diede il sacco alla (c) Dandul. Città di Tani, o sia Tanne alla soce del Nilo. Ma udito il mo- in Chronico Tom. XII. vimento de' Greci, (d) venne Stefano Ammiraglio d'essa Flotta, Rer. Italic. e Fratello di Maione, in cerca de'nemici; e trovatili nell'Arci- (d)Romualpelago, tuttochè inferiore di forze, valorosamente gli assalì, e tan. in Chr. gloriosamente gli sconfisse, con bruciar molti de'loro legni. Ta. Tom. VII. le era allora il valore e la potenza de Siciliani. Rimafe prigione in tal congiuntura Costantino Angelo Generale della Greca Flotta, e Zio dell'Imperadore, con Alessio Comneno, Giovanni Duca, e molt'altra Nobiltà e gente, che fu inviata in Sicilia. Scorse dipoi la vittoriosa Armata fino a Negroponte, a cui diede il sacco; e dopo aver satto altri mali alle contrade de' Greci, se ne tornò trionfante in Sicilia nel Mese di Settembre. Servì questa sconfitta ad abbassare talmente l'orgoglio dell' Augusto Manuello, che sospirò da lì innanzi di aver pace col Re Guglielmo. A questo fine spedì egli ad Ancona Alessio Ausuca, uomo di gran de-

100

\*

7:00

Male

men

21 de

¢it

deil

te f

210 0

alla (

mune

t che

Deria.

con a

Roma

tato I

turong

Mi

Abera .

10 21

rega

Dedie

ribel-

Era Volg. strezza, che intavolò il trattato, e conchiuse una tregua per trent' Ann. 1158. anni fra esso Guglielmo, e l'Augusto Greco: con che si può credere, che fossero rilasciati i prigioni fatti nella suddetta sconsitta.

> Anno di Cristo MCLIX. Indizione VII. di Alessandro III. Papa 1. di Federico I. Re 8. Imperadore 5.

INSORSERO sul principio di quest' Anno principi di nuova di-scordia fra Papa Adriano IV. e l'Augusto Federigo. Radevi-(a) Radevi- co scrive (a), che il Papa mendicava i pretesti per romperla, eus de Gest. senza considerare, se fossero giuste, o nò, le doglianze dello stel-Friderici I. lo Pontefice. Lagnavasi Adriano de i Messi dell'Imperadore, che con somma insolenza esigevano il Fodro ne gli Stati della Chiesa Romana, e molto più perchè Federigo avesse coll'aspra legge delle Regalie non folamente aggravati i Principi e le Città d'Italia, ma ancora i Vescovi ed Abbati. E intorno a ciò gli spedì una Lettera, che in apparenza parea amorevole, ma in sostanza era alquanto rifentita, per mezzo di una persona bassa, la quale appena l'ebbe presentata, che se la colse. Essendo giovane allora Federigo, l'alterigia si potea chiamare il suo primo mobile; però gli fumò forte questa bravura. Accadde, che morto in questi giorni Anselmo Arcivescovo di Ravenna, Guido Figliuolo del Conte di Biandrate, protetto dall'Imperadore, fu eletto con voti concordi dal Clero e Popolo di Ravenna per loro Arcivescovo. Ma essendo egli Cardinale Suddiacono della Chiesa Romana, senza licenza speziale del Papa non poteva passare ad altra Chiesa. Ne scrisse per questo l'Imperadore ad Adriano, il quale rispose con belle parole sì, ma senza volerlo compiacere. Sdegnato Federigo ordinò al suo Cancelliere, che da l'i innanzi scrivendo Lettere al Papa, anteponesse il nome dell'Imperadore, come si faceva co' semplici Vescovi: rituale contrario all'uso di più Secoli, e ingiurioso di troppo alla santa Sede. Due Lettere, che rapporta il Ba-(b) Bar. in ronio (b) su questo proposito, copiate dal Nauclero, l'una del Annal. Ecc. Papa all' Imperadore, e l'altra di Federigo al Pontefice, a me sembrano satture di qualche ozioso de' Secoli susseguenti, o pur finte allora da qualche sciocco ingegno. In somma andavano crescendo i semi della discordia, e tanto più perchè corse voce d'essere state intercette Lettere del Papa, che incitava di nuovo alla

ribellione i Milanesi. Prese poi maggior suoco la contesa, perchè ERA Volge Adriano inviò a Federigo quattro Cardinali, cioè Ostaviano Pre- Ann. 11592 te del titolo di Santa Cecilia, Arrigo de' Santi Nereo ed Acchilleo; Guglielmo Diacono, e Guido da Crema, anch' esso Diacono Cardinale. Proposero questi varie pretensioni della Corte Romana, cioè che l'Imperadore non avesse a mandare suoi Messi a Roma ad amministrar giustizia, senza saputa del Romano Pontefice, perchè tutte le Regalie e i Magistrati di Roma sono del Papa: Che non si dovesse esigere Fodro da i beni patrimoniali della Chiesa Romana, se non al tempo della Coronazione Imperiale. Che i Vescovi d'Italia avessero bensì da prestare il giuramento di fedeltà all'Imperadore, ma senza omaggio. Che i Nunzi dell' Imperadore non alloggiassero per forza ne Palagi de Vescovi. Che si avessero a restituire i poderi della Chiesa Romana, e i tributi di Ferrara, Massa, Figheruolo, e di tutta la Terra, della Contessa Matilda, e di tutta quella, che è da Acquapendente fino a Roma, e del Ducato di Spoleti, e della Corfica e Sardes gna. Rispose Federigo, che starebbe di tali pretensioni al giudizio d'uomini dotti e saggi: al che i Legati Pontifici non vollero acconfentire, per non sottomettere il Pontefice all'altrui giudizio. All'incontro pretendeva egli, che Adriano avesse mancato alla concordia stabilita, per cui era vietato il ricevere senza comune consentimento Ambasciatori Greci, Siciliani, e Romani; e che non fosse permesso a i Cardinali di andare per li Stati Imperiali senza permission dell'Imperadore, aggravando essi troppo le Chiese; e che si mettesse freno alle ingiuste Appellazioni, con altre simili pretensioni e querele. Non si trovò ripiego; e Federigo mostrò spezialmente dell'indignazione della prima proposizion de' Legati, parendogli di diventare un Imperador de' Romani di solo nome e da scena, quando se gli volesse levare ogni potere e dominio in Roma. Intanto assai informato il Senato Romano di queste dissensioni, prese la palla al balzo per rimettersi in grazia di Federigo, e gli spedi i suoi Nunzi, che furono ben ricevuti, con isprezzo e sfregio dell' autorità Pontificia.

MA da questi guai ed imbrogli del Mondo venne la morte a liberare il buon Papa Adriano IV. il quale, se si ha da credere all'Abbate Urspergense, e a Sire Raul, avea già conchiusa Lega co i Milanesi, Piacentinie Cremaschi contra di Federigo, meditando anche di sulminare contra di lui la scomunica. Pas-

Tomo VI.

ERA Volg. sò egli a miglior vita per infiammazion di gola nel primo di di Ann. 1159. Settembre, mentre era alla villeggiatura d'Anagni, con lasciar dopo di sè gran lode di pietà, di prudenza, e di zelo, e molte opere della sua pia e Principesca liberalità. Ma da ben più gravi malanni su seguitata la morte sua. Nel di 4. del Mese suddetto raunatisi i Vescovi e Cardinali per dare un Successore al desunto Pontesice, dopo tre giorni di Scrutinio convennero nella persona di Rolando da Siena, Prete Cardinale del titolo (a) Cardin. di S. Callisto, e Cancelliere della santa Romana Chiesa (a), de Aragon, che ripugnò forte, e prese in fine il nome di Alessandro III. U-

de Aragon, che ripugnò forte, e prese in fine il nome di Alessandro III. Uin Vita Alexandri nivansi in questo personaggio le più eminenti Virtù morali, la
III. Part. I. dottrina, e la sperienza del Mondo, di maniera che tutti i buoTom. III.
Rev. lessio, ni il ripugardarono tosto per un bel regalo, satto alla Chiesa di

III. Part. I. dottrina, e la sperienza del Mondo, di maniera che tutti i buo-Rer. Italic. ni il riguardarono tosto per un bel regalo, fatto alla Chiesa di Dio; ed anche S. Bernardo, quando era in vita, ne avea conosciuto ed esaltato il merito singolare. Ma l'ambizione del Cardinal Ortaviano quella su, che sconcertò così bella armonia, con dar principio e fomento ad un detestabile Scisma. V' ebbe segretamente mano anche Federigo, il quale da che si mife in testa di aggirare ad un solo suo cenno tutta l'Italia, conoscendo, di qual importanza sosse l'avere amico e non nemico il Romano Pontefice, si studiò di mettere sulla sedia di S. Pietro una persona a lui ben nota e confidente; e dovette preventivamente farne maneggi non solamente allorchè Ottaviano fu alla sua Corte, ma anche allorchè i Romani nel precedente Anno furono in sua grazia rimessi. Era presente all'elezione suddetta esso Ottaviano Cardinale di Santa Cecilia, di nazione Romano, ed ebbe anche pel Pontificato due miseri voti da Giovanni Cardinale di San Martino, e da Guido da Crema Cardinale di S. Callisto. Costui invalato dalla voglia d'essere Papa, quando si vide deluso, strappò di dosso ad Alessandro il manto Pontificale, e sel mile egli furiofamente addosso: ma toltogli questo da un Senatore, le ne sece tolto portare un altro preparato da un suo Cappellano, e frettolosamente se ne coprì, ma al rovescio, mettendo al collo ciò che dovea andare da piedi: il che dicono, che eccitò le risa di tutti, se purvi fu chi potesse ridere a così orrida Tragedia. Assunte Ottaviano Antipapa il nome di Vistore III. e con guardie d'armati tenne rinferrato il legittimo Papa in un fito forte della Basilica di S. Pietro insieme co i Cardinali per molti giorni. Ma il Popolo Romano non potendo lofferire tanta iniquità, unito co' Fran-

gipa-

108

100

IA P

B

f0 1

fco

80

582

jeffe

Mee

mil

lente

civel

crea!

200

li p

anet

fo i

men

10 il

nill ,

mi (

mensi

Wile.

idde f

Cance

Feder

mar

Pring a

10.31

and a

1 :

gipani rimise in libertà Alessandro, il quale ritiratosi suori di ERAVolz-Roma con essi Cardinali alla Terra di Ninse, quivi su consecra Ann. 1159.

to Papa dal Vescovo d'Ostia nel di 20. di Settembre.

ATTESE intanto l'Antipapa a guadagnar de i voti nel Clero e Popolo; trasse dalla sua due Vescovi, ed anche Jomaro Vescovo Tuscolano, che prima aveva eletto Alessandro, e da lui nel Monistero di Farfa si sece consecrare nella prima Domenica di Ottobre. Due altri Cardinali si veggono nominati per lui in una Lettera rapportata dal Cardinal Baronio (a). Come pren- (a) Baron.in desse questo affare l'Imperador Federigo, si accennerà fra poco, Annal. Eco. efigendo intanto il racconto, che si parli prima di una nuova rottura fra lui e i Milanesi. (b) Mandò egli nel Gennaio del pre- (b) Radevsente Anno a Milano Rinaldo suo Cancelliere, che su poi Ar- Otto Mocivescovo di Colonia, e Ottone Conte Palatino di Baviera, per rena Histor. crear quivi un Podestà, ed abolire i Consoli: rito, che Federi. Laudens. go cominciò ad introdurre nelle Città Italiane, molte delle qua- Rer. Italic. li per forza vi si accomodarono. Erano esacerbati forte i Mi- Sire Raul. lanesi contra di questo Imperadore, che null'altro cercava tuttodi, se non di abbatterli sempre più, e di mettere loro addosfo i piedi. Già gli aveva spogliati del dominio di Como e di Lodi nella Capitolazione; poi contra la Capitolazione avea fmembratz dal loro Contado la nobil Terra di Monza, e tutto il Seprio, e la Martefana, Provincie da lungo tempo fottoposte a Milano. S'aggiunse quest'altra pretensione di non voler più, che potessero eleggere i Consoli, il che era chiaramente contrario a i patti riferiti da Radevico, ne' quali si legge: Vensuri Consules a Populo eligantur, & ab ipso Imperatore confirmentur. Diedero perciò nelle smanie i Milanesi, chiamando Federigo mancator di parola, ed infuriati quali misero le mani addosso a i Ministri Imperiali, che si salvarono colla suga. Il Cancelliere Rinaldo mai più loro non la perdonò. Similmente avea Federigo nello stesso Mese inviati i suoi Messi a Crema con intimare a quel Popolo, suddito, o collegato de' Milanesi, che prima della Festa della Purificazion della Vergine avessero smantellate le mura, e spianate le fosse della lor Terra. Ancor questo era contro a i Patti; ma i Cremonesi, per guadagnar questo punto, aveano promesso all'Imperadore quindici mila Marche d'argento. A così inaspettata e dura proposizione i Cremaschi non si poterono contenere, e dato all'armi, poco mancò che non trucidassero i Messi Cesarei, i quali se ne scap-Yyy

FEDERIGO per allora dissimulò la sua collera. Ma nel dì

21. di Marzo si trovava egli in Luzzara, Terra del distretto

a.chi

& Ba

nand

dulla

Tol

quel

1300

ment

Cala

mila

Fede

quale

211

PIOTT

Arm

(

C221

e da

gliar

ilm

tare

trare

Mila

\$CCO!

pera

te ti

man

Pavi

di C

! Pa

Regis

let

Man.

Peni

artif

Bari

lep

adi

Mi

tesche

ERA V.olg. parono a ragguagliar l'Imperadore di quanto era loro acca-Ann. 1159. duto .

Italic. Differtat. 13. pag. 711.

di Reggio, dove confermò tutti i suoi privilegi e diritti alla [a] Antiqu. Città di Mantova [a]. Di là venne a Bologna, dove celebrò la santa Pasqua nel di 12. d'Aprile. In questo mentre i Milanesi, credendosi disobbligati da i Patti, giacchè il primo a romperli era stato Federigo, e considerando, ch'egli amico non macchinava se non la loro totale schiavitù e rovina, determinarono di volerlo più tosto nemico. Adunque nel Sabbato dopo Pasqua andarono coll'esercito loro all'assedio del Castello di Trezzo, dove era un buon presidio di Tedeschi. Talmente insisterono all'espugnazion di quel Luogo con un Castello di legno, con petriere, e continui assalti, che v'entrarono vittoriosi. Fu dato il facco, presa una gran somma di danaro ivi riposta come in sicura Fortezza da Federigo; fatti prigioni, ed inviati a Milano legati più di dugento Tedeschi con vari villani. Poscia diroccarono da' fondamenti quel Castello, se vogliam credere a Radevico; ma siccome vedremo all' Anno 1167. per testimonianza di Acerbo Morena quel Castello tuttavia sussisteva. [b] Romaal-Romoaldo Salernitano aggiugne [b], che nella presa di Trezdus Salerni-ran. Chron. zo eglino liberarono ancora i loro ostaggi ivi detenuti. Di que-Tom. VII. sto non parla nè il Morena, nè Sire Raul; e noi vedremo fra poco, quando tali ostaggi furono ricuperati. Due volte poscia dopo la Pentecoste tentarono i Milanesi di sorprendere la nascente Città di Lodi nuovo; ma usciti arditamente i Lodigiani li costrinsero ad una frettolosa ritirata, con sar anche molti di loro prigioni. Si mossero in oltre i Bresciani, collegati di nuovo co' Milanesi, contra del territorio di Cremona: con loro danno nondimeno, perchè respinti da i Cremonesi, che ne uccisero o presero circa quattrocento. Aggiugne Radevico, che i Milanesi inviarono anche un sicario, per levar di vita Federigo, il che non gli riuscì; ma poi sinceramente confessa d'avere inteso, che costui era un furioso, e che innocentemente

fu uccifo. Dopo avere l' Augusto Federigo stando in Bologna

fatto dichiarar nemici della Corona i Milanesi, anche prima dell'

assedio da lor fatto di Trezzo, ed anche senza citarli, attese

a far guerra al loro distretto. Intanto avea spedito pressanti ordini in Germania per far venire con grande sforzo di solda-

Rev. Italic.

tesche l'Augusta sua Consorte Beatrice, e Arrigo il Lione Duca Era Volg. di Baviera e Sassonia suo Cugino. (a) In satti calarono essi, me- (a) Radevi-nando seco una possente Armata. Di copiosi rinsorzi ancora con- cus de Gest. dusse Guelfo Principe di Sardegna, Duca di Spoleti, Marchese di Friderici 1º Toscana, e Zio d'esso Arrigo. Si stende Radevico nelle lodi di lib. 2. c. 38questi due insigni Principi, che per brevità tralascio, ma meritano d'esser lette da chiunque ama l'onor dell' Italia, giacchè amendue traevano il lor sangue dall'Italia, cioè dalla nobilissima Casa d'Este. Allora su, che i Cremonesi coll' offerta d'undici mila talenti (forse Marche d'argento) indussero l'Imperador Federigo all'assedio, e alla distruzione di Crema, contra della quale immenso era il lor odio. (b) A dì 7. di Luglio impresero (b)Otto Mogli stessi Cremonesi l'assedio di quella Terra, e colà dopo otto Laudens. giorni vi comparve ancora l'Imperadore colla sua potentissima

Armata, e si diede principio alle offese.

CONFIDATO il Popolo Cremalco nelle buone mura e fortificazioni della lor Terra, rinforzato ancora da quattrocento fanti, e da alquanta cavalleria inviata da Milano, fi accinfe ad una gagliarda difesa. Venne poi Federigo a Lodi, parte per sar curare il male d'una sua gamba, e parte per impedire a i Milanesi il portare soccorso alcuno a Crema. Di concerto con lui i Pavesi entrarono nel distretto di Milano, mettendolo a sacco; ma usciti i Milanesi diedero loro addosso, con sarne molti prigioni: quando eccoti, mentre ritornavano vittoriosi, sbucare il medesimo Imperadore da un' imboscata, che li mise in suga; e non solamente ricuperò i Pavesi, ma prese ben trecento Cavalieri Milanesi, mandati poscia da lui nelle carceri di Lodi, e di là trasportati a Pavia. Diffusamente descrive Ottone Morena il famoso assedio di Crema. A me basterà di dire, che se i Tedeschi, Cremonesi, e Pavesi intorno a quella Terra secero di molte prodezze per vincerla, non minori furono quelle de gli assediati per disenderla. Le testuggini, le catapulte, i gatti, i mangani o le petriere d' ogni sorta ebbero di gran saccende in tal congiuntura. Più di dugento botti piene di terra portate alla fossa diedero campo ad un altissimo Castello di legno, fabbricato da i Cremonesi per avvicinarsi alle mura. Ma i mangani de' Cremaschi sulminavano grofse pietre, che lo misero in evidente pericolo di rompersi. Allora cadde in mente a Federigo una diabolica invenzione, cioè di far legare fopra esso Castello gli ostaggi de' Cremaschi, ed alcuni Nobili Milanesi prigioni, acciocche vinti dalla compassione de' Figli-

Exa Volg. uoli o Parenti, gli assediati cessassero dalla tempesta de'sassi. Ma Ann. 1159: questi non perciò desisterono, e restarono uccisi nove di que' Nobili, ed altri storpj: il che indusse Federigo a ritirare i sopravivuti da quel macello. Ma accortisi i Milanesi e Cremaschi del male fatto contra de' suoi, talmente s' inviperirono, che sulle mura, e su gli occhi dell' Armata, scannarono molti de' Tedeschi, Cremonesi, e Lodigiani loro prigioni. E perchè Federigo sece impiccar per la gola altri di Crema, i Cremaschi anch' essi praticarono la stessa crudeltà contra quei dell' Imperadore. Con tali orride scene procedette l'assedio di Crema sino al fine dell' Anno. fenza che riuscisse a gli assedianti di sar punto rallentare il valore di chi difendea quella Terra. Restò morto in quelle baruste Guarnieri Marchese della Marca di Camerino, o sia d'Ancona, venuto colle sue genti alla chiamata dell' Imperadore. Intanto Papa Alessandro era passato a Terracina, e stava osservando i portamenti di Ottone Conte Palatino, e di Guido Conte di Biandrate. già spediti da Federigo a Roma, vivente ancora Papa Adriano (2) Card. IV. (a) Davano questi buone parole al Pontefice; ma in fatti de Avagon. per non dispiacere all'Imperador lor Padrone, prestavano savolexand.III. re ed aiuto all'Antipapa Ottaviano. Per parere anche de' Cardinali determinò Papa Alessandro d'inviare i suoi Nunzi all'Au-Revoltalico gusto Federigo, per esporli le sue buone ragioni, e chiarirsi delle di lui intenzioni. Non fossero mai andati. Il trovarono all' assedio di Crema. Non solamente ricusò egli di ricevere le Lettere, ma volle, o finse di voler sare impiccare chi le avea portate, se non si fossero opposti i Duchi Arrigo il Leone, e Guelfo, Principi, che sempre si secero conoscere divoti della santa Sede Apostolica. Così restò deciso, che Federigo era tutto per l'Antipapa; il quale appunto, perchè confidato nella di lui protezione, aveva osato di usurpare il Pontificato in concorrenza di chi era stato st canonicamente eletto Papa. Ma il Re Guglielmo non istette punto sospeso a riconoscere per vero Papa Alessandro, congiungendosi colla giustizia anche i motivi politici, che il faceano andar d'accordo con chi non era amico dell'Impera-(b) Caffari dore. In quest' Anno terminarono i Genovesi (b) in quarantanuenf.lib.1. trè giorni con ammirabil fretta e lavoro le mura della loro Cit-Res. Italic. tà, ed era il giro d'esse cinque mila e cinquecento piedi, con mille e settanta merli. Federigo facea paura a tutti; e chiun-

que potea, si premuniva.

daell

200 5

Pelle

Non a

lineli

Cre

the 1

tutto gli o

di Ge

teneri

ilpett e del

12, 6

tenne

Be col

li di

che e

Fu co

ed all

**lacel** 

1, 20

26

Dank

10001

Miles

go ,

Gue!

tuo t

Pier 112. Anno di Cristo MCLX. Indizione viii. di Alessandro III. Papa 2. di FEDERIGO I. Re 9. Imperadore 6.

ERA Volg. ANN.1160.

ONTINUARONO i Cremaschi assediati a sare una valida disesa contra dell'esercito Imperiale, ma essendo suggito da essi nel campo nemico il loro principal Ingegnere, (a) e (a) 0110 Me. non potendo più reggere a tante vigilie e stenti, ricorsero a rena Histor. Pellegrino Patriarca d' Aquileia, ed Arrigo il Leone Duca di Ba- Tom VI. viera, pregandoli di trattar della refa coll' Augusto Federigo. Rer. Italic. Non altro poterono ottenere, se non che sosse permesso a i Milanesi e Bresciani, che quivi erano, d'uscire senz'armi; e che i Cremaschi godessero anch'eglino licenza di uscire con quel, che poteano portare addosso. Accettata la dura condizione, tutto quell'infelice Popolo colla testa china, e colle lagrime su gli occhi, detto l'ultimo addio alla Patria, uscì nel giorno 27. di Gennaio (b), chi portando in vece di mobili sulle spalle i (b) Abbas teneri figliuolini, chi la Moglie o il Marito sebricitante, con Urspergens. ispettacolo grande della miseria umana, e insieme dell'amore e della fede. Fu poi la misera Terra saccheggiata, incendiata, e da' fondamenti distrutta da gl'irati Cremonesi. Terminata questa Tragedia, il Duca Guelfo VI. se ne tornò in Toscana; tenne un gran Parlamento nella Terra di S. Genesio, dove diede colla bandiera l'Investitura di sette Contadi a i Conti rurali di quelle contrade; all'altre Città e Castella concedette quel, che era di dovere, ed anche ricuperò le rendite a lui dovute. Fu con tutta onorevolezza ricevuto da i Popoli di Pifa, Lucca, ed altre Città. Diede lo stesso ordine al Ducato di Spoleti, e giacchè avea risoluto di visitare i tuoi Stati di Germania, lasciò al governo di quei d'Italia Guelfo VII. suo Figliuolo, il quale si comperò l'amore di tutti per la sua rettitu line e buone maniere; ma spezialmente perchè occorrendo facea testa alle genti dell'Imperadore, che volcano danneggiar quel paese; perlochè talvolta ancora se ne dichiarò offeso lo stesso Federigo. Ciò è da notare per disporfi ad intendere l'origine de' Guelfi e Gibellini, cioè di quelle Fazioni funestissime, che a suo tempo [siccome andremo vedendo] formarono un terribil incendio in Italia. Se n'andò polcia l'Imperador Federigo a Pavia, ricevuto ivi come in trionfo, e cominciò a trattar dello

Scis-

Esa Volg. Scisma. Aveano già i Cardinali dell'una parte e dell'altra nel Ann. 1160. precedente Anno inviate Lettere circolari, riferite da Radevico a) Radov. (a), per avvisare i Fedeli delle ragioni, che loro affistevano.

de Gest. Fri. Quei dell' Antipapa dicevano d'essere nove Cardinali di quel 1.2. cap. 52. partito, e quattordici que' d' Alessandro. Questi all'incontro afferivano, che due soli elessero Ottaviano. Quel che è più strano, protestavano quei di Alessandro, che l'elezione di lui s' era fatta col consenso del Clero e Popolo Romano; e pure, quei di Ottaviano sostenevano anch' essi, ch' egli era stato alzato alla Cattedra, electione universi Cleri, affensu etiam totius fere Senatus, O' omnium Capitaneorum, Baronum, Nobilium, tam infra Urbem, quam extra Urbem habitantium. Perchè Ottaviano avea guadagnato gente a forza di danaro, doveano i suoi parlar così. Ora Federigo mostrandosi zelante dell' union della Chiesa, pubblicò Lettere circolari con esprimere di aver. intimato un gran Parlamento e Concilio da tenersi in Pavia per: l'Ottava dell'Epifania dell'Anno presente, a cui invitava tutti i Vescovi ed Abbati d'Italia, Germania, Francia, Inghil-, terra, Spagna, ed Ungheria, per decidere secondo il loro parere l'inforta controversia del Romano Pontificato. Ne scrisse anche a Papa Alessandro, chiamandolo solamente Rolando Cancelliere, e comandandogli da parte di Dio e della Chiefa Cattolica di venire a quel Parlamento, per udir la sentenza, che profferirebbono gli Ecclesiastici. Giusto motivo ebbe il Pontesi-(b) Cardin. ce Alessandro di non accettar questo invito (b), sattogli da de Aragon. chi parlava non come Avvocato e difensor della Chiesa, ma come Giudice superiore e Padrone, e quasi peggio di Teode-III. Part. I. rico Re de' Goti; e massimamente trattandosi di Luogo sospet-Rer. Italie, to, e sapendo, che già Federigo era dichiarato in savor dell' Antipapa. Però a i Vescovi di Praga e di Verda, che aveano portata ad Anagni la Lettera di Federigo, su data risposta, esfere contro i Canoni, che l'Imperadore senza consenso del Pa-

> pa convocasse un Concilio; nè convenire alla dignità del Romano Pontefice l'andare alla Corte dell'Imperadore, e l'aspettar

> da esso lui la sentenza. Non così sece l'Antipapa Ottaviano.

Furono a trovarlo i due Vescovi, l'adorarono, cioè l'inchina-

rono qual vero Papa, ed egli ben volentieri sen venne a Pavia. Seco portò l'attestato de' Canonici di S. Pietro, di vari

Abbati, e del Clero di molte Parrocchie di Roma, tutti a sè

favorevoli.

110

200

pra

COI

101

di. Con

Evin

Impo

tdi [

molt

to pe

per t

tino

Geri

Ratu ello P

to ne

la Cit

Rengo

iVeli

Conte

Verce

Del di

13 d1

Aleffa

149 19

autan

hano

acen.

11, 19

to at ]

anet

11 20

7

QUESTO, unito al non essere comparso colà Papa Alessan- ERA Volgi dro III. e fatto credere, ch' egli fosse congiurato co i nemici dell' Ann. 1160. Imperio, bastò, perchè que Vescovi ed Arcivescovi, parte per adulazione, parte per paura, dichiarassero nel di XI. di Febbraio, vero Papa Ottaviano, e condennassero e scomunicassero come usurpatore Alessandro. Rendè poscia Federigo a quest' Idolo tutti gli onori, con tenergli la staffa, e baciargli i fetenti piedi. All'incontro Papa Aleffandro, udito ch'ebbe il rifultato del Conciliabolo di Pavia, nel Giovedì fanto, mentre celebrava i divini Ufizj nella Città d'Anagni, pubblicamente scomunicò l' Imperador Federigo, e rinovò le censure contra dell'Antipapa, e di tutti i suoi aderenti. Furono anche scritte varie Lettere per mostrare l'insussistenza ed irregolarità di quanto era stato conchiuso per politica in Pavia. Poscia inviò Alessandro vari Cardinali per suoi Legati in Francia, Inghilterra, Ungheria, e a Costantinopoli. In essi Regni, siccome ancora in Ispagna, Sicilia, e Gerusalemme, su egli dipoi accettato e venerato come legittimo Successore nella Sedia di San Pietro. Abbiamo in oltre da Sire Raul (a), che Giovanni Cardinale nativo di Anagni, Legato di (a) Sire esso Papa Alessandro, tertio Kalendas Martii trovandosi in Mila-Raul Hist. no nella Chiesa Metropolitana insieme coll' Arcivescovo di quel- Rer. Italic. la Città Oberto, dichiarò scomunicato Ottaviano Antipapa, e Federigo Imperadore. Possia nel d'12. di Marzo ferì colle censure i Vescovi di Mantova e di Lodi, il Marchese di Monserrato, il Conte di Biandrate, e i Consoli di Cremona, Pavia, Novara, Vercelli, Lodi, e del Seprio, e della Martesana. Oltre a ciò nel dì 28. di Marzo scomunicò Lodovico, che stava nella Fortezza di Baradello, cinque miglia lungi da Como. Intanto Papa Alessandro, per attestato di Giovanni da Ceccano (b), acquisi- (b) Johann. vit totam Campaniam, & misit in suo jure. Perchè tuttavia bol- Chr. Fosse liva la guerra fra l'Imperador Federigo e i Milanesi, il primo nova. aiutato da' Pavesi, Cremonesi, Novaresi, Lodigiani e Comaschi, i secondi da' Bresciani, e Piacentini (c): succederono in quest' (c) Otto Mo-Anno non poche azioni militari. Più d'una volta passarono i Mi rena Hilanesi a i danni de' Lodigiani, ed anche all'assedio di quella Cit- Tom. VI. tà; ma o furono respinti, o per timore de' Cremonesi si ritira- Rer. Iralic. Sire Raul rono. Federigo ancora diede il facco ad alcune parti del distret- in Histor. to di Milano, e vi fmantellò qualche Luogo. Formarono i Milanesi coll'aiuto de' Bresciani l'assedio del Castello di Carcano. Vi accorse Federigo colle genti di Pavia, Novara, Vercelli, Tomo VI.

Esa Vola. Como, e d'altri Luoghi, col Marchese di Monferrato, e col Ann. 1160. Conte di Biandrate. Avendo egli impedito il trasporto delle vettovaglie a i Milanesi, costretti surono questi nella Vigilia di S. Lorenzo, cioè nel di 9. d'Agosto a venire ad un fatto d'armi. All' ala comandata dallo stesso Imperadore riuscì di sbara. gliar le opposte schiere, di giugnere fino al Carroccio de' Milanesi, che su messo in pezzi, uccisi i buoi, che lo menavano, e presa la Croce indorata, che era sull'antenna colla bandiera del Comune. Per lo contrario il nerbo maggiore della cavalleria Milanese e Bresciana mise in rotta l'altra ala, composta principalmente di Novaresi e Comaschi; ne perseguitò una parte sino a Montorfano, e il Marchese di Monferrato fino ad Anghiera. Tornarono di poi queste vittoriose squadre al campo, dove era restato l'Imperadore con poca gente. S' immaginava egli di avere riportata la vittoria. Ma avvertito del pericolo, in cui si trovava, perchè già i Milanesi e Bresciani erano per venire ad un secondo conflitto, non tardò a decampare, con lasciar indietro molti padiglioni e prigioni. Spogliarono i Milanesi co' Bresciani il campo, e benchè tardi dessero alla coda de' fugitivi, pure non fu poca la preda, che fecero, e i prigioni, che guadagnarono. Nel giorno seguente, Festa di S. Lorenzo, veniva la cavalleria e fanteria de'Cremonesi e Lodigiani per unirsi all' Armata dell' Imperadore, senza sapere quanto sosse avvenuto nel giorno addietro. Mentre erano fra Cantù e Monte Baradello, i Milanesi e Bresciani informati del loro arrivo, furono loro addosso, e li sconfissero, facendone molti prigioni, col cambio de' quali ricuperarono i lor propri, ed anche gli ostaggi, che restavano in mano di Federigo. Continuarono i Milanesi anche per otto di l'assedio di Carcano, ma perche su bruciato il lor Castello di legno, nel di 19. d' Agosto se ne tornarono a Milano. Rascontano Ottone Morena, e Sire Raul un terribil incendio, che nel di di S. Bartolomeo devasto più della terza parte d'essa Città di Milane, con essersi dilatato per varj quartieri, ed aver consumata oltre ad infiniti mobili gran quantità di vettovaglie. Mandarono i Milanesi cento cavalieri a Crema, la qual di nuovo cominciò ad alzare la testa, e ad essere riabitata. Lo ttesso Arcivescovo Oberto con altrettanti cavalieri s'andò a postare in Varese. Intanto Federigo passò a Pavia, e perchè si trovava assai smilzo di gente, obbligò i Vescovi di Novara, Vercelli, e d'Asti, e i Marchesi di Monser-

5 to

481

18 8

1010

Ai t

por 0

207

1763

10

e l'et

Pies

1070

man

#127

mat

dia

\*\*\*

11 00

(13

11011

niego

ing:

3 90

1-000

00 2

200

10 10

1355

m . n .

1000

Res

P:::

11 1

0 1

\*\*\*\*

R:..

.5.

rato, del Bosco, e del Guasto, ed Obizzo Marchese Malaspina, Era Volsi ed altri Principi, a somministrargli de'balestrieri ed arcieri per Ann. 1160. fua guardia in quella Città fino a Pasqua grande dell'Anno venturo. Ottone da S. Biagio (a) parla poco esattamente di que- (a) Otto de sti affari all'Anno presente, e al suo s'ha certamente da ante- sio in Chr. porre il racconto de gli Storici Italiani.

CONTINUANDO il Re di Marocco in quest'Anno l'assedio per mare e per terra della Città di Mahadia nelle Coste d' Affrica, dove il Re Guglielmo teneva un copioso presidio, (b) spe- (b) Huge d'esso Re di Sicilia ordine alla sua Flotta, già inviata per sar Falcandus diversione in Ispagna, di portar soccorso all'assediata Città. Con-Romual-sisteva essa Flotta poco meno, che in cento sessanta Galee, ed dus Salerni-sisteva essa Flotta poco meno, che in cento sessanta Galee, ed tan. in Chr. avrebbe questa potuto far di gran cose, se non fosse stata co- Tom. VII. mandata da Gaito Pietro, uno de gli Eunuchi di Palazzo, Cri-Ror. Italica stiano di nome, Saraceno di cuore. Atterrì l'arrivo suo l'Armata de' Mori, e gran festa se ne sece da' Cristiani di Mahadia, che si aspettavano di vederlo entrare in porto: quando eccoti Galto Pietro con somma maraviglia di tutti prendere la fuga colla Capitana, che fu ben tosto seguitata dall'altre vele. Ciò veduto, i Mori saltati in sessanta loro Galee inseguirono i fugitivi, e presero sette delle Galee Siciliane. Romoaldo Salernitano scrive, che Gaito Pietro data battaglia a que' Mori, ne rimase sconsitto colla perdita di molti Legni. Comunque sia, la guarnigion Cristiana, veggendo già svanita la speranza del foccorfo, trattò di rendersi; e benchè ottenesse di potere spedire a Palermo, e di fatto spedisse colà a rappresentare il bisogno, pure per le cabbale segrete dell'Ammiraglio Maione, niun aiuto poterono ottenere: dal che furono necessitati alla resa di sì importante Città colla condizione d'effere ricondotti fani e falvi in Sicilia, e la parola fu lor mantenuta. Intanto l'infingardaggine del Re Guglielmo, che si vergognosamente si lasciava menar pel naso da Maione, e le iniquità continue di costui, fecero nascer voce, che questo mal uomo tramasse di occupar il Regno colla morte del Re, ed avesse anche tentato sopra ciò Papa Alessandro. Vera o falsa che fosse tal voce, servi essa ad accrescere il numero de' malcontenti tanto in Sicilia, quanto in Puglia; laonde si venne in fine a formare contra di costui una congiura, spezialmente da Gionata Conte di Conza, Riccardo dall' Aquila Conte di Fondi, Ruggieri Conte di Acerra, Giliberto Conte di Gravina, e da altri Baroni di Puglia. Vi ade-7.7.7. 2

ERA Volg. aderirono anche le Città di Melfi e di Salerno. Avvertitone ANN. 1160. Maione spedì Matteo Bonello, uno de' principali Baroni della Sicilia, già destinato suo Genero, in Calabria per tener saldi que' Popoli nell'union colla Corte. Ma ne avvenne tutto il contrario. Tanto su detto al Bonello intorno alla necessità di rimediare a i disordini del Regno, ch' egli stesso prese la risoluzione di divenire il liberator della Patria, e del Re tradito. Tornato dunque in Sicilia un dì, che Maione era ito a visitar l'Arcivescovo di Salerno infermo, affrontatolo con vari armati nel ritorno, il trucidò. Fece scempio il Popolo del di lui cadavero, e diede il sacco alle case de i di lui parenti ed amici. Svegliossi allora il Re Guglielmo dal suo letargo, ed informato meglio de gli affari non pensò per allora a farne alcuna vendetta, e si calmò ogni movimento de' Popoli, con restar egli liberato da un pessimo arnese, tuttochè gli dispiacesse non poco la maniera, con cui gli fu prestato questo servigio.

> Anno di Cristo MCLXI. Indizione IX. di Alessandro III. Papa 3. di Federico I. Re 10. Imperadore 7.

Anno su questo, in cui accordatisi insieme Lodovico VII. Re di Francia, ed Arrigo II. Re d' Inghilterra pubblicamente riconobbero per vero Pontefice Romano Alessandro III. Al qual fine su celebrato un copioso Concilio in Tolosa, dove si decretò non doversi ammettere se non questo Papa. Non avea lasciato l'Imperador Federigo di tentare di ritirar nel suo par-(a) Gerhous tito con varie Lettere que'due Monarchi (a); ed intervennero Reichersper-gens. de in. anche i suoi Ambasciatori e quei dell' Antipapa al suddetto Convestigand. cilio; ma nulla poterono ottenere. Ritornò in quest' Anno a Ro-Anticar.l. 1 (b) Cardin. ma Papa Alessandro (b), e solennemente quivi consecrò la Chiede Aragon. sa di Santa Maria Nuova. Ma perciocchè non sapea trovar se non pericoli, e una continua inquietudine in quella stanza a 111. Part. I. cagione del troppo numero de gli Scismatici, e della potenza Rer. Italic. dell' Antipapa; e perchè in oltre scoprì le male intenzioni di que' Romani, che si fingevano tutti suoi, ma segretamente favorivano Ottaviano: si ritirò di nuovo nella Campania. Quivi dimord sin verso il fine dell'Anno. Considerando poi, che a riserva di Orvieto, Terracina, Anagni, e qualche altra Ter-

in Vita Alexandri

12, 1

12 fil

Scist

11.

Juo 1

:216

21010

te de

alcun

wi(

ENOIS

21 17

20 1

2 100 1400

01 D m121

Princ il Fi

(ceno

man

pace

ngo

OII.

auff

( ) ()

\$025

Can

300

11

ra, tutto il resto del Patrimonio di S. Pietro da Acquapenden. Era Volg. te sino a Ceperano era stato occupato da i Tedeschi e da gli Ann. 1161. Scismatici; col parere del facro Collegio prese la risoluzion di paffare nel Regno di Francia, usato rifugio de' Papi perseguitati. Concertato dunque l'affare con Guglielmo Re di Sicilia, che gli fece allestir quattro ben armate Galee, e lasciato prima per suo Vicario in Roma Giulio Vescovo di Palestrina, era per imbarcarsi in Terracina, quando insorto all'improvviso un vento rabbioso, disperse que'Legni, e poco mancò, che non li fracassasse ne gli scogli. Risarcite le Galee suddette, e preparatane alcun' altra, ne gli ultimi giorni dell' Anno s' imbarcò il Papa co i Cardinali, e per la festa di Sant' Agnese pervenne a Genova (a), dove su con somma divozione ed allegria accolto da (a) Caffari quel Popolo, che niun pensiero si mise del suo contravenire a Annal. Gegl'impegni contrari dell'Augusto Federigo. Nel di 17. di Mar- Tom. VI. zo si portò l'esercito Milanese all'assedio di Castiglione (b), Rer. Italic.
Terra situata nel Contado di Seprio, e cominciò co i mangani Morena a tempestarla di pietre, e ad accostarsi coll'altre macchine. E- Histor. Laudens. T.VI. rano stretti forte i Castiglionesi; ma ebbero maniera di spedire Rer. Italiaun Messo all'Imperadore, per chiedergli soccorso. Venuto a Lodi non perdè egli tempo ad ammassar quante genti potè di Parmigiani, Reggiani, Vercellesi, Novaresi, e Pavesi, e di vari Principi d'Italia. Con questo esercito andò ad accamparsi sopra il Fiume Lambro; nè di più vi volle, perchè i Milanesi conoscendo la risolutezza di questo Principe, dato il suoco a tutti i mangani, gatti, e all'altre macchine di guerra, lasciassero in pace Castiglione, e se ne tornassero a Milano. Diede poi Federigo il guasto a quante biade potè del Contado di Milano. Le sue premure intanto portate in Germania per ottener gagliardi rinforzi di gente a fin di domare l'ostinato Popolo di Milano, furono cagione, che molti Principi calassero in Italia con afsaissime schiere d'Armati. Fra'quali si distinsero Corrado Conze Palatino del Reno, Fratello d'esso Imperadore, Federigo Duca di Suevia, Figliuolo del fu Re Corrado, il Lantgravio Cognato d'esso Augusto, il Figliuolo del Re di Boemia. Rinaldo Cancelliere, e Arcivescovo eletto di Colonia condusse più di cinquecento uomini a cavallo. Altri Vescovi, Marchesi, e Conti vennero anch'essi ad aumentare l'Armata. Con questo gran preparamento sul fine di Maggio Federigo marciò alla volta di Milano fin sotto le mura, e sece tagliar ne' contorni per quin-

ERA Volg. dici miglia un'infinita quantità di biade, alberi, e viti. Di la passò a Lodi, dove nel dì 18. di Giugno tenuto su un Conciliabolo dall'Antipapa Vittore, e v' intervennero Pellegrino Patriarca d'Aquileia, Guido Eletto Arcivescovo di Ravenna, Rinaldo Eletto di Colonia, gli Arcivescovi di Treveri e Vienna del Delfinato, e molti Vescovi ed Abbati. Furono ivi lette le Lettere de i Re di Danimarca, di Norvegia, Ungheria, e Boemia, e di diversi Arcivescovi e Vescovi, che diceano di voler tenere per Papa esso Vittore, e di approvar quanto egli avesse determinato nel Conciliabolo suddetto. In essa raunanza su pubblicata la scomunica contra di Oberto Arcivescovo di Milano, e de' Vescovi di Piacenza e Brescia, e de' Consoli di Milano e di Brescia.

NEL dì 7. di Agosto tornò Federigo coll' Armata vicino a Milano. Venne avviso al Lantgravio, al Duca di Boemia, e al Conte Palatino, che i Consoli di Milano desideravano d'abboccarsi con loro. Ricevute le sicurezze, vennero i Consoli; ma da i soldati dell'Eletto Arcivescovo di Colonia, che nulla sapeva del concertato, furono presi in viaggio. Portata questa nuova ai Milanesi, disperatamente si mossero per ricuperare i Consoli, ed attaccarono battaglia. Saputone il perchè, que' Principi, che aveano data la parola, montarono in tanta collera, che se non s'interponeva l'Imperadore, aveano rifoluto d'ammazzare quell' Arcivescovo. Andò innanzi il conslitto, in cui Federigo, dimenticata la sua dignità, la fece da valoroso soldato; gli su anche morto il cavallo fotto, e ne riportò una leggier ferita. Soperchiati in fine dall'eccessivo numero de' nemici, surono obbligati i Milanesi a retrocedere in fretta, inseguiti sino alle sosse e porte della Città, con lasciar molti di loro uccisi sul campo, e prigioni ottanta cavalieri, e dugento sessantasei fanti, che surono menati nelle carceri di Lodi. Finì poscia Federigo di dare il guasto alle biade, a gli alberi, e alle viti del distretto di Milano, con torre a quel Popolo ogni sussistenza. E perciocchè stando in Pavia, non avrebbe potuto impedire il trasporto de' viveri da Piacenza a Milano, determind di passare il verno in Lodi coll'Augusta Beatrice, col Figliuolo del Duca Guelfo, e col Duca Federigo suo Cugino, e diede il congedo a vari altri Signori, che tornarono in Germania. (a) Engo Succederono in quest' Anno altre novità in Sicilia. (a) Ebbe licenza Matteo Bonello, uccisore del persido Maione, di ritornarsene a Palermo, dove sa ricevuto con tale applauso ed onore dal-

Falcanaus H. flur.

1.1

P ...

20

Jane 1

6.9-

Fiet.

12101

ți ti

Mai

Velu

1: 5

le il

COM

161

mo,

dava

UR C

10 19

Baro

trato 302.

al q.

AND!

10: 1 te Re

16:30

100, 6

Gioc

Maio

L li

: 4 3

la Nobiltà e dal Popolo, che ne concepì gelosia il Re Guglielmo. ERA Vo'g. Si servirono di tal occasione i vecchi amici e le creature di Maio- Annalios. ne, per accrescere in mente del Re i sospetti contra del medesimo Bonello, quasichè le sue linee tendessero ad usurpar la Corona. Di ciò avvedutosi il Bonello, formò egli una congiura per veramente deporre dal Trono l'incapace Re, e di mettere in suo luogo il picciolo di lui Figliuolo, cioè il Duca Ruggieri. Prima di quel, che si voleva, e in tempo, che il Bonello era a far de' preparamenti fuor di Palermo, prese suoco la cospirazione. Sforzarono i congiurati il Palazzo, si assicurarono del Re Guglielmo, ed esposero il Duca Ruggieri alle finestre per farlo acclamare Re. Ma si trovò discorde il Popolo, i più approvando, ma altri disapprovando l'operato da essi. E massimamente si opposero i Vescovi e gli altri Ecclesiastici, con ricordare a tutti l'obbligo de' Sudditi, e a' Vassalli il giuramento prestato. Perciò prevalse il partito di chi volea libero il Re, e furono obbligati que' congiurati a rilasciarlo, dopo aver ottenuta la sicurezza di poter uscire liberi fuori della Città. Fu così barbaro Guglielmo, se pure è vero ciò che se ne conta, che presentatosegli davanti l'innocente Figliuolo Ruggieri, già acclamato Re, con un calcio il fece cadere a terra, in guisa che da lì a non molto spirò l'ultimo fiato in braccio della stessa infelice sua Madre. Ma Romoaldo Salernitano (a) ne attribuisce la morte ad (a) Romuuna saetta gittata in quel tumulto, che il percosse presso un ald. Salera. occhio con ferita mortale. Perseguitò dipoi il Re Guglielmo i Tom. VII. Baroni congiurati; e questi misero sottosopra tutta la Sicilia. Rer. Italic. Fece cavar gli occhi a Matteo Bonello; assediò Botera, ed entratovi tutta la fece diroccare. Intanto essendo rientrato in Puglia Roberto Conte di Loritello (b), mise in rivolta molte (b) Joannes di quelle Terre e Città fino a Taranto. Ma sopravenuto il Re de Ceccano Guglielmo col suo esercito, ripigliò Taranto, e tutto il perdu- Chronic. Fosse nov. to: il che fi tirò dietro l'allontanamento dal Regno d'esso Conte Roberto e d'altri Baroni, i quali si risugiarono presso l'Imperador Federigo. Tutte queste scene ed altre, ch'io tralascio, son diffusamente narrate da Ugone Falcando. In quest' Anno i Genovesi (c) stabilirono i patti del commerzio con Lupo chia- (c) Caffari mato da essi Re di Spagna; ma che, secondo il Mariana, non Annal. Generale di Mariana, non Annal. I. I. fu se non Re di Murcia. Altrettanto secero col Re di Marocco, Tom. VI. e spedirono a Gerusalemme per ricuperare i lor diritti nelle Cit- Rer. Italic. tà di Terra santa.

Anno di CRISTO MCLXII. Indizione x. di Alessandro III. Papa 4. di Federico I. Re 11. Imperadore 8.

Rer. Italic.

ANN.1162. AMOSISSIMO divenne quest' Anno, perchè in esso finalmente venne fatto all' Imperedor Federigo di vedere a' suoi piedi il Popolo di Milano, e di potere sfogare contra della lo-(a) Acerbus ro Città il suo barbarico sdegno. (a) Il guasto dato a tutti i Hist. Laud. contorni di Milano avea privato de i viveri quel valoroso Popolo, nè restava speranza nè maniera di cavarne da i vicini, perchè tutti all'intorno erano lor nemici, e collegati per rovina di quell'illustre Città. La sola Città di Piacenza avrebbe potuto e voluto soccorrere; ma n'era impedita dall'armi di Federigo, acquartierato apposta a Lodi, che facea batter continuamente le strade, e tagliar crudelmente la mano destra a chiunque era colto portante vettovaglia a Milano. Però si cominciò stranamente a penuriare in essa Città, e alla penuria tenne dietro una grave discordia tra i Cittadini, cioè tra i Padri e i Figliuoli, i Mariti e le Mogli, e i Fratelli, gridando alcuni, che s'aveva a rendere la Città, ed altri sostenendo, che nò: laonde accadevano continue risse fra loro. (b) Si aggiunse, che i principali formarono una segreta congiura di dar fine a tanti guai, in Rer. Italic. guila che prevalle il sentimento accompagnato da minaccie di chi proponeva la resa; e su preso il partito d'inviare a trattar di pace. Iti gli Ambasciatori a Lodi proposero di spianare per onor dell'Imperadore in sei luoghi le mura e le sosse della Città. Federigo col parere de'suoi Principi, e de'Pavesi, Cremonesi, Comaschi, ed altri Popoli nemici di Milano, stette sisso in volerli a sua discrezione senza patto alcuno. Durissima parve tal condizione, ma il timore di peggio indusse i Milanesi ad accomodarsi al sierissimo rovescio della lor sortuna. Pertanto nel primo giorno di Marzo vennero a Lodi i Confoli di Milano, cioè Ottone Visconte, Amizone da Porta Romana, Anselmo da Mandello, Anselmo dall'Orto, con altri; e colle spade nude in mano, siccome Nobili, giurarono di far quello, che piacesse all'Imperadore, e che lo stelso giuramento si presterebbe da tutto il loro Popolo. Nella seguente mattina comparvero trecento soldati a cavallo Milanesi, che rassegnarono a Federigo le lor bandiere, e insieme le chiavi della Città. Nel Martedì venne-

(b) Sire Raul Hift. Tom. VI.

1,0

1000

do

(....

Edit

10021

€ 16.

ma,

661.

liard

10 6

C.m.

S.V.

10 00

1.015

Itaa

Crem

:ard

. 600

: .t R

. tre

TO E.

Hiller

1721

...

.: 6,

\* \*\*\*

1.

ro circa mille fanti da Milano col Carroccio, che giurarono co- ERA Volg. me i precedenti. Volle Federigo quattrocento ostaggi, e spedì Ann. 1162. sei Tedeschi, e sei Lombardi, fra'quali su Acerbo Morena, allora Podesta di Lodi, continuatore della Storia cominciata da Ottone suo Padre, acciocchè dessero il giuramento di totale ubbidienza a tutto il Popolo Milanese. Andò l'Imperadore a Pavia con tutta la Corte, e nel di 19. d'esso Mese di Marzo mandò ordine a i Consoli Milanesi, (a) che in termine di otto giorni (a) Acerbus tutti i Cittadini, maschi e semmine evacuassero la Città con Morena. quel, che poteano portar seco. Spettacolo sommamente lagri- Otto de S. mevole su nel di 25. il vedere lo sfortunato Popolo piangente Blasio. abbandonar la cara Patria co' piccioli lor Figliuoli, con gl' infermi, e co i lor fardelli, portando quel poco, che poterono, e lasciando il resto in preda a gli stranieri. Alcuni giorni prima, cioè nel dì 18. se n'era già partito l' Arcivescovo Oberto, coll'Arciprete Milone, Galdino Arcidiacono, ed Alchisio Cimeliarca, ed ito per trovar Papa Alessandro, che tuttavia dimorava in Genova. Chi potè, se ne andò a Pavia, a Lodi, a Bergamo, a Como, e ad altre Città; ma l'infelice Plebe si fermòsuori della Citrà ne' Monisteri di S. Vincenzo, di S. Celso, di S. Dionisio, e di S. Vittore, sperando pure, che non folse estinta affatto nel cuore dell'Imperadore la clemenza, e ch'egli soddisfatto dell'ubbidienza, permetterebbe il ritorno alle lor case. Non poteva essere più vana una sì fatta lusinga. Comparve nel dì seguente Federigo, accompagnato da tutti i suoi Principi e soldati, e da' Cremonesi, Pavesi, Novaresi, Lodigiani, e Cremaschi, e da quei del Seprio, e della Martesana; ed entrato in Milano l'abbandonò all'avidità militare. Nel sacco nè pure alcun riguardo s' ebbe alle Chiese. Furono asportati i lor tesori, i sacri arredi, e le Reliquie. Ed allora dicono, che trovati i Corpi creduti de i tre Re Magi, e donatia Rinaldo Arcicancelliere ed Arcivescovo Eletto di Colonia, furono portati alla di lui Città, dove di presente la popolar credenza li venera. Scrissero alcuni, che anche i Corpi de' Santi Gervasio e Protasio surono portati a Brisacco: ma il Puricelli, e il Signor Sassi Bibliotecario dell' Ambrosiana, hanno già convinta di falso una tale opinione. Sire Raul, Autore di questi tempi scrive seguito solamente nell' Anno 1164. questo pio ladroneccio.

POSCIA uscì della bocca Imperiale il crudele editto della total distruzione della Città di Milano. Se fosse vero ciò, che rac-

Tomo VI.

Aaaa

16 11

वार्वः

& C

Don

nell:

Mila

לויות

offe

ri B

00 00

la M

in ca

Ti aV

ciub

pera

12 UT

na v

tare

ceili

a' tet

ribe!

(am

ni P

to i

10 7

Baro

1 10

Ro

(()

Tr

Est

Era Volg. conta Romoaldo Arcivescovo in questi tempi di Salerno [a], Fe-Ann. 1162. derigo nella concordia avea promesso Civitatem integram, &

[a] Remual- Cives cum rebus suis permanere illasos; poi mancò alla parola. zan. in Chr. Ma non s'accorda questa particolarità con quanto ne scrivono il Morena, e Sire Raul, Storici più informati di questi fatti. Furono deputati i Cremonesi ad atterrare il Sestiere di Porta Romana, i Lodigiani a quel di Porta Renza, i Pavesi a quel di Porta Ticinese, i Novaresi a quel di Porta Vercellina, i Comaschi a quel di Porta Comacina, e il Popolo del Seprio e della Martefana a quello di Porta nuova. L'odio, e lo spirito della vendetta animò sì forte questi Popoli, che si diedero un' incredibil fretta alla rovina dell'infelice Città. Gran somma di danaro aveano anche sborfato a Federigo per ottenerne la permissione. Il suoco attaccato alle case, ne distrusse buona parte; il resto su diroccato a sorza di martelli, e picconi, ed anche in pochi giorni si vide smantellata la maggior parte delle mura. Pare, che Acerbo Morena si contradica, perchè dopo avere scritto, che usque ad Dominicam Olivarum tot de Monibus Civitatis consternaverunt, quod ab initio a nemine credebatur in duobus mensibus posse dissipari, soggiugne appresso, che reman fit tamen fere totus Murus Civitatem circumdans (forse manca dissipatus), qui adeo bonis & magnis lapidibus confectus fuerat, O quasi centum Turribus decoratus, quod ut existimo, numquam tam bonus fuit visus in Italia. Certo è da credere, che se non prima, lo dirupassero almen dopo la Domenica dell' Ulivo, perchè lasciando in piedi un sì forte Muro, nulla avrebbono satto. E Sire Raul scrive, che Federigo destruxit domos, & [b] Abbas Turres, & Murum Civitatis. Così ha l'Abbate Urspergense [b], Urstergens. Elmoldo, Gotifredo Monaco, ed altri. Il Campanile della Metropolitana, mirabile a vedere per la sua vaghezza, ed incredibil altezza, venne per comandamento dell'Imperadore abbafsato. Ma rovesciato sopra la Chiesa, ne atterrò la maggior parte. La fama accrebbe poi questa calamità di Milano, essendo [c] Prolom. giunti alcuni a scrivere [c], che Federigo vi sece condurre sopra l'aratro, e la semino di sale: tutte sandonie. Per atte-[d] Dodech. stato di Dodechino [d], Populus expulsus fuit; Murus in cirud Murian, cuitu dejectus; Ædes, exceptis Sanctorum Templis, solo tenus de-[e] Robert. Structæ. Reservatis tantummodo matrice Ecclesia, & quibusdam de Monte in aliis, scrive Roberto dal Monte [e]. Ordine ancora su dato, Append. ad che mai più non si potesse rifabbricare, nè abitar quella nobiliffi-

in Chion.

Sigebers.

lissima Città, a spianar le cui sosse concorse quasi tutta la Lom- ERA Volg. bardia. Io qu'i niuna menzione farò delle Favole della Cronica Ann. 1162. de' Conti d' Anghiera, mentovate ancora da Galvano Fiamma [a], perchè il confutarle sarebbe tempo mal impiegato. Nella [a] Galvan. Domenica delle Palme assistè Federigo Augusto a i divini Usizi Manipul. nella Basilica di Santo Ambrosio [b] suori della desolata Città Flor. Milanese, e prese l'Ulivo benedetto; e nello stesso giorno s' [b] Acerbus inviò a Pavia. Celebrò egli in essa Città la Santa Pasqua col con. stor. Laud. corso della maggior parte de' Vescovi, Marchesi, Conti, ed al-Tom. VI. tri Baroni d'Italia. Alla Messa, e dopo la Messa, ad un lauto convito, a cui s' affisero i suddetti Principi, e i Vescovi colla Mitra, e i Consoli delle Città, si fece vedere colla Corona in capo, insieme coll' Augusta Beatrice, giacchè due anni innanzi avea fatto proponimento di non portar più Corona, se prima non foggiogava il Popolo di Milano. Grande fu allora il giubilo e il plauso del Popolo di Pavia per le fortune dell'Imperadore; e gli Scrittori Tedeschi si sciolgono in sonori elogi del suo gran valore, e della sua costanza, per aver sottomessa una si riguardevol Città. Ma resterebbe da vedere, se gloria vera s' abbia a riputare per un Monarca Cristiano il portare l'eccidio ad un' intera infigne Città, con distruggere e seppellir tante belle fabbriche e memorie dell'antichità, che fino a' tempi d'Ausonio quivi si conservavano. Che in pena della ribellione si dirocchino tutte le mura ed ogni fortificazione, ciò cammina; ma poi tutto, chi può mai lodarlo, e non attribuirlo più tosto ad un genio barbarico? A mio credere i buoni Principi fabbricano le Città, e i cattivi le distruggono. Certo intanto è, che la caduta e rovina di Milano sparse il terrore per tutta l'Italia, ed ognun tremava al nome di Federigo Barbarossa. Però non è da stupire, se i Bresciani spedirono nella seconda Domenica dopo Pasqua i loro Consoli, accompagnati da molta Nobiltà a Pavia, per fottomettersi a i di lui voleri. Fu accettata la lor fommessione con patto di dover demolire tutte le Torri e mura della lor Città, di spianar le sosse, di ricevere un Podesta dall' Imperadore, di pagare una buona fomma di danaro, e di consegnare ad esso Augusto tutte le Rocche e Fortezze del loro Contado, e di militare con lui, occorrendo, anche a Roma e in Puglia. Sapea ben Federigo nella buona ventura mettere i piedi addosso a chiunque gli cadeva sotto le mani.

Vī

Era Volg. VI restavano i soli Piacentini da mettere in dovere. Già si sa-Ann. 1162. peva, che era giurato l'assedio della loro Città. Ma conoscendo essi la necessità di prevenir la tempesta, trattarono di pace, e colla mediazione di Corrado Conte Palatino del Reno, Fratello dell'Imperadore, l'ottennero. Però i lor Consoli colle spade nude in mano si presentarono a Federigo nel di 11. di Maggio, mentre egli era a S. Salvatore suori di Pavia, e se gli sottomisero con promessa di pagargli sei mila marche d'argento, di distruggere le mura e le fosse della lor Città, di ricevere un Podestà, di restituir tutte le Regalie, e di cedere tutte quelle Castella del lor territorio, che volesse l'Imperadore: il che era poco men che perdere tutto l'essere di Repubblica. Ciò satto, mandò Federigo per Podestà de' Milanesi il Vescovo di Liegi; a Brescia Marquardo di Grumbac; a Piacenza Aginolfo, e poscia Arnaldo Barbavara; a Ferrara il Conte Corrado di Ballanuce; a Como Maestro Pagano; e così ad altre Città. Per grazia speziale permise a i Cremonesi, Parmigiani, Lodigiani, ed altri Popoli fedeli il governarsi co' propri Consoli. Rapporta il Sigonio (a) Sigon. (a) l'Investitura data a i Cremonesi, molto vantaggiosa per de Regno Isel. lib. 13. loro. Nel Mese di Giugno passò Federigo alla volta di Bologna, che era tuttavia non poco restia a i comandamenti di lui. Segul parimente accordo con quel Popolo, obbligato anch' esso a diroccar le mura, a guastar le fosse della Città, a fare lo sborso di molta pecunia, e a ricevere pel suo governo il Cesareo Podestà. Andò poscia ad Imola e Faenza, e ad altri Luoghi. In somma non vi restò Città, o Fortezza di Lombardia e dell'Italia di quà da Roma, che non piegasse il collo sotto i piedi del formidabil Augusto, a riserva della Rocca di Garda, che occupata da Turisendo Veronese, e assediata quasi per un anno dal Conte Marquardo, e da' Bergamaschi, Bresciani, Veronesi, e Mantovani, lungo tempo si difese, e finalmente si rendè con onesta capitolazione. Anche i Genovesi chiamati da Federigo a Pavia, (b) Caffari per attestato di Caffaro (b), vennero all'ubbidienza, ed otten-Annal. Ge- nero buoni patti, con ritener tutte le Regalie, perchè s'obbligarono di servire a Federigo nelle spedizioni, ch'egli meditava contro il Re di Sicilia. Il Privilegio conceduto da esso Imperado-(c) Antiqu. re a i Genovesi, pud leggersi nelle mie Antichità Italiane (c). Italicurum. Affinche restasse memoria della sua crudeltà contra de' Milanesi, quel Diploma si vede dato Papia apud San Aum Salvatorem in Palatio Imperatoris post destructionem Mediolani, O' deditionem Bri-

Tom. VI. Rer. Italic.

O 72.

103

6-110

12 10

1171017

LN

Die

Con

224

2,6

V.

Papa

,C 9

mor

m:

Mr.

le a Sine

18,

1000

die

di b

946 E

Por

36

Put

03

xia O' Placentia V. Junii, Anno Dominica Incarnationis MCLXII. Era Volg. Indictione X. Altri Diplomi segnati in questa forma ci restano. Ann. 1162. Curiosa cosa è il vedere, con che generosità Federigo diede allora in Feudo al Popolo Genovese Siracusanam Civitatem cum pertinentiis suis, & ducentas quinquaginta Caballarias terræ in Valle Nothi &c. O in unaquaque Civitate maritima, que propitia Divinitate a nobis capta fuerit, Rugam unam [ una Rua, una Contrada ] eorum Negotiatoribus convenientem cum Ecclesia, balneo, fundico, O furno, con altre liberalità. Ma il proverbio dice, che il fare i conti sulla pelle dell' Orso vivo, non sempre rie-

NELLA Domenica di Passione imbarcatosi di nuovo a Genova Papa Alessandro III. (a) di colà passò a Magalona in Francia, e (a) Cardin. poscia a Mompellieri, dove mandò il Re Lodovico VII. a visitar- in Vita Alo, e a rendergli l'onore dovuto. Nel Giugno s'inviò a Chiara-lexandri monte. Alle glorie dell'Augusto Federigo mancava quella sola- III. Part. I. mente di terminar la lite del Pontificato Romano a voglia sua . Rer. Italia. Mostrando egli in apparenza grande zelo per l'unione della Chiesa, subito che intese l'arrivo in Francia di Papa Alessandro, scrisfe al Re Lodovico, proponendo un abboccamento con lui per dar fine a questo importantissimo affare; e che a San Giovanni di Laune, o pure a Besanzone si tenesse un Concilio, dove si presentasfero i due contendenti, per esser ivi esaminate le ragioni d'ambedue le parti. Covava nondimeno l'astuto Imperadore il pensiero di burlar non meno l'odiato Alessandro, che l'Antipapa Ottaviano. Apud se cogitavit sl'abbiamo dalla Vita di Papa Alessandro], sicut homo hujus Saculi prudentissimus, sagan, O callidus, qualiter posset Alexandrum, O Idolum suum judicio universalis Ecclesia pariter dejicere, atque personam tertiam in Romanum Pontificem ordinare. Trovaronsi insieme Papa Alessandro, e il Re Lodovico a Souvigni; e il Re, Principe, che non andava molto alla malizia, volle persuadere al Papa di venir al progettato congresso; ma Alessandro tenne il piè sermo, allegando, che non conveniva alla dignità della Sede Apostolica il sottoporsi a quel giudizio; e che giusto motivo avea di sospettar artifizi e soperchierie dalla parte di Federigo, che già era apposta passato in Borgogna. Di grandi negoziati si fecero dipoi; ma volle Dio, che scoperti in fine i raggiri d'esso Imperadore, il Re di Francia si ritirasse dal contratto impegno: perlochè su quasi per nascere rottura di guerra fra que' due Monarchi, se non fosse accorso in aiuto

ERA Volg. aiuto del Re Lodovico il Re d'Inghilterra: il che mise freno a

Ann. 1162. Federigo, che oramai si credea di potere dar legge a tutti, e pretendea, che a i soli Vescovi del suo Imperio appartenesse il giudicar dell'elezione del Romano Pontefice. Infomma esso Augusto, mal contento di tanti maneggi inutilmente fatti, su forzato dalla mancanza de' viveri a tornarsene coll'esercito in Germania; e l'Antipapa veggendosi mal ricevuto in quelle parti, se ne tornò in Italia. Rimandò poco dappoi Federigo in Italia l'eletto Arcivescovo di Colonia Rinaldo, principal arnese, ma ar-(a) Acerbus nese pessimo della sua Corte, (a) che fatto un viaggio per la Morena Hi-flor. Lau- Lombardia, Romagna, Marca di Verona, e Toscana, si studiò dens. To.VI. di assodar tutte le Città e Principi nell' ossequio verso dell' Impe-Rer. Italic.
Romuald. radore. Intanto il miserabil Popolo di Milano (b), escluso dalla Salernitan. sua Patria, senza tetto dove ricoverarsi, su ripartito dal Vescovo in Chronico di Liegi in quattro siti, alcune miglia lungi dalla Città, con per-Rer. Italic. messione di sabbricar ivi de' Borghi per loro alloggio. Tornò in (b) Sire Raul Hist. Germania quel Vescovo, e lasció al governo d'esso popolo Pietro Tom. VI. di Cunin, che cominciò a far delle estorsioni in varie maniere. Rer. Italic. Terminò in quest' Anno il Re di Sicilia la guerra di Puglia (c) ald. Salern. colla presa di Taverna e di Monte Arcano; e passato a Salerno, in Chronic.

Johannes senza volervi entrare, s'accampò sotto quella Città. Era invide Ceccano perito contra di quel Popolo, perchè esso dianzi avea consentito Chron. Fofalla congiura, che divampò contra di lui. Pretese il Re una gran somma di danaro da que' Cittadini, nè potendo eglino colla puntualità ricercata soddisfare al pagamento, con questo pretesto minacciò Guglielmo l'ultimo eccidio alla Città. Ed era disposto ad eseguir la parola, quando sul bel mezzo giorno e a Ciel fereno, inforto un impetuoso rurbine, seguitato poi da una suriosa pioggia, schiantò quasi tutte le tende, e spezialmente la Regale, in maniera che Guglielmo, il quale allora dormiva, corfe pericolo di riportarne gran danno. Se ne fuggi egli in una picciola tenda, che era rimasta in piedi, con raccomandarsi a San Matteo Apostolo, il cui Corpo si pretende conservato in quella Città. Fu questo in fatti creduto un miracoloso ripiego del santo Apostolo, per liberar da quel rischio il suo Popolo; e però impaurito il Re nel di seguente sciolse le vele verso Palermo, nè altro male sece a quella magnifica Città. Inforse in quest' Anno discordia fra i (d) Caffari Pisani e Genovesi nella Città di Costantinopoli. Avendo preva-Annal. Ge. nuenf.lib.i. luto i primi, diedero il facco al fondaco de' Genovesi, con aspor-Tom. VI. tarne il valore di trenta mila perperi. (d) Portatene le querele a

fanove.

Geno-

(100

:111

2 121

mo!

P.12

ordin

200

1 2 3

di ni the

ello.

1200

013

fra c

due

del

dofi

12 (

cra

Der

1001 dia

100

hi i

Genova, il Popolo in furia spedì a Pisa, chiedendo soddissazione: ERA Volg. altrimenti intimavano la guerra. Non essendo venuta alcuna buo- Ann. 1102. na risposta, i Genovesi con dodici Galere volarono a Porto Pisano a farne vendetta. Vi distrussero la Torre del Porto, e presero molte navi coll' avere e con gli uomini. Accadde, che arrivò a Pifa il suddetto Rinaldo Arcicancelliere ed Arcivescovo eletto di Colonia, che informato di questa briga, mandò tosto a Genova ordine, che cessassero le offese, ed ottenne la liberazion de prigioni. Ma avendo dipoi i Pisani presi due Legni de' Genovesi, si riaccese la guerra, che era per andare innanzi, se interpostosi di nuovo l'Arcicancelliere non avesse rimessa all' Imperadore, che era a Torino, la cognizion di questa controversia. Stabilì esso Augusto dipoi una tregua fra loro. Di una tal discordia parlano gli Annali Pifani all' Anno feguente.

Anno di CRISTO MCLXIII. Indizione XI. di Alessandro III. Papa 5. di Federico I. Re 12. Imperadore 9.

Opo aver Papa Alessandro celebrata la Festa del santo Natale nella Città di Tours, (a) venuta la Domenica (a) Cardin. di Settuagesima passò a Parigi per una conferenza con Lodovico de Aragon, in Vita A. VII. Re di Francia. Gli venne incontro il piissimo Re co i Ba-lexandri roni e colle sue guardie due Leghe lungi dalla Città, e alla vi- III. Part. I. sta di lui smontato, corse a baciargli i piedi. Dopo di che amen- Rer. Italic. due continuarono il viaggio fino a Parigi, dove la processione del Clero col Vescovo l'accolse. Dimord ivi il Pontefice per tutta la Quaresima, e vi solennizzò la Pasqua. Poscia avvicinandosi il tempo della celebrazion del Concilio da lui intimato nella Città di Tours, colà si trasserì. Riguardevole su quella sacra adunanza, a cui fu dato principio nel di 19. di Maggio, perchè v' intervennero diciasette Cardinali, cento ventiquattro Vescovi, quattrocento quattordici Abbati, e una copiola moititudine di Cherici e Laici. Furono ivi pubblicati vari Canoni di Disciplina Ecclesiastica, da'quali apparisce, che era già insorta nelle parti di Tolosa, e si andava dilatando una setta d'Eretici, i quali, siccome accenneremo, infettarono in fine tutte quelle contrade. Era anche passato in Francia lo studio delle Leggi civili, e molti Monaci e Canonici Regolari, col pretesto d'infegnar-

ERA Volg. segnarle nelle Scuole, o pur di spiegare la Fisica, o di praticar Ann. 1163. la Medicina, abbandonavano i loro Chiostri. Questo su proibito, e dichiarate nulle e facrileghe tutte le ordinazioni fatte e da farsi dall'Antipapa e da gli altri Scismatici. E perciocchè l'andar girando il Papa, dovea riuscire di non lieve aggravio alle Chiese, gli su fatto sapere, che se volea più lungamente fermarsi in Francia, si eleggesse una dimora stabile nella Città, che più gli fosse in grado: laonde egli scelse la Città di Sens, dove si trattenne dal principio d'Ottobre fino alla Pasqua dell' Anno 1165. Circa questi tempi avendo Ulrico novello Patriarca (a) Dandul. d' Aquileia fatta un'invasione nell'Isola di Grado, (a) vi accor-

inChronico. sero i Veneziani con uno stuolo di Galee, e il secero prigione Rer, Italic. con assai Nobili del Friuli nell'ultimo Giovedì del Carnovale. e tutti li misero nelle carceri di Venezia. Per liberarsi egli si obbligò di mandar ogni anno da lì innanzi nell'ultimo Mercordi del Carnovale al Doge dodici porci graffi, e dodici pani groffi in memoria della vittoria de' Veneti, e della sua liberazione. Allora fu fatto in Venezia uno Statuto, che nel Gioved) suddetto in avvenire ad un Toro, e ad altri simili porci nella pubblica Piazza si dovesse tagliar la testa; il qual uso per conto del Toro dura tuttavia in essa Città. Credevasi dalla plebe ciò istituito per denotare, che si tagliava il capo al suddetto Arcivescovo e a dodici de'suoi Canonici; ma i saggisapeano, che pel solo fine suddetto si facea quello Spettacolo. ERA in questi tempi straziato l'infelice Popolo Milanese da

i Ministri Tedeschi, che tutti aveano nell'ossa il morbo dell' avarizia. Tanta era la parte, che il loro Vice-governatore Pie-(b) Sire tro di Cunin esigeva dalle rendite de' poderi (b), che quasi Raulin Hi-flor. T. VI. nulla ne restava a i miseri padroni, e a i loro rustici. Oltre di

Rer. Italic. che da que'poderi, che aveano i Milanesi sul Lodigiano e Cremasco, nel Seprio, nella Martesana, e in altri Luoghi, nulla poteano ricavare. Tutto sel divoravano gli Ufiziali dell'Imperadore. Fabbricarono costoro nel Borgo di Noseta una gran Torre per far quivi la Zecca, e guardarvi il danaro dell'Imperadore. Ad un magnifico Palagio ancora per servigio d'esso Augusto su dato principio in Monza; e tutto il di erano in volta gli strapazzati contadini colle lor carra e buoi, per condurre i materiali. Altrettanto si facea per la fabbrica del Castello di

Landriano, e di un Palazzo a Vigiantino. Per queste, e per altre doglianze della gente, il Vescovo di Liegi richiamò il Cu-

nin,

- 9 9

.10 0

L'II a

PUI :

Pola

0.613

3.12

121.

Lo.

gui s

11 ,

5 N

Pol

- H

lt 0

elc.

do

Cts

poi

1200

Cla

7.12

list

(D:

III.

12

(:

91

nin, e mandò al governo un Federigo Cherico, appellato Ma- ERA Volg. stro delle Scuole: che così era chiamata una Dignità nelle Cat- Ann. 1163. tedrali. La sperienza mostrò, che costui avea l'unghie anche più arrampinate, che quelle del precedente Ministro. Arrivò poi a Lodi nel d' 29. d'Agosto di ritorno dalla Germania l'Imperador Federigo coll' Augusta sua Consorte Beatrice, (a) e con (a) Acerb. gran comitiva di Baroni. Da lì a quattro giorni vi giunse an- Morena Hicora l'Antipapa, il quale nel di 4. di Novembre fece la Tras- Tom. VI. lazione del Corpo di S. Bassiano da Lodi vecchio a Lodi nuovo. Rer. Italie. Lo tlesso Ottaviano ed anche l'Imperadore col Patriarca d' Aquileia e coll' Abbate di Clugni, ed altri Vescovi ed Arcivescovi portarono sulle loro spalle la sacra cassa. Nel di 16. d'esso Mese essendosi trasferito a Pavia esso Federigo, allora su, che i Pavesi secero tante istanze, avvalorate dal rinforzo di una buona somma di danaro, che ottennero di potere smantellar le mura di Tortona, con rappresentare riedificata quella Città in obbrobrio dell'Imperadore, e di Pavia. Corfero dunque all' esecuzion del decreto, nè contenti d'aver diroccato il muro, vi distrussero ancora con fretta incredibile tutte le case, riducendo quella sventurata Città in un monte di pietre. Un atto di clemenza esercitò poco appresso l'Imperadore co i Milanesi. perchè rimise in libertà i quattrocento loro ostaggi. Passando poi egli da Pavia a Monza nel di 3. di Dicembre, il Popolo Milanese confinato in uno de' Borghi nuovi, maschi e semmine gli andarono incontro sulla via. Era di notte, e forse pioveva. Prostrati a terra in mezzo al fango, gridavano misericordia; e Federigo lasciò ivi Rinaldo Arcivescovo eletto di Colonia, acciocche gli ascoltasse. Questi ordinò, che alcuni d'essi nel dì seguente andassero a Monza, dove darebbe loro udienza. Fece anche venir colà dodici di cadaun Borgo, eudito, che richiedevano la restituzion de' loro poderi più colle lagrime, che colla voce : dimandò, cosa offerissero all' Imperadore per ricuperarli. Si scusarono essi per la somma lor povertà e per le tante miserie: il che sece montar in collera l'iniquo Arcivescovo, e intimar loro di pagare per tutto Gennaio prossimo venturo una somma di danaro, e bisognò sborsarla. Nel precedente Anno aveano i Pisani inviata un' Ambasceria all' Imperador Federigo (b), che ne mostrò molto piacere, e sece di (b) Annal. molte carezze a i loro Ambasciatori. Nell' Anno presente poi Tom. VI. investi egli di tutte le Regalie quel Popolo, che si obbligò di Rer. Italic. Tomo VI.

i Gul

191

1110

be o

1110

omel

Princi

n m

1, 0

canal

2011

men 12.1

patit

DO 11 Fede

de'l.

Call

0110

pari

150,

2016

78

10 6

200

len

bio

thi.

10

203

Exa Volg. armare sessanta Galee in aiuto del medesimo Augusto per la Ann. 1163. guerra, che si andava meditando contro il Re di Sicilia. Ma questo lor palese attaccamento a Federigo su cagione, che non fi poterono accordare coll' Imperador de' Greci Manuello Comneno, pretendente, ch'essi rinunziassero all'amicizia di Federigo: al che mai non vollero acconsentire. Ma peggio loro avvenne ne gli Stati del Re di Sicilia, perchè considerandoli il Re Guglielmo come nemici della sua Corona, benchè avesse pace con loro, pure all'improvviso sece prendere quanti Pisani si trovarono nelle sue contrade, ed occupar tutte le loro mercatanzie. Corse un gran pericolo in quest' Anno esso Re Guglielmo (a) Hugo in Palermo. (a) Folto era il numero de' prigionieri di Stato in Falcandus quelle carceri. Ebbero costoro maniera di uscire, ed usciti assalirono il Palazzo Regale con disegno e gran voglia di trucidare il Re. Fecero così bene il loro ufizio le Guardie, che andò fallito il colpo, e restarono i più d'essi tagliati a pezzi.

> Anno di Cristo MCLXIV. Indizione XII. di Alessandro III. Papa 6. di FEDERIGO I. Re 13. Imperadore 10.

ONTINUO' Papa Alessandro ancora per quest' Anno la sua dimora in Francia nella Città di Sens, dove ebbe molte faccende per le differenze insorte in questi tempi fra Arrigo Re d'Inghilterra, e Tomaso Arcivescovo di Conturberi, che su poi fanto Martire. Intanto l'ambizioso Antipapa Ottaviano, chia-(b) Card. mato Vittore III. mentre dimorava in Lucca (b), fu colto da de Aragon. una mortale infermità, e quivi impenitente passò al tribunale di in Vita A- Dio nel di 20. d'Aprile. Pietro Blesense, che ne parla per isperienza, descrive il di lui fasto, e la di lui crudeltà; e pure Rer. Italic. si fece credere alla buona gente, che al suo sepolcro erano succeduti non pochi Miracoli. Pro cujus sanctis meritis dicitur, Deum (c) Acerbus multa miracula ibi fecisse: così scrive Acerbo Morena (c), uno Morena Hi-flor. Laud. de' suoi parziali: il che sempre più ci dee rendere cauti a distinguere i veri da i finti, o da i creduti Miracoli. Restavano Rer. Italic. tuttavia in vita due soli Cardinali Scismatici, cioè Giovanni da S. Martino, e Guido da Crema. Costoro secero un' adunanza di molti Ecclesiastici della lor fazione; e giacchè Arrigo Vescovo di Liegi ricusò il falso Pontificato, su questo conferito allo stesfo Gui-

Part. I.

Tom. VI.

fo Guido da Crema, il quale senza alcuna offervanza de gli an- ERA V.olg. tichi riti, ricevette la consecrazione dallo stesso Vescovo di Lie- Ann. 1164. gi, con assumere il nome di Pasquale III. Speditone tosto l'avviso all' Augusto Federigo, in vece di valersi egli di tal congiuntura per estinguere lo Scisma, approvò il fatto, e riconobbe costui per legittimo Papa. Intanto le Città di Lombardia avvezze per affaissimi anni addietro a vivere lautamente col godimento delle Regalie e della Libertà, con decoro ed autorità Principesca, al vedersi ora ridotte ad una vile schiavitù, troppo mal volentieri s'accomodavano a questo infolito giogo. Si aggiunsero le continue avanie, che faceano i Ministri Imperiali, oppressori de grandi e de piccioli, intenti solo a smugnere danaro da gli afflitti Popoli. Fece tutto ciò perdere a que' Popoli la pazienza, e cominciarono a riforgere gli spiriti generosi in alcune Città, determinate di non lasciarsi così obbrobriosamente calpestar da l'innanzi. (a) Queste surono le Città del- (a) Cardin. la Marca di Verona, cioè Verona, Vicenza, Padova, Trevigi, de Aragon. ed altre minori, che strinsero una segreta Società e Lega fra lo- xandri III. ro. Trovavansi mal soddisfatti anche i Veneziani per aggravj Acerbus patiti da gli Ufiziali dell'Imperadore, e però anch' essi entraro- Hist. Laud. no in essa Lega; e tutti cominciarono a sar testa a gli ordini di Sire Raul. Federigo e de'fuoi Ministri. Appena scoppiò questo principio di Rev. Italic. ribellione, che Federigo messo insieme l'esercito de' Pavesi, Cremonesi, e dell'altre Città fedeli, e col poco, che gli restava de'suoi Tedeschi, marciò verso Verona. Prese e distrusse alcune Castella di quel territorio: quando eccoti uscirgli incontro l'esercito delle Città collegate, che animofamente venne ad accamparsi in faccia sua, disposto e preparato a ricevere o a dar battaglia. Tra perchè era superiore di sorze questa Armata, e perchè cominciò Federigo ad accorgersi del poco capitale, che potea far de' Lombardi suoi seguaci, ne' quali più non concorreva l'odio, che li rendè sì fieri contra di Milano; e si scorgeva in essi più tosto del compatimento e dell' inclinazione per chi avea preso l' armi per la sua libertà: restò esso Augusto assai confuso. Giudicò dunque miglior partito il ritirarsi, benchè non fenza rabbia e vergogna, che di azzardare ad un troppo dubbioso fatto d'armi la sua dignità e riputazione. Da l'innanzi ebbe sempre in sospetto tutte le Città d'Italia, perchè conosciute troppo vogliose e gelose della Libertà; e però giacchè non sapea farsi amare da esse, cercò da indi in poi di farsi temere. A-Bbbb

Eza Volg. veva egli dalla sua di certo solamente i Marchesi, Conti, ed Ann. 1164 altri Nobili Vassalli, perchè questi abbisognavano del di lui braccio e patrocinio per non effere divorati dalle Città. Mise pertanto in tutte le Rocche e Fortezze presidj e Governatori Tedeschi, de' quali unicamente si fidava, senza valersi più d' Italiani.

Laudens.

ACCADDE in quest' Anno, (a) che Barasone Giudice di Turles Pisani ri, o sia di Logodoro in Sardegna, e Pierro Giudice di Cagliari, Rev. Italic. uniti co' Pisani, per vendicarsi di varie ingiurie ricevute da Bara-Annal. Ge- sone Giudice d'Arborea, oggid's Oristagno, gli secero guerra con nuens. 1.1. bruciargli il paese, e menar via gran copia di prigioni. Allora Tom. VI. Rer. Italie. questo Giudice d'Arborea si raccomandò a i Genovesi, perchè l'a-Acerb. Mo- iutassero ad impetrare dall' Imperador Federigo il titolo di Re di vena Histor. tutta la Sardegna. E non già del solo suo Giudicato; perciocchè Tom. VI. siccome ho io altrove dimostrato (b), la Sardegna era divisa in Rer. Italic. (b) Antiqu. quattro Giudicati, e que' Giudici ben cento anni prima si truova-Italic. Dif- no intitolati Re, perchè niun superiore riconoscevano. Promise costui di gran cose a i Genovesi, da'quali perciò su condotto a Pavia, e presentato a Federigo. Condiscese ben volentieri l'Imperadore alla dimanda, non tanto per acquistar diritto sopra la Sardegna, quanto per godersi quattro mila Marche d'argento, che gli furono esibite per questa grazia. Gli Annali di Pisa dicono, che l'offerta su di trenta mila lire di soldi Imperiali. Forse le quattro mila Marche davano questa somma. Ma si opposero sorte gli Ambasciatori Pisani alle istanze del Giudice e alla risoluzion dell'Imperadore, pretendendo, che la Sardegna fosse di lor giurisdizione. Altrettanto ancora pretendevano i Genovesi. Federigo, che non volle perdere l'oro promesso, senza curarsi delle lor brighe, nel dì 2. d'Agosto, nella Chiesa di San Siro di Pavia, solennemente corond, e dichiard Re della Sardegna esso Barasone. Il bello su, che quando Federigo si credea di mettere le mani sopra il danaro accordato, si trovò, che il Re novello non aveva un soldo, e lavorava solo di promesse. Era Federigo in procinto di condurlo seco prigione in Germania, finchè avesse soddissatto; ma costui tanto si adoperò co i Genovesi, che secero sigurtà per lui, ed essi essettivamente dopo alquanti giorni sborsarono la somma, con prenderla ad usura da varj Cittadini. Non trovandosi poi maniera, ch' egli soddisfacesse a i Genovesi, su detenuto prigione in Genova; e i Pisani con gli altri Giudici della Sardegna mossero di nuovo guerra ad Arborea, e distrussero quasi tutto il paese, di modo che la

vani-

الم ا

1000

14 6

DUC

]one

che

110

.,,0

D.

Dara

::eG Ann

COT 10

100

---

1477

2016

Poul

10,50 1100

P

err

As

ing

vanità di Barasone andò a terminare in un Re da Teatro. Fecero ERA Volg. di più i Pisani. Passò Federigo nell' Anno presente in Germania Ann. 1164. ad oggetto di metter insieme una buona Armata, per maggiormente assodare il piede in Italia. Colà spedirono i Pisani Uguccione, uno de' lor Consoli, per cui maneggio Federigo investi col Gonfalone la Città di Pisa di tutta l'Isola di Sardegna; nè andò molto, che i Pisani la renderono interamente tributaria alla loro Repubblica. L'onnipotenza dell'oro, quella fu, che fece dimenticar sì presto a Federigo di aver già dichiarato Principe della Sardegna il Duca Guelfo suo Zio, e poco prima Re d'essa Isola il vanissimo Barasone. Da gli Annali Genovesi si sa, che i Pisani sborsarono tredici mila lire per ottenere quel Privilegio. Diede fine in quest' Anno alla sua vita nel dì 20. di Luglio Pietro Lombardo, Novarese di patria, già Vescovo di Parigi, celebre personaggio, e conosciuto da tutti col nome di Maestro delle Sentenze. Abbiamo an (a) Matth. cora da gli Annali di Bologna (a), e di Modena (b), che Bozzo de Griffoni-bus, Annal. Luogotenente dell'Imperadore in Lombardia, su ucciso nel Con-Bononiens. tado di Bologna, verisimilmente a cagion delle sue angarie. Ne si Tom. XVIII Rer. Italic. dee tacere, che avendo in quest' Anno l'Augusto Federigo richie- (b) Annales sto aiuto da' Ferraresi pro motione O guerra Venetorum, Paduano- veteres Murum, Vicentinorum, & Veronensium, quæ cornua rebellionis & XI. Rerum superbiæ contra nos & Imperium erexerunt, concedette o confermò Italicar. loro tutte le Regalie con altri privilegi, siccome apparisce dal Diploma da me pubblicato (c), e dato apud Sanctum Salvatorem (c) Anig. juxta Papiam, VIIII. Kalendas Junii, Anno Dominica Incarna. Italic. Diftionis MCLXIV. Indictione XII. Con altro Diploma confermò al Popolo di Mantova parimente tutti i suoi privilegi. Ma o sia per errore, come io credo, o sia perchè su usato l'Anno Pisano, quel Diploma si dice bensì dato Papiæ apud Sanctum Salvatorem VI. Kalendas Junii, Anno Millesimo Centesimo Sexagesimo Quinto, Indictione XII. ma è certo, ch'esso appartiene all' Anno presente.

Anno di Cristo MCLXV. Indizione XIII. di Alessandro III. Papa 7. di Federico I. Re 14. Imperadore 11.

SSENDO in questi tempi mancato di vita Giulio Vescovo di de Aragon in Vita Ale Palestrina (d), lasciato da Papa Alessandro per suo Vicario xandri III. in Roma, fu sustituito in suo luogo Giovanni Cardinale de' Santi Part. I.

(d) Cardin. in Vita Ale. Rer. Italic. ERA Volz. Giovanni e Paolo, il quale a forza di danaro e di esortazioni in-Ann. 1165. dusse il Popolo Romano a giurar la solita sedeltà ad esso Pontefice, e regolò ancora a suo volere il Senato. Avendo egli in oltre tolta di mano a gli Scismatici la Basilica Vaticana, e la Contea della Sabina, giudicando che fosse oramai tempo di richiamare il Papa dalle contrade della Francia, gli spedi a questo fine Messi e Lettere di molta premura. Per consiglio dunque non solamente de' Vescovi e Cardinali, ma anche de i Re di Francia e d'Inghilterra, si preparò egli al suo ritorno. Partitosi dopo Pasqua dalla Città di Sens, e passando per Parigi, dopo la Festa di S. Pietro arrivò a Mompellieri; e dappoiche furono all'ordine i Legni, che doveano condurlo, fra l'Ottava dell'Assunzion della Vergine s'imbarcò con alcuni Cardinali in una nave di Narbona, e il rimanente de' Cardinali con Oberto Arcivescovo di Milano, il quale fu poi creato Cardinale di Santa Sabina, in un altro più grosso Legno, che era de' Cavalieri Ospitalieri, oggidi appellati di Malta. Aveano appena date le vele a i venti, che eccoti comparir la flotta de' Pifani, le quali stavano in aguato. A tal vista la nave, dove era il Papa, voltò la prora, e se ne tornò in fretta a Magalona. Circondarono i Pisani quella, in cui venivano i più de' Cardinali, e non avendo essi trovato fra loro il Pontefice, senza far male alcuno, la lasciarono andare (a) Neabrig. al suo viaggio. Il Neobrigense scrive (a), che questa Nave lib. 2. c. 17. bravamente si difese, e con poco lor gusto sece retrocedere i Pifani. Comunque sia, tornò il Papa ad imbarcarsi in un Legno più picciolo, ed ancorchè fosse travagliato da alcune tempeste (b) Romual- nel cammino, pure felicemente arrivò a Messina (b). A questo dus Salerni- av viso il Re Guglielmo, che era in Palermo, inviò tosto a com-Tom. VII. plimentarlo i suoi Ambasciatori con molti regali, e destinò l'Ar-Rer. Italic. civescovo di Reggio di Calabria ed altri Baroni, che l'accompagnarono fino a Roma: al qual fine somministrò una forte Galea pel Papa, e quattro altre per gli Cardinali, e pel resto della Corte Pontificia. Pertanto nel Mese di Novembre mosse Papa Alessandro III. da Messina, e venne a Salerno, dove su con grande onore accolto da Romoaldo Arcivescovo, e da tutto il Popolo. Nella Festa di Santa Cecilia giunse all' imboccatura del Tevere sano e salvo, e riposò per quella notte in Ostia. Nel seguente

giorno corsero a venerarlo i Senatori Romani con gran folla di

Cherici e Laici, e gli prestarono la dovuta ubbidienza. Dopo

di che co i rami d'ulivo il condussero fino alla Porta Lateranen-

....2

310

0010

100, 111

6

gen i

19 1.

1000

602

Ricc

Eug

Gåi.

Ster

CCS.

chie

cipi

all 1401

di c

120

i P

mat

che

ven

VI

deri

Du

Tel Poil

giu

Cre 01

10.

da

da

no

4 P

Te. Quivi era il Clero vestito de'sacri ammanti, quivi i Giudei Era Volg. colla sacra Bibbia nelle braccia, e i Giudici, e le Milizie colle Ann. 1165. loro insegne. Con questa processione e fra gli altri viva del Popolo, passò il Papa alla Basilica, & indi al Palazzo del Laterano, con tanta allegria della Città, che non v'era memoria d'al-

tra sì lieta giornata in quel Popolo.

GIUNTO in Germania l'Imperador Federigo vi trovò accesa la guerra. (a) Imperocche avendo Ugo Conte Palatino di Toin- (a) Otto de gen fatto impiccare due uomini del Duca Goelfo juniore, al qua- fio in Chr. le il Duca Guelfo seniore avea rinunziato gli Stati della Suevia, Abbas Urper attendere a quei dell'Italia, esso giovane Guelfo non poten
Spergens. in Chronico. do averne soddisfazione, mise a ferro e suoco il di lui paese. Ricorse il Palatino per aiuto a Federigo Duca di Rotemburg, Cugino dell'Imperadore, e siccome fra la Casa di lui, erede della Guibellinga, che noi ora diciam Ghibellina, e la Casa Estense-Guelfa del Duca Guelfo, era antica la gara e la nemicizia: così Federigo prese volentieri ad assisterlo. Il giovane Guelso anch'egli ebbe dalla sua Bertoldo Duca di Zeringhen, ed altri Principi. Ne'primi giorni di Settembre vennero alle mani i due eserciti, e Guelfo ne andò rotto, con lasciarvi prigioni novecento de' suoi cavalieri. A questa nuova il vecchio Duca Guelfo, ardente di collera, corse dall' Italia in Germania, assediò ed espugnò varie Castella, e vittorioso andò a riposarsi nelle sue Terre. Ma il Palatino colle forze del Duca Federigo avendo congiunto l'Armata de' Boemi, gente allora fierissima, rinforzò la guerra, che costò immensi danni e guasti a quelle contrade, essendo venuti i Boemi per la Baviera e Suevia fino al Lago di Genevra, commettendo infiniti disordini. S'interpose l'Augusto Federigo, fece rilasciare i prigioni, e dare nella Dieta d'Ulma al Duca Guelso soddissazione: con che si smorzò quell' incendio. Tenne ancora Federigo in quest' Anno (b) una Dieta in Erbi- (b) Chonic. poli, o sia in Wirtzburg, dove circa quaranta Vescovi Tedeschi Reichergiurarono d'ubbidire al falso Pontefice Pasquale, o sia Guido da ad bune Crema. Nell'Anno presente ancora, come s'ha dalla Cronica Annum. di Fossa nuova (c), Cristiano eletto, o per dir meglio, intru- (c) Joannes so Arcivescovo di Magonza col Conte Gotolino, e con alcune sol- de Ceccano Chronic. datesche passò nella Campania Romana, e sece giurar sedeltà Fosse nov. da tutti que' Popoli all' Antipapa Pasquale, condotto da lui sino a Viterbo, e all'Imperadore. Perchè Anagni ricusò di ubbidire, diede il guasto alle sue campagne, ed incendiò Cisterna.

ERA Volg. Ma non si tosto furono costoro tornati in Toscana, che Gili-

nuenses

Tom. VI.

Fifuni

Tom. VI.

Ann. 1165. berto Conte di Gravina, e Riccardo da Gaia coll'esercito del Re di Sicilia entrarono in essa Campania, ed uniti co i Romani ricuperarono Veroli, Alatri, Ceccano, ed altre Terre. Si ruppe ancora in quest' Anno la tregua fra i Pisani e Genovesi (a) Caffari (a), e cominciò l'un Popolo all'altro a far quel male, che po-Annal. Ge- tea, con prendersi le navi. Riuscì a' Pisani, dopo aver bruciato Capo Corso, di giugnere nel di 21. d'Agosto all' improvvi-Rer. Italie. so addosso alla Città d'Albenga, e di prenderla con darle poscia il sacco, e consegnarla alle siamme. Passarono essi dipoi alla Fiera di Sant' Egidio in Provenza con Galee trentuna. Ma i Genovesi ansiosi di vendicarsi, con maggior numero di Galee andarono a cercar colà i nemici; e fidandosi, che Raimondo Conte di Santo Egidio non proteggerebbe i Pisani, attaccarono una battaglia, che fu separata dalla notte. Gli Annali Pisani (b) Annal. (b) dicono, esserne uscita vittoriosa la lor Nazione; ma che per una fiera tempesta nel ritorno perderono dodici delle loro Galee

CREBBERO in quest' Anno i guai delle Città di Lombar-

Rer. Italic. con tutta la gente.

dia. Avea l'Augusto Federigo lasciati dapertutto i suoi Ufiziali, che raccogliessero i Dazi e i tributi spettanti al Fisco Impe-(c) Acerbus riale. Per testimonianza di Acerbo Morena (c), tuttochè par-Morena Hist. Laud. zialissimo dell' Imperadore, questi cani ne esigevano sette volte più del dovere. Plus de septem, quam Imperatori de jure de-Tom. PI. Rer. Italic. beretur, ab omnibus injuste excutiebant. Il Morena va specificando gli smoderati tributi ed aggravi, che l'avidità loro inventò. A i Milanesi non si lasciava che un terzo delle loro entrate. Sopra ogni Casa, sopra ogni Mulino, sopra la Pescagione impolero Dazj. La caccia tutta per essi. Tolto a i Nobili, padroni delle Cattella, il Distretto, o sia la Giurisdizione, benchè goduta per trecento anni addietro. Altre estorsioni di grano. di fieno, legna, polli, e d'altri naturali tuttodi si faceano da (4) Sir. Raul effi Ufiziali, per attestato di Sre Raul (d). In somma tutto operavano costoro, per ridurre all'ultima disperazione i Lombar-

Tom. Di. Rer. Italic.

di; il che nondimeno si credeva contro l'intenzion d'esso Imperadore. Teneva intanto il timore di peggio molti di questi Popoli in dovere; ma in lor cuore si rallegravano al vedere nella Marca di Verona già alzata bandiera per la difesa della Libertà, e all' udire, che i Veronesi e Padovani aveano tolto di mano a i Tedetchi le due fortissime Rocche di Rivoli & Appendice, e

1030

20 2

1 1

alle

14112

1110

21013

anw

Sept

J3 (

de lu gil I

2000

gnar cail

noral

21000

Gréa

tober

hoi 1

mor:

Duoy

Popo

12 LZ

.2 SI

spranatele da' fondamenti. Ann. Anno di Cristo McLXVI. Indizione XIV. di Alessandro III. Papa 8.

di Federigo I. Re 15. Imperadore 12.

SSALITO da grave infermità in quest' Anno Guglielmo ERA Volge Re di Sicilia, stette languente per due mesi (a), e chia- (a) Romsmato a sè Romoaldo Arcivescovo di Salerno, che dilettavasi for- ald. Salern. te della Medicina, Arte allora di gran credito in quella Città, in Chronic. ne ascoltò bene i consigli, ma seguitò poi a regolarsi a modo Casmensia. suo. Veggendosi poscia ridotto all'estremo, satti chiamare nella sua camera i Prelati, i Baroni, e i Ministri della sua Corte, dichiarò alla loro presenza per suo Successore nel Regno Guglielmo II. suo maggior Figliuolo, al quale, per essere di età tuttavia incapace del governo, diede per Tutrice, e Governatrice del Regno la Regina Margherita sua Moglie, e Madre del giovinetto Re, assegnandole tre Consiglieri di Stato. Dichiarò ancora Principe di Capoa Arrigo altro suo Figliuolo; e dopo avere scusata la sua passata condotta, e pregati tutti della lor fedeltà verso la sua prole, nel Mese di Maggio cessò di vivere. Septimo die intrantis Mensis Madii, ha il testo di Romoaldo. Ma nel Necrologio Cafinense è notata la di lui morte Idibus Maii. I tanti sconcerti succeduti durante il suo Regno per la fua disapplicazione, (b) lasciandosi egli reggere dalla canaglia de'suoi Eunuchi, e per la sua crudeltà e mala condotta, che Falcandus gli tirò addosso tante ribellioni, secero restare il suo nome in in Histor. abborrimento e maledizione. Si applicò tosto la Regina a guadagnarsi l'amore de'Sudditi, col far aprire le carceri, richiamar dall'esilio un buon numero di Nobili banditi o suggiti, e minorar le gabelle. Non lasciarono veramente di fare un' irruzione sopra varie Terre della Puglia (c) i vecchi ribelli An- (c) Johann. drea Conte di Rupecanina, e Riccardo dall'Aquila, dappoiche de Ceccano ebbero intesa la morte del Re; ma con poco loro profitto, e nove. finì in un fuoco di paglia il lor tentativo. Due giorni dopo la morte del Padre, o pure più tardi, come vuole il Falcando, con gran solennità nella Cattedral di Palermo su coronato il nuovo Re Guglielmo II. e fomma comparve l'allegrezza del Popolo, che sperava giorni più lieti sotto di lui; nè cotali speranze andarono fallite. Da lì a qualche tempo restò liberata la Sicilia da un mal arnese, cioè da Gaito Pietro Eunuco, prin-Cccc Tomo VI.

Era Volg. cipal Ministro e Camerlengo di quella Corte. Costui nato Sara-Ann. 1166. ceno, dopo aver preso il sacro Battesimo, ritenne sempre in cuore l'antica sua superstizione; e natogli sospetto, che gli emuli suoi tramassero contro la di lui vita, imbarcatosi una notte, e seco portando un gran tesoro, se ne suggi al Re di Marocco. Manuello Comneno Imperador de' Greci, da che seppe assunto al Trono Guglielmo II. gli spedì Ambasciatori per rinovare il trattato di pace, e mosse anche parola di dargli per Moglie l' unica sua Figliuola. Fu ben confermata la pace, e andarono innanzi e indietro Ambasciatori e Lettere per trattare di quel Matrimonio, ma nulla in fine si conchiuse di questo per vari politici intoppi. Tornò in quest' Anno nel Mese di Novembre in Italia l'Imperador Federigo con un fiorito esercito. Passò per la Val Camonica, perchè i Veronesi doveano aver preso e ben fortificato il passo della Chiusa, e venne ad accamparsi vicino a [a] Cardin. Brescia. Lo Scrittor della Vita di Papa Alessandro dice, [a] che de Aragon. quantunque egli avesse conceputo grand'odio contro i Lombardi, lexand.III. nè si fidasse di loro, pure chiudendo in petto la sua fierezza, si mostrò amorevole e cortese verso chiunque si presentò all' u-[b] Sire Raul dienza sua. Non così parla Sire Raul [b], Autore più informain Histor. to di questi affari. Diede Federigo il guasto a molte Castella e Ville del Bresciano, sino alle sosse della Città, e costrinse que' Popoli a dargli fessanta ostaggi de' principali e più ricchi, i quali furono inviati a Pavia. Devastò ancora la pianura di Bergamo, e sen venne a Lodi, dove tenne un gran Parlamento di Tedeschi e Lombardi. S'erano messi gli asssitti Popoli della Lom-

bardia in isperanza di sollievo per l'arrivo dell'Augusto Sovra-[c] Id. Ibid. no, [c] e però a folla comparvero colà grandi e piccioli, chi colle Croci in mano, e chi senza, chiedendo pietà. Esposero all' Imperadore, e a' suoi Ministri ad una per una tutte le avanie finora patite; e sul principio parve, ch' egli se ne condolesse forte, e fosse per farne risentimento. Ma i fatti dimostrarono, che nulla curava di tali doglianze. Allora la povera gente scorata affatto, si vide come perduta, nè vi su chi non credesse, che l'Imperadore fosse d'accordo con quegl' inumani Ufiziali. Si trasferì poi Federigo da Lodi a Pavia, e quivi solennizzò la festa del Santo Natale.

[d] Acerbus

RAPPORTA il Cardinal Baronio [d] una Lettera scritta da es-Morena Hi. so Augusto a i Cardinali: tale nondimeno è lo stile e il tenore di ssor. Laud. essa, che si può senza timor di fallare tenere per un'impostura di

qual-

qualche Dottorello, o Monachetto Scismatico di quell'età. Cer- Era Volgi to è bensì, che il suddetto Imperador di Costantinopoli inviò in Ann. 1166. quest' Anno a Roma Giordano Sebasto del suo Imperio, Figliuolo di Roberto già Principe di Capua [a]. Portò egli de i gran regali [a] Cardin. a Papa Alessandro III. e due proposizioni di grande importanza. in Vita A-Era la prima di riunir le due Chiese Latina e Greca, discordi fra lexand. III. Ioro da gran tempo. L'altra, che il Papa restituisse la Corona dell' Imperio Romano a gli Augusti Greci, promettendo a questo fine mari e monti; cioè tanto oro ed argento, e tanta copia di truppe da ridurre all'ubbidienza l'Italia tutta. Troppo difficil affare, e degno di gran pesatezza parve quest'ultimo al saggio Pontefice; tuttavia non volendo trascurar cosa alcuna, invid coll' Ambasciator suddetto in Levante il Vescovo d'Ostia, e il Cardinale de' Santi Giovanni e Paolo, principalmente per trattar della concordia, ed anche per iscorgere, che fondamento si potea sar de' Greci per l'altro negozio. Più che mai durando la gara tra i Pisani e Genovest [b] per cagion della Sardegna, in quest' Anno ancora accad-[b] Annat. dero rappresaglie di varie navi, e secero i Pisani di molti prigio- Pisani. ni. Guglielmo Marchese di Monserrato non contento di tante Ter- Annal. Gere e Caltella, che l'Augusto Federigo sottopose alla di lui giuris- nuenf.lib.z. dizione, mosse guerra anch' egli a Genova, e loro tolse le Castella di Palodi e di Oraggio. Spedì per questo il Popolo di Genova i fuoi Inviati all' Imperador Federigo, per rappresentargli l'aggravio lor fatto dal Marchese, e ne riportarono poco buone parole. In oltre davanti ad esso Augusto seguì un'altra siera altercazione fra essi, e quei di Pisa. Imperocchè era dianzi riuscito a i Genovesi di rendersi tributari in Sardegna i due Giudicati d' Arborea e di Cagliari: laonde i Pisani investiti di quell' Isola da Federigo, fecero istanza, perchè fosse interdetto a'Genovesi di mettervi piede. Reclamarono i Genovesi, pretendendo, che la Sardegna appartenesse loro, da che ne cacciarono il Re Musetto, e che l'Imperadore non potesse investirne altri senza far loro torto. Addussero fra l'altre ragioni, che costumavano in segno del lor dominio i Gaetani e Napoletani, ogni qual volta nell'andare in Sardegna o per mercatanzia o per sale, s'incontravano in Legni Genovesi, di mandar loro uno scudo pieno di pesci, e due vasi di vetro pieni di pesce, e due barili di vino. Fu rimessa la lite alla Curia Imperiale, e intanto su ordinato il rilascio de' prigioni Genovesi con grande schiamazzo de' Pisani. Venne a morte nel dì 28. di Marzo in quest' Anno nella Cccc

ERA Volg. Città di Benevento Oberto Arcivescovo di Milano e Cardinale (a), e in luogo suo su consecrato da Papa Alessandro nel d'i Ann.1166. Galdini a. 8. di Maggio Galdino già Arcidiacono della Chiesa Milanese, pud Boll. Cardinale anch'esso, che per le sue rare Virtù meritò poscia ad diem 18. d'essere venerato qual Santo. Aprilis.

> Anno di Cristo MCLXVII. Indizione XV. di Alessandro III. Papa 9. di Federico I. Re 16. Imperadore 13.

ELEBRE e memorando è quest' Anno nella Storia d'Ita-lia per le strepitose avventure, che succederono. Avez

l'Imperador Federigo mandato avanti con un corpo di truppe Ri-

naldo eletto Arcivescovo di Colonia e Arcicancelliere d'Italia,

uomo fatto più per gl'imbrogli secolareschi, che per maneggiare il Pastorale, affinchè riducesse i contorni di Roma all'ub-(b) Cardin. bidienza dell'Antipapa Pasquale (b). Tra la forza e i regali de Aragon ridusse Rinaldo a' suoi voleri molte di quelle Terre e Città; e xandri III. quelle, che fecero resistenza, la pagarono con patire saccheggi, incendi, ed altre calamità figliuole della guerra. Nè sola-

Rev. Italic. mente suori di Roma sece egli de' progressi, ma studiossi con gran prosusione d'oro di guadagnare in Roma stessa partito. E perciocchè, come scrive l'Autor della Vita di Papa Alessandro III. con servirsi di un detto de gli antichi, Roma, si inveniret emtorem, se venalem praberet: non surono poshi i Romani, che adescati dalla pecunia giurarono fedeltà all' Antipapa Guido da Crema e all' Imperadore contra d'ogni persona. Non mancava il buon Papa Alessandro con paterne ammonizioni di esorrar tutti alla concordia, alla fedeltà, e alla difesa della Patria, offerendo ancora il danaro necessario per que-

sto; e davano essi buone parole, ma camminavano con doppiezza, volendo piacere all'una e altra parte, infedeli nello stesso tempo a tutte e due. Intanto l'Augusto Federigo nel di 11. di

(c) Acerbus Gennaio si mosse da Lodi coll'Imperadrice e coll' Armata alla Niorena Hi- volta di Roma. (c) Arrivò sul Bolognese, dove in vendetta stor. Laudens. To.VI. della morte data già al suo Ministro Bozzo, diede il guasto al

Rer. Italic. paese sino alle Porte della Città, e ridusse quel Popolo a dargli Sire Raul cento ostaggi, che furono mandati sotto buona scorta a Parma, Tom. VI. e a pagare sei mila Lire di moneta di Lucca. Passò dipoi a

Rer. Italic.

=1.8

1411

--mil

men

110

2:306

13.12

122 Fee

TOT

103.

Dar

Pil

For

chi

111

M

Imola, Faenza, Forli, e Forlimpopoli, e in quelle contrade Exa Volga si fermò sino a S. Pietro, esigendo da que' Popoli, e da gli al- Ann. 1167. tri della Romagna grosse contribuzioni di danaro. Non si sa il motivo, perch'egli facesse quivi sì lunga dimora, non accordandost ciò col costume d'un Principe si focoso e diligente. Finalmente sul principio di Luglio marciò verso la Città di Ancona, e ne intraprese l'assedio. Era questa Città in que' tempi ubbidiente e suddita a Manuello Imperador de' Greci, e contuttochè gli costasse di molto il mantener tale acquisto, pure se ne compiaceva, lufingandofi, che potesse un di quel picciolo nido riuscire di gran vantaggio alle mire non mai interrotte sopra l'Italia. Ora i Cittadini sì perchè animati da i Greci, e perchè restava ad esti libero il mare, nè mancavano buone fortisicazioni alla lor Terra, si accinsero con vigore alla difesa. Fece Federigo fabbricar varie macchine di guerra, e succederono vari conflitti con vicendevoli perdite, usate in simili contrasti.

INTANTO da che su partito l'Imperadore dalla Lombardia, Arrigo Conte di Des, lasciato Governatore in Pavia, perchè verisimilmente subodorò i segreti maneggi delle Città Lombarde, nel Mese di Marzo dimandò e volle cento ostaggi del Popolo Milanefe, cinquanta de' quattro Borghi, e altrettanti de' Forensi. Da lì a qualche tempo crescendo i sospetti, ne volle altri dugento, che tutti mife nelle carceri di Pavia, e fece anche istanza di danari. Allora l'infelice Popolo Milanese, giunto a i termini della disperazione, al vedersi sì maltrattato ed oppresso, diede ascolto a chi proponeva di unirsi in Lega con altre Città, per iscuotere l'insoffribil giogo Tedesco. Fecesi dunque un congresso, a cui intervennero i Cremonesi Bergamaschi, Mantovani, Bresciani, e Ferraresi; e senza dubbio vi si contò ancora qualche Inviato della Lega della Marca di Verona. Quivi rammentati gli aggravi e le crudeltà, che tuttodì pativano per l'insaziabilità e indiscretezza de' Ministri Cesarei, determinarono di voler più tosto morire una volta con onore, se occorresse, che di vivere con tanta lor vergogna e miseria sotto chi si dimenticava d'essere lor Principe, e Principe Cristiano. Una Lega dunque su stabilita fra loro con obbligarsi sotto sorte giuramento di difendersi l'un Popolo l'altro, se l'Imperadore o i suoi Ufiziali volessero da lì innanzi recar loro ingiuria o danno senza ragione, salva tamen Imperatoris fidelitate, clausola

ERA Volg. nondimeno, che nulla dovea fignificare secondo i bisogni. Fu spe-Ann. E167. zialmente convenuto il giorno d'introdurre i dispersi Milanesi nell' abbattuta e abbandonata loro Città, e di star ivi, finchè quel Popolo si fosse messo in istato di potervi sussistere da se solo. Erano stati finora i Cremonesi de' maggiori nemici, che avesse Milano, e de'più fedeli, che potesse vantar Federigo. E' da credere, che si movessero a mutar massima dal vedere, e fors' anche dal provar eglino il duro trattamento, e l'alterigia de'Ministri Imperiali sulle Città Lombarde, e temere col tempo di una somigliante sortuna. Sicardo, che pochi anni dappoi su Vescovo di Cremona, e scrisse una Cronica, da me in buona par-(a) Sicardus te data alla luce (a), si lagna non poco di questa risoluzion in Chronic. del suo Popolo, perchè a' suoi d'i Milanesi divenuti potenti, e Rev. Italie. dimentichi de' benefizi, angustiavano forte la Città di Cremona: quasiche in quest' Anno elsa Città avelse fabbricato un martello, che dovea poi schiacciare il capo a lei. Ma anche i saggi provveggono al bifogno d'oggi, come possono il meglio, rimettendo poi alla Provvidenza di Dio il resto, giacchè niuno ci è, che arrivi con sicurezza a leggere nel Libro dell'avvenire.

ERANO i Milanesi in una somma costernazione, perchè veniva minacciata la distruzion de'loro Borghi, e i Pavesi ne lasciavano correre la voce : laonde per quattro settimane stettero come in agonia tra i pianti e le grida; e chi a Como, e chi a Novara, a Pavia, a Lodi trasportava i suoi pochi mobili, perchè di di in di aspettavano l'ultimo eccidio. Quando nel felicissimo di 27. d'Aprile comparvero le milizie Bresciane, Cremonesi, Bergamaiche, Mantovane, e Veronesi, che introdussero quel Popolo nel-(b) Acta la desolata Città con immenso gaudio di tutti (b). Che menasseapud Bol- ro tosto le mani per alzar terra, e valersi delle reliquie dell' anlandum ad tico muro, e serrarsi in casa, ben giusto è il crederlo. Rapportata questa nuova all'Imperador Federigo, benchè altamente se ne cruciasse in suo cuore, pure esteriormente mostrò di non curarsene punto. Ed allorchè i Collegati videro la Città ridotta in istato di competente difesa, si ritirarono, per attendere a guadagnar Lodi. Sussistendo questa Città sì attaccata al servigio dell'Imperadore, niun di que' Popoli si vedeva sicuro. Però trattarono di tirarla nella Lega; e perchè i Lodigiani a niun patto volevano staccarsi dal servigio Imperiale dopo i tanti benefizi ricevuti da Federigo, si venne alla forza. Fu assediata quella Città da i Mi-

S. Guldini diem 17. Aprilis.

lanesi

nei

omi

2300

men

Lon

1510

100,

1 1

chè

Aru

infa

ne

12 (

152

Ali

n.t

938

201

la

1:1

Janesi e da gli altri Alleati nel dì 17. di Maggio; seguirono vari Era Volg. combattimenti; fu dato il guasto al paese, e adoperate tante mi- Ann. 1167. naccie, che finalmente s'indusse quel Popolo, per non poter di meno, ad entrar nella Lega, salva Imperatoris fidelitate. Passarono i Collegati al Castello di Trezzo, Fortezza di gran polso, perchè cinta di un muro e di una Torre, che non avea pari in Lombardia. Quivi era riposto un gran tesoro dell' Imperadore, come in luogo di fomma ficurezza. Tanto nulladimeno lo strinfero e batterono colle macchine di guerra, che il presidio Tedesco, a riserva del Governatore, su astretto alla resa, salva la lor vita e libertà. Messo a sacco quel Castello, su poi consegnato alle siamme, ed interamente distrutto. Tali notizie le abbiamo da Acerbo Morena, Autor Lodigiano, e contemporaneo; il perchè o non sussiste ciò che scrisse Radevico all'Anno 1159. della distruzione di quel Castello, o pur conviene immaginare, che fosse rifatto dipoi. Portato questo spiacevole avviso all' Imperadore, ne provò allora un immenso dispiacere; ma impegnato nella guerra contra d'Ancona e di Roma, altro per allora non potè fare, che legarsela al dito.

AVVENNE in questo mentre, che il Popolo Romano concepì, o per dir meglio rinovò l'odio antico contra quei di Tuscolo e di Albano, perchè li vedea inclinati o aderenti a i Tedeschi, e renitenti a pagar gli eccessivi tributi loro imposti. (a) Sul fine dun- (a) Cardin. que di Maggio essi Romani con tutto il loro ssorzo, ancorche si in Vita A. opponesse a tal risoluzione il prudentissimo Papa Alessandro III. lexandri andarono a dare il guasto a tutto il territorio Tuscolano, con ta- III. P. orr. II. gliar le biade, gli alberi, e le viti: dopo di che assediarono quel- Rer. Italic. la Città. Rainone Padron di Tuscolo, non avendo sorze da poter refistere, per necessità ricorse all'aiuto dell'Imperadore, che assediava Ancona. Ordinò egli tosto a Rinaldo eletto Arcivescovo di Colonia, esistente in que' contorni, che con alquante schiere d'armati s'affrettasse al soccorso di Tuscolo. Così sece egli. Ma se vogliam credere a Ottone da San Biagio (b), restò Rinaldo rin- (b) Otto de serrato ed assediato da i Romani in quella Città. Ne su bensì av- in Chronico. visato Federigo, e perchè parve, ch'egli non se ne mettesse gran pensiero, Cristiano Eletto Arcivescovo di Magonza con Roberto Conte di Bassavilla, e con altri Baroni, prese l'assunto di marciare in aiuto di lui, con poco più di mille cavalieri Tedeschi e Bor- (c) Ace bus gognoni, ma i più bravidell' Armata (c). Allora i Romani si mi- Histor. Lausero in punto per dar battaglia, confidando nella superiorità delle dens. T.VI.

Rer. Italic.

forze, giacchè si tiene, che nel campo loro si contassero tra cava-Ann. 1167. lieri e fanti ben trenta mila persone armate. Romoaldo Salernita-(a) Romu- no scrive (a), che i Romani sedotti dalla lor prosunzione e superald. Salern. bia, vollero venire alle mani, ma senza ordine e cautela alcuna. in Chronic. Si azzuffarono dunque nel dì 30. di Maggio co i nemici. Sulle pri-Rer. Italic. me poco mancò, che i Tedeschi, soprafatti dal troppo numero de gli avversari, non piegassero; ma uscito di Tuscolo l'Arcivescovo Rinaldo co' suoi, e dando alle spalle a i Romani, così vigorofamente li caricò, che la lor cavalleria prese la suga, lasciando alla discrezion de' Tedeschi la fanteria. Non erano i Romani d'allora, come gli antichi loro Antenati; però da lì innanzi non fu più battaglia, ma solamente una suga e un macello di que' miseri. Ingrandiscono qui alcuni a dismisura la perdita de' Romani, sacendola Ottone da San Biagio ascendere a quindici mila tra morti e prigioni, Lo Scrittor della Vita di Papa Alessandro apre anche più la bocca con dire, che appena si salvò la terza parte di sì copiosa Armata, e che dalla battaglia d'Annibale a Canne in qua, non era più succeduta strage sì grande del Popolo Romano. Sicardo copiò anch' egli questo bell'episonema. E l'Autore della Cronica Reicherspergense arrivò a dire, che di quarantamila Romani paucissimi evaserunt, qui non occisi, aut captivati fuerint. Più ancora ne disse Gotifredo Monaco ne' suoi Annali, Giovanni da Ceccano nella sua Cronica di Fossa Nuova ne sa morti sei mila, e molte altre migliaia di rimasti prigioni. Ma perchè suol più spesso avvenire, che la fama, e la milanteria de' vincitori faccia in casi tali di troppe frange al vero, meglio sarà l'attenersi quì alla relazion di Acerbo Morena, Autor di questi tempi, che dice d'averlo inteso da Romani disappassionati, cioè esservi restati morti più di due mila d'essi Romani, e più di tre mila fatti prigioni, che legati furono condotti alle carceri di Viterbo. L'Anonimo Casinense scrive di mille e cinquecento uccisi, e da mille e settecento prigioni. Meno ancora dice il Continuatore de gli Annali Genovesi di Caffaro.

Non potè contener le lagrime all'avviso di sì funesto successo il buon Papa Alessandro. Tuttavia senza avvilirsi attese a premunir la Città di Roma, e a proccurar de gli ainti dal di fuori. Mosse la Regina di Sicilia e il Figliuolo Guglielmo II. a spedir le loro truppe, che giunte nella Campagna di Roma si diedero ad assediare un sorte Castello presidiato da' Tedeschi. Secondo Acerbo Morena pare, che il giovinetto Re venisse in persona a tale

im-

100

1::0

en il

1160

Rid

gial

:223:

1000

Et 2

,000

113

2.12

200

121

Si

2 0

12 1

Mil

me

MS.

100

lel

21

10

001

pti

2.1

ent

lo

VO

PO

110

impresa, ma è cosa non sì facile da credere. Ora l'avviso della ERA Volge vittoria riportata dalle sue genti sotto Tuscolo, ma più questa Anni 167. mossa dell'armi Siciliane, surono i motivi, che indussero Federigo a dismettere l'assedio d'Ancona a fine di trasferirsi verso Roma. Per mantener nondimeno il decoro, ed acciocchè non paresse, che la ritirata venisse da paura, ammise dopo quasi tre settimane d'assedio ad un trattato d'accordo gli Anconitani, i quali s'obbligarono di pagargli una gran somma di danaro, e per sicurezza del pagamento gli diedero quindici ostaggi. S'ingannò Ottone da San Biagio con altri, allorchè scrisse, che Ancona si rendè all'Imperadore. L'impazienza di Federigo era grande, nè volendo aspettare i lenti passi della fanteria, presa seco la cavalleria, e l'Augusta sua Moglie, a gran giornate marciò verso la Puglia. Alla nuova, che s'accostava l'Imperadore, e sulla credenza ancora, che con tutta l'Armata egli venisse, si ritirarono ben prestamente dall'assedio del suddetto Castello le soldatesche del Re di Sicilia. Con tal fretta marciò Federigo, che raggiunse i sugitivi al passo di un Fiume, dove molti ne sece prigioni. Assediò e vinse un Castello tolto dal Re Guglielmo a Roberto Conte di Bassavilla, con restituirlo poi ad esso Conte. Arrivò sino al Tronto, mettendo a sacco e a suoco tutte quelle contrade. Sua intenzione pareva di passar più oltre, ma sì vigorose surono le istanze dell' Antipapa Pasquale, dimorante in Viterbo, per tirarlo a Roma, sì in virtù delle promesse a lui fatte, come anche per la speranza di cacciarne Papa Alessandro, che Federigo con tutto l'esercito si mosse a quella volta, e nel di 24. di Luglio giunse a mettere il campo nel Monte del Gaudio, appellato Monte Malo dallo Scrittor della Vita di Papa Alessandro, che racconta il di lui arrivo colà XIV. Kalendas Augusti. Nulla più sospirava egli, che d'impadronirsi della Basilica Vaticana; nè tardò a superar la Cortina e il Portico di S. Pietro, con ispogliare e dar alle fiamme tutte quelle case. Ma nella Vaticana non potè egli entrare, perchè fortificata e ben difesa dalla Masnada di S. Pietro, cioè da i Soldati raccolti da' Beni patrimoniali della Chiesa Romana. Diedero i Tedeschi varie battaglie al sacro Luogo per una continua settimana, sempre inutilmente, finche riuscì loro di potere attaccar fuoco alla Chiesa di Santa Maria del Lavoriere, o sia nella Torre. Essendo questa contigua a S. Pietro, poco mancò, che le fiamme non penetrassero anche nella Basilica. Mise nondimeno quell' incendio tal paura ne' disensori, mas-Dddd Tomo VI.

Reicher-

Era Volg. simamente veggendo essi di non potere sperar soccorso alcuno Ann. 1167. dalla Città, che dimandarono di capitolare. Fu loro accordato di potersene andar salvi colle persone; e così S. Pietro venne in potere di Federigo. Però nella seguente Domenica arrivò l'Antipapa Palquale a Cantar Messa in quella Chiesa, nella quale occasione coronò l'Imperadore con un cerchio d'oro, insegna del Patriciato. Fin l'Anno 1155. siccome abbiam veduto, aveva egli ricevuta la Corona Imperiale dalle mani di Papa Adriano IV. Tuttavia volle [ Acerbo Morena, che v'era presente, ce ne asficura 7 il piacere di riceverla di nuovo da quelle del suo Idolo: funzione fatta nel Martedi seguente, sesta di S. Pietro in Vincola. Fu coronata anche l'Augusta Beatrice, anzi che a lei sola fosse imposta l'Imperial Corona, lo scrive l'Autor della Cro-(a) Chonic. nica Reicherspergense (a), parendogli molto strano, che il già coronato Imperadore si facesse coronar di nuovo. Altrettanto (b) Godefr. ha Gotifredo Monaco di S. Pantaleone ne' suoi Annali (b). Ciò Monachus fatto, si studio l'Imperador Federigo di guadagnare i Grandi e (c) Card. il Popolo di Roma (c), e siccome accortissimo Principe propode Aragon. se, che se dava lor l'animo di fare, che il Pontefice Alessanlexand.III. dro rinunziasse al Papato, astrignerebbe anch' egli il suo Papa Pasquale ad imitarlo: con che si verrebbe poi all'elezione d'un Rer. Italic, terzo, ed egli darebbe la pace a tutti, senza più intricarsi nell' elezion de' Pontefici. Efibiva eziandio di rilasciar tutti i prigioni. Parve questo un bel partito a i più de' Romani, i quali giunfero fino a dire, che il Papa era tenuto ad accimodarvisi, e a far anche di più per riscattar e salvare tante sue pecorelle, e il cominciarono a tempestar su quetto. Ma Alessandro, da che si accorfe de i segreti maneggi del Popoio co'tuoi nemici, dal Palazzo Lateranense s'era ritirato nelle forti case de' Frangipani, e poscia presso il Colisseo, con ispedir quivi le Cause spettanti alla Chiefa e allo Stato. Intanto il giovane Re Guglielmo, giuntagli la notizia di quanto passava in Roma, mosso dal suo zelo per la salute del Papa, spedi due ben corredate Galee con gente e danaro assai, & ordine di condurre in salvo il Pontefice. Vennero su pet Tevere le due Galee, e fatto sapere l'arrivo loro ad Ottone Frangipane, furono introdotti all' udienza del Papa i Sopracomiti. Sommamente obbligato si protesto Alessandro III. all'amorevol pensiero del Re Siciliano; prese il danaro inviato; e credendo per allora non necessaria la sua partenza, rimandò le Galee indietro con due Cardinali, per trattar de' presenti af-

fari

111 0

3000

11 00

indu

0100

100

· hid

caor

Fede

(00)

anch

anlie

mai

bile

VO D

fu c

112 ;

noni

пак

prin

1120

le b

10

de'

fino

ımp

adu

dan

ma

fun

172

1700

199

fari colla Corte di Sicilia. Poscia distribui buona parte di quel ERA Volge danaro a i Frangipani, e a i Figliuoli di Pier Leone, per mag. Ann. 1167. giormente animarli a star seco uniti; e il resto l'inviò a i Custodi delle Porte. Ma in fine si lasciarono piegare gl'incostanti Romani dalle lufinghevoli propofizioni di Federigo, e volendo pur indurre il Papa ad acconfentire, questi accompagnato da alcuni de' Cardinali, e travestito, segretamente usch di Roma, e passando per Terracina, arrivò a Gaeta, dove ripigliò gli abiti Pontificali. Di là poi si trasserì a Benevento, dove su con grande

onore accolto da quel Popolo.

ERANSI interamente dati i Pisani a'servigi dell'Imperador Federigo (a), verisimilmente per que' gran doni e vantaggi, (a) Annache a guisa de i già conceduti a'Genovesi, dovette compartire les Pisani anche a quest'altro Popolo con un pezzo di pergamena, per l' Rer. Italic. ansietà di portare in breve la guerra non solo contra de'Romani, ma anche in Puglia, Calabria e Sicilia, al qual fine abbisognava della loro Flotta. Aveano essi Pisani giurata ubbidienza all'Antipapa Pasquale. E perchè Villano loro Arcivescovo non volle consentire a sì fatta abominazion del Santuario, fu costretto a fuggirsene, e a ritirarsi nell' Isola della Gorgona; e in luogo suo su intruso in quella Chiesa Benincasa Canonico sul fine di Marzo. Aveano anche prestato aiuto a Rinaldo Arcivescovo di Colonia, per prendere Civitavecchia, prima ch'egli passasse a Tuscolo, o sia Tuscolano. Ora Federigo, benchè trattasse di ridurre i Romani a' suoi voleri colle buone, non lasciò per questo di prepararsi per adoperar la forza, se il bisogno lo portava. A questo fine richiese d'aiuto i Pisani, che gli spedirono dodici Galee ben armate con due de' loro Consoli; e queste dipoi entrate pel Tevere, e salite sino al Ponte infestavano non poco le Ville de' Romani, ed impedivano ogni foccorfo per quel Fiume. Il Popolo Romano adunque per la maggior parte tanto per ischivar gli ulteriori danni e pericoli, quanto perchè Federigo confermò il Senato Romano, ed accordò a quel Popolo di molte esenzioni per tutti i suoi Stati, condiscese a quanto egli bramava, con promettere fra l'altre cose, che justitias suas [cioè dell' Imperadore] tam intra Urbem, quam extra Urbem juvabunt eum retinere, e che terrebbono per Papa l'Antipapa Pasquale, se pure s'ha in ciò da credere al Continuator del Morena; perciocchè da una Lettera di Giovanni Sarisberiense fra quelle di S. Tommaso Cantua-Dddd

ERA Volg. riense si raccoglie, che i Romani stettero saldi nell'ubbidienza ANN.1167. di Papa Alessandro III. nè di Pasquale si parla nel Giuramento de'Romani rapportato nella sua Cronica da Gotifredo Monaco di S. Pantaleone presso il Freero. I Frangipani nondimeno, e la Casa di Pier Leone, con altri Nobili non consentirono a questo accordo. Mandò poscia Federigo a ricevere il giuramento di fedeltà da' Romani vari suoi Deputati, fra' quali uno su Acerbo Morena, Continuatore della Storia di Ottone suo padre, uomo dabbene, ed incorrotto e diverso da tanti altri dell' Armata Imperiale, che viveano di sole rapine. Intanto venne Dio a visitare i peccati e l'alterigia dell' Imperador Federigo, Principe, che nulla meno meditava, che di mettere in catene l'Italia tutta, e per politica andava fomentando il deplorabile Scisma della Chiesa di Dio. Un' improvvisa Epidemia cagionata dais' aria di Roma, micidiale anche allora in tempo di state, se pur non su una vera Pestilenza, assali intanto l'esercito di Federigo, e cominciò a mieterne le centinaia ogni giorno. La mattina erano fani, non arrivava la sera, che si trovavano morti, (a) Conti- di modo che si penava a seppellir tanta gente (a). Nè già sulnuator Acer- la fola plebe de' soldati si stese questo stagello, comunemente bi Morenæ, attribuito alla visibil mano di Dio, ma ancora a i Principi e Si-Tom. VI. Otto de S. gnori più grandi d'essa Armata. Vi perirono Rinaldo eletto Ar-Rer. Italie. civescovo di Colonia, Federigo Duca di Suevia, o sia di Rotem-Godefrid. burgo, Figliuolo del già Re Corrado, e Cugino germano dell' Monachus Imperadore, i Vescovi di Liegi, di Spira, di Ratisbona, di Verapud Freden, e d'altre Città, con assaissimi altri Principi e Nobili, sra' quali spezialmente è da notare il Duca Guelfo iuniore, la cui morte su compianta anche da gl'Italiani, perchè la di lui perdita su cagione, che si seccasse in lui questa Linea di Estensi-Guelfi, e che il Duca Guelfo suo Padre rinunziasse poi all'Imperadore tutti i suoi Stati in Italia: del che ho assai savellato (b) Antich. altrove (b). Per questa siera mortalità di gente anche il sud-

Estenfi P. I. cap. 3 1.

Blafio.

berum .

ATTERRITO da così Tragico avvenimento l'Imperador Federigo, frettolosamente decampò col resto dell' Armata, e per la Toscana venuto a Pisa e a Lucca, continuò il viaggio alla volta di Lombardia. Ma nel voler valicare l'Apennino, trovò il Popolo di Pontremoli, ed altri Lombardi, che gli vietarono per

detto Acerbo Morena Istorico, nel tornare a casa portando seco

il malore, nel di 19. di Ottobre mancò di vita ne' Borghi di

Siena, come s'ha dal suo Continuatore.

soile

וויונ

Gran

da.

mt Pal.

set .

GUC 1

Mil. 100

na,

Tor :

1:20

TES

mo più

Col

121

Luc

chi

030

po

aff

Dê

111

ne

quelle montagne il passo (a). Se non era Obizzo Marchese Ma- ERA V.olgo laspina, che l'assidò per le sue Terre della Lunigiana, e gli Ann. 1167. diede il passaggio, si sarebbe trovato in pericolose angustie de Aragon. Gran parte nondimeno del suo equipaggio si perdè per istra- in Vit. Aleda. Verso la metà di Settembre, e non già di Disembre, co- randri III. me per error de' Copisti si legge presso Sire Raul, arrivò egli a Tom. III. Pavia con avere perduto e ne contorni di Roma, e nel viaggio Continuat. per le malattie suddette, oltre a gran copia di soldati, più di Acerbi Madue mila Nobili tra Vescovi, Duchi, Marchest, Conti, Vasfalli, e Scudieri. Quivi nel d' 21. d'esso Mese di quest' Anno, e non già del 1168. come ha il testo del Continuatore del Morena, mise al bando dell'Imperio tutte le Città congiurate di Lombardia, riserbando solamente Lodi e Cremona, senza che s'intenda il perchè di quest'ultima, e gittò in aria il guanto in segno di ssida. In vece de' Cremonesi sospetto io, che il Continuatore di Acerbo Morena eccettuasse i Comaschi, perchè questi continuarono a tenere il partito di Federigo. Il qual poscia più fiero che mai, co i Pavesi, Novaresi, Vercellesi, e co i Marchefi Guglielmo di Monferrato, ed Obizzo Malaspina, e col Conte di Biandrate cavalcò contro le Terre de' Milanesi, con devastar Rosate, Abbiagrasso, Mazzenta, Corbetta, ed altri loro Luoghi. Accorsero allora a Milano i Lodigiani, e i Bergamaschi, e i Bresciani, che erano in Lodi, e i Parmigiani e Cremonesi, che si trovavano in guardia di Piacenza. Tornossene per questa mossa Federigo a Pavia; ma senza prendere fiato, si voltò contra de' Piacentini, alle Terre de' quali fece quanto male potè. Ingrossatisi per questo a Piacenza i Collegati, erano per affrontarsi con lui, s'egli non si fosse prestamente ritirato a Pavia. Abbiamo nondimeno da una Lettera di Giovanni Sarisberiense, che seguì fra loro qualche baruffa colla peggio di Federigo, il quale in fugam versus est, come si può vedere fra le Lettere di S. Tommaso Cantuariense. Nè già sussiste, come scrive il Sigonio, che Federigo andasse sotto Bergamo, e ne bruciasse i Borghi. Tante sorze egli non aveva. Venuto poscia il verno, si quetò il rumore dell'armi in Lombardia.

Duro'anche nel presente Anno la rabbiosa guerra fra i Pisani e Genovesi (b), perseguitandosi i loro Legni per mare a tut- (b) Caffarz to potere. Furono satti progetti di pace, e rimesse le disseren- nuens. 1.2. ze in dieci per parte; ma senza che animi tanto alterati potes- Tom. VI. sero punto accordarsi. Intanto il Regno di Sicilia era agitato Rer. Italia

TuiBollan-

ERA Vole, dalle gare di que' Baroni, e da varie fazioni [a], che tutte ANN. 1167. cercavano di superiorizzare durante la minorità del Re Guglielaid. Saiers. mo II. Le Città di Messina e di Palermo tumultuarono, e coninChionico, tribui ad accendere quel fuoco Giovanni Cardinale Napoletano, Rev. Italic. uomo sol fatto per ismugnere danaro; e per gli suoi vizi biasi-Hugo Fal- mato dal Baronio. Quette diffensioni minutamente descritte si cand. Hist. leggono nelle Storie di Ugone Falcando, e di Romoaldo Salernitano. Mi dispenso io dal riferirle per amore della brevità. Si trasferì in quest' Anno a Venezia in abito da pellegrino, e di la venne a Milano il novello Arcivescovo di quella Città Galdino [b] Conti [b] nel di 5. di Settembre, con infinita contolazion del suo Poponuator A. lo. Portò egli seco il titolo e l'autorità di Legato Apostolico: il ne I'm.VI. che servì a maggiormente corroborare ed accrescere la Lega del-Rer. Italic. le Città Lombarde contra di Federigo. In fatti ho io pubblica-Galdini a- to i patti d'essa Lega, stabiliti nel di primo di Dicembre [c], dift. ad die obbligandosi cadauno di disendere Civitatem Venetiarum, Vero-18. April nam & Castrum & suburbia, Vicentiam, Paduam, Trivisium, [c] Antiqu. Ferrariam, Brixiam, Bergamum, Cremonam, Mediolanum, Difsert. 48. Laudum, Placentiam, Parmam, Mantuam, Mutinam, Bononiam, &c. con vari patti, il più considerabile de' quali è l'obbligarsi alla difeta ed offeta contra omnem hominem, quicumque nobiscum facere voluerit guerram aut malum, contra quod velit nos plus facere, quam fecimus a tempore Henrici Regis usque ad introitum Imperatoris Friderici. Sotto nome di Arrigo porto io opinione, che si debba intendere Arrigo Quarto fra i Re, Terzo fra gl' Imperadori, perchè sotto di lui vo credendo incominciata la Libertà di molte Città di Lombardia, che andò poi crescendo, finchè arrivò alla sua pienezza; e questa abbiamo dipoi veduta come annichilata dal terrore e dalla fortuna dell'Imperador Federigo.

> Anno di Cristo MCLXVIII. Indizione 1. di Alessandro III. Papa 10. di Federico I. Re 17. Imperadore 14.

BBIAMO dal Continuatore di Acerbo Morena, che l'Augusto Federigo quasi per tutto il verno dell' Anno presente andò girando, con dimorare ora nelle parti di Pavia, ora in quella di Novara, ora di Vercelli, del Monferrato, e d'Asti. Ma

veggendo sempre più declinare i suoi affari, e trovandosi come ERA Volz. chiuso in Pavia, e sempre in sospetto, che i pochi rimasti a lui Ann. 1408. fedeli il tradissero: un di di Marzo all' improvviso segretamente si parti, O' in Alamanniam per terram Comitis Uberti de Savogia, filii quondam Comitis Amadei, qui O Comes dicitur de Morienna, iter arripuit: così si legge ne gli antichi Manuscritti. Questo Uberto, chiamato dal Guichenone Umberto, è uno de' progenitori della Real Casa di Savoia; e quantunque ritenesse il nome di Conte di Morienna, pure in vari Strumenti ha il titolo ancora di Marchese; e di qu'i parimente si scorge, ch'egli era Principe di molta potenza, e che per andare in Borgogna, si passava per li di lui Stati. Fra le Lettere di San Tommaso Arcivescovo di Cantuaria (a) una se ne legge di Giovanni Sarisberiense, riferita anche dal (a) 5. Tho-Cardinal Baronio (b), dalla quale si ricavano varie particolarità. mas Car-Cioè, che Federigo non vedendosi sicuro in Pavia, per aver sat- lib.2. Ep. 66 to cavar gli occhi ad un Nobile di quella Città, e sapendo che edit. Lupi. già i Lombardi mettevano insieme un' Armata di ventimila sol. Annal. Ecc. dati : lasciati in Biandrate trenta de gli ostaggi Lombardi, passò nel Monferrato, dove per la fidanza, che aveva in Guglielmo Marchese di quella contrada, per le di lui Castella distribuì gli altri ostaggi. Poscia andò qua e là sempre di sospetto, non osando di pernottare più di due o tre giorni nel medesimo Luogo. Frattanto il Marchese trattò cum cognato suo Comite Mauriensi [leggo Mauriennensi], ut Imperatorem permitteret egredi, promittens ei non modo restitutionem ablatorum, sed montes aureos, & cum bonore & gloria Imperii gratiam sempiternam. Poscia raccolti gli ostaggi, e accompagnato da soli trenta uomini a cavallo, ando sino a Santo Ambrosio fra Torino e Susa; e la mattina per tempo rimessosi in viaggio, quando su presso a Susa, barbaramente fece impiccare uno de gli ostaggi, Nobile Brelciano, incolpandolo d'aver maneggiata l'unione dell'efercito, che il cacciava dall'Italia. Sire Raul scrive (c), che Federigo nono die (c) sire Martii suspendit Zillium de Prando obsidem de Brixia juxta Sau-Raulin Hiricam [forse era scritto Secusiam], dolore O furore repletus, quod Rer. Italic. Mediolanenses, Brixienses, Laudenses, Novorienses, & Vercellenses obsederant Blandrate, O inde abiit in Alamanniam . Aggiugne, che arrivato a Susa con gli altri oltaggi, i Cittadini presero l'armi, e gli tollero questi ostaggi, mostrando paura d'essere rovinati da i Lombardi, se lasciavano condurre per casa loro suori d'Italia que' Nobili, massimamente dopo aver egli tolto poco sa

ERA Volg. di vita un d'essi uomo potente e generoso con tanta crudeltà. Ac-Ann. 1168. cortosi Federigo del mal tempo, che correva per quelle parti, (a) Otto de anzi se è vero ciò, che ha Ottone da San Biagio (s), avvertito fancio Bla. dal suo albergatore, che que'Cittadini meditavano d'ucciderlo,

avendo lasciato nel letto suo un Artmanno da Sibeneich, che il rassomigliava, travestitosi da famiglio, e con altri cinque suoi famigli mostrando di andare innanzi a preparar l'alloggio per un gran Signore suo padrone, continuò il viaggio per istrade alpestri e dirupate finche giunse in Borgogna, dove di gravi minaccie sece a que' Popoli; e dipoi passò in Germania, con trovar ivi non poche turbolenze, e molti che l'odiavano. Sarebbe da desiderare, che le antiche Storie ci avessero lasciate notizie più copiose della Real Casa di Savoia, perciocchè non bastano le moderne a darci de'ficuri e sufficienti lumi. Abbiam veduto all' Anno 1155. che Federigo probabilmente avea tolto de gli Stati anche ad Umberto Conte di Morienna; ma quali non sappiamo. Nella Lettera suddetta del Sarisberiense è scritto, che Federigo prometteva ad esso Conte restitutionem ablatorum; ma quali Stati sossero a (b) Guiche- lui tolti, non apparisce. Il Guichenon (b), che dimenticò di non Histoire parlare all' Anno presente di questo passaggio di Federigo per la

de Savoye Savoia, e dell'avvenimento di Susa, scrive, che Federigo irrita-Tom. I.

Tarantasia, di Geneva &c. quelle Città. Veggasi ancora l'Ughel-(c) Ughell. li (c), che rapporta un Diploma d'esso Federigo in savore del Ve-Ital. Sacr. scovo di Torino, e le liti poi sopravenute. Quel che è certo, in Archiep. brutta scena su quella dell'uscita di Federigo suori d'Italia. Fe-Taurinens. derigo Imperadore, dico, al cui cenno dianzi tremavano tutte

le Città Italiane, e che già per decisione de i vanissimi Dottori di que' tempi era stato dichiarato Padron del Mondo, si vide in fine ridotto a fuggirsene vergognosamente d'Italia sotto un abito di vil famiglio, contra Imperatoriam dignitatem, come dice Gotifredo (d) Godefr. Monaco (d), tardi conoscendo, che più colla Clemenza e Man-

to contra d'esso Umberto pel suo attaccamento a Papa Alessan-

dro III. diede in Feudo a i Vescovi di Torino, di Morienna, di

Monackus

in Chronic. suetudine, che colla Crudeltà ed Alterigia, si suol sar guadagno, e che per voler troppo, bene spesso tutto si perde.

Dopo un vigoroso assedio cadde in potere de' Collegati Lombardi la Terra di Biandrate. Furono ricuperati gli ostaggi quivi detenuti, e tagliati a pezzi quasi tutti i Tedeschi, che v'erano (e) Johann. di guarnigione (e). Dieci d'essi nobilissimi e ricchissimi vennero Sarisberienfis in Epift, contegnati alla Moglie del Nobile Bresciano satto impiccare da

Fede-

100

10 1

ei !

pal

(0)

ti I

mo

poi

[0]

DU

Vi.

Pe

gno

di

127

SID

de

101

qui

in

Ili

10

Federigo, acciocche ne facesse vendetta, o ne ricavasse un gros- ERA Volgso riscatto. In quest' Anno (a) nel Giovedì santo, cioè a dì 28. Ann. 1168. di Marzo per le istanze di Galdino Arcivescovo di Milano, e per (a) Contipaura di mali maggiori, il Popolo di Lodi abiurò l'Antipapa Pa- bi Morene. squale, e ridottosi all'ubbidienza di Alessandro Papa, elesse per suo Vescovo Alberto Proposto della Chiesa di Lodi. Intanto cresciuti gli animi de' Popoli collegati della Lombardia per la suga dell' Imperador Federigo, si accinsero questi alla guerra contra de' Pavesi, e del Marchese di Monferrato, che soli in quelle parti restavano più che mai attaccati al partito d'esso Augusto. Per maggiormente angostiare Pavia, venne loro in capo un grandioso pensiero, cioè quello di fabbricar di pianta una nuova Città a i confini del Pavese e del Monferrato. Però i Milanesi, Cremonesi e Piacentini nel di primo di Maggio (b) unitamente si (b) Cardine portarono fra Asti e Pavia in una bella e seconda pianura, cir- de Aragon. condata da tre Fiumi, e quivi piantarono le fondamenta della lexandii nuova Città, obbligando gli abitatori di sette Terre di quelle par- III. P. Art. L. ti, e fra l'altre Gamondio, Marengo, Roveredo, Solera, ed O. Rer. Italie. vilia a portarsi ad abitare colà. Poscia in onore di Papa Alessandro III. e dispregio di Federigo, le posero il nome d' Alessandria. Perchè la fretta era grande, e mancavano i materiali al bisogno, furono i tetti di quelle case per la maggior parte coperti di paglia: dal che venne, che i Pavesi ed altri emuli cominciarono a chiamarla Alessandria dalla Paglia: nome che dura tuttavia. Ottone da S. Biagio (c) mette sotto l'Anno 1170. l'ori- (c) Osto de gine di questa Città, forse perchè non ne dovette sì presto pren- sin Chronico. dere la forma. Ma è scorretta in questi tempi la di lui Cronologia. Il Continuatore di Caffaro (d) anch'egli ne parla all'An-no presente. Lo stesso abbiam da Sicardo, e da altri Autori. Cer-Annal. Geto nondimeno è, che di buoni bastioni e prosonde sosse su cinta nuens. VI. quella nascente Città, ed essere stato tale il concorso della gen- Rer. Italic. te a piantarvi casa, che da lì a non molto arrivò essa a metter insieme quindici mila persone parte di cavalleria e parte di fanteria, atte all'armi e bellicose. E nell'Anno seguente i Consoli della medesima Città, portatisi a Benevento, la misero sotto il dominio e protezione de' Romani Pontefici, con obbligarsi a pagar loro un annuo censo o tributo. Tutto ciò su di somma gloria a Papa Alessandro. Attaccato finquì era stato Obizzo Marchese Malaspina, potente Signore in Lunigiana, & anche possessore di vari Stati in Lombardia, al partito di Federigo. Ma da Tomo VI.

(a) Sire Raul Hift. Tom. VI.

Eza Volg. che egli vide tracollati i di lui affari, non fu pigro ad unirsi col-Ann. 1168 la Lega Lombarda contra di lui. Egli fu, che co i Parmigiani e Piacentini nel di 12. di Marzo, secondo Sire Raul (a), introduffe il disperso Popolo di Tortona nella desolata loro Città, la Rer. Italic. quale perciò tornò a risorgere. Andò intanto crescendo la Lega delle Città Lombarde, entrandovi or questa or quella, chi per ricuperare la perduta Libertà ed autorità, e chi per non esservi astretta dalla forza e potenza dell'altre. Il suddetto Sire Raul nomina le Città confederate con quella di Milano, cioè le Città della Marca, capo d'esse Verona, Brescia, Mantova, Bergamo, Lodi, Novara, Vercelli, Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, e Ferrara. Confessa il Continuatore di Cassa-(b) Conti. ro (b), che anche i Genovest surono invitati ad entrare in quenuat. Caff. sta Lega, ed eziandio spedirono i lor Deputati per trattarne,

Annal. Genuens.lib.3. ma senza che tal negoziato avesse effetto.

Tom. VI. Rer. Italic. fertat. 48.

Ho io dato alla luce (c) l'Atto della Concordia seguita nel (c) Antiq. di 3. di Maggio dell' Anno presente fra il suddetto Marchese O-Italic. Dif- bizzo, e i Consoli di Cremona, Milano, Verona, Padova, Mantova, Parma, Piacenza, Brescia, Bergamo, Lodi, Como Sdegno è di offervazione, che ancora i Confoli Comaschi aveano abbracciata la Lega Novara, Vercelli, Asti, Tortona, Alessandria nuova Città, e Bologna. Leggonsi ivi i patti stabiliti fra loro e i nomi de i Deputati di cadauna Città. Fu guerra in (d) Annal. quest' Anno fra i Pisani e Lucchesi (d). Erano gli ultimi Collegati co i Genovesi, e secondo il concerto fatto con essi, verso Rer. Italic. la metà di Maggio andarono ad assediare il Castello di Asciano, e dategli varie battaglie se ne impadronirono. Accorsero i Pisani, ma non a tempo, e venuti ad un combattimento ebbero la peggio con restarvi molti di loro prigioni, i quali surono mandan da i Lucchest nelle carceri di Genova: il che venne credu-(e) Caffari to cosa insame, e degna dell' odio di tutti. (e) Gl' impetraronuenf.lib.2, no i Genovesi per potere col cambio riavere altri loro prigioni detenuti in Pisa. Continuò tuttavia la guerra fra i Pisani, e Genovesi, e contuttochè molto si adoperasse Villano Arcivescovo di Pisa, che era tornato al possesso della sua Chiesa, per mettere

pace fra queste due sì accanite Città, pure non gli venne fatto:

tanto predominava in cuor di que' Popoli l'ambizione d'essere so-

li in mare, e soli nel commerzio e guadagno. Aveano finquì i

predetti Genovesi tenuto come sequestrato nelle loro Città il va-

nerello Re di Sardegna Barisone, sperando, ch'egli arrivasse pu-

Pi/ani

Tom. VI.

23

.. 10

1270

530

2000

ECT.

Red

1: 0

13 F

12 15

....

7.60

Ber

4-27

. . .

Tel

1:11

1100

Ma

( 100

DB 1

1:00

197

Ce,

rall:

1300

13:

D.

Ion:

tem

13::

mai

fices

121

4

re a soddisfar pel danaro sborsato a conto di lui. Ma un soldo ERA Volg. mai non si vide. Il perchè i Genovesi si contentarono di condur- Ann. 1168. lo in Sardegna, dove diede speranza di pagare. Andarono, e fecero raccolta di danaro; ma perchè molto vi mancò a soddisfare i debiti contratti, ricondussero a Genova quel fantasma di Re. In questi tempi i Romani mossero guerra al Popolo d' Albano (a), perchè era stato in favore di Federigo contra di lo- (a) Cardinro, e tanto secero che distrussero da' fondamenti quella Città, de Aragon. ancorchè fosse in quelle parti Cristiano eletto Arcivescovo di Mae lexand. III. gonza, mandatovi da Federigo, per sostenervi il suo partito. Part. 1. Rodeva i Romani un pari, anzi maggior desiderio di vendicar- Rer. Italica si de' Tuscolani, per cagion de' quali aveano patita s'i siera rotta nell'Anno precedente, e recarono loro anche gran danno; ma non consentendo la Chiesa a i loro ssorzi, desisterono per allora da tale impresa. Tornò parimente in quest' Anno Manuello Comneno Imperador de' Greci ad inviare Ambasciatori a Benevento, dove era il Pontefice Alessandro; e siccome ben informato delle rotture, che passavano fra esso Papa e Federigo, si figurd facile di poter ora ottenere il suo intento. Cioè di far privare della Corona Federigo, e che questa sosse poi conferita a lui, e a' successori. Per ismuovere la Corte Pontificia, venne con gli Ambasciatori un'immensa quantità d'oro-Ma Alessandro, Pontefice de più prudenti, che s'abbia avuto la Chiesa di Dio, ringraziò sorte il Greco Augusto per la sua buona volontà e divozione; ma per conto della Corona Imperiale fece lor conoscere, che troppe dissicultà s'incontravano, nè conveniva a lui il trattarne, per essere ufizio suo il cercare la pace, e non già la guerra. Pertanto rimandò indietro essi Ambasciatori colla lor pecunia, e spedì con tale occasione due Cardinali alla Corte di Costantinopoli. Abbiamo da Giovanni da Ceccano (b), da Romoaldo Salernitano (c), e da altri Storici, che (b) Joannes l'Antipapa Pasquale III. o sia Guido da Crema, mentre stava de Ceccano nella Basilica di S. Pietro suori di Roma, su chiamato da Dio al Chronic. Fossa nov. rendimento de' conti. Morì egli impenitente nel di 20. di Set- (c) Romualtembre. Pareva che lo Scisma colla morte di costui avesse as- diss Saleinifatto a cessare, perchè niuno più vi restava de' Cardinali Scis- Tom. VII. matici, e gli Antipapi d'allora non foleano crearne de i nuovi, Rer. Italica siccome vedremo fatto nel grande Scisma del Secolo XIV. Tuttavia gli Scismatici non si quetarono, e si trovò un Giovanni Abbate di Struma, uomo Apostata e pieno di vizi, che si fece Eeee 2

ERA Volg. innanzi ed accettò il falso Papato con assumere il nome di Cal-Ann. 1168. listo III. Costui era stato eletto Vescovo Tuscolano da Papa Alessandro, e fece dipoi una miserabil figura fra quei della sua screditara fazione.

> Anno di Cristo MCLXIX. Indizione II. di Alessandro III. Papa 11. di Federico I. Re 18. Imperadore 15.

(a) Otto de S. Blas. in chersperg.

PESE l'Imperador Federigo in Germania l'Anno presente in istabilire ed ingrandire i suoi Figliuoli (a). Nelle se-S. Blaj. in Chron. Rei- ste di Pentecoste tenne una gran Dieta in Bamberga, dove comparvero i Legati dell' Antipapa Callisto. In essa di comune confenso de' Principi fece eleggere Re di Germania e d'Italia il suo primogenito Arrigo, e coronarlo per mano di Filippo Arcivescovo di Colonia. Al secondo de' suoi figliuoli, cioè a Federigo, giacchè era mancato di vita Federigo Duca di Suevia, chiamato di Rotimburgo, l'Augusto Imperadore diede quel Ducaro. Rimasto senza eredi il vecchio Duca Guelfo della linea Estense di Germania, per la morte del Figliuolo accaduta nell' Anno 1167. in Italia, aveva egli dichiarato suo erede Arrigo il Leone Duca di Baviera e Sassonia, suo Nipote, di tutti i suoi Stati e beniposti nella Suevia a condizione di ricavarne una buona somma di danaro. Ma procrastinando il Duca Arrigo di pagare, figurandosi, che per l'età avanzata del Zio la morte gli risparmierebbe un tale sborso: il Duca Guelso rinunziò tutto a Federigo Augusto, che pagò il danaro pattuito. A Corrado suo terzo genito conferì poi il Ducato della Franconia con altri beni. Al quartogenito Ottone diede il Regno d'Arles, o sia nella Borgogna. L'ultimo suo figliuolo Filippo era allora in sasce. Altri acquisti, annoverati da Ottone da S. Biagio, sece Federigo, per ben arricchir la sua prole; e in quest'Anno ancora s'impadron'i dell' Arcivescovato di Salisburgo, facendo colare quanti mai potè de' Feudi delle Chiese in essi suoi Figliuoli, e comperando (b) Hugo ed acquistando diritti e beni, ovunque poteva. La Sicilia nell' inChronico. Anno presente, correndo il dì 4. di Febbraio, soffrì un fierissi-Remual- mo eccidio per un orribil tremuoto, che desolò varie Città (b). tan.in Chr. Quella sopra tutto di Catania, Città allora ricchissima, tutta Tom. VII. fu rovesciata a terra colla morte di circa quindici mila perso-

Rer. Italic.

ne, e del Vescovo [ uomo per altro cattivo, e salito in alto col- ERA Volg. la Simonia ] e di quasi tutti i Monaci, senza che vi restasse una Ann-1169. casa in piedi. La stessa disavventura provò la nobil Terra di Lentino. Danneggiata di molto restò anche Siracusa con assai altre Castella. Ne gli Annali Pisani (a) sta scritto, che a Cata-(a) Annal. nia usque ad Plassa undecim inter Civitates & Castella & Vil-Pisani Tom.VI. las cum multis hominibus in via & agro oppressis a dicto terramo-Rer.Italic. su perierunt. Attesero i Cremonesi a eignere di buone mura la loro Città (b). Nè riposavano i Milanesi in fabbricar case, e (b) Sicardus fortificare la rinata loro Città. Degno è d'attenzione ciò, che in Chronic. ha Niceta Coniate (c), cioè che Mannello Imperador de' Greci Rer. Italic. per l'apprensione dell'armi di Federigo Augusto, massimamen- (c) Niceta te dappoiche questi aveva tentato di torgli Ancona, somministro Histor. 1.7. grossi aiuti, cioè di danaro a i Milanesi, affinchè rifabbricassero la loro Città, e si mettessero in istato di potere sar fronte ad un Imperadore, che meditava la rovina di tutti. Certo è, che Manuello era in Lega col Papa, col Re di Sicilia, e co i Lombardi contra di Federigo. Abbiamo anche da Galvano Fiamma (d), (d) Galvache le pie donne di Milano venderono tutti i loro anelli e gioiel- nus Flamm-in Manip. li, per impiegarne il prezzo nella riedificazion della Chiefa Flor. Metropolitana di Santa Maria. Guerra fu in quest' Anno nella Romagna (e). Aveano i Bologness, assistiti da Ravegnani, af (e) Rubeus fediata la Citta di Faenza. Ricorsero i Faentini per soccorso a Histor. Rai Forlivesi, che accorsi ed attaccata battaglia verso il siume Se- Sigoniur nio, misero in rotta il campo Bolognese, con farvi quattrocen- de Regno Ito prigioni. Il Ghirardacci rapporta questa sconsitta de' suo, ma Ghirardacci pretende, che i Bolognesi fossero iti in aiuto de'Ravegnani lor ci Islore di Collegati, a'danni de'quali s'erano portati i Faentini e Forlive-Bologna L.z si. Veniva in questi tempi agitata da interne guerre civili la Città di Genova (f). Tanto si adoperò Ugo Arcivescovo unito co i (f) Coffari Consoli, che si conchiuse concordia e pace fra i Cittadini. Se-nuens. 1.2. guirando intanto la guerra già incominciata fra i Pisani e Lucchesi, perchè i primi s' erano satti sorti coll' aiuto de' Popoli della Garfagnana e Versiglia, richiesero gli altri di aiuto i Genovesi, che non mancarono di accorrere per sostenerli. Si trattò poscia di pace, ma senza che mai potessero venire ad accordo alcuno. Per questa cagione continuarono i Pisani e Genovesi a farsi guerra gli uni a gli altri in mare, prendendo chi potea più legni de'nemici.

001

"100IE

re 1.

Mon

ed al

terr)

porta

queil

può 1

10 d

Parti

10 7:

mic

dr

118

i.P.

2101

Fac

te

Ra

Co

SI

(30

elli

113

pol

di

T

9:

10

ERA Vole. ANN. 1170: Anno di Cristo MCLXX. Indizione III. di Alessandro III. Papa 12. di Federico I. Re 19. Imperadore 16.

ENTO' in quest'Anno l'Imperador Federigo d'introdurre tratato di pace con Papa Alessandro III. dimorante tuttavia (cocarre in Benevento. (a) Spedi a quelto fine in Italia il Velcovo di Bamberga Everardo, con ordine d'abboccarsi col Pontefice, ma texand.III. di non entrare negli Stati del Re di Sicilia. Alessandro, che stava all'erta, per tempo s'avvide, ove tendeva l'astuzia di Federigo, cioè a mettere della mala intelligenza fra esso Papa e i Collegati Lombardi, non tardò punto ad avvisarne la Lega, acciocchè gli spedissero un Deputato per assistere a quanto sosse per riferire il Vescovo suddetto. Dappoichè su questi venuto, si trasserì il Pontefice in Campania a Veroli, per quivi dare udienza al Legato Cesareo. Voleva questi parlargli da solo a solo, il che maggiormente accrebbe i sospetti di qualche surberia. Benchè con ripugnanza fu ammesso ad una segreta udienza, dove espose, esfere Federigo disposto ad approvar tutte le ordinazioni da esso-Pontefice fatte; ma intorno al Papato, e all' ubbidienza dovuta al Vicario di Cristo ne parlò egli con molta ambiguità, e senza ofare di spiegarsi. Comunicò Papa Alessandro cotali proposizioni al sacro Collegio, e al Deputato della Lega. La risposta, ch'egli poi diede al Vescovo di Bamberga, su di maravigliarsi, come egli avesse preso a portare una sì satta ambasciata, che nulla conteneva di quel che più importava. Che quanto ad esso Papa, egli era pronto ad onorar sopra tutti i Principi Federigo, e ad amarlo, purchè anch'esso mostrasse la filial sua divozione dovuta alla Chiefa sua Madre; e con questo il licenziò. Mentre il Pontefice dimorava in Veroli, i Romani pieni di rabbia contro l'odiata Città di Tuscolo, le faceano aspra guerra. Rainone Signore di essa Città veggendosi a mal partito, trattò d'accordo con Giovanni, lasciato Presetto di Roma dall'Imperador Federigo, e gli cedette quella Città, con riceverne in contracambio Monte Fiascone, e il Borgo di San Flaviano, senza farne parola col Papa, da cui pure egli riconosceva quella Città, e con assolvere dal giuramento i Tuscolani, i quali si crederono col nuovo padrone di esentarsi dalle molestie de' Romani. Ma questi più vigorosamente che mai continuarono la guerra contra d'essa Città, di maniera che

quel Popolo fatto ricorfo al Papa, si mise sotto il dominio e pa- ERA Volg. trocinio di lui. Alla stessa Corte Pontificia tardò poco a compari- Ann. 1170. re il suddetto Rainone, pentito del contratto, perchè quei di Montefiascone vituperosamente l'aveano cacciato dalla lor Terra; ed anch' egli implorata la misericordia del Papa, sece una donazion della Terra di Tuscolo alla Chiesa Romana: il che la prefervò per allora dall'ira e dalle forze del Popolo Romano. Rapporta il Guichenon (a) una Bolla di Papa Alessandro, data in (a) Guiche. quest' Anno Laterani in favore della Badia di Fruttuaria. Non non Bibliot. Cenpuò stare, perchè il Papa non su in questi tempi in Roma. Per- zur.II. c. 35. sistendo tuttavia Manuello Imperador de' Greci nel vano pensiero di ricuperar la Corona Imperiale di Roma, per farsi del partito in quella Città, mandò nel presente Anno una sua Nipote per Moglie di Ottone Frangipane (b), la cui nobilissima Fa- (b) Johann. miglia era in questi tempi attaccatissima al Pontesice Alessan- de Ceccano dro. Fu essa condotta con accompagnamento magnifico di Vesco-nova. vi e Nobili Greci, e con gran somma di danaro a Veroli, dove il Papa li sposò: dopo di che Ottone conduste la novella Moglie a Roma. Ardevano i Bolognesi di voglia di vendicarsi della rotta loro data nel precedente Anno da i Faentini. Però col maggior loro sforzo, e col Carroccio, che per la prima volta fu da essi usato, s' inviarono contra della Città di Faenza, e l'assediarono. Il Ghirardacci scrive (c), che sconfissero l'Armata de' (c) Ghirar-Faentini. Le vecchie Storie di Bologna (d) parlano solamente dacci Ist. di Bolog 1. 3. dell'assedio; e di più non ne dice Girolamo Rossi (e), che met. (d) Chronic. te all'Anno seguente un tal satto, ed aggiugne, essersi uniti i di Bologna T.XVIII. Ravegnani ed Imolesi col Popolo di Bologna contra di Faenza. Rer. Italia. Concordano poi tutti gli Autori in dire, che seguì la pace fra (e) Rubeus questi Popoli, con essersi restituiti i prigioni a i Bolognesi. Ac- venn 1.6. cenna il suddetto Rossi una battaglia accaduta in quest' Anno fra essi Faentini dall' una parte, e i Forlivesi e Ravennati dall' altra colla sconsitta de gli ultimi. Ma non s'intende, come il Popolo di Forlì aufiliario de Faentini nel precedente Anno fosse già divenuto loro nemico. Oltre di che non è molto da fidarsi de gli Storici moderni, qualora mancano le Croniche vecchie. Tre Ambasciatori del Greco Imperadore Manuello Comneno approdarono in quest' Anno a Genova per trattar di concordia con (f) Caffari quel Popolo (f), portando con seco cinquanta sei mila o pur Annal. Geventotto mila Perperi [ monete d'oro de' Greci ] ma non su lo nuess. 1, 2. ro data udienza, se non dappoiche su ritornato da Costantino- Rer. Italic.

poli

ERA Volz. poli Amico da Murta Ambasciatore d'essi Genovesi. Perchè si Ann. 1170. trovò gran divario fra l'esposizion d'Amico, e quella de'Legati Greci, licenziati questi senza accordo si riportarono indierro i lor danari. Seguitò ancora nell'Anno presente la guerra fra i Pisani e Lucchesi colla peggio de gli ultimi, che rimasero sconsitti presso Motrone, e lasciarono in poter de' Pisani una (a) Annal. gran quantità di prigioni (a). Nè cessarono le vicendevoli Pisani, VI. prede fra essi Pisani e Genovesi per mare. Fra l'altre prede venRer. Italic. ne satto a i Genovesi di prendere una nave, dove era Carone uno de' Consoli Pisani.



## INDICE DEL TOMO SESTO.

へまりいまりへまりへまりへまりへまり

DALBERONE Arcivescovo di Treveri. 31. ADALBERONE Vescovo di

Virtzburg. 289.

Adalberone Duca di Carintia, e Marchefe di Verona . 39. Suoi Placiti. 43. 59. Sconfitto da Corrado in Germania. 61. E' depofto. 104.

Adalberto Marchese, figlio di Oberto, uno de gli Antenati della Casa d' Este. 18.

ADALBERTO Marchese creato Duca di Sassonia. 463.

ADALBERTO Duca della Lorena inferiore uccilo. 150.

ADALBERTO Arcivescovo di Brena. 203. 232.

ADALBERTO Vescovo Aretino dianzi usurpatore della Chiesa di Ravenna. 44.

Adalberto Vescovo di Vormazia.

Adelaide Moglie di Arrigo IV.Re. 296. Maltrattata da lui. 309. Fugge, e si ricovera presso la Con-

tessa Matilda. 313. 315. ADELAIDE Marchela di Sula Moglie di Erimanno Duca di Suevia. 109. Resta Vedova. 117. Fonda il Monistero di Pinerolo. 206. S'impadronisce d'Asti. 224. Acquista cinque Città. 249. Va a Canossa. 250. Termina il corso di sua vita. 304.

Adelaide figlia di Roberto Conte di Fiandra Moglie di Ruggieri Duca di Puglia. 311.

Tom. VI.

ADELAIDE figlia di Bonifazio Marchese, maritata con Ruggieri Conte di Sicilia. 302. 308. Sua alterigia. 336.341. Si marita con Baldovino Re di Gerusalemme, e reita deluia . 374. Sua morte .

ADRIANO IV. Papa, sua elezione. 506. Scomunica il Re di Sicilia. 513. Suo abboccamento col Re Federigo I. 516. A cui dà la Corona Imperiale. 517. Muove guerra al Re di Sicilia. 518. e 1egu. Rifiuta l'accordo proposto da esso Re. 522. Con cui fa pace. 523. Sue liti con Federigo Augusto. 525. Manda a pacificarlo . 528. Nuova discordia fra loro . 536. Dà fine al suo vivere. 537.

AGNESE Imperadrice Moglie di Arrigo II. fra gl' Imperadori. 120. Coronata in Roma . 141. 146. Partorisce Arrigo IV. 154. Tutrice del medefimo dopo la morte del Padre. 176. 182. Sdegnata per l'elezione di Alessandro II. Papa. 194. Le vien rapito Arrigo IV. suo Figlio. 197. Passa a Roma, e fa penitenza. 198. e segu. 233. Sua morte. 253.

Almerico Cardinale. 460.

Alberico Vescovo di Como. 60. Compra la Badia della Novalesa.

Alberico Abbate di S. Zenone di Verona. 147.

Alberico Abbate di Polirone . 343.

ALBERTO Azzo Marchese, Proge-Ffff nitor

nitor de' Principi Estensi. Vedi Azzo II.

ALBERTO Marchese e Duca di Legge Salica. 422. Investito de' Beni della Contessa Matilda. 423.

Alberto Marchese d' Este. 443.

Alberto, poscia Arcivescovo di Magonza, uomo scellerato. 365. Sollevazioni da lui mosse contro Arrigo V. 404.

Alberto Vescovo di Lodi. 585. Alessandria della Paglia, sua fon-

dazione. 585.

ALESSANDRO II. Papa, sua elezione. 193. Vedi Anselmo da Badagio. Concilio da lui tenuto. 203. Privilegi da lui conceduti a Lucca. 206. Suo Concilio in Mantova. 215. E in Melfi. 221. Dedica la Basilica di Monte Casino.

228. Sua morte. 234.

ALESSANDRO III. Papa, fua elezione. 538. Suoi Nunzi rigettati da Federigo Augusto. 542. Niega d' intervenire al Concilio proposto da lui. 544. Scomunica esso Federigo. 545. Si ritira a Genova. . 549. Va in Francia, ed è protetto da quel Re. 557. Celebra un Concilio nella Città di Tours. 550. Torna in Italia, e a Roma. 566. Suoi Trattati col Greco Augusto. 571. Si premunisce contra di Federigo I. 576. Assediato in Roma. 577. e fegu. Fugge a Benevento. 579. In suo onore Alesfandria nomata una nuova Città. 585. Tratta con lui Federigo di pace. 590.

ALESSANDRO Abbate di Telesa e

Storico. 442.

Alessio Comneno Imperador de' Greci, guerra a lui mossa da Roberto Guiscardo. 271. Sconfitta l'Armata sua. 272. Perde Durazzo. 274. Perde due battaglie. 279. 284. Ricupera i suoi Stati. 287. 315. Suoi negoziati in Roma. 373.

ALFERIO Santo. Abbate I. della Cava. 81. Sua morte. 153.

ALINARDO Arcivescovo di Lione

ALVICO Vescovo d' Asti, sua lite con Arnolso II. Arcivescovo di Milano. 52. Invita al Regno d' Italia Roberto Re di Francia, ed altri. 78. Fonda Monisteri. 90. e segu. 94. Ferito in un satto d'armi muore. 108.

Amalfi Città una volta affai mercantile, fi fuggetta a Roberto Guifcardo. 254. Si ribella al Duca Ruggieri. 320. Saccheggiata da i

Pilani. 446.

AMATO II. Arcivescovo di Salerno.

72.

Ambrosio Vescovo di Lodi. 88. Ambrosio Vescovo di Bergamo.

AMEDEO Conte di Morienna e Marchese. 359. 451.

AMEDEO Figlio di Adelaide Marchesa di Susa. 249. e segu.

AMEDEO Conte di Morienna, danni a lui recati da Lottario Re di Germania . 451. Va col Re di Francia in Terra Santa . 486. Muore in quel viaggio . 490.

Anacleto II. Antipapa, suoi vi-2j. 427. Si unisce con Ruggieri Duca. 428. A cui dà il trolo di Re. 429. Gastiga i Beneventani. 431. Fortificato in Castello Sant Angelo. 436. Riacquista Benevento. 443. 460. Sua morte. 461.

ANASTASIO IV. Papa, sua elezione. 503. Cessa di vivere. 508.

Andrea Re d' Ungheria . 158.

Angelo Vescovo d'Aquino. 190. Annone Arcivescovo di Colonia rapisce il giovane Arrigo IV. Re. Cadaloo. 199. 205. Sua prepotenza. 213. Viene a Roma. 214. 226.

233. 237.

Anselmo II. Vescovo di Lucca, uomo di santa vita. 239. Cacciato da gli Scismatici si riduce presso la Contessa Matilda. 269. 277. Sua morte e santità. 289.

Anselmo da Rho Arcivescovo di Milano 285. Corona in Re d' Italia Corrado 310. Cessa di vi-

vere. 311.

Anselmo IV. Arcivescovo di Mila-

no. 325.

Anselmo da Pusterla Arcivescovo di Milano. 413. Va a Roma, nè prende il Pallio. 415. Dà la Corona a Corrado di Suevia. 422. Perciò è scomunicato. 424. Riceve il Pallio da Anacleto Antipapa. 428. E' deposto nel Concilio di Pisa. 440. Sua prigionia e morte. 447.

Anselmo Santo Arcivescovo di Canturberi. 311. Viene in Italia. 326. Disputa co i Greci. 327.

Anselmo Arcivescovo di Ravenna. 515. Fine di sua vita. 536.

Anselmo da Badagio Vescovo di Lucca. 180. 183. Spedito a Milano, per rimediare all'incontinenza di quel Clero. 189. Creato Papa. 193. Vedi Alessandro II.

Antiochia presa da i Cristiani Cro-

ciati. 328.

Arderico Vescovo di Vercelli . 85. 87.

Arderico Vescovo di Lodi. 354.

ARDOINO Marchese d' Ivrea si fa coronare Re d' Italia. 11. Suo Padre qual fosse. 12. Sua bestialità gli sa perdere gli amici. 13. Sconfigge un esercito di Tedeschi. 14. Principi a lui contrarj. 17. Abbandonato da essi alla venuta del Re Arrigo. 21. Continua a fignoreggiare in Piemonte. 32. Suo Diploma dubbioso. 38. Fa guerra alle Città aderenti al Re Arrigo. 42. 48. Privato del Regno termina il suo vivere. 50.

Argiro figlio di Melo occupa Bari. 124. 126. Proclamato Principe e Duca d'Italia. 128. Padrone di Bari. 130. Si accorda co i Greci. 131. 133. e fegu. Va a Coftantinopoli. 142. 155. 157. 161. Sua morte. 166.

ARIALDO Vescovo di Chiusi. 23.

ARIALDO Vescovo di Genova. 371. ARIALDO Abbate di S. Dionisso di Milano. 339.

ARIALDO Prete si oppone a i Preti Milanesi ammogliati, 189. E'uc-

ciso da essi. 212.

ARNALDO Vescovo di Trivigi. 68.
ARNALDO da Brescia incita a sedizione i Popoli contra del Clero, e perciò scomunicato. 469. 475.
Sue velenose dottrine. 481. Dimora in Roma. 508. Preso è impiccato ebruciato. 516.

Arnoldo Arcivescovo di Ravenna. 44. Tiene un Concilio. 47. Inveflitura di Stati a lui data da Arrigo I. Augusto. 58. Sua morte 59.

ARNOLFO Arcivescovo di Milano spedito a Constantinopoli da Ottone III. 8. Contrario al Re Ardoino. 17. 22. Sua lite col Vescovo d'Asti. 52 Fine de'suoi di. 59.

Arnolfo Arcivescovo di Milano. 311.315. Fine di sua vita.325.

ARRIGO Duca di Baviera, poscia Imperadore. 11. Eletto e coronato Re di Germania. 12. Invitato in Italia. 13. Principi a lui savorevoli. 17. Cala in Italia armato. 20. E' coronato Re in Pavia. 22. Sedizione di quel Popolo contra di lui. 23. La Toscana se gli sottomette. 24. Doma Boleslao occu-

Ffff 2 pa-

pator della Boemia. 27. Fonda il Vescovato di Bamberga. 30. 57. A lui ricorre in Germania Papa Benedetto VIII. 41. Cala in Italia. 43. Coronato Imperadore da esso Pontesice. 44. Diploma suo in favor della Chiesa Romana dubbioso, 45.74.

ARRIGO I. fra gl'Imperadori, sua sovranità in Roma. 46. Mette al bando dell' Imperio i Marchesi Progenitori della Cafa d'Este. 48. Sua Dieta in Argentina e Leggi. 55. e segu. Investitura dell' Esarcato da lui dato all' Arcivescovo di Ravenna. 58. Va a trovarlo in Germania Benedetto VIII. Papa. 63. Alle preghiere di lui cala di nuovo in Italia. 67. Va all'assedio di Troia in Puglia. 69. E'riconosciuto Sovrano di Benevento. 70. Torna da Germania. 72. Dà l'Investitura di Capoa a Pandolfo Conte di Tiano. 74. Sua morte e fantità. 76.

ARRIGO Re III. poscia Imperadore II. creato Duca di Baviera, ed eletto Re di Germania. 89. Rimette la pace fra suo Padre, e Stefano Re d'Ungheria. 94. Erede del Regno di Borgogna. 97. Sue vittorie contro i Boemi. 104. Cala col Padre in Italia. 108. 111. Accettato per loro Re dai Borgognoni. 119. Succede al Padre; Favola intorno alla sua origine. 120. Rimette in sua grazia Eriberto Ancivescovo di Milano. 123. Sue seconde Nozze con Agnese di Poitiers. 132.

ARRIGO III. fa deporre tre Papi Simoniaci. 139. Difeso dalla censura del Baronio. 140. Coronato Imperadore. 141. Elezion de' Papi non fatta senza il di lui assenso. 144. Tenta d'imprigionare Bonisazio Marchese. 146, Elegge Papa Damaso II. 149. Leggi sue aggiunte alle Longobardiche. 150. Manda a Roma l'eletto Papa Leone IX. 151. Sua guerra col Re d'Ungheria. 158. Fa eleggere Re di Germania, e crea Duca di Baviera Arrigo suo Figlio. 166. Sua calata in Italia contra di Gosfredo Duca di Lorena. 170. Torna in Germania. 173. Fine di sua vita. 176.

R

0

d

PI

1.

[

47

1 0

(

A

A

A

ARRIGO IV. fra i Re, III. fra gl' Imperadori, fua nascita. 154.157. Creato Duca di Baviera, e Re di Germania. 166. Sposa Berta figlia di Ottone Marchese di Susa. 173. e segu. Succede al Padre. 176. Sassoni firibellano contra di lui. 180. Ha il titolo di Re de' Romani. 194. Rapito da Annone Arcivescovo di Colonia. 197. e segu. E' creato Cavaliere. 209. Sue Nozze con Berta. 217. Sua disonestà. 418.

ARRIGO IV. Re posto sotto la disciplina di Annone Arcivesc. di Colonia. 233. Fa guerra a i Sassoni. 235. 237. Li vince e maltratta. 241. e seg. Empio processo da lui fatto contra di PapaGregorio VII. 245. Da cui è scomunicato e decaduto dal Regno. 246. Viene in Italia. 249. Quale l'abboccamento suo in Canossa con Papa Gregorio. 250. Sua penitenza e pace col Pontefice. 251. Ma in breve la rompe. 252. Sue battaglie con Ridolfo Re Iuo competitore . 259-261. Deposto dal Papa crea un' Antipapa. 264. Si sbriga in une battaglia dall'emulo Re Ridolfo. 267. Viene in Italia. 268. Indarno assedia Roma. 269. 273. Fa guerra alla Contessa Matilda. 275. Torna all'assedio di Roma. 276. Entra pacifico in Roma. 279. Si fa coronare dall' Antipapa. 280. Sua ritirata in Lombardia. 281.

Rot-

Rotta data alle sue genti dalla Contessa Matilda. 283. Sconsitto dal Duca di Baviera. 289. Tornato in Italia assedia Mantova. 300. E se n'impadronisce. 302. Assedia Monte Bello. 306. Maltratta Adelaide sua Moglie. 309. Suoi affari in Italia peggiorano per la ribellione del Figlio. 310. e segu. 312. Va a Venezia. 314. Torna in Germania. 322. Se gli ribella il Figlio Arrigo. 342. 345. Da cui è detronizzato. 347. Finisce di vivere. 348.

ARRIGO V. Re di Germania, sua nascita. 273. 322. E' creato Re e Collega col Padre. 332. Contro cui si ribella. 342. E gli sa guerra. 345. Detronizza il Padre. 347. Pubblica la sua venuta in Italia. 359. Calato in Italia si scuopre crudele. 360. Si accorda colla Contessa Matilda. 361. Mali da lui recati alle Città d'Italia. 362. Distrugge Arezzo. 363. Apparenza d'accordo fra lui, e il Papa. 364. Lite insorta fra loro. 365. Per cui esso Re imprigiona il Papa. 366. Fa pace con lui, ed è coronato. 367. e segu. Visita la Contessa Matilda. 369. Sue Nozze con Matilda d'Inghilterra. 377. Torna in Italia. 382. Va di nuovo a Roma, dove è accolto. 385. Si fa coronar di nuovo dall'Arcivescovo di Braga. 386. Torna a Roma, e ne ta tuggire Papa Gelasio, esuoi trattati con lui. 390. Scomunicato da Papa Callillo II. 398. Sollevazioni contra di lui. 404. Sua Pace con Papa Callisto II. 405. e legu. Finisce di vivere. 412. Arrigo VI. creato Re di Germa-

nia. 588. Arrigo Duca di Baviera depo-

ito. 31.
ARRIGO IV. Estense Guelso Duca

di Baviera succede al Padre. 414. Creato anche Duca di Sassonia sposa Geltruda Figlia di Lottario Re di Germania. 415. 419. Investito de' Beni allodiali della Contessa Matilda. 437. Prende Ulma al Duca di Suevia. 444. Col Suocero Augusto viene in Italia. 449. Guerre da lui satte in Toscana. 455. E in Puglia. 456. 462. Gli sa guerra il Re Corrado. 463. Sua morte. 468.

Arrigo il Nero Duca di Baviera. 337. 352. Sua porzione di Stati in Italia. 353. 382. 387. Termina

i luoi giorni. 414.

ARRIGO Leone, Figlio di Arrigo IV. Duca di Sassonia, succede al Padre. 468. E' investito di quel Ducato dal Re Corrado. 474. Va col Re Corrado in Oriente. 487. 501. Sue liti con Arrigo Duca di Baviera. 502. Aggiudicata a lui essa Baviera . 506. Accompagna in Italia il Re Federigo. 509. Cede varie Terre a' Marchesi Estensi. 512. 515. 520. Sue lodi. 541.

Arrigo Duca di Carintia. 324. Arrigo Cardinale, Legato al Re di Sicilia. 513.

Arrigo Cardinale de'SS. Nereo ed Achilleo. 528. 537.

ARRIGO Patriarca d'Aquileja. 253. ARRIGO Arcivescovo di Ravenna. 158. 214. 221. Termina il suo vivere. 230.

ARRIGO Vescovo di Parma. 68. ARRIGO Vescovo d'Augusta, Configliere di Agnese Imperadrice. 197.

Arrigo Vescovo di Liegi. 562. Atenolfo Abbate di Monte Casino. 62. 69.

ATENOLFO Fratello di Pandolfo III.
Principe di Benevento. 126. 128.
Azzo I. Marchese Progenitore de'
Principi Estensi. 41.43. Messo al
ban-

bando dell'Imperio da Arrigo I. Augusto. 48. e segu. Invita in Italia Roberto Re di Francia. 78. e

segu. 93.

Azzo II. Marchese, Progenitor de gli Estensi, messo al bando dell' Imperio da Arrigo I. Augusto. 48. esegu. In lui ricadono gli Stati d'Ugo Marchese suo Zio. 93. Suoi Placiti in Milano. 138. Marito di Cunegonda de' Guelsi. 147. esegu. Conte della Lunigiana. 155. Padre di Guelso IV. Progenitore della Casa di Brunsvich. 174. esegu. Va in Francia. 222.

Azzo II. suo Matrimonio con Matilda Sorella di Guglielmo Vescovo di Pavia. 238. Padrone della Badia della Vangadizza. 240. Assiste ad Arrigo IV. Re in Canossa. 250. Dà per Moglie ad Ugo suo Figlio una Figlia di Roberto Guiscardo. 255. 296. 297. Sua morte. 323.

Azzo eletto Arcivescovo di Milano, e rifiutato. 231. 243. Azzo Arcivescovo di Pisa. 409. Azzo Vescovo d'Acqui. 371. Azzo Abbate di Subiaco. 156.

## B

BALDOVINO Re di Gerusalemme. 334. Sposa con Matrimonio nullo Adelaide Vedova di Ruggieri Conte di Sicilia. 374.

BALDOINO Conte di Fiandra. 28. Ottiene grazia dal Re Arrigo. 30. 152. Rimesso in grazia di Ar-

rigo IV. Re. 177.

BARASONE Re in Sardegna: 207. BAROSONE diverso dall'altro ottiene da Federigo I. il titolo e la Corona di Re di Sardegna. 564. 586.

BARTOLOMEO Apostolo, suo Corpo in Benevento, e non in Roma. 1.

BEATRICE figlia di Federigo Duca di Lorena. 109. 127. Partorisce la Contessa Matilda. 143. 160. Si rimarita con Gotifredo Duca di Lorena. 168. Imprigionata da Arrigo II. Augusto. 170. E' liberata. 177. Suoi diplomi. 183. Resta di nuovo Vedova. 223. Comanda in Toscana. 232. 236. 244. Dà fine a i suoi giorni. 247.

File

Satur

115

BERS

113

BEFF

BER.

BIRAL

BERR!

:05.

10-1

441

Ly:

Re

2

Fa

EER

-61

BEF

BER

P. K.

R

0

BE

BE.

BE

Bo

200

BENEDETTO VIII. Papa, sua elezione. 40. Fugge in Germania. 41. Dà la Corona dell' Imperio ad Arrigo I. 44. Suo dominio amplificato. 45. Diploma d'esso Arrigo in favor della Chiefa Romana dubbioso . 46. Sua Bolla e Placito. 47. Altro suo Placito. 50. Scaccia i Saraceni da Luni. 54. Poi dalla Sardegna per mezzo de'Pifani e Genovefi. 56. Va in Germania a trovare l'Imperador' Arrigo. 63. Chiama in Italia Arrigo I. Augusto contro i Greci. 67. E' chiamato a miglior vita. 75.

BENEDETTO IX. Papa, sua illegittima elezione. 99. E vita infame. 100. Viene in Lombardia ad abboccarsi con Corrado I. Augusto. 114. Congiura de' Romani contra di lui. 115. Cacciato riforge, e poi vende il Papato. 134. Credesi, che facesse penitenza. 135. Deposto nel Concilio. 139. 147. Torna ad occupar la Santa Sede. 148. 150. 172.

BENEDETTO X. illegittimo Papa. 182. Rinunzia alle sue preten-

fioni. 184.

BENEDETTO Vescovo di Velerri.
180.

BENEVENTO ceduto a i Papi. 161.

BEN-

Benzone Vescovo d' Alba, sua Satira contro Papa Alessandro II.

BERARDO Vescovo di Padova.

152.

BERARDO Abbate di Farfa. 155. BERARDO Abbate di Farfa. 268.

BERALDO Abbate di Farfa. 393. BERENGARIO Eretico, sua dottrina condennata. 153. E da lui abiura-

. ta. 185.260.

Bernardo Santo Abbate interviene al Concilio di Pifa. 439. Atti suoi in Milano, ed in altre Città. 441. 444. Viene chiamato dal Papa a Pifa. 455. Tratta di pace col Re Ruggieri. 459. e segu. induce a pentimento l'Antipapa Vittore. 461.486.491. Sua morte. 503.

Bernardo Cardinale Legato Apoflolico. 338. e fegu. Maltrattato in Parma. 342. Creato Vescovo di Parma. 349. 366. Sua morte e san-

tità.439.

BERNARDO Cardinale di San Clemente. 525.

BERNARDO Legato Apostolico a Milano. 231.

BERNARDO Vescovo di Ascoli. 177. BEROLDO Conte, Progenitore della

Real Cala di Savoja. 49.

BERTA figlia di Ottone e di Adelaide Marchesi di Susa, maritata col Re Arrigo IV. 174. 217. Sua onestà tentata. 218. Si studia Arrigo di ripudiarla. 220. 249. Fine di sua vita. 295.

BERTA Badessa di Santa Giulia di

Brelcia. 4.

BERTOLFO o sia Bertoldo Duca di Carintia. 224. 234. 241. Abbandona Arrigo IV. Re. 248. 260. 290.

BERVARDO Santo Vescovo d'Ilde-

seim. 2. e legu. 8.

Boamondo Figlio di Roberto Guiscardo. 183. Militaccol Padre contro i Greci. 271. Dà più d' una rotta a i Greci. 279. 283. Sue liti col Fratello per l'eredità del Padre 286. e fegu. Fa pace col Fratello. 295. Nuoverotture fra loro. 301. 305. 308. 312. Prende la Croce, e con un' Armata va in Levante. 321. Creato Principe di Antiochia. 328. Fatto prigione da i Turchi. 335. Liberato prende Moglie. 350. Fa guerra ad Alessio Imperador de' Greci. 355. e fegu. Fine di sua vita. 370.

Bologna, quando cominciasse ivi lo Studio delle Leggi, e la sua

Università. 383.

Bolognesse, loro liti coi Modenefi. 432. Si umiliano a Lottario Augusto. 453. Danno una rotta ai Modenesse. 474. Si sottomettono a Federigo Augusto. 556. 572. Fan guerra a Faenza. 589. 591.

Bonifazio Cardinale Vescovo d'

Albano. 179. e segu.

BONIFAZIO Marchele Figlio di Tedaldo Marchese. 21. e segu. 24. 35. Sua donazione al Monistero di Polurone. 39. Signoreggia in Ferrara. 51. Quando creato Duca e Marchese di Toscana . 53. Signore di Mantova. 34. Marito di Richilda. 55. 62. Gran cacciatore di beni delle Chiefe. 65. e fegu. 73. Creato Duca della Toscana. 85. 98. Va alla guerra di Borgogna in aiuto di Corrado Augulto. 103. e legu. 108. Prende per moglie Beatrice. 109. Va all' affedio di Farina . 114. 117. Sue penitenze . 142. Gli nasce la Contessa Matilda. 143. E' ucciso. 159. Chiamato Tiran-

BONIFAZIO Marchese di Legge Ripuaria. 34.

BONIFAZIO Marchese d'Este. 443.

BONIZONE Vescovo di Sutri, sua Letteratura e morte. 274. 299. Bononio Santo Abbate di Lucedio. 85.

Bonsignore Vescovo di Reggio.

366. 379.

BORGOGNA, suo Regno sottoposto al Romano Imperio. 97. Quanto si stendelse. 98.

BOSONE Cardinale Legato della Santa Sede . 377.

BOSONE Abbate di Sant' Antimo.

Bresciani riportano vittoria de'Bergamaschi. 524. Ottengono capitolazione da Federigo Augusto. 529. Collegati contra di lui co i Milanesi. 545. e segu. Con dure condizioni comperano da lui la pace. 555.

Brunone Arcivescovo di Treve-

ri. 359.

Brunone Vescovo di Segna. 381. Brunone Santo. Istitutore della

Certola, 326.

Bruno Abbate di Caravalle. 514. Bugiano Capitano de' Greci in Puglia fabbrica molte Città . 60. Sconfigge Melo e i Normanni. 61. Preso Datto il fa morire. 66. Aiuta Pandolfo IV. Principe di Capoa. 84. 92.

Bulgaro Giurisconsulto . 533. e

fegu.

Buono Abbate di Ravenna. 28. Burcardo Arcivescovo di Lione.

BURDINO. Vedi Maurizio Arcive-

CADALOO Vescovo di Parma. 125. E Conte di quella Città. 147. Creato Antipapa. 194. Va a Roma. 196. E' condennato e deposto. 199. Tornato a Roma resta

assediato. 203. 206. Ottiene la libertà. 207. Condannato di nuovo nel Concilio di Mantova . 215.

CALLISTO II. Papa, sua elezione. 397. Concilj da lui tenuti in Francia. 398. Viene in Italia. 400. Va a Monte Casino, e ad altri Luoghi. 401. Preso l'Antipapa Burdino, trionfalmente entra in Roma. 403. Suo viaggio in Puglia per trattar di pace .. 405. Fa pace con Arrigo V. 405. e segu. Concilio Generale Lateranense da lui tenuto. 407. Sua morte. 410.

CANONI Penitenziali una volta in

ulo. 316.

Carlo Emmanuello Re di Sarde-

gna. 49.

Carroccio militare, sua origine e qualità. 121. Ulato nelle guerre di Lombardia, che fosse. 496.

CELESTINO II. Papa, fua elezione.

476. Sua morte. 477.

CITTA' d'Italia quando cominciassero a far guerra l'una all'altra. 25. Si cangiano in Repubbliche. 353. Fan guerra insieme. 354. Alcune distrutte dal Re Arrigo V. 362. Fiere discordie eguerretra loro. 478. e legu. Loro costumi. 510. Cominciano a far Lega contra di Federigo Augusto. 563. 573. Ad essa costringono Lodi. 575. Strumento della loro Lega. 582. La quale sempre più crebbe.

CLEMENTE II. Papa, sua elezione. 140. e legu. Corona il Re Arrigo III. 141. Suo zelo contro la Simonia. 143. e segu. Col veleno è tolto di vita. 147. Luogo dove egli morì. 148.

CLEMENTE III. Antipapa. Vedi Gui-

berto.

COLOMANNO Re d'Ungheria. 325.

Co-

COLONNA, nobiltà ed antichità di

questa Famiglia. 334.

COMASCHI, la lor Città presa e saccheggiata da i Milanesi. 394. Che san poi guerra a quel Popolo. 399. 402. 407. Abbandonano la Città, e poi si suggettano a Milano. 418.

Consiglio Generale, e di Credenza nelle Città Libere d' Italia.

353.

Consoli delle Città d'Italia divenute Repubbliche. 353. e fegu.

CONTE Cardinale Legato dell'Anti-

papa Anacleto. 429.

Corrado il Salico primo fra gli Augusti, creato Re di Germania. 77. Eriberto Arcivescovo di Milano il promuove alla Corona d' Italia. 80. Venuto riceve la Corona da esso Eriberto, e sa guerra a i Pavesi. 82. Sua signoria in Ravenna. 83. Sottomette la Toscana. 85. E' coronato Imperadore. 86. Torna in Germania. 87. e fegu. Fa eleggere Re di Germania Arrigo suo Figlio. 89. Sua guerra col Santo Re d' Ungheria Stefano. 93. e segu. Sue ragioni sopra il Regno di Borgogna. 97. e legu. Coll'armi va ad acquistarlo. 100. e legu. 102. e legu.

CORRADO I. Imperadore cala di nuovo in Italia. 108. Fa prigione Eriberto Arcivescovo di Milano. 110. Che sugge. 111. Assedia Milano. 112. Infierisce contro Parma. 114. Torna a Roma. 115. A cagion della Peste si ritira in Germania. 116. e segu. Sua mor-

te. 119.

Corrado figlio di Arrigo IV. Re, creato Duca di Lorena. 247. 249. 251. 270. Cerca l'eredità della Contessa Adelaide Avola sua. 307. e segu. Si ribella al Padre. 309. E' coronato Re d'Italia. 310. E Tom. VI.

no II. 315. Prende Moglie. 318. 327. Sua morte. 335. e segu.

CORRADO Fratello di Federigo Duca di Suevia fa guerra a Lottario Re di Germania. 413. Contra di lui è creato e coronato Re d'Italia. 422. Scomunicato dal Papa perde il credito. 423. Torna difingannato in Germania. 433. Fa pace con Lottario Augusto. 443. e fegu. 449. 454. Viene eletto Re di Germania. 463. Fa guerra ad Arrigo Duca di Sassonia. 468.

CORRADO di Svezia Re di Germania, a lui fa guerra Guelfo VI. 474. E'invitato a Roma da i Romani. 483. Prende la Croce, paffa in Levante. 486. e fegu. Sue azioni e ritorno. 489. e fegu. 491.

Fine di sua vita. 500.

CORRADO Duca di Carintia. 39.
CORRADO Duca di Franconia. 76.
81. 87. Rimelso in grazia fua da
Corrado Augusto. 89. creato Duca di Carintia e Marchele di Verona. 104. e fegu. 111.

Corrado Duca di Baviera deposto.

166

ORRADO, figlio di Corrado già Duca di Carintia, dà una rotta ad Adalberone Duca di Carintia. 61. Termina il suo vivere. 122.

CORRADO figlio di Federigo I. Augusto, creato Duca di Franconia.

588.

CORRADO Marchese di Toscana.

422. Suoi atti. 425.

CORRADO Vescovo di Perugia. 14. CORRADO Conte Palatino del Reno. 529. 549. 556.

CORTI erano una volta Ville con Parrochia e Castello. 118.

Costantino Monomaco, Imperador de' Greci. 130. e fegu.

Greci.209.249.250.Sua morte.272.

Gggg

Go-

COSTANZA di Francia maritata con Boemondo Principe d'Antiochia.

350.

CREMA cagione di gran guerra fra Milano e Cremona. 424.450. Cremaschi si ribellano a Federigo Augusto. 539. Crema assediata da' Cremonesi e Tedeschi. 541. Si ren-

de a Federigo. 543.

Cremonesi sconsitti da i Milanesi, 362. A cagion di Crema muovono guerra ad essi Milanesi. 424. 441. 447. 450. e segu. Son da loro sconsitti. 469. Danno una rotta a i Piacentini. 495. Assediano Crema. 541. Uniti a Federigo Augusto san guerra a i Milanesi. 545. Collegati con essi. 574. 589.

CRESCENZIO Cardinale Governatore di Benevento. 407. 435.

CRISTIANO eletto Arcivescovo di Magonza. 567. Sconfigge i Romani. 575. e segu. 587.

Crociata pubblicata da Papa Urbano II. nel Concilio di Chiaramonte. 316.319. Italiani ad essa con-

corfi. 321.

Cunegonda Santa Imperadrice, Moglie di Arrigo I. Augusto. 12. Suoi Fratelli fan guerra ad esso Arrigo. 31. 43. Coronata Imperadrice. 44. Sua morte e santità. 76.

CUNEGONDA de' Principi Guelfi, maritata con Azzo II. Marchefe d'Este. 147. Madre di Guelfo IV. Progenitore della Casa di Brunsvich. 174. Sua morte.

CUNIBERTO Vescovo di Torino.

### D

DAIBERTO primo Arcivescovo di Pisa. 308. Creato Patriarca di Gerusalemme. 330. DAMASO II. Papa, sua elezione: 149. Suo breve Pontificato. 150.

Desiderio Abbate di Monte Cafino. 179. Creato Cardinale. 184. Manda Monaci in Sardegna. 207. Suo zelo e mansuetudine. 208. Fabbrica la Basilica di Monte Casino. 209. La cui Dedicazione è fatta da Papa Alessandro II. 228. 254. 257. Chiamato da Arrigo IV. 277. e segu. 280. Ristuta il Pontificato. 284. e segu. E creato Papa. 288. Vedi Vittore III.

DIONISIO Vescovo di Piacenza. 210. Dodone Vescovo di Modena. 349.

357.

Domenico Gradenigo Vescovo di Venezia. 84.

Domenico Orfeolo Doge di Venezia. 98.

Domenico Fiabonico Doge di Ve-

nezia.99.131.

Domenico Contareno Doge di Venezia. 131. 133. Ricupera Zara. 138. 206. 230.

Domenico Silvio Doge di Venezia.

230.240. Deposto.284.

Domenico Michele Doge di Venezia. 587. Sua vittoria degl' Infedeli. 409. Loro toglie Tiro. 411. e fegu. Sua morte. 430.

Domenico Morofino Doge di Venezia. 494. Ricupera alcune Cit-

tà. 496. Sua morte. 524. Domenico Patriarca di Grado. 121.

133.

Domenico Vescovo di Venezia.

Domenico Santo Abbate di Sora.

Donazione di Costantino accreditata nel Secolo XI. 186. e segu. Impugnata. 346.

Duello una volta familiare e per-

mello. 159.

EBERARDO Vescovo di Bamberga.

ECLANA Città, di cui fu Vescovo Giuliano Pelagiano. 60.

Elezione de' Papi come regolata da Papa Niccolò II. 184. e fegu. 193. De' Vescovi ed Abbati come fissata sotto Callisto II. Papa. 406.

ERIBERTO Arcivescovo di Ravenna. 59. Sua lite di precedenza con quel di Milano. 86. Sua morte. 93.

Colonia, tempo della sua merte.

63.

ERIBERTO Arcivescovo di Milano. 60. 68. Promuove Corrado il Salico al Regno d'Italia. 80. e segu. Gli dà la Corona d' esso Regno. . 82. Sua lite di precedenza coll' Arcivescovo di Ravenna. 86. Fa guerra a Lodi. 88. Scuopre e gastiga gli Eretici Manichei. 90. e fegu. Coll'armi va ad affiftere Corrado Augusto in Borgogna. 102. Sua superbia, per cui inforser guerre civili. 105. 107. Imprigionato da Corrado I. Augusto . 110. Si salva colla suga. 111. Assediato in Milano. 112. Invita in Italia Odone Conte di Sciampagna. 113. Scomunicato dal Papa. 115. Inventa il Carroccio . 121. Riacquista la grazia di Arrigo III. 123. Per le discordie si ritira suor della Cit-. tà. 127. 129. 132. Fine del luo vivere. 136. e segu.

ERIBERTO Vescovo di Modena. 244. ERIBERTO Vescovo di Reggio. 306. ERIMANNO Duca di Alemagna. 12. e segu. Creato Marchese di Susa. 109. 123. Sua morte. 126.

ERLEMBALDO Nobile Milanese si oppone all'incontinenza del Clero. 211. 216. 231. Ucciso da' suoi avversarj. 242.

ERMANNO di Lucemburgo creato Re di Germania. 269. E' coronato. 270. 273. Fa fuggire il Re Arrigo IV. 292. Fine de' fuoi giorni. 295.

Ermanno Arcivescovo di Colonia. 111. 156. e segu.

Ermanno Vescovo di Bamberga . 226.

Ermingerio Vescovo di Ceneda. 68.

ERNESTO Duca di Alemagna. 81.87. Esarcato di Ravenna una volta fotto il dominio de gli Augusti. 58.83.104.

Esquilo Arcivescovo di Lunden.

EVERARDO Vescovo di Bamberga.

EUGENIO III. Papa, sua elezione. 480. Sforza i Romani all' ubbidienza. 481. Si ritira in Toscana. 482. Va in Francia. 483. Torna in Italia. 489. Sua concordia co i Romani. 494. 499. E' chiamato da Dio a miglior vita. 503.

# F

FEDERIGO I. poscia Imperadore, succede al Padre nel Ducato di Suevia, e va in Terra Santa. 487. 491. E'eletto Re di Germania. 500. e segu. Sua Coronazione, e concordia con Papa Eugenio. 502. Suo amore alla Giustizia. 504. Irritato contra de' Milanesi. 505. Decide la lite della Baviera in favore di Arrigo Duca di Sassonia. 506. Cala in Italia. 509. Sua Dieta in Roncaglia. 510. Comincia le ostilità contra di Milano. 511. Prende e brucia Gggg 2

Asti e Tortona. 514. Non su coronato in Milano. 315. Suo abboccamento con Papa Adriano. 516. Da cui riceve la Corona Imperiale, e fa guerra a i Romani. 517. Mette a l'acco Spoleti, e torna in Germania. 518. Sue liti con Manuello Imperador de' Greci. 520. E con Papa Adriano 3 525. Col quale si pacifica. 528. Calato in Italia costrigne i Bresciani a capitolare: 529. Mette al bando dell'Imperio i Milaneli. 530. Mette l'assedio a Milano. 531. Condizioni, colle quali accorda la pace a i Milanesi. 532. Tiene una gran Dieta in Roneaglia . 533. Nuova rottura fra lui e i Milanesi . 539. Imprende l'assedio di Crema, 541. E la costrigne alla resa . 543. Viene scomunicato da Papa Alessandro, 545. Alsedia Milano. 549. e segu. Il cui Popolo gli si rende. 552. e segu. Distruzione di quella Città da lui comandata . 554. Sottomette varie altre Città . 556. Suoi raggiri contro Papa Alessandro. 557. Torna in Germania. 558. Poscia in Italia. 561. Marca di Verona fa Lega contra di lui. 563. Corona Barasone in Re di Sardegna. 564. Torna in Germania. 567. Quindi in Lombardia. 570. S' invia coll' esercito a Roma. 572. Assedia indarno Ancona. 573. Mette l'assedio a Roma. 577. S' accorda co i Romani. 579. Suo elercito disfatto da un'Epidemia. 580. Torna a far guerra a Milano. 581. Fugge in Borgogna. 583. e segu. Ingrandisce i suoi Figliuoli. 588. Tratta di pace con Papa Alessandro. 590.

FEDERIGO Figlio di Federigo I. Augusto, creato Duca di Suevia.

588.

FEDERIGO Duca di Suevia fa guerra al Re Lottario. 413. e segu. Ottien perdono e pace da lui . 444. Dà fine al suo vivere . 487.

FEDERIGO Duca di Suevia, Figlio di Corrado. 529. 549. Sua morte.

580.

FEDERIGO Cardinale Legato della Santa Sede. 2. Arcivescovo di Ravenna. 4. 17. 22. 44.

FEDERIGO Arcivescovo di Colonia.

359.

FEDERIGO Fratello di Gotifredo Duca di Lorena, poscia Papa Stefano X. 162. Inviato a Costantinopoli. 167. Si sa Monaco. 172. Creato Cardinale. 178. Eletto Papa. 179. Vedi Stefano IX.

Fiesole distrutta da' Fiorentini.

35.

FILIPPO Re di Francia per li suoi eccessi corretto da Papa Gregorio VII. 240. 319.

FILIPPO Arcivescovo di Colonia.

588.

FIORENTINI distruggono Ficsole .

FULBERTO Vescovo di Sciartres.

29.

Folco Figlio di Azzo II. Marchefe d'Este, Progenitore della Casa d' Este. 222. 262. 298. Succede al Padre. 323. Guerra a lui fatta da Guelfo Duca suo Fratello. 324. Varj suoi Atti. 380. 443.

Folco II. Marchese d' Este. 443.

512

FRANCONE Abbate di Santa Sofia.

Fuoco sacro in Italia. 299.

G

GALDINO Arcivescovo di Milano. 572. Viene alla sua Città. 582. GARSENDA Contessa, Moglie di Azzo Azzo II. Marchese d'Este, eredita il Principato del Maine.

GEBEARDO Arcivescovo di Raven-

na. 93. 103.

GEBEARDO Vescovo di Aichstet, pofeia Papa Vittore II. 162. Eletto Papa. 169. e segu. Vedi Vittore II.

GEBEARDO Vescovo di Ratisbona.

GEBEARDO Vescovo di Costanza .

314. 347.

GELASIO II. Papa, fua elezione. 389.
All'arrivo di Arrigo V. Augusto fugge. 390. In Capoa scomunica l'Antipapa Burdino. 391. Va in Francia. 392. Instituisce l'Arcive-scovato in Pisa. 393. Termina i suoi giorni. 396.

GEMINIANO Santo Vescovo di Modena, Traslazione del suo Cor-

po. 349.

GENOVESI cacciano i Mori dalla Sardegna, 56. 66. Lor vittoria de' Tunelini. 293. Mandano loccorfi a Terra Santa. 331. Cominciano la guerra contro i Pilani. 399. 402. 407. Portata a Roma la lor lite. 409. Continuano la guerra contro i Pisani . 415: e legu. 426. Eretta la lor Chiela in Arcivelcovato. 434. fan guerra a i Saraceni di Minorica ed Almeria, 484.488. Lor pace col Re di Sicilia. 524. Loro accordo con Federigo Augusto. 534. 556. Fan guerra a i Pisani. 558. e legu. 568. 571. 581. 586. 589.

GERUSALEMME ricuperata da i Cri-

stiani. 330.

GHERARDO Cardinale Governatore di Benevento. 421.

GHERARDO Cardinale spedito in Germania. 448. 460.

GHERARDO Vescovo di Firenze eletto Papa col nome di Niccolò II. 183. e segu. GHERARDO Vescovo d'Ostia. 237. Imprigionato. 252.

Ghibellini e Guelfi Sette, onde aveffero principio. 501.

GIACINTO Cardinale di S.Maria della Scuola Greca. 528.

GIORDANO I. Principe di Capoa. 201. E Duca di Gaeta. Difende Aquino. 211. Succede al Padre. 257. 265. 278. 283. 290. Sua morte. 304.

GIORDANO II. Principe di Capoa. 401. Fine del suo vivere. 419.

GIORDANO Arcivescovo di Milano, sua elezione. 371. 375. Vince la lite con Grossolano. 381. 385. Sua prepotenza. 394. Accoglie Papa Callisto II. 400. Fine di sua vita. 402.

GIOVANNI Comneno Imperador de' Greci. 444.

GIOVANNI XVII. Papa, sua elezione e morte. 16.

GIOVANNI XVIII. Papa, sua elezione. 16. Termina i suoi giorni. 32. Epitaffio a lui non bene attribuito. 33.

GIOVANNI XIX. Papa, sua elezione. 75. Dà la Corona dell'Imperio a Corrado il Salico. 86. Fine di sua

vita. 99.

GIOVANNI Gualberto Santo Fondatore di Vallombrosa. 202. 213. 270.

GIOVANNI Igneo, poi Cardinale, passa illeso pel Fuoco. 214.

GIOVANNI da Crema Cardinale.381. 403. Scomunica l'Arcivescovo di Milano. 424.

GIOVANNI Cardinale Governatore di Benevento. 470.

GIOVANNI Cardinale d' Anagni.

GIOVANNI Cardinale de'SS. Giovanni e Paolo. 565.

GIOVANNI Patriarea d' Aquileia .

GIQ-

GIOVANNI II. Arcivescovo di Napoli. 209.

GIOVANNI Vescovo di Verona. 68. GIOVANNI Vescovo della Sabina. 156.

GIOVANNI Vescovo di Veletri falfo Papa col nome di Benedetto X. 182.

GIOVANNI Orfeolo Doge di Venezia, fua morte. 27.

GIOVANNI Duca di Amalfi . 26.

GIOVANNI Duca e Marchese, forse di Spoleti e Camerino. 40.45. GIOVANNI Duca di Gaeta. 60.

GIOVANNI Duca di Napoli. 143.

GIOVANNI Duca di Traversara .

GIOVANNI Principe di Capoa. 74. GIOVANNI Abbate de'SS. Ilario e Benedetto. 206.

GIOVANNI Abbate di Canossa. 306. GIOVANNI Abbate del Monistero Ambrosiano. 360.

GIOVANNI Abbate di Struma Antipapa assume il nome di Callisto III. 588.

GISELA Imperadrice Moglie di Corrado I. Augusto. 86.97.

GISOLFO II. Principe di Salerno. 158. Succede al Padre. 160. Marita la Sorella con Roberto Guifcardo. 183.221.238. Sue liti con esso Roberto. 253. Che lo spoglia di Stati. 254.

Giudizio del Fuoco. 214. 341.

Giulio Cardinale di San Marcello.

GIULIO Vescovo di Palestrina.

GOFFREDO Abbate Vindocinense . 312. e segu.

GOTIFREDO Barbato Duca della Lorena Mofellanica. 134. Ribello al Re Arrigo III. 137. e fegu. Rimesso in sua grazia. 138. Torna a ribellarsi. 150. Si umilia all' Imperadore. 152. Viene in Italia. 162. e segu. Prende per Moglie Beatrice Duchessa di Toscana. 168. Contra di lui sdegnato Arrigo II. Imperadore. 171. Si ritira in Lorena. 173. rimesso in grazia del Re Arrigo IV. 177. Suoi Diplomi. 183. Padrone della Toscana. 190. Scaccia Cadaloo Antipapa da Roma. 197. Guerreggia contro il Principe di Capoa. 201. 211. Fine di sua vita. 223.

GOTIFREDO il Gobbo Duca di Lorena, marito della Contessa Matilda. 223. Suo dominio in Toscana. 235. e segu. 241. e segu. E' ucciso. 246.

GOTIFREDO figlio del Conte Eustachio, creato Marchese d'Anversa. 247.

Gotifredo di Buglione conduce in Levante l'Armata de' Crociati. 320. E' prolamato Re della ricuperata Gerusalemme. 330. Passa a miglior vita. 334.

GOTIFREDO Arcivescovo di Milano, rigettato dal Popolo. 222. Asfediato in Castiglione. 226. Poscia scomunicato. 231. 243.

GOTIFREDO Abbate di S. Ambrosio di Milano. 60.

Gozelone Duca di Lorena sconfigge Odone Conte di Sciampagna. 113. Fine de'suoi giorni. 134.

GRAZIANO Monaco Autore del Decreto . 498.

GRECI possessori della Lombardia minore. 31. Che loro si ribella. 36. e segu. 57. 118.122.

GREGORIO VI. Papa eletto, ma simoniacamente. 134. Truova la Sedia Romana in infelice stato. 135. Deposto nel Concilio Romano. 139. Riprovato da i contemporanei Scrittori. 140. e segu.

GREGORIO VII. eletto Papa. 234. Vedi Ildebrando. Legatida lui spe-

diti

diti per mettere in dovere il Re Arrigo IV. 237. Celebra un gran Concilio: 238. In un'altro condanna le Investiture delle Chiese. 241. Sacrilego infulto a lui fatto in Roma. 243. Arrigo IV. Re cerca di deporlo. 245. Contra di cui fulmina le Censure. 246. Come accogliesse in Canossa Arrigo IV. Re. 250. Glidà la pace. 251. Che poco dura. 252. Scomunica Roberto Guiscardo. 257. Fa pace con lui. 258. Suoi Concilj. 260. Si dichiara pel Re Ridolfo, e depone il Re Arrigo. 264. Si riconcilia con Roberto Guiscardo. 265. Asfediato in Roma. 269. 276. Sua costanza nella persecuzione. 277. Si ritira in Caltello Santo Angelo. 279. Ricorre a Roberto Guiscardo. 280. Da cui è liberato. 282. Sua morte. 284. e legu.

GREGORIO Cardinale di S. Angelo.

406.409.

GREGORIO Arcivescovo di Bene-

vento.466.

GREGORIO Vescovo di Vercelli scomunicato. 156. Creato Cancelliere d'Italia. 199. 226. Assiste alla consecrazione di Gregorio VII. Papa. 235. Termina i luoi giorni.

2.52.

GROSSOLANO Vescovo di Savona, Vicario dell'Arcivescovo di Milano. 334. Sua Ipocrisia. ivi. E' creato Arcivescovo. 340. Per provarlo Simoniaco Liprando sa il Giudizio del Fuoco. 341. Disende la sua causa in Roma. 344. Va in Terra Santa. 359. 371. 375. Sua morte. 381.

GUAIMARIO III. Principe di Salerno. 62. 72. Fondatore del Monistero della Cava. 81. 84. Termina

il suo vivere. 95.

GUAIMARIO IV. Principe di Salerno. 95. Principato di Capoa alui conceduto da Corrado I. Augusto. 116. S'impadronisce di Amalsi. 122. E di Sorrento. 125. Assedia Bari. 133. e segu. Dimette Capoa. 146. 158. Termina i suoi giorni ucciso. 160.

GUALTIERI Arcivescovo di Ravenna. 393. Ha lite di precedenza con quel di Milano. 408. e segu. 411.428.454.

GUARINO Vescovo di Modena. 66. GUARNIERI, forse primo Marchese della Marca d'Ancona. 163.

GUARNIERI Marchele d'Ancona. 333-250. Sua empietà. 351. Duca di Spoleti. 387.

GUARNIERI Marchese di Cameri-

no.542.

GUELFI e Ghibellini Sette, onde la

loro origine. 501.

Guelfo Conte della Suevia nemico di Corrado I. Augusto 81.87.

e legu.

Guelfo III. Conte creato Duca di Carintia, e Marchese di Verona. 147. Vari suoi atti e morte. 174. Sua eredità passa ne gli Estensi. 175.

Guelfo IV. Figlio di Azzo II. Marchese d'Este. 174. Eredita gli Stati della Casa de' Principi Guelfi. 175. 222. Creato Duca di Baviera. 229. 241. esegu. Abbandona Arrigo IV. Re. 248. 252. 260. 270. 283. Rotta da lui data all'esercito d'esso Re. 289. Matrimonio di Guelso V. suo Figlio con la Contessa Matilda. 296. 303. 308. 314. Abbraccia il partito di Arrigo IV. 317.

Guelfo IV. Duca fa guerra a i fuoi Fratelli Estensi. 323, e segu. Va a Gerusalemme. 336. Termina

i suoi giorni. 337.

Guelfo V. Figlio di Guelfo IV. Duca di Baviera, prende in Moglie la Contessa Matilda. 296. GuerGuerra a lui fatta da Arrigo IV. Re. 300. e segu. Gliètolta Mantova con altri Luoghi. 302. e segu. 314. Suo divorzio da Matilda. 317. Succede al Padre nel Ducato della Baviera. 337. Favorisce Arrigo V. contro il Padre. 345. 347. Va Ambasciatore in Francia.

GUELFO VI. figlio di Arrigo il Nero Duca di Baviera. 414. Fa guerra al nuovo Duca d'essa Baviera.
471. 474. Va in Terra Santa col
Re Corrado. 487. Ricomincia la
guerra. 491. Si pacifica. 497. 501.
Creato Marchese di Toscana, e
Duca di Spoleti. 506. Ambasciatori di Toscana e Spoleti a lui venuti. 512. Sue lodi. 541. Esercizio del suo dominio in Toscana e
Spoleti. 543. Fa guerra in Germania. 568. Rinunzia i suoi Stati a Federigo Augusto. 588.

GUELFO VII. lasciato dal Padre al governo della Toscana. 543. Guerra da lui fatta in Germania. 568.

Sua morte. 580.

Guiberto Cancelliere d'Italia, deposto. 199. Creato Arcivescovo di Ravenna. 230. 243. Scomunica Papa Gregorio VII. 248. 251. Scomunicato in un Concilio Romano. 256. Creato Antipapa col nome di Clemente III. 264. Va all'assedio di Roma. 269. 274. Si fa consecrare nella Basilica Lateranense. 280. 290. e segu. Cacciato da Roma. 296. E' di nuovo in essa ammesso. 303. 309. 312. Tien forte Castello Sant'Angelo. 313. Fine de' suoi giorni. 333. Dissotterrato il suo cadavero. 348.

GUIBALDO Abbate di Monte Casi-

no. 458.

Guido Duca di Sorrento. 160.

Guido Marchele forse uno de gli Antenati della Casa d'Este, 112. Guido Guerra Conte ricco di Tofcana. 517.

Guido Cardinale di nascita Pisano. 440.483.

Guido da Castello Cardinale. 460. Guido da Biandrate Cardinale.

536.

GUIDO da Crema Cardinale. 537. e fegu. Creato Antipapa prende il nome di Pasquale III. 562. e segu. Vedi Pasquale III.

Guido da Velate Arcivescovo di Milano. 137. Fautore dell' incontinenza de' Preti. 189. Scomunicato dal Papa. 212. Rinunzia la Mitra. 222.

Guido Arcivescovo di Vienna. 396. E' creato Papa. 397. Vedi Callisto II.

Guido Vescovo di Pavia. 4. Guiberto Vescovo di Modena. 117.

Guido Vescovo di Luni. 171.

Guido Vescovo di Como.394. Manca di vita. 414.

Guido Abbate di Farfa . 38. 40.

Guido Abbate della Pomposa. 73. 93. Sua santità e morte. 141. e segu. 146.

Guido Monaco Aretino, ristoratore del Canto sermo. 141.

Guifredo Abbate di S. Dionisio di Milano. 527.

Guinizone Abbate di Monte Amiata. 23, 28.

Guglielmo il Conquistatore Re d'

Inghilterra. 297.

GUGLIELMO terzogenito del Re Ruggieri, dichiarato Duca di Capoa e Napoli. 477. De' suoi Fratelli resta in vita egli solo. 494. Dichiarato Re e Collega dal Padre. 497. A cui defunto succede. 507. e segu. 512. Fa guerra al Papa. 513. Congiura de' Baroni contra di lui. 518. e segu. Voce

Voce falsa di sua morte. 521. Ricupera gli Stati perduti in Puglia. 522.

GUGLIELMO Re di Sicilia fa pace con Papa Adriano. 523. Dalla sua Florta è sconsitta quella de' Greci. 535. Riconosce per Papa Alessandro III. 542. Gli è tolta Mahadia in Affrica. 547. Per l'uccisson di Maione si sveglia. 548. Cospirazione contra di lui. 551. Ricupera gli Stati perduti. 558. Fine de' suoi giorni. 569.

GUGLIEMO II. Re di Sicilia fuccede al Padre. 569. Soccorre Papa Alef-

fandro. 576. 578.

GUGLIELMO IV. Duca di Aquitania invitato alla Corona da i Principi

d'Italia. 78. e segu.

GUGLIELMO Duca di Puglia succede a Ruggieri suo Padre. 370. 376. 390. e segu. 401. Da Ruggieri II. gli son tolti alcuni Stati. 405. A cui altri ne cede. 407. Fine di sua vita. 416.

GUGLIELMO Marchese di Monferrato. 486. Sua Figliolanza . 487.

505. 510. 513. e legu.

Guglielmo Marchese di Monserrato in savor de' Pavesi. 526. Muove guerra a i Genovesi. 571. 581. Aiuta Federigo I. a suggire. 583.

GUGLIELMO Ferrodibraccio Normanno, fua venuta in Italia. 118. Conte di Afcoli. 129. 133. Fine di fua vita. 143.

GUGLIELMO Cardinale Diacono.

537.

GUGLIELMO Vescovo di Pavia.

Guglielmo Santo Abbate di Dyon Italiano. 96.

Ι

ILDEBERTO Abbate di Siena. 28. ILDEBERANDO Abbate di Nonanto-

la. 432.

ILDEBRANDO Monaco accompagna in Germania il deposto Papa Gregorio VI. 140. È di colà conduce San Leone IX. Papa. 151. Promuove al Papato Gebeardo Vescovo d'Aichstet. 169. Va in Francia. 171. 180. Mandato in Germania. 181. Torna in Italia. 182. Creato Arcidiacono della Chiesa Romana . 186. 192. Fa eleggere Papa Alessandro II. 193. Mobile principale della Corte Pontificia. 208. e segu. Sostiene i diritti della Santa Sede. 214. e legu. E' eletto Papa. 234. Vedi Gregorio VII.

IMELDA Badessa di San Sisto di Pia-

cenza. 339.

IMBRICONE Vescovo d' Augusta :

253.

Indulgenza Plenaria rarissima una volta, conceduta per la Crociata. 316.

INGELBERTO Marchese di Tosca-

na. 440. 453.

Ingone Vescovo di Ferrara. 36. Ingone Vescovo di Modena. 83.

104. Sua morte. 117. 119.

INNOCENZO II. Papa, sua elezione.
427. Per cagion dello Scisma d'
Anacleto va in Francia. 428. Tiene un Concilio in Chiaramonte.
429. Altre sue azioni in Francia.
430. e segu. Torna in Italia. 433.
Si ferma in Pisa. 434. Dà la
Corona dell'Imperio al Re Lottario. 436. Ritorna a Pisa. 437.
Suo Concilio in essa Città. 439.
Va in Puglia. 456. Sue discordie
con Lottario Augusto. 457. Torna a Roma. 458. Per la morte
H h h h

dell' Antipapa ricupera tutta Roma. 461. Concilio Generale Lateranense tenuto da lui. 463. E' preso dal Re Ruggieri. 465. Con cui poscia sa pace. 466. Mette l'assedio a Tivoli con poca fortuna. 472. Pure sottomette quel Popolo. 473. Chiamato da Dio a miglior vita. 475.

Investiture de' Vescovi ed Abbati come regolate fra Callisto II. Papa, ed Arrigo V. Augusto.

406.

Jomano Vescovo Tuscolano. 539. Innerio, o sia Guarnieri, primo Lettore di Leggi in Bologna. 382. e segu. 391.

ITOLFO Vescovo di Mantova. 68.

115.

IVIZONE Abbate Leonense. 28.

### L

LAMBERTO Vescovo d'Ostia. 397. 400. 405. E' creato Papa. 410. Vedi Onorio II.

LAMBERTO Abbate di San Lorenzo di Cremona. 34.

Landolfo IV. Principe di Capoa, fua morte. 30.

LANDOLFO V. Principe di Capoa. 154. 165. A lui tolti gli Stati. 187. 201.

Landolfo VI. Principe di Benevento. 237. Manca di vita. 256.

LANDOLFO Principe di Benevento. 70.

LANDOLFO Arcivescovo di Benevento. 376. Suo Concilio. 398.

LANDOLFO Vescovo di Cremona. 30. 34.73. Sua morte. 107.

LANDOLFO Vescovo di Ferrara. 305. 343. 358.

Landolfo Vescovo d'Asti. 371. Lanfranco Arcivescovo di Canturberì. 224.

Lanfranco Santo Abbate di Bec-

co, e poscia Arcivescovo di Canturberì. 153. Fine di sua vita.

LEONE IX. Papa, giovinetto appellato Brunone, milita in Italia sotto il Re Corrado. 82. Vescovo di Tullo eletto Papa. 151. Varj suoi viaggi e Concilj. 152. e segu. 157. Tenta di rimettere la pace fra l'Imperadore, e il Re d'Ungheria. 158. Acquista Benevento. 161. Conduce soldatesche in Italia. 162. E' sconsitta la di lui Armata da i Normani, ed egli stesso resta prigione. 164. Rimesso in libertà. 165. Sua malattia e morte. 167.

LEONE Arcivescovo di Ravenna. 4. LEONE Vescovo di Vercelli. 18.48. 68.70. Sua morte. 84.

LEOPOLDO Marchese creato Duca di Baviera. 463. Gli sa guerra Guelfo VI. 471.

LIEMARO Arcivescovo di Brema.

LIPRANDO Prete in Milano, maltrattato da gli Scismatici. 327. Per provare Grossolano Simoniaco sa il Giudizio del Fuoco. 341. Va a Roma. 344. Sua morte. 376.

LITIFREDO Vescovo di Novara.

LITIGERIO Vescovo di Como. 129. LIUTALDO Duca di Carintia, suo Placito. 287. 301.

Lodigiani, loro querele de'Milanefi portate al Re Federigo I. 504. e fegu. Giurano fedeltà ad esso Re. 511. e segu. Lodi nuovo edificato. 530. e segu. 574.

Lodovico Re d'Ungheria. 308. Lodovico VII. Re di Francia, prefa la Croce, va in Terra Santa. 486. Sue azioni in quelle parti. 489. Torna in Francia. 490. Fatto prigion da' Greci è liberato dai

Si-

Siciliani . 492. Passa in Italia . 493. Protegge Papa Alessandro. 557. 559.

Lopovico Vescovo di Belluno. 68. Longobardia minore qual fosse. 31.

Si ribella a i Greci. 36. e legu. 57. LOTTARIO Duca di Sassonia rimesso in grazia di Arrigo V. Augusto. 377. E' eletto Re di Germania. 413. Dà la Sassonia, e la Figlia in Moglie ad Arrigo Duca di Baviera . 415. 419. 430. Viene in Italia. 433. Riceve la Corona dell' Imperio in Roma: 436. Ritorna in Germania. 437. Fa pace con Corrado di Suevia . 443. E con Federigo Duca. 444. Pullato per la fua venuta in Italia. 448. Torna in Italia con possente elercito. 449.

LOTTARIO II. Imperadore, sue guerre ed azioni in Lombardia. 450. e fegu. Espugna varie Città, ed entra nella Puglia . 454. Sottomette Capoa, Benevento, Salerno, ed altre Terre . 456. Crea Duca di Puglia Rainolfo. 457. Tornando in Germania muo-

re. 458.

Lucio II. Papa, sua elezione. 477. Fine del suo vivere. 479. e legu.

LUNI Città presa da'Saraceni. 54. Diversa da Lucca. 55.

#### $\mathbf{M}$

MAINARDO Vescovo di Selva Can-

dida. 179. 216.

MAMARDO Vescovo di Torino. 371. MANFREDI Marchele di Sula alsediato in Asti da Arnolfo Arcivescovo di Milano. 52. Invita in Italia Roberto Re di Francia. 78. e segu. Fonda Monisteri. 90. e segu. 93. 94. e segu. Sua morte. 109:

MANFREDI Vescovo di Mantova.

Maniaco (Giorgio) Generale de' Greci, conquista varie Città in Sicilia. 118. Disgusta i Normanni. 122. Sua vittoria contra de' Saraceni. 124. E' rispedito in Italia. 129. Si fa proclamar' Imperadore. 130. E' vinto ed uccifo.

Manichei Eretici quando introdotti

e scoperti in Italia. 90.

Mansone Duca di Amalfi. 122. e

e segu. 166.

Manuello Comneno Imperador de' Greci. Gli fa guerra Ruggieri Re di Sicilia. 484. e fegu. Tradisce i Crocesegnati. 487. e segu. Accoglie il Re Corrado. 491. Fa guerra al Re Ruggieri. 490. e legu. 519. Sue liti con Federigo I. Augusto. 520. Rotta a lui data da i Siciliani. 535. 570. e fegu. Suoi negoziați con Papa Alessandro. 571. 591. Aiuta i Milanesi. 589. MARCA d'Ancona chiamata anche

MARGHERITA Regina di Sicilia Tutrice del Re Guglielmo II. suo Fi-

glio. 569. 576.

di Guarnieri. 387.

MARCIANO Vescovo di Mantova.

MARIA Moglie di Giovanni Orfeolo Doge di Venezia, sua esorbitante delicatezza. 26.

MARTINO Vescovo d'Aquino. 190. MARTINO Abbate di Brescello. 51. MARTINO Gossia Giurisconsulto, sua Adulazione. 533. e segu.

MATILDA Contessa, figlia di Bonifazio Marchele, sua nascita. 143. 160. Erede di tutti gli Stati del Padre. 171. Promessa in Moglie a Gotifredo il Gobbo Duca di Lorena. 223. Atti del suo dominio in Tofcana. 232. 236. Resta Vedova. 247. Accoglie Papa Grego-Hhhh rio 2

rio in Canossa. 250. Suo esercito sconfitto. 267. Lucca le si ribella. 269. Suoi Stati in Lorena. 273. Guerra a lei fatta dal Re Arrigo IV. 275. Affedia Nonantola. 279. Sua vittoria dell'elercito d' Arrigo. 283. Suo Matrimonio con Guelfo V. 296. Mantova sua Città assediata. 300. E presa con altre Terre. 302. e segu. Rifiuta la pace. 306. e segu. Suo divorzio da Guelfo V. 317. Libera Nogara dall' affedio. 318. Sue diffensioni col Re Corrado. 335. e segu. Ricupera Ferrara . 337. Dona i suoi Stati alla Chiesa Romana. 338. Si accorda col Re Arrigo V. 361. Che va a visitarla. 369. Ricupera Mantova. 377. e segu. Fine de' suoi giorni. 379.

MAURIZIO Arcivescovo di Braga, fopranominato Burdino, corona Arrigo V. Augusto, ed è scomunicato. 386. E' creato Antipapa. 391. Preso da Papa Callisto II. muore in prigione. 403.

e fegu.

Melo potente Cittadino di Bari fa ribellar la Puglia da i Greci. 36. Fugge dalla loro ira. 37. Li sconfigge coll' aiuto de' Normanni . 57. 60. Riceve da essi una rotta . 61. Ricorre ad Arrigo I. Augusto. 62. Tempo di sua morte. 65.

MICHELE Duca Imperador de' Gre-

ci. 249. 260.

MILANESI a cagion di Crema entrano in guerra co i Cremonesi. 424. Sconsiggono i Pavesi. 432. Con loro danno combattono co i Cremonesi. 447. Accolgono Lottario Augusto. 450. Rotta loro data da i Pavesi. 452. Sconsiggono l' Armata Cremonese. 469. Rotti anch' essi da' Cremonesi perdono il Carroccio. 496. Querele

de' Lodigiani contra di loro. 504. Sprezzano una Lettera del Re Federigo. 505. Loro battaglia co i Pavesi. 509. Alterigia d'essi. 510. Contra di loro Federigo I. comincia le ostilità. 511. Rifabbricano Tortona. 519. Sconfitti da i Pavesi. 520. Altra lor battaglia co i Pavesi. 524. Messi al bando dell' Imperio da Federigo Augusto . 530. Che assedia la loro Città. 531. Condizioni, colle quali ottennero pace. 532. Nuova rottura fra essi, e Federigo Augusto. 539. Prendono Trezzo. 540. Torna esso Federigo a far loro guerra. 545. Varj fatti d'armi fra loro. 546. E' affediato Milano. 549. e segu. Si rende quel Popolo a Federigo. 552. e segu. Evacuata, e poi data a sacco la Città. 553. Vien poscia smantellata. 554. Infelicità di quel Popolo . 560. e iegu. 568. 570. Fanno Lega contra di Federigo. 573. Rientrano in Milano. 574. Di nuovo fa loro guerra Federigo. 581. Rifabbricano Milano. 589.

MILANO Città aderente ad Arrigo I. Augusto, e perciò nemica di Pavia. 42. Guerre civili ivi insorte fra i Signori, e i lor Vavassori. 105. e legu. 107. Assediato da Corrado I. Augusto. 112. Guerra civile ivi inforta fra i Nobili e la Plebe. 126. e fegu. 128. 130. Rimessa la Pace fra loro. 132. e fegu. Suo Arcivelcovo precede a quel di Ravenna. 86. 144. e legu. Guerra di quel Popolo co i Pavesi, e vittoria, 188. Scisma ivi per l'incontinenza de gli Ecclesiastici. 189. Composto da S. Pier Damiano. ivi. Milano a poco a poco acquista la Libertà. 216. Ivi fiero incendio. 227. 242. Faguerra a Lodi e a Pavia. 354. Sconfigge i Paveli. 357. Non riconosce il Re Arrigo V. 360. Milanesi danno una rotta a i Cremonesi. 362. S' impadroniscono di Lodi, e lo distruggono. 370. Prendono e saccheggiano Como. 394. Poi sanno guerra a quel Popolo. 399. Finalmente prendono Como. 418.

MILONE Vescovo di Padova. 287. Minchione, onde nata questa parola. 182.

Modenest, loro liti co i Bolognesi. 432. Da'quali sono sconfitti. 474. Incendio della loro Città. 490. Fanno Lega co i Parmigiani. 498.

Monarchia di Sicilia che sia. 327.

Monistero di S. Benedetto di Polirone. 29. 39. Scuola di grande esemplarità. 54. Della Cava, quando cominciato. 81. Di Monte Casino maltrattato da Pandolfo IV. Principe di Capoa. 94.

Mucerto Re Saraceno occupa la Sardegna. 26. E Luni, onde è feacciato. 54. Gli è tolta la Sardegna da i Pifani e Genovesi. 56. 66. 153. e segu.

#### N

Napoli presa da Pandolfo IV. Principe di Capoa. 89. Guerra fatta a quella Città dal Re Ruggieri. 446. e segu. 448. A lui si sottomette. 466. e segu.

NICEFORO Botoniata Imperador de' Greci. 260.

NICCOLO'II. Papa, fua intronizzazione e Concilio. 184. Celebra un'altro Concilio in Melfi. 185. Umilia i Baroni Romani. 188. Suoi viaggi. 190. Dà fine a'fuoi giorni. 192. Sconcerti accaduti dopo fua morte. ivi.

NIZONE Vescovo di Frisinga. 158. NORMANNI, lor venuta in Puglia.

56. Danno una rotta a i Greci. 57. Poi sono sconfitti da essi. 61. 87. Fondano la Città di Aversa. 91. e segu. Privilegiati da Corrado Augusto. 116. Fan guerra a i Greci. 124. e segu. 126. Loro vittorie, e divisione di Stati. 128. e legu. Danno aiuto a i Greci. 131. Sempre più divengono potenti nella Puglia. 142. Odiati per le loro avanie. 159. 161. Loro Armata. 163. Che sbaraglia quella del Papa, e fa lui stesso prigione. 164. Lor battaglia con Argiro. 166. Loro progressi in Puglia. 168. e segu. Difensor della Santa Sede. 186. 197.

### 0

OBERTO Arcivescovo di Milano. 545. e segu. 553. E' creato Cardinale. 566. Cessa di vivere. 572.

OBERTO II. Marchese Progenitore de' Principi Estensi. 41. Messo al bando dell' Imperio da Arrigo I. Augusto. 43.

OBIZZO Marchese d'Este. 443.512.
OBIZZO Malaspina Marchese. 514.
E'in favor de'Pavesi. 526. Si unisce colla Lega Lombarda. 585.
e segu.

ODELRICO Duca di Carintia. 224. ODELRICO Vescovo di Trento. 28. ODELRICO Vescovo di Cremona. 30. ODELRICO Vescovo di Padova. 261. e segu.

ODERISIO Cardinale. 190.

ODONE II. Conte di Sciampagna s'impadronisce del Regno di Borgogna. 98. Contra di lui procede Corrado Augusto. 101. e segu. Invitato da gl'Italiani, muore in una battaglia. 113.

OLRICO Arcivescovo di Milano. 402. Ha lite di precedenza coll'

Ar-

Arcivescovo di Ravenna. 408. Sua morte. 413.

ONORIO II. Antipapa. 196. Vedi Ca-

ONORIO II. Papa, sua elezione, e torbidi in essa accaduti. 410. e segu. Non vuol mandare il Pallio all'Arcivescovo Anselmo. 415. Si oppone a i progressi di Ruggieri Conte di Sicilia. 417. Dàl'Investitura di Capoa a Roberto II. 419. Faguerra a Ruggieri. 420. A cui poscia dà l'Investitura. 421. Depone i Patriarchi di Aquileja e di Grado. 423. Passa a miglior vita. 427.

ORDELAFO Faledro Doge di Venezia . 340. Ricupera Zara . 380. 382. Muore in una battaglia. 387.

Orso Patriarca di Grado. 75. Cacciato dalla fua Sede. 84. 96. 98.

OTTA Badessa di Santa Giulia di Brescia. 159.

OTTAVIANO Cardinale di S. Cecilia. 537. Diviene Antipapa. 538. Vedi Vittore III.

OTTONE III. Augusto, sua penitenza. 1. Assedia Benevento e Tivoli.
2. Perdona a i Tiburtini. 3. Sollevazion de'Romani contra di lui. 5.
e 8. Immatura sua morte, e belle doti. 10.

OTTONE Figlio di Federigo I. Augusto creato Re di Borgogna. 588.

OTTONE Orfeolo Doge di Venezia.
33. Itiliato, e poi richiamato.
75. Di nuovo è feacciato. 84. Chiamato di nuovo el feacciato. 96. 98.

CTTONE Paca di Ceri tia. 10.13. Secoli 10 ca Arcono, 14.17.

OFTOME Duca di Baviera deposto.

OTTONE Marchele di Sufa. 174. OTTONE Corre del Palazzo lotto Arrigo I. Augusto. 47. OTTONE Conte Palatino di Baviera ' 526. 528. 535. 539.

OTTONE Arcivescovo eletto di Ravenna. 343.

OTTONE Vescovo d'Ostia imprigionato da Arrigo IV. Re. 276. 284. Liberato. 287.

OTTONE Vescovo di Palestrina.

#### P

PACIFICO Abbate di Brescello.

PADOVANI sconfitti da i Veneziani. 476.

Pandette Pisane asportate da Amalfi. 446.

PANDOLFO II. Principe di Benevento. 33.

PANDOLFO III. Principe di Benevento. 126.

PANDOLFO IV. Principe di Capoa. 30. 33. 62. Aderente a i Greci. 64. 66. Preso prigione da Arrigo I. Augusto. 69. E' condotto in Germania. 70. Torna in Italia. 81. Riacquista il Principato. 84. e segu. S' impadronisce di Napoli. 89. Che gli è ritolta da Sergio Duca. 91. Sue violenze contro Monte Casino. 94. Spogliato de'suoi Stati da Corrado Augusto. 116. Li ricupera. 146.

PANDOLFO V. Principe di Capoa. 85. 89. Ricupera il suo Principato . 146. 154. Gli è tolto Benevento . 165. Assediato in Capoa. 201.

PANDOLFO Conte di Tiano, creato Principe di Capoa. 71.73. Gli convien cedere a Pandolfo IV. 84. e fegu. 89.

PAPI, loro elezione come regolata a' tempi di Arrigo II. Augufio. 144.

PARMIGIANI collegati co i Modenesi. 498. Loro vittoria de' Reg-

g1a-

giani . 503. E de' Piacentini .

504

Pasquale II. Papa, sua elezione. 230. Concilio da lui tenuto in Roma . 338. Creduto da alcuni fautore di Arrigo V. contro Arrigo IV. suo Padre . 342. Suoi Concilj. 344. Infigne Concilio da lui tenuto in Guastalla. 349. Torna dalla Francia in Italia. 352. 355. Suo Concilio in Benevento. 356. Strana esibizione da lui fatta al Re Arrigo V. 364. Lite inforta fra lui, e il Re Arrigo V. 365. Per cui è imprigionato. 366. Fa pace con lui, e gli dà la Corona. 367. e segu. Ritratta il Privilegio a lui accordato. 371. Affanni suoi per la Città di Benevento. 376. Suo Concilio in Troia. 378. E Lateranenie. 381. Suoi affanni. 384. Pel ritorno di Arrigo V. Augusto a Roma si ritira a Benevento. 386. Fine di sua vita. 388. e legu.

PASQUALE III. Antipapa . 562. e fegu. Induce Federigo I. all' affedio di Roma . 577. Muore impe-

"nitente. 587.

PAVESI distruggono il Palazzo Regale. 77. 80. Guerra lor fatta da Corrado Re d'Italia. 82. Rimessi in sua grazia. 88. Loro guerra co i Milanessi, e da loro vinti. 188. Fan guerra a Tortona e a Milano. 354. Sconsitti da i Milanessi. 357. 432. Salvati dalla clemenza di Lottario Augusto. 450. Loro battaglie co i Milanessi. 509. 520. Altra battaglia fra essi . 524. Fan guerra ad essi con Federigo Augusto. 545. e segu. Distruggono Tortona. 561.

PAVIA bruciata da i Tedeschi sotto Arrigo I. poscia Imperadore. 23. Aderente ad Ardoino Re, e perciò nemica di Milano. 42. Maltrattata da Corrado I. Augusto : 82. 88.

Pellegrino Patriarca d'Aquileia

PIACENTINI, loro Armata sconficta da i Parmigiani e Cremonesi. 495. Lor Lega co i Milanesi. ivi, e segu. 500. Rotta loro data da i Parmigiani. 504. 515. 524. Come si acconciassero con Federigo Augusto. 534. Poi gli san guerra, 545. e segu. Con dure condizioni ottengono pace da esso Federigo. 556.

Pietro Orseolo II. Doge di Venezia. 26. Dà fine al suo vive-

re. 33.

Pietro Barbolano Doge di Venezia . 84. E' deposto ed esilia-

to. 96.

Pietro Polano Doge di Venezia . 430.451. Fa guerra ai Padovani. 476. Collegato co i Greci contra del Re Ruggieri. 492. e fegu. Termina il fuo vivere. 494.

PIETRO Marchese di Susa. 217.

PIETRO Igneo poi Cardinale fa il giudizio del Fuoco. 213. Legato in Germania. 261.

PIETRO Cardinale di S. Anastasia .

Pietro Damiano, infigne Cardinale e Scrittore, sua nascita. 30. Suo Opuscolo intitolato Gratissimus. 158. Creato Cardinale. 180. S' oppone a Benedetto X. Papa intruso. 182. Toglie lo Scisma del Clero Milanese incontinente. 180. Sua predizione non avverata. 199. Spedito a Firenze per lite mossa quel Vescovo. 202. Suoi versi pungenti per Ildebrando Cardinale. 209. Va in Germania. 220. Sua morte. 230.

Pietro Arcivescovo di Amalfi.

167.

PIETRO Arcivescovo di Pisa. 377.

Pic-

Pietro Vescovo di Como . 3. e fegu.

PIETRO Vescovo di Novara. 5. PIETRO Vescovo d'Asti. 127.

PIETRO Vescovo Lavicano. 180. PIETRO Vescovo di Venasro. 190.

PIETRO Vescovo di Firenze accusato di Simonia. 202. Contra di lui si viene al Giudizio del Fuoco. 213. Si sa Monaco. 214.

PIETRO Vescovo di Porto . 392.

PIETRO Vescovo di Tortona. 439. PIETRO Lombardo Novarese, Vescovo di Pavia. 565.

PIETRO Abbate della Pomposa. 58. PIETRO Abbate della Vangadizza.

PIETRO Abbate di San Tommaso di Pesaro. 148.

Pietro Abbate di Clugni . 482.

PIETRO, figlio di Pietro di Leone, Cardinale, Antipapa. Vedi Anacleto II.

Pietro di Leone potente in Roma di nazione Giudaica. 197.383.

Pietro Romito primo banditore della Crociata. 316. Armata da lui condotta. 319.

Piligrino Arcivescovo di Colonia.
68. e segu.

PISA saccheggiata da i Saraceni. 26.

PISANI conquistano la Sardegna. 56.

e segu. 66. E vari luoghi in Affrica. 105. Vincono il Re Mugetto.
154. Insultano i Mori in Palermo.
204. Loro Città celebre emporio una volta. 247. Lor vittoria de'
Tunisini. 283. Primo loro Arcivescovo. 308. Mandano soccorsi
a Terra Santa. 331. Acquistano
Evizza. 377. E Maiorica. 380.
Eretta la lor Chiesa in Arcivescovato. 393. Guerra lor satta da i
Genovesi. 399. 402. 407. Portata
a Roma la lor lite. 409. Saccheg-

giano Amalfi. 446. Colle lor forze affistono Lottario Augusto nella guerra di Puglia. 456. Fan guerra a i Lucchesi. 478. Loro discordia co i Genovesi. 558. e segu. Privilegi loro conceduti da Federigo Augusto. 561. Acquistano la Sardegna. 565. Lor guerra co i Genovesi. 568. 571. Uniti con Federigo Augusto. 579. 581. Guerra d'essi co i Lucchesi. 586. 589.

PONTEFICE Romano, decreto intorno alla sua elezione. 184. e segu.

Ponzio Abbate di Clugni . 379.

Poppone Patriarca d'Aquileia. 68. e fegu. S'impadronisce di Grado, e ne è scacciato. 75. 84. 111. 133.

Poppone Vescovo di Brixen. Vedi Damaso II.

PORTICA di San Pietro che fosse . 288.

Precedenza fra gli Arcivescovi di Milano e Ravenna, cagion di lite. 86. 144. e segu.

PREFETTI di Roma ristabiliti sotto gli Ottoni Augusti, loro autorità. 51.

Pugliesi si ribellano a i Greci. 36.

# R

RABODO Marchese di Toscana.

RAIMONDO II. Conte di Barcellona. 263.

RAIMONDO Conte di Provenza.

RAINOLFO Normanno primo Conte di Aversa. 116. 124. 129. 131. Investito da Arrigo II. Augusto. 146.

RAINOLFO Conte di Alife. 417. e fegu. 420. Cognato del Re Ruggieri.

gieri. 426.432. A cui dà una gran rotta. 435. 437. Fa pace col Re. 442. Di nuovo si ribella . 445. Costretto a suggire. 446. Creato Duca di Puglia. 457. Dà un'altra rotta a Ruggieri . 459. e segu. Continua con lui la guerra. 462. Sua morte. 464.

RAMPRESTO Marchese di Toscana. 439. e segu.

RAVENNA, sua Metropoli reintegrata. 393.

RICCARDO I. Conte di Aversa. 185. Creato Principe di Capoa. 187. Protegge Papa Alessandro II. 197. Investito di Capoa da Papa Niccolò. 200. e segu. Acquista Gaeta. 205. Guerra a lui fatta dal Duca Gossredo. 211-216. Giura vasfallaggio al Papa. 237. 253. Asfedia Napoli, e manca di vita. 257.

RICCARDO II. Principe di Capoa. Se gli ribella quella Città. 304. Dopo lungo affedio la ricupera. 326. Termina il corfo di fua vita. 350.

RICCARDO dall'Aquila Duca di Gaeta. 390.

RICCARDO Vescovo d'Albano. 347. RICCARDO Abbate di Fulda. 46. RICHENZA Moglie di Lottario Re di Germania. 430. 453. 463.

RICHERIO Abbate di Monte Casino. 167. 172.

RICHILDA Figlia di Giselberto Conte del Palazzo, Moglie di Bonisazio Marchese. 54. esegu. 62. Sue Virtù e morte. 108.

RICHILDA Badessa di S.Giulia di Brescia. 499.

RIGIZONE Vescovo di Feltro. 68.
RINALDO eletto Arcivescovo di Colonia. 549. e segu. 553. Arnese pessimo di Federigo Augusto. 558. e segu. 572. Dà una rotta ai Romani. 576. Muore. 580.

Tom. VI.

RINALDO Vescovo di Pavia. 129. RINALDO Vescovo di Como. 237. 244. 277.

RINIERI Marchese di Toscana. 47. Suo Placito. 53. Si arrende a Corrado Re d'Italia, e vien deposto. 85. 98.

RIUPRANDO Vescovo di Novara.

ROBALDO Arcivescovo di Milano. 447. Ottiene il Pallio dal Papa. 452.

ROBALDO Vescovo d'Alba. 415. ROBERTO Re di Francia ricusa il Re-

gno d'Italia. 78.81.

Roberto Guiscardo quando dalla Normandia venisse in Puglia. 97. 163. Sue conquiste in Calabria. 169. Occupa gli Stati di Unfredo suo Fratello . 179. Prende per Moglie Sigelgaita . 183. E' creato Duca di Puglia. 186. 190. Sue maggiori conquilte. 191. Aiuta il Fratello all'acquisto della Sicilia. 195. Sue liti con Ruggieri suo Fratello, che il libera dalla prigionia. 199. Occupa Taranto. 204. Fa guerra a i Mori in Sicilia. 207. Assedia Bari. 217. Altre sue conquiste. 219. Infidie tese alla vita di lui. 221. S'impadronisce di Bari. 225. Assedia Palermo. 228. E se ne impadronisce. 231. e segu. Scomunicato da Papa Gregorio VII. 238. Marita una sua Figlia con Costantino Duca Augusto Greco. 249. S'impadronisce di Salerno . 253. e segu. Marita una sua Figlia ad Ugo Figlio del Marchese Azzo II. Estense. 255. Assedia Benevento. 256. Scomunicato da Papa Gregorio. 257. Fa pace con lui. 258. Se gli ribellano varie Terre. 261. e legu. Dà per Moglie a Raimondo II. Conte di Barcellona una fua Figlia.263.Giura omaggio al Papa. 265. Ripiglia molte

Terre, e protegge un finto Imperador de' Greci. 266. Mossa guerra a i Greci conquista Corsu. 271. Assedia Durazzo, e dà loro una rotta. 272. S' impadronisce di quella Città. 274. Ricupera Canne. 278. Venuto a Roma la saccheggia. 281. Libera Papa Gregorio, e seco il conduce. 282. Muove guerra al Principe di Capoa. 283. Sconsigge la Flotta de' Greci. 284. Dà fine a i suoi giorni. 286.

ROBERTO Principe di Capoa. 363. 376. 390. e fegu. Fine del fuo vi-

vere. 401.

ROBERTO II. Principe di Capoa succede al Padre. 419. Unito col Papa contra di Ruggieri Conte di Sicilia. 420. Corona esso Ruggieri Re. 429. Aiuta l'Antipapa contro i Beneventani. 431. Sua battaglia col Re Ruggieri. 435. 437. Suoi maneggi contra di lui. 441. e segu. 445. Va in Germania. 448. Ricupera i suoi Stati. 456. Li torna a perdere. 458. 465. 502. Ripiglia Capoa. 518. e segu. Suo miserabil sine. 522.

Roberto Conte di Fiandra. 246. Roberto Vescovo di Traina.

327.

RODOLFO Re di Borgogna sottomette il suo Regno al Romano Impe-

rio. 55. e legu. 97.

Rodolfo Duca di Suevia. 203. 229. 234. 241. Abbandona Arrigo IV. Re suo Cognato. 248. Vien creato Re. 252. Sue battaglie con esfo Arrigo. 259. 261. 263. In suo favore si cichiara il Papa. 264. Sua morte. 267.

Rodolfe Principe di Benevento.

:6: :65.

Rof Do Arcivescovo di Bene-

e di S. Marco .

523. 525. E' eletto Papa. 538. Vedi Alessandro III.

ROLANDO Vescovo di Trivigi. 260. ROMA assediata da Arrigo IV. Re. 269. 273. 276. Alui si rende. 279. Danni immensi ad essa recati da Roberto Guiscardo. 281. Invettiva del Malaterra contro i Romani. 282.

ROMANI, lor conflitto coll'Armata del Re Arrigo V. 366. Loro fedizione. 384. Roma chiamata Babilonia. 392. Romani sconfitti da quei di Tivoli. 472. Lor sedizione contro Innocenzo II. 475. Stabiliscono il Senato e il Senatore. 475. 477. Lor sedizione contra di Papa Lucio II. 480. Forzati da Eugenio III. all'ubbidienza. 481. Insolentiscono di nuovo, 482. Invitano a Roma il Re Corrado . 483. Lor baldanzosa ambasciata a Federigo I. Augusto. 516. A cui fan guerra. 517. Lieto accoglimento da lor fatto ad Alessandro III. Papa. 566. Assediano Tufcolo. 575. Sconfitti dall' armi di Federigo I. 576. Che poi assedia Roma. 577. Fanno accordo con lui . 579. Distruggono Albano. 587. Tornano a far guerra a Tuscolo. 590.

Romoaldo Santo Abbate di Classe.

1. e segu. Instituisce l'Ordine de'
Camaldoless. 36. 44. Sua morte.

Romoaldo Arcivescovo di Salerno.

Romoaldo altro Arcivescovo di Salerno. 566. Intendente di Medicina. 569.

RONCAGLIA sul Piacentino, ivi tenuta la gran Dieta de' Re d'Italia.

509.

RUGGIERI Fratello di Roberto Guifeardo viene in Italia. 183. Conquiste da lui fatte in Calabria. 191. S'impadronisce di Messina. 195. Libera Roberto suo Fratello dalla prigionia. 199. e segu. Sue vittorie de'Mori. 204. 207. 219. E dell'Armata navale de'Greci. 225. Assedia Palermo. 228. E se n' impadronisce. 231. e segu. 249.

Ruggieri Conte di Sicilia acquista Trapani. 254. E Taormina. 260. Marita una Figlia con Raimondo Conte di Provenza. 266. 275. Sua vittoria, e presa di Siracusa. 294. E di Girgenti. 298. Suo nuovo Matrimonio con Adelaide, ed altre conquiste. 302. 304. Rapitogli dalla morte Giordano suo Figlio. 308. Marita una sua Figlia con Corrado Red'Italia. 318. Se gli ribella Amalsi. 320. 326. Dichiarato Legato Apostolico. 321. Cessa di vivere. 336.

RUGGIERI II. Figlio di Ruggieri I. Conte di Sicilia. 336. Succede al Fratello . 374. Perchè mai non desse soccorso a Terra Santa. 375. Sue Nozze con Alberia di Castiglia. 402. Usurpa Stati a Guglielmo Duca di Puglia. 405. Che glie ne cede de gli altri. 407. Si fa erede di esso Duca. 416. Acquilla varie Città. 417. Ottiene l'Investitura da Papa Onorio. 421. Altri tuoi acquisti. 426. e segu. Abbraccia il partito di Anacleto Antipapa. 428. Da cui prende il titolo di Re. 429. Se gli lottomettono Amalfi e Napoli. 431. Coltrigne alla resa alcune Città. 434. Rotta a lui data dal Conte Rainolfo. 435. Sua crudeltà verso le Città riprese. 438. Sottomette Napoli ed altre Città: 442. Si inferma, ed è creduto morto. 445. Doma i suoi ribelli . 446. Gli è tolta tutta la Puglia da Lottario Augusto. 454, 456. Rotta a lui data dal Duca Rainolfo . 459.

Tratta di pace col Papa. 460. Ripiglia varie Terre. 462. 464. Fa prigione il Papa. 465. Riconciliato con lui riceve l'Investitura. 466. Sottomette la Città di Bari. 467. Incita Guelfo VI. contro il Re Corrado. 474. Privilegi a lui conceduti da Papa Lucio II. 483. S' impadronisce di Tripoli. 484. Muove guerra a i Greci, e faccheggia varie Città . 485. Introduce in Sicilia le manifatture di feta. 486. Sue conquiste in Affrica. 488. Sua Flotta libera Lodovico Re di Francia dalle manide'Greci. 492. Da'quali è poi sconfitta. 493. Gli nasce una Figlia appellata Costanza. 497. Altre sue conquiste in Affrica. 499. Fine di lua vita. 506. Anno di lua morte controverso. 507.

RUGGIERI, primogenito del Re Ruggieri, creato Duca di Puglia. 447. Sue imprese militari. 459. 464. Fa prigione Papa Innocenzo. 465. Creato Duca di Napoli. 466. Infesta le Terre della Chiesa Romana. 477. Manca di vita. 494.

RUGGIERI figlio di Roberto Guifcardo, dichiarato Principe di Puglia. 271. 273. 275. Succede al Padre. 286. e fegu. Fa guerra è pace con Boamondo suo Fratello. 295. Giura vassallaggio al Papa'. 298. Nuove rotture con Boamondo. 301. 304. 311. e fegu. 326. Sua morte. 370.

# S

SARACENI di Sicilia, guerra lor fatta da i Greci. 118. Poscia da i Normanni, che prendono Messina. 195. e segu. E Palermo. 231.

SARDEGNA tolta da i Pisani e Genovesi a Mugetto Saraceno. 56.

66. Non è ben certo, se allora i Pisani l'occupassero. 67. Aveva i suoi Re nel Secolo XI. 208.

SASSONE Cardinale di San Stefano.

406.

Sassoni si ribellano contra d' Arrigo IV. Re. 181. 233. 235. Rotta loro data da esso. 241. esegu. 267. Altre loro guerre col medessimo. 295.

SERGIO IV. Papa, sua elezione. 33.

Fine di sua vita. 40.

SERGIO Duca di Amalfi. 26.

SERGIO altro Duca di Amalfi. 223.

SERGIO IV. Duca di Napoli. 38. Cede alle forze di Pandolfo Principe di Capoa. 89. Ricupera Napoli. 92. e fegu.

SERGIO V. Duca di Napoli. 209.

228.

SERGIO Duca di Napoli. 426. Si fottomette al Re Ruggieri. 430. 438. 443. Di nuovo fi ribella. 445. Soccorre Napoli. 448. 456. Muore in una battaglia. 459.

SERGIO Principe di Sorrento a

401.

Sergio Abbate di S. Niccolò del Lido. 131.

SERPENTE di Mosè se tuttavia sussistente in Milano. 9.

SICHELGAITA Moglie di Roberto Guiscardo Duca. 286. Sua morte. 298.

Sicilia, guerra ivi fatta da i Greci contro i Saraceni. 118. I quali ricuperano le Città perdute. 124.

Sigefredo Arcivescovo di Magonza. 203. 213. 220. 226. 260.

SIGEFREDO Vescovo di Parma.

SIGEFREDO Vescovo di Bologna.

Sigifredo Vescovo di Piacenza. 68.

SIGOARDO Patriarca d' Aquileia.

SILVESTRO II. Papa, suo Concilio. 2. Ottiene il perdono al Popolo di Tivoli. 3. Altro suo Concilio. 14. Sua morte, ed Apologia. 15. e segu.

SILVESTRO III. Papa eletto e scacciato. 134. Deposto nel Concilio

Romano. 139.

Simeone Santo Romito canonizzato. 54.

SIMONE Conte di Sicilia. 336. 341. Sua morte. 374.

Simonia una volta familiare. 143. e fegu. Condennata ne' Concilj. 152. 171.

Sino Vescovo di Genova. 428. Crea-

to Arcivelcovo. 434.

STEFANO IX. Papa, sua elezione. 179. E breve vita. 181. Vedi Federigo Fratello.

STEFANO Santo Re d'Ungheria. 33. Guerra alui fatta da Corrado Augusto. 93. e segu.

STEFANO Cardinale inviato in Grecia. 179. 190. In Germania. 193.

### T

TANCREDI, figlio di Ottone Marchese, prende la Croce, e va in Levante. 321. 350.

TANCREDI Figlio di Ruggieri Du-

ca di Puglia, 494.

TEBALDO Cardinale di S. Anastasia da alcuni eletto Papa. 411.

TEBALDO Vescovo di Verona. 520. TEDALDO Marchese, e Conte di Reggio. 4. Favorisce Arrigo Re di Germania. 17. Non su Duca di Toscana. 18. Suoi Governi. 19. 22. 24. E morte. 29. 39.

TEDALDO Arcivescovo di Milano. 243. 245. Scomunicato scomunica Papa Gregorio VII. 248. 256. Ter-

mina i suoi giorni. 285.

TE-

TEDALDO Vescovo d'Arezzo. 73.
TEOBALDO Abbate di Monte Casino. 71. 74. 94.

TEOBALDO Romito Santo sul Vicentino. 212. Suo Corpo trasferito in Francia. 240.

TEODERICO Vescovo di Metz. 31. TEODOINO Cardinale Legato del Papa. 462.

TORCHITORE, Rein Sardegna. 207. TORTONESI, guerra lor fatta da i Paveli. 355.

TRASMONDO Marchese di Cameri-NO. 119.

TRASMONDO Conte di Chieti. 172. 178.

TRASMONDO Abbate di Tremiti, fua crudeltà. 208.

TREGUA di Dio che fosse ne'vecchi Secoli. 101. e segu. Accettata in Italia. 298.

Tremuoto terribile in Italia. 384. e fegu.

TURCHI dalla Tartaria usciti cominciano le lor conquiste. 152.

#### V

Vavassori Milanesi inforgono contro i lor Signori. 105. Che significasse questo nome. 106. e segu.

UBALDO Cardinale di Santa Praffede. 523.

UBALDO Vescovo di Mantova. 303. UBALDO Vescovo di Cremona. 96. 107. 121. 125.

UBERTO Marchese e Conte di Morienna e Savoia. 583. e segu.

UBERTO Velcovo di Palestrina. 237. UBERTO Velcovo di Lucca deposto.

UDELRICO Marchese di Toscana. 468.

Veleno una volta usato in Italia.

VENEZIA, sue lodi. 271. Rotta data da i Veneziani alla Flotta di Roberto Guiscardo. 271. Sconsitti anch' essi da lui. 284. Lor Patti e Privilegi confermati da Arrigo IV. 314. Dan soccorso a Terra Santa. 331. Sconsiggono i Padovani. 370. Lor vittoria de gl' Infedeli. 409.

VENEZIANI tolgono Tiro agl' Infedeli con altre prodezze. 411. e fegu. S'impadroniscono di varie Isole del Greco Imperio. 414. Soccorrono Fano. 471. Danno una rotta a i Padovani. 476. Fan prigione il Patriarca d'Aquileia. 560. Fan Lega contro Federico I. 563.

VERONA coll'altre Città di quella Marca, fa Lega contra di Federigo I. 563.

Ugo Duca di Toscana, sua morte. 5. Sembra non avere rinunziato il Ducato di Spoleti. 6.

Ugo Duca di Spoleti, e Marchese di Camerino. 90. 177.

Ugo Marchese, uno degli Antenati della Casa d'Este. 41. 43. Mesfo al bando dell'Imperio da Arrigo I. Augusto. 48. e segu. 68. Invita Roberto Re di Francia al Regno d'Italia. 78. e segu. Vari suoi atti e morte. 92. e segu.

Ugo del Manfo, Figlio di Azzo II. Marchese d'Este, creato Principe del Maine. 222. Prende per Moglie una Figlia di Roberto Guiicardo. 255. 262. Sue biasimevoli azionì. 298. 306. 323. esegu.

Ugo Cardinale d'Alatri. 390. Ugo Cardinale Governatore di Benevento. 392. Sua morte. 405.

Ugo Bianco Cardinale ribello della Chiefa Romana. 194. 245. Scomunicato in un Concilio Romano. 256. 264.

Ugo Arcivescovo di Lione. 284. E' scomunicato. 291.

Ugo Arcivescovo di Palermo. 521. Ugo Arcivescovo di Genova. 589.

Ugo

Ugo Vescovo di Ferrara. 52. Ugo Vescovo di Mantova. 305. Ugo Abbate di Farsa. 28. 46. 51. Ugo Santo Abbate di Clugnì. 157.

VILLANO Arcivescovo di Pisa. 579. VISCONTI una volta Vicegovernatori di una Città. 143.

VITALE Faledro Doge di Venezia. 284. 314. Sua morte. 322.

VITALE Michele Doge di Venezia. 322. Sua morte. 340.

VITALE Michele II. Doge di Venezia. 524.

VITALE Vescovo di Torcello. 96.

VITTORE II. Papa, fua elezione. 169. Vedi Gebeardo. Concilio da lui tenuto in Firenze. 171. Va in Germania. 175. Sua autorità di Vicario d'Italia. 177. Termina i fuoi giorni. 179.

VITTORE III. creato Papa. 288. Vedi Defiderio. Ma non confectato. 289. Ricupera la Basilica Vaticana, e riceve la confectazione. 290. Tiene un Concilio in Benevento.

Sua morte. 291.

VITTORE IV. Antipapa, suo pentimento. 461.

VITTOREIV. cioè Ottaviano Antipapa come creato. 538. e fegu. Fomentato da Federigo Augusto. 542. 544. Da cui è riconosciuto Papa. 545. Suo Conciliabolo. 550. Fine di lua vita. 562.

ULADISLAO Duca di Boemia. 529. ULR CO Patriarca d'Aquileia. 366. Preso da i Veneziani. 560.

UMBALDO Arcivercovo di Lione .

UMBERTO II. Conte di Savoia. 325.

Conte di Morienna, Progenitore della Real Casa di Savoia. 396.

UMBERTO III. Conte di Morienna, e Savoia. 490.

UMBERTO Cardinale inviato a Cofrantinopoli. 167, 172, 178, 180. UMBERTO Abbate di Subiaco. 156. UNFREDO Arcivescovo di Ravenna.

147. 153. Sua morte. 155.

UNFREDO Conte, capo de Normanni in Puglia. 157. Sconfiggel' Armata Pontifizia. 163. e fegu. 167. Sue liti col Fratello Roberto Guiscardo. 169. Fine de'suoi giorni. 179.

URBANO II. Papa, sua elezione. 292. Vedi Ottone Vescovo. Concilio da lui tenuto in Roma. 296. E in Melfi. 298. A lui si ribellano i Romani. 303. Ricupera il Palazzo Lateranense. 313. Tiene un Concilio in Piacenza. 315. Predica la Crociata nel Concilio di Chiaramonte. 316. Vaa Benevento. 326. Dichiara il Conte Ruggieri suo Legato per la Sicilia. 327. Tiene un gran Concilio in Roma. 329. E chiamato a miglior vita. 330.

WALDERICO Abbate di San Lorenzo

di Cremona. 125.

WERNERO Arcivescovo di Maddeburgo. 260.

Widgero eletto Arcivescovo di Ravenna. 138.

WILLA Moglie di Tedaldo Marchefe. 18.

Willa Contessa, Vedova di Ugo Duca e Marchese. 176.

Willigiso Arcivescovo di Magonza. 2.

# IL FINE.

# Errata del Tomo VI.

- Facciata 30. dopo il mezzo. Pandolfo II. Scrivi Pandolfo IV.
  - 33. presso il fine. il quale pareggiava. Scrivi la quale. Ivi. di Capoa Pandolfo II. Scrivi Pandolfo IV.
  - 62. lin. 5. Pandolfo II. Scrivi Pandolfo IV.
  - 69. presso il mezzo. Pandolfo II. Scrivi Pandolfo IV.
  - 74. nel mezzo. Diacono conservato. Scrivi Diacono esistente.
  - 97. nel mezzo. fu guerre in Puglia. Scrivi fu guerra.
  - 105. nel mezzo. avvenisse nell'Anno 1034. Scrivi nell'Anno 1035.
  - 120. lin. 10. accade. Scrivi accadde.
  - 146. lin. 1. Pandolfo V. Scrivi Pandolfo IV.
  - 172. lin. 5. Teofilato . Scrivi Teofilatto.
  - 217. lin. 3. Anno seguente 1098. Scrivi 1068.
  - 224. dopo il mezzo. per Successore Bertoldo. Scrivi Bertoldo, o sia Bertolfo.
  - 234. dopo il mezzo. aveva mano. Scrivi avea avuta mano.
  - 311. verso il fine. Monistero di Bacco. Scrivi di Becco.
  - 313. dopo il mezzo. Ma vo io cercando. Scrivi Ma che vo io cercando.
  - 359. in fine. da par sua. Scrivi da pari sua.
  - 360. lin. 8. preditrice. Scrivi predittrice.
  - 371. verso il fine. Arialdo Vescovo di Torino. Scrivi Vescovo di Genova.
  - 405. sul principio. Sorella di Giordano Principe di Capoa. Scrivi Figlia di Sergio Principe di Sorrento.
  - 461. verso il mezzo. di Vittore III. Scrivi di Vittore IV.
  - 466. verso il fine. Ruggieri primogenito. Scrivi Anfuso secondogenito.
  - 530. verso il fine. toltigli i loro beni. Scrivi tolti.
  - 535. verso il fine. Vittore III. Scrivi Vittore IV.
  - 553. lin. 5. dessero il giuramento a tutto Oc. Scrivi esigessero il giuramento da tutto Oc.
  - 561. dopo il mezzo. e forse piovea. Scrivi e forte piogea.







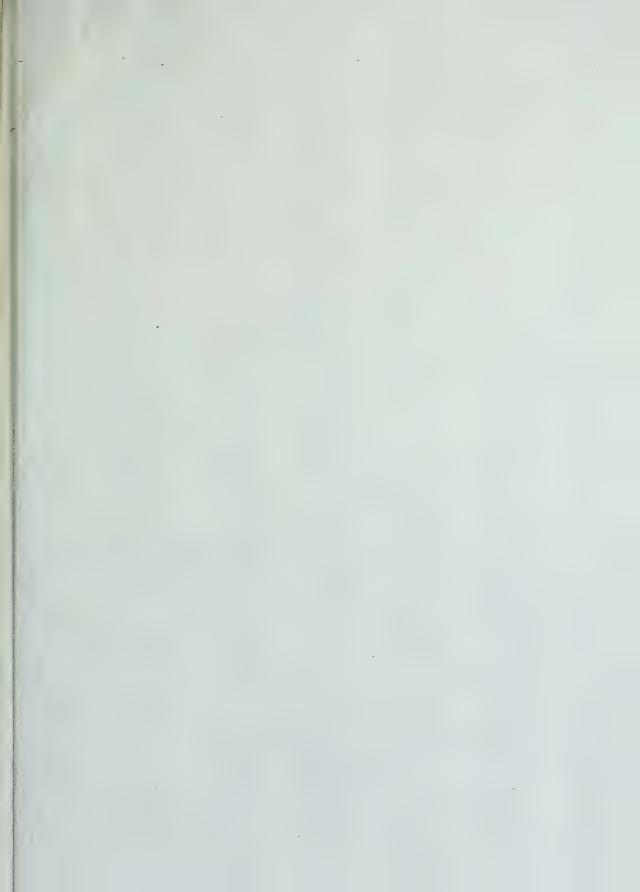









